

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Digitard by Grogle

XXII. 144-145

5

Google

## NUOVO ATLANTE ISTORICO





## NUOVO ATLANTE ISTORICO

DEL CAVALIERE

LEONARDO GACCIATORE.



lucidus ordo





NAPOLI.

ELLA TIPOGRAFIA DELLA SOCIETA FILOMATICA

# COMPART NAME OF COLUMN

9 3 2 7 7 B

Set Through I Mile At

#### A SUA SCULLENIA

### IL SIGNOR MARCHESE

### D. GIROLAMO RUFFO

CONSIGLIÈRE MINISTRO DI STATO, E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DI CASA REALE, E DEGLI ORDINI CAVALLERESCRI,

### BCCELLENZA

L'osoas compartitomi da V. E. nel permettere che questa mia produzione vegga la luce sotto i suoi auspici, eccitando il mio impegno, mi ha non poco incoraggiato a condurla allo scopo d'esser tutle alla gioventà studiosa, mercè il suo metodo
quanto nuovo, altrettanto facile e sicuro, onde camminare a passi meno incerti nel
vasto e difficile laberinto della storia universale.

Qualunque siasi il mlo lavoro, appartiene all' E. V. il proteggerlo; perciocchè le scienze e le arti, le quali fioriscono per le vigili cure del nostro sapientissimo ed ottimo Sovrano, sono con energico impegno da V. E. promosse, e con ardente zelo protette.

Accolga dunque come un attestato di profondo rispetto l'omaggio che le consacro : e se esso avrà compatimento, crederò d'aver incontrata una fortuna pari alla gloria che ho di rassegnarmi

Di Vostra Eccellenza

Napoli 20 Febbrajo 1825.

Umilistimo e divotissimo servo Leonardo Caccistore.

inatile trattenersi su i pregi e l'utilità della storia. Non vi ha chi non sappin e non viguardi per innegabile viò che profferi Cicerone serivendo a Bruto: Nescire quid antequam natus sis acciderit, idest sempet esse puerum. Egli quell'uomo strnordinario riputara come fantiallo chi ignorasse la storia, in cui oltre degli altri suoi pregi non vedeva che la maestra della lla : Historia testis temporam , lux veritatis , vita memorine , magistra vitae , mentia tetustatis ( de Orat, 11 , 36 ).

Supponendosi dunque l' utilità della storia per cosa certissima e risaputa, si può parlar solamente di essa sulta maniera di esporta in un'opera ben ideata

in tutte le sur parti.

E poiche la storia universale deservendo eli avvenimenti più memorabiti dei diversi popoli della terra rileva ancora la geografia il governo le leggi le scienze. le arti , i riti religiosi , le costamanze , i monumenti . la militia di essi : nonchè i nonti e le immarini deelli uomini celebri, o per virtà di sapere, o per gioria d'armi , o per fama d'illustri delitti ; le cure degli eruditi furono accorte a non trascurare questa parte della storia, e le biblioteche omai ridondano di opere elaborate e pregevoli per nomba di crudizione, e per aecurata esposizione degli oggetti steisi. Mancava però alle lettere un opera che, giusta le

opinioni ricevute, classificando eronologicamente le più rinomate nazioni ed i diversi stati, accompiasse distintamente alla loro istoria particolare all'ografti suddivisati . e de' quali non pochi scrittori trattano

separatamente.

Il nuovo Atlante Istorico, che presento al pubblico studioso, supplisce a questo voto, merce un metodo ingegnoso del pari che sconosciuto. In esso la sto-

ria generale è trattata per articoli ; ciascuno de duali contiene l'istoria particolare di una nazione, o di

uno stato. Prendo l'ordine di questi articoli dalla cronologia. dir poglio, dal tempo in cui avvenue lo stabilimento della nazione medesima, cominciando dalla sua più remota antichità, fino alla sua ultima decadenza; e colla stessa crimologià segno gli anni de principali avvenimenti che la riguardano.

Ciasenno articolo confiche le sepuenti parti : .

- 1. Geografia istorica compansta, e carta corrispondente, talvolta accompagnata ancora dalla manta e descrizione di qualche celeberrima città, come
- Gerusalemme , Roma ec. 3. Avvenimenti memoralili.
  - 3. Uomini più celebri. 4. Governo , c leggi.
  - 5. Arti , e scienzee .
  - 6. Iconografia. . Religione (1).
  - 8. Costumi.
- g. Monumenti. E perche, oltre la geografia, molti deel' indicati oggetti, come le immagini vlegli nomini straordinari i riti religion', le strane forme delle false divinità pagone, le usanze, i monumenti, i guerrieri, le armi, le marchine da euerra éc. non diversamente che col disegno si possono con chiarezza rappresentare ;

tutta l'opera vien corredata di 60 tavole, che tali oggetti rispettivamente ne' diversi articoli contengono. Incoraggiato dalla favorevole accoglienza che ha

(1) Tutta l'opera contiene circa doo sutentici ritratti-

vi priscorsa dal pubblico altra mia opera metodica (1) dopo le più mature rificzioni ho tentato con ardite combinazioni di singularizzare anche il modo meccanico col quale l'opera è formata, onde maggiormente infusire alla ma utilità e precisione. Ed ecco

Le tavole succennate vengon collocate per legge inalterabile a lato delle rispettive descrizioni, in guisa che il lettore a primo sguardo, e senza ricorrere ad altro foglio, possa farne il confronto.

Ciascuna delle altre pagine contiene, sulle rispettive materie, de periodi staccati, i quali reggono pure isolatamente.

Il Novo Allaste per et stesso può chiamarsi un compendio di figure compendio di figure compendio di figure ropprecentanti gli oggetti sensibili: ed in rapporto di altre storie, come p. e. quelle di Rollin, fillot, Condillate ec. non e che l'atlante di qualunque interia generale, umplendo erno alla geografia, ed alla parte del dirigno, di cui gli storici generalmente it dispensamo.

Tutta l'opera sarà terminata da un indice alfabetico, che a modo di dizionario ne conterrà diffusamente le materie: ed i lettore potrà giovarsene, per rinvenire all'istante, e sotto qualunque aspetto, quel-

lo che cerca particolarmente.

In tal modo sembrani, che garceggiano insiemo
f ordine, e la chiarezza. Ho credato megito parlare agli occhi, quando ho potuto opportunamente
fur uso di un tal linguaggio: coi ho incontrato una
brevità che mi fo lecito chiamare eloquente. Cetta

mente non mi il potri rimproverare di aver trelasciato il itiratto di Moste, e di Salomone, mentre presenti quelli di Demostene, e di Pompeo 3 o di aver preterite le piante di Babilonia, e di Sasa, montre affro quelle di Germalemme, e di Roma. Si sa che lo storico non inventa, nel supplisce colla immaginazione a quel che manca.

Abbenché sia a presumersi di aver io adoperato tutta l'attenzione possibile a render perfetta quest'opera in

ogui sua parte; non è superfuo assicurarne il lettore. Quanto riguarda la geografia antica e moderna tutto l'ho ricavato dalle opere de' signori Herisson, Gutrhii , Amville , Barbie - du Bocage , Sainte Croix, Vausondy esc.

Per la storia e la cronologia ho econstitato le opre del Calentzi e Storie generali del Millot, del Cadillae a del Segur ; il Discorso nulla storia universale di M. Bounett ; il datune atorico-conologico-generalegico del Sig. Le Sage; il Disionario storico, composto de non toricia di telettrati 8 e g. dictione, l'arte di dana noticia di telettrati 8 e g. dictione, l'arte di delle parole di questi untori, ellocchè, ese possono servi di notteggo e di luttra di mio lavron.

Ho ricavato i ritratti degli uomini celebri, parte dalla iconografia del Visconti, e il resto dal citato Dizionario Storico 9 edizione di Parigi, anno 1810. ornata di 1200 ritratti.

Finalmente ho ricopiato le forme delle divinità pagane, i costumi, i monumenti ec. dalle opere del Mont-

faucos, del Malliot, del Ferrario, ec. Non più di questo doceva esporre, per manifestare il piano dell'opera, e il grado di fidacia che deve inspirare al lettore. E poschè non trovo insulte far osservare qualche cosa particolare sulla geografia, sulla cronologia e la storia, non nanco di farlo me 'tre sequenti articoli come preliminare all' Allente.

<sup>(1)</sup> Quadro eronologico, geografico de' prancipali avvenimenti della atoria envirersale pubblicato nel 1891, opera il cui scopa periscipale d quello di presentare in un nolo procycito le divesse nazioni della terra che anno state il tentre dei grandi evvenimenta, o la culti degli unomia strausdinari.

### OSSERVAZIONI

### CIRCA LA GEOGRAFIA . LA STORIA . E LA CRONOLOGIA.

### GEOGRAFIA



Omere, descrivende ne suoi poemi la guerra di Treja ed i viaggi di Ulisse, free mendono di un gran nomere di popoli e di regioni. Sono con estese la cognazioni di geografia in questo porta, che Strabone lo considera come il più insigne di tunti i recorrati dell'antichi.

V' ha chi attribuisce ad Anassimandro l'iuvenzione delle carte geografiche, della siera armillare, e degli orologi a sole.

Aristotele, scorse l'Europa delle colonne d'Errole all'imbocestura del Tanai: s'imoltrò nell'Oceano occidentale fin sotto il circolo pedare Artico; ed avendo osservato, che più andava a settentrione, più si allungavano i giorni, fu il primo ad indicance le differenze graduali seccodo i diversi clini.

Alesandro il grande nelle sue spedizioni era sempre accom-

pagnato da due suoi ingegneri Diogoste e Betour, cho levavan la carta de parci da lui attraversati. Trovasi in Arisso di distinto reconsto della navegazione di Nearco ed Osseiento, che dalle bucche dell' Indo ricondusero a quelle dell' Eufrase e del Tari l'arissta marittuna di unul finno conquisituno.

Ad estendere vieppiù queste cognizioni ne' Greei si aggionse la presa di Tiro e di Sidoue: coal esti ebbro notizia de' lusghi ne'quali i Panicii portavano il loro commercio estezo fino al more Atlantico.

Finalmente le conquiste de successori di Alorsaudo fino allebocche del Gange, e quelle particolarmente di Tolomoo Fivergeie fin deutro dell'Abissimia e di altre regioni merishinali della Affica, arricchirono la geografia antica di scoverte considecredi.

Intorno a que tempi Eratostene, biddiotecesio di Alessandria tentò di misurare la periferia della Terra, paragonando la distanza di quella città e Siene colla differenza di latutdine di que' longhi, che prendeva dall'ombra di uno gnomone immalato in Alessaudria nel abstitio di esta.

A malerado di siffatte acoverte . le conoscenze geografiche degli antichi non crano che ristrette e del pari incsatte. La mancanza di stromeuti matematici e de' messi opportuni , di cui ci possism noi prevalere, li reudeva incapaci di conoscere ed indicare la precisa situazione de mari, de continenti e delle isole : nè altro che l'emisfero da poi abitato formava l'orgetto delle loro osservationi. Essi igneravano affatte il continente di America . le terre polari , e similmente l'oriente dell'Asia a il mezzogiorno dell'Affrica. Di qui è che parlandosi del mondo noto agli antichi , a' intende anicamente di quelle parti del globa di cui ci trasmisero notizia le onere de loro ceografi. particolarmente di Straboue e Tolomeo i più insigni fra tutti gli altri Non altrimenti si dee parlare della descrizione del Mondo fatta setto l'impero di Angusto, che compiuta sulle memorie di Agrippa, so esposta alla universale curiosità sotto un grau portico fatto costruire a tal nono. Iu essa non s'intende indicate che quanto trovavasi allora sotto il dominio di Roma,

Da eiò sia longi il dedutre che ogni altra parte della Terra fosse stata affatto ignota agli uomini di que' primi tempi, sicche intieramente sia marco quel ch'à attas coverto ne' secoli posteriori. Bisoguerebbe non tener cento delle tante trasmigrasioni avvenute, e delle ragioni moltiplici che nel decorso de' tenpi ne alchirono la mementa.

Gli antichi divisero il mondo in tre parti, cioè in Europa, Asia ed Affrica, neparando la prima dall' Asia col Sume Tanoi, ora il Don, e questa dall' Affrica coll' Jamo di Succ.

Il progesso del tempo non la fatto che sempropii ritaro de repriscipante le cognizioni l'aguardanti le geografia. Il visigi del Porteghei nel accelo XV aprieno a l'avagia carce il cannanio addit fudie circitali. Colomba nel fine del seccio tenso ci proccari la conoscenza di un morco mosdo in un altre cantirero. Decla fece al figno interes si globo : caltri sitrepidi viaggiisteri sumentando sempre pai le scorrette, moras poli sesta la conoscenza il decerimine della Terra. remano più estesa il conoscenza in de decerimine della Terra. Il contro più estesa il conoscenza in de decerimine della Terra. Il contro della della

Restava un altro gran passo a dare, ed era quello di perfezionare la geografia colle osservazioni astronomiche, e questa con saccesso ammirabile fu dato nel Secolo XVI. Si è giunto al seguo di divider la geografia in matematica o storica.

L'espate outressioni fan c'onsecre la patre c'h la peoprie rapprarenta el nouve Adduce. Trittudoui di laugid all-tut dalle vazioni antiche, non vi aru belle che la sonra estatua prescriatula dalle fastiche de duti, ampegnati a teglierla dallo incerteza in cui la gista l'impegnita de geografi e degli stocic cantempronace. Chi ostreble promottere o croace sapra una carta i l'opecial confini di parsi malmente indicati, e avenus canalitul di estressione el lo mone per le vicende delle nazioni che l'ablucuent f'ana dirimente pre l'opeja shirit dalla carticle delle dalla contra delle delle protessimi à la desdertas elemente delle dalla dalla delle dalla delle dalla delle dalla delle dalla dalla delle dalla delle dalla delle dalla dall

on non paso anti avvenimente cue um supprooge un mogo in esi aceadde, neppure parò daris ne alcuso che uno suppronga un tempo a cui debbasi riportare. Da quì deriva ciò che aompre han ripetuto i dotti che la Geografia e la Cronologia aon due occlui della Storia.

La crosologia tiquarda i teepi, come la grografia riganda l'luoghi. E come in geografia sulla può esser determinato sensa di punti fissi considerati nel globo, per servire alla vatia positione de leoghi ed alla miura delle loro ditunne; con mulla può aces determinato nel la crosologia sessa il secconso di epoche o ove, cioè di certi punti nel tempo, renduti celehir per ameneralia avvenimenti.

L'epoche stabilite commemente sono

- 1. La creazione del mondo.
- 2. Le olimpiadi.
- 3. La foodazione di Roma.
- La nascita di G. C. indicata comunemente col nome di era volgare.

5. L' Egira.

La creazione del mondo è il primo e più importante di tutti gli avvenimenti: segna quindi la prima di tutte l'epoche a tutte ad essa debbonsi rapportare.

Le olimpieli, ogsuna delle quali formaza un periode di quattra sumi, trassere la fere origine e d'enominatione da "gicchi elimpici, ribe si celebravano in ogni quattro ami nel Pelapounece prese la città di Olimpia. La prima di cue, escondo I Tiesreio el lutti famosi crosologisti, comince all'auno 3138 della creazione del mondo, e giunta il calcolo de'medesimi; 756 innansi al primo dell'era volgrave. La fondazione di Roma, secondo la cronologia di Varrone più generalmente adottata, acradde nell'auno del mondo 3551 corrispondente all'asson terzo della sessa olampiade, e pereià 553, anni avanti all'era-volgare.

L'egira, o l'epoca usitata da Turchi, comincia dalla foga di Maometto dalla Mecca a Medina, accaduta nell'anno 66'a dell'era volgare.

Di queste tre oltime ere, particolarmente delle olimpiadi e dell'egira, non sarà fatto uso nel nostro Atlante; che se talvolta ci saranno considerate, sarà piuttosto per oggettu di erudizione, che per fissar con esse le date degli anoi.

L'epoca, che ginsta il metodo adottato 'da tutti i moderni verrà presa per fondamento del nostro sistema conologico, sara quella della cascita di G. C. Si sa che interno ai tempo decorso da questo celebratissimo avvcoimento fioo alla creazione del mondo si possopo annoverare più di acttanta satemi, e in gran parte segnati da comi illustri. La stessa sacra Scrattura, che sola dovrebbe formare la base de nostri calculi cropologici , offre delle notabilissime differenze ne' varii suoi testi , in guita che mentre il testo ebreo conta tralla nascita di G. C. e la creazione del mondo 4004 anni, cioè 40 secoli ; il samunritano ne conta 4305, cioè 43 secoli, e la versione de' 70 ne conta 5270, cioè secoli 52. Cheochè ne sia, e lungi di entrace in quistioni dottamente esaminate dal Beda, dallo Scalierro . dal Petavio . dall' Usserio . dal Newton . seguiremo in ciò le tracce di Le Sage , com'egli ha arguito quelle di altri storici insigni. Prendiam al par di lui per fondamento della nostra cronologia il testo chreo; e contando dalla nascita di G. C. alla creazione del mondo dood anni , seguitemo parimente nel fissare le date la dottissima carta dell' Ab. Bertin.

La storia del mondo si divide in antica e moderna. Generalmente gli Autori stabiliscono per termine della storia

ántica la caduta dell'impero romano in occidente avvenuta nel V. secolo dell'era volgare. Questa lor divisione son può esser più giusta, poichè sulle rovine di questo famoso impero a' mualzarono le potense moderne.

Il sig. Le Sage prende la separazione di queste due storio da Gesis Cristo.

È ben chisro ch' entrambe queste maniere di divisione sono prese da un punto, che comunque considerato non cessa di essere arbitrario. Nel disegno dunquo di esporre la storia delle nazioni in articoli separati , e compiuti in modo da recgere ognuno da sè o indipendentemente dagli altri, seguiremo volentieri un sistema tutto particolare,

L' opera sarà divisa io due parti. Trauserì la prima delle nasioni ch' ebbero il loro principio, comunque sia, ionanzi alla era cristiana fino ella toro ultima decadenza. Tratterà la seconda delle nazioni, ch'ebbero il loro principio dopo di G. C. In tal medo, arusa opporci e all'une e all'altre de' due divisati sistemi , che anzi rispettandoli egualmente , sarem lontani dalla necessità d'interrompere il filo delle idec, e di roplicar degli articoli sopra una stessa nazione, che prima dovrebbesi annoverar tralle antiche, perchè fondata issassai alla era cristiana, ed iodi tralle muderne, perchè aucora in essere dopo di Gesia Cristo.

La storia antica si divide in sacra u profana. La sacra parla delle opere di Dio e del suo popolo. Comprende 4004. auni senza interruzione : la sua sutorità riposa sulla sacra scrittura. La storia profana tratta de' popoli che non conescevaco il vero Iddio. Copta 17 secoli di meno della storia sacra , perchè comincia dope il diluvio accadute 17 secoli dopo la creatione del mondo : in conseguenza comprende 23 secoli. La sua autorità risulta delle tredizioni , da' monumenti , della favole u dulle storie de' diversi popoli. Generalmente vica divua in tre epoche corrispondenti al grado di verità e di fiducia che posaono insuirare.

La prima epoca è detta de'tempi incerti. La seconda de' tempi fuvolosi, ed eroici.

La terza de tempi storici.

È dato il nome di tempi incerti alla prima epoca , per le tenebre sparse sugli avvenimenti accadinti ne' cinque secoli che ne formano la durata.

È dato il nome di tempi favolosi alla seconda , perchè nei dieci secoli, che ne formaco la durata, non si tratta che di Semidei ed eroi tra favole e sogni brillanti della mitologia pa-

È dato finalmente il nome di tempi storici alla teras , perchè nella sun durata di otto secoli la storia trovasi stabilita sopra basi più certe.

La storia moderna tratta principalmente de' nuovi stati formati sulle rovino dell'impero romano. Essa è più necessaria dell'antica A primo aspetto par che dovrebbe esser più facile e più sicura ; ma tale non è per la barbarie in cui caddero i popoli depo le scrollamente del medesimo impero, e per la moltiplicità dogli stati , e delle nazioni che dee riguardare. E poschè il propagamento o il ascerdezio della nostra religione eristima aggiungono alla storia un grandissimo capitale di avvenimenti che non si debbono ignorare; perciò della storia si è formata una divisione particolare denominata storia ecclesiastica o della Chiesa.

# NUOVO ATLANTE ISTORICO PARTE PRIMA.

### DIVISIONE DELLA TERRA PRESSO GLI ANTICHI.

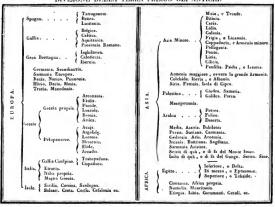



### STORIA DEGLI EBREL

### INTRODUZIONE.

L'authità el autonde sotto un deuto velo l'origine el jinania del monde. Per penettre a traverro di esco, i popoli si formarcos della favole, e i filosofi dei sistemi. Il solo Mesò il ha dato una tatoi, che caminicados della recuisono del monde, mentre con filo uno interesto ci ducerre la steria del parable Eleco fino a avuel giorni, ci somministra en dendaziono trapa della prezionimimo e sicure notisie su' primi popoli della terra.

Non à , ab pale essere del nottre preposite trattenersi salla veresità della storia descritteti di aprata unoma strancionario (1). Per principio di religione suppismo d'aver ella per prino se rese lo atenzo Dio, e quindi per suo fondamento l'odifficiale verità. Ma quand'anche talon vestillane sulla ferenzasa di on alti principio, partribe egil non ricconocere in Mosè uno storico pieno di cegnizioni per non inganazzi, e di probità per mon voltre inganazzi.

Uomo, come si manifesta costantemente in tutti I looghi della sua atoria, di vastissimo ingegno, saggio, pieno di religione e di piett, nacque Moste 38 anni dopo la morte, di Levi, che per 60 aoni visse con lavco. E poichi Jasco visse 50

(1) E depa di ever letta la dissertezione dell' A. Coltatt, nella pante si dà a redere l'eccilienza della storia degli Ebrei sepra le stativi di tutte le altre razioni. Ella è messa innunti alla sua discria dell'amico e naevo Testamento. Pel motro preposito basta il poco che ne abbiame preso.

nui con Sem figlioolo di Nob., e Sem muanti al diorio aveva veduli Lanno e Matualem chi averan vedoto Adamo; à è chiaro pur troppo che quatte racconta Mosà dal priacipio del mondo fino a' auto tempi doveva asperlo per una tradizione recentuisma , e trannandata da nomini serj, gravi e selanti per lo cose di Dia, quali crasto i mentorati.

Per chè che rigarde gli avveniment de' tempi mot, a partichemente gli accundi entre degli chech peopy, e ne' qualfigurb tano, qual maggiore ausentia parterba cerezari sella soni di Most I la into di unulla desiderze di gli, ne come figlio adostre della figlia del re di Egitio e, che lo fese introle nella arpiana agitiana, a resure value abbandenni a' l'evra della fortuna, y valle dividere co' anol fazelli Introlli in leco disavvenre. Insensible di opi simolo di particolare interesse, pieco di spirite e di conggio, incepace di vilit e baseres, c'e di spirite e di conggio, incepace di vilit e baseres, c'e escrite la lore totto colla tana ingensità con coi descrite abettos più circolore di male. Scoppe intano dal venete della colla serio della male. Scoppe intano dal venete della collare si gli reconsta delle concentrari di conver, al ferti beliare, qui francesta delle concentrari di conver, al tente beliare, qui francesta delle concentrari di conver, al tente beliare, qui francesta delle concentrari di conver, al tente beliare, qui francesta delle concentrati que constante al transpiratione della constante con la constante della conventa to, inclinatione al tumolo, « sempte presso a serverimta o altresta francesta.

Tal è il primo storico che s'incontra nella sacra Scrittura, quando si veglia considerare sfornito di quella inspirazione che lo eleva sugli storici di ogni altra pazione.

Si è detto poc' anzi non esser del nostro proposito trattenerei sul-

la veracità della storia descrittaci da Mosè: non altrimenti si dice su quella degli altri storici ebrei Giosuè , Samuele , Natau, Gad, Addo, Aia, Semeia Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, Esdra, Noemia ec. tutti contemporanci agli eventi che acrissero, e tutti uomini de' più insigni tra quella nazione. Giova osservar solamente, che separati da secoli differentissimi per gutto, per genio, per esrattere, si esservano ciò non estante come unanimamente concersi a scrivere un solo e medesimo libro, sugli stessi principii, collo stesso scopo e colle medesime consegueure. Un filo non interrotto dalla creazione del mondo fino a G. C. riunisce ne' loro racconti quanto riguarda una religione ed una morale degue di Dio e dell'aomo. Gli altri popoli della terra , ed aache dietro gl'insegnamenti de' loro sapienti, disonoravano la religione cogli assurdi di una mostruosa o detestabile idolatria; e gli storici degli Ebrei la elevavano colla purità di una dottrina tutta celeste, e che sola insegna il modo di unir l'uomo con Dio. Non parlandosi della virtuosa semplicità ne' costumi de' patriarchi , nè della saptità del Decalogo , il più antico , e il più

gran monumento della morale, descritti ne' libri di Mosè ; che non ci si offre sugli attributi della Divinità, e su' pregi della virth negli altri libri di cui si parla? Non potevano l'ignoranza, l'errore, la frode prendere ad imprestite un linguaggio sì semplice adoperato da' mentovati storioi , e nel tempo stesso pieno di sentimenti e di cose inaccossibili alla ragione abbandonata a se stessa. Su queste basi è fondata la atoria del popolo Ebreo : tali anno i racconti che la distinguono. Indarno la miseredenza ha tentato sparger de' dubbj sull'autenticità di que' libri , la eui dottrina non poteva più chiaramente attestare la lor divina origine. In ogni tempo essi furono riguardati dalla nazione giudaica come un tesoro preziesissimo affidato alla custodia della pubblica autorità, e dal quale sarebbe stato delitto capitalissimo il toghere una sola parola, come sarebbe stato quelle d'inserirvi una lettera. Benchè al presente siffatti libri formino la condanna della stersa nazione meschinamente dispersa sulla faccia della terra ; sono pur conservati da essa col medesimo interesse ed egual gelosia.

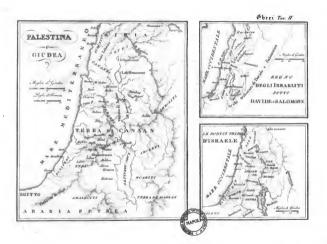

### GEOGRAFIA ISTORICA

Il some di Palentina , che presentemente i di a totta facione ed alla Terra stata, un trono properterara al una prezione del parco di Cassan ros mone prindero, e che deriva di Cassan filipio di Comman, proché Midir l'aves primerosa significante di processo del properto del properto del processo del facione di processo del proces

Debellatin gras paste questi populi, fu la Terra promessa divisa da Gisma la dedici porsissi una per ogati tilbi. Seno interdi i limiti delle possessioni delle tribbi irraclitiche; poichè nomodi per mello tempo non poievono eccupare totto il lora retaggio, come avvenue alle tribit di Simoone o di Dan rospinte cempre da Pilisiesi, apolla di Aser repinta da Tiri; alle tribit di Balsen, di Gad e di Manasse, che a stento poterono sottomettera sili Armonoini edi Moshiti.

A' tempi di Davida e Salamone la terra di Canano prese di nome di regnu degli Iracidi soste Bolomone o Gerobosmo patte quello di regno di Giuda, e parte di regno d'Israele : finalmento dopo la caditud di quaste due monarchie al ristono degli Esta della estività di Babilonia fa divisa in Galilon , Samazia , Giudea properia , e Pera biolonia fa divisa in Galilon , Samazia , Giudea properia , e Pera biolonia fa

#### LA GALILEA

Questa centrad frenziera della Samusia era più fertileo a popolata da tato il cetto della Dicitiona, Dividersia in infepopolata del tato il cetto della Dicitiona, Dividersia in infete di Zabalon; la recorda petes il sono di Gallita di gentili, prechi tali casso nonolizioni dei man biantati. La città reala di properti di consultazioni dei sulla biantati. La città reala di respecta di consultazioni di proposa di consultazioni di consultazioni di tampo iri chilitto da man lepicae Romano. Acro, preca da Sitempo iri chilitto da man lepicae Romano. Acro, preca da Sitempo iri chilitto da man lepicae Romano. Acro, preca da Sitempo iri chilitto da man lepicae Romano. Per la consultazioni di respecta di consultazioni di sulla distributa di preca Mandanoni, chilitto della respecta di consultazioni di di celti. Civito fio sogli siluni anni della ma riba, Estam prema preciona di civita di consultazioni di chilitto di celtificati di di celti. Civito fio sogli siluni anni della ma riba, Estam prema derivono colli ignore dall'Antie, rata le quati riprese il pione servivo colli ignore dall'Antie, rata le quati riprese il pione derivono colli ignore dall'Antie, rata le quati riprese il pione

nome, chiamandosi Baisac. Tiberiade fu fabbricata da Erode iuonore di Tiberio presso il lago Tabariet. La Manala.

Allorch Salamasar chie conduti schiari gli Irashiti n Assis, alcane colinis del una improvi fuenco da his minulari ni fueno da his minulari ni fueno da his minulari ni sunta chi minulari ni fueno da la sulla schiari schiar

Comprendeva le tribie di Benismine, di Giuda, di Simonen, di Dan, ed il pane de Pilinie. Li parta meridionale ese chimata Idonene. I lenghi più mamoradhi della Giuda erran disembata Bonene. I lenghi più mamoradhi della Giuda erran disembata della Giuda erran disembata di Charles, e Bernales paris albeiti d'Alexanon. I herci, se Giucabler, Sofoma, Gamorra, Sobaim, Adama distrutte col facco callud di Citto I, pape oggi hafa [Lelah, a Diripati aggi Lela (Gaza distrutta da Adesasades, e ribibliciata nello sresio bengo ere mandiretta da Adesasades, e ribibliciata nello sresio bengo ere mandiretta da Adesasades, e ribibliciata nello sresio bengo ere mandiretta da Adesasades, e ribibliciata collegi per el vittorio di Giorga. Sed. Adol E, Giorgio, e Vidabata celebit per el vittorio di Giorgio.

### LA PEGEA

compresa nel territorio di Siria.

Che significa passe di l'Adi Gardono, onsterera particolarmente i parti d'ivis l'a tei tribi, di labera, » di God. Tra i logda più etideri di questa regione si annoverane il monte Noto, dalli cui sima Moda vide i Perra pessonasa i la città montepara di Galant, che diver di numeri Godhelmia di posse che la cicomodora i la città di Polla; il Bensimi eggo. Bitenia i la piazza fore di Garnala presso del lago Tisernada ce Custarrena assensi la Despubble, unumer di nei diri cosifiderite i pi Tisconnide, l'intere, il Namayattei, il Madalulie etita della piazza fore di Garnala presso del particolorie del derite i pi Tisconnide, l'intere, il Namayattei e, il Madalulie esunti, come chianta i telatro. Ggi sono forma più un parte pat-

ticolare, I Turchi, sotto il di cui dominio ella ceme, l'han-

Dalized or Google

GERUSALEMME

La famora Gerusalemme fu riputata una delle pli magnifiche e nontrose estit di Orionie. Nulla sua origine chiamussai Salem, celebre per il soggioros del Re Melchiatede; fa poi denominata Ichus, perche peacedata di Cobusci, ai quali fa tolta de Giosoba fella computata della Terra premesa. Finalmente, assendori Davide impotronito della nittadella, divenne la capitale del regos di Gioda, o la residenta del Re, ripigliando

à une autoce noue. Salemore la nécessité un magnifice temple, alls cui fabbrica une pest 150 mila articliè per le spasie di sette son. I travelli lescan direit du na finosse variette invisuaggi dal la variette discussione de la commanda de la com

va quatro pette : la prima gardava P oriente; la seconda di utertinizioni la terra Docollocati la quarta di mensigiorno. Este interitativa i la terra Docollocati la quarta di mensigiorno. Le della properativa di la constanta di la constanta di la constanta di uterta di la constanta di terra di la constanta di la constanta di partamenti che avvenan modi piasi dei transaccia i constanta di partamenti che avvenan modi piasi dei transaccia di la constanta di constanta di la constanta di la constanta di la constanta di la constanta di colonata di locuso. I den altri stri, che entresolavano il tempia. Colonata di locuso. I den altri stri, che entresolavano il tempia.

Secondo la Scrittura noche il palazzo di Salomone era un'opera di nua magnificenza arraordinaria per quai tempi. Consiateva in una gran fabbrica costrutta a tre ordini di colonne, che formavano tre grandi o magnifiche gallerie.

Gerusalemme, roverciată dai Babilonesi, risacque piucobè mai bella sotto i Maccabei e gli Erodi.

Nell'anno no dell'era cristiana Tito la distrusse dallo fonda-

mente. Adriano fabbricò in ano luogo la città d'Elia Capitelia na , e poco dopo Costantino il Grande le ridocò il nome di Gorusalemmo introducendovi la religione cristiana.

Nell'anno 395 Gullano apratta ritut ĝi Ebrel la Gerua-Nell'anno 395 Gullano apratat ritut ĝi Ebrel la Gerualano de la dell'anno de la della della della della della della Tutti vellaro travegliera all'englis, Esti vi accorrere la folia. Tutti vellaro travegliera all'englis, esti della della della della menta, aparentassero gli artefici, e gli nibbligassero ad abbandonar l'impresa.

Alls movie di Guilmo Gerenkamme rimenà ad surce citizi, a. Giuntino me di ma Su na lossibali, ia su chiesa citi an Giuntino i na colora di ma Giuntino i na colora di ma Giuntino di mantena di manten

La moschea, innalzata nel piano del tempin di Salomone, domina splandidamente uon bella piazas. La chiresa del sacte Sepoleco racchiude nel suo grandiaso recioto il leogo, dore fin mualsata la Croce di Gash Cristo, a la grotta, dove fu deporta la sua spoglia mortale.

I davoti pellegicii vacoo a visitaro I locali memorandi, dove il divin fondatore del Cristinessimo confirmò cella sua morte la sua asota morale, e riconciliò l'aoma con Dio. Il Manmettano ittesso, fermandosi rispettosamente in quei locali cellama sinchinate: Ou mori l'amico dell'umantib, un Martire della viriò.

Un incendio ridusse non ha guari ad un mueclio di rovine questo santuario comune delle cristiane nasioni. Il solo cenotafio, cho copre l'ingresso del Sepolero, resistè quasi per miracolo alla caduta della cupola infirmmata.



Iddio colla sea parola crea in sei giorni il Cielo e la Creations del Terra, e forma l'uomo a sua immagine, Nel settimo gior-Mondo, di Ada- no la donna è tirata dall' uomo, per esser la sua compamo ed Eva. gna indivisibile.

Collocats entrambi nel paradiso terrestre nodono di una felicità perfetta. Son tentati dal Demonio sotto l'aspetto di un scrpente. L'orgoglio li soduce. Voglion conoscere il bece, ed il male. Cadono: mangiaco del frutto victato, e son poniti coll'esilio. I loro corpi soco assoggettiti al dolore ed alla morte. L'anima loro , privata dell'appoggio divino , sesta esposta alla seduzione de' sensi ed all' impeto delle passioni.

La Terra hen presto si popola. L'innocente Abele ed il feroce Caino, figli di Adamo, danno il primo esem-38-5 pio di virtà e di malvagith. Il Cielo riceve le offerte Morte di Abele di Abele, o rigetta quello di Caino : questi per invidia ucoide il fratello.

Caino, pesseguitato meno dalla vendetta divina che dai propri rimorsi, cerca invano un asilo che lo assicuri dall'odio del genere umano. Da pertutto egli trova la collera celeste : dovunque gli si presente l'immagine del-

l' estioto fratello I figli di Caino si lasciano strascioere dalle passioni e dai vizj. Fondano degli stati, ioventano le arti, ed in-

troduceno il lusso sulla Terra. Set e la sua numerose famiglia non si confondono nell'universale depravazione. Econ ai distingue talmonte per la innocenza de' sooi costumi , che Iddio lo rapisce nel Cielo senza farlo soggiacere alla morte.

Il miscuglio de' figli del Cielo co' figli degli comini cioè de' buoui e do' malvagi , sparge le corrusione nel mondo. La virtà è immolata alle passioni , la verità all'errore. Gli comini dimenticano l' Essere supremo. Reguano il delitto o l'idolatria; la perversità divien tale, 1656. alta che Iddio risolve di distruggere il genere umane. La Terra è sommersa : tutto perisce sotto le acque. Noi solamoete e la sua famiglia , le cui virtà avevano trovata grazia avanti l'Onnipotente, si salvano cell'arca che Noè istesso avea costrutta per ordine di Dio.

### AVVENIMENTI MEMORABILI.

I tre figli di Noc, Sem. Cam, e Jafet (t) ripopolaco il mondo. La civilizzazione , la coltura , l'industria fanno do' progressi, me del pari si diffondo la correzione, anen-I discendenti di Noc nel loro orgoglio vogliono avvici- Torre di Babel. earsi al Cielo, e fabbricano la torre di Babel, Iddio pumice la loro felle presuozione, confoodendo i Impuscei, l'iu non s' intendono, si separano, e scelgoso per capi i escciatori più forti e più destri tra loro. Nembrot fonda la mocarchia Assira.

Iddio sceglie Abramo per essere il padre di tutti i credenti. Gli ordina di abbandonare la sua famiglia , il suo paese, e di recarsi nel luogo ovo il coodurrebbe. Gli promette che oo gran popolo uscirà da lai , e che il

sup come surh celabre.

Abramo all' età di 75 anni va o Sichem occupata dai Cananci, Iddio eli promette di dare queste paese alla sua posterità. Pianta le sue tende presso Betel , e proseguo il sno cammino verso il mezzogiorno. Una gran carestia l'obbliga a ritirarsi in Egitto, l'araone gli rapisco la moglie. Il Monarca celpito dal Signore rende Sara ad Abramo che ritoroa a Betel. Lot suo fratello si separa da lui, e va ad abitare solle rive del Giordano,

Abramo combatte, e viuce Codorlaomer re degli Elamiti , che nel far la guerre ai re di Sodome e di Gomorra aveva fatto Lot prigioniero. Abramo lo incalas, lo disperde, e libera Lot. Dopo questa Impresa ricere la

leenedialone de Melchisedec pontefice e re di Salem, a cui paga le decima parte del bottico preso ai vinti. Iddio ripuova le sue promesse ad Abrame, e gli annunzia che avrà un figlio. La predizione si adempie colla nascita d'Ismaele, che lia dalla aua serva Agar.

Abramo riceve ordine di far circoncidere suo figlio, e tutti gli schiavi nati vella sua famiglio. eirponcisions. Gli Augeli in forms umans vengeoo ad seumsiste o Sara che avrà un figlio : portatisi guiodi in Sodome so-

oo ricevuti da Lot, che li garantisce dagli oltraggi da'qua-(1) La memoria di Jafet a Japeto si è conservata nell' Occidente. Quella di Cam in Egitto , e quella di Sem presso gli Ebrai.

11

Abramo.

Stabilimento

Anui

i venenna minacciati. Iddio punisce la corruzione di del Mon.Av.G. guesta oittà e di Gomorra , empia egualmente , con noa 1107. 1897 piogga di fusco. Lot, ritiratosi le Segor, temende di perityi , fogge , e cerca salo sopra di una montogna, La moglie, malgrado il divieto degli Angeli, rivolgo lo aguardo sulle città proscritte, o Iddio la punisce col tras-

lormarla in istatua di sale. Lot arrivato sulla montagna entra in una cavarna. Lo sue figlie oredendo la terra spopolata come le incenerite città , l' ubbrincano , e sono incestuose nella speranga di diveoir madri (1).

Sara concepisco nella sua vecchiaja, e da alla fuce quel fielio predetto dagli Angeli, che vien chiamato lascon. Sara , mer punire l'orgoglio di Agar , costripee Abra-

and mo a discacciarla col figlio Ismaele. T163. Sacreticio di A-Iddio ordina ad Abramo di sacrificare Isseco, Mentre brameva per immelarlo sul monto Moria, no Angelo, tratteneedogl' il braccio, gli dice che il Signore e pago della

sua ubbidicora. Nell'istante medesimo sacrifica un ariote che scorge ne' vicini ecspugli.

Sarà muore lo Ebren all' eta di 127 aoni. Abramo, sdegnaodo di maritar suo figlio con una Caoanea, spedisce Eliezer suo agente, per proceurargli una aposa pel paese che abitava apcora la sua famiglia. La provvideora presceglio Rebecca figlia di Batuel ano ni-

pote; ella da Ancor portandosi nella terra di Capan epoin Isseen. Rebecca dh alla luce Essà e Giscobbe, che nascono

gemelli. Il primo è cacclatore, il secondo mena vita 1811 F0:0 Abramo termios di vivere all'età di 195 soni. Il soo

Morte di Abra- corpo è seppellito da Isacco e da Ismacio nella caver-

Isacco va a Gerara. Iddio eli rinnova le promesse che aves fatto ad Abramo suo padre , o fa alleanza con Abimeleo Re di quel paese.

(s) I loro figli chiamansi Moab, ed Aumun : I Moabiti, a gli Ammoniti da così repetono la loro origine,

AVVENIMENTA

Essis termentato dalla fame vende a Giacobbe il suo

dritto di primogenitura per una scodella di lente. Isseco divien cieco. Conoscendo prossimo il suo fice vuol benedire i figli. Giscobbe per artifizio della madre riceve il primo la benedizione. Isaeco riconosce in quest' ioganno la volcotà di Dio. Benedice apcora Essà , cho 2145.

nella collera medita il delitto di Camo. Giacobbe parte per la Mesopotamia , a corcare un asilo contro l'odio fraterno presso Labano suo zio. In questo viaggio vede se sogno una scala che dalla terra arrivava al Cielo, e per la quale molti Angeli salivano, e discenderano. Alanndo gli occhi vedo il Sigonre cho gli promette di proteggerlo, e di dare la terra, ove dor-

me, alla sua numerosa posterità. Giacobbe giunge nel paese di Arau, nre incontra Rachele figlia di Labano. Se ne invaghince e la demanda in isposa. Labano gliela promette a condizione di esser Matrimonio di Gucobbe. da Jui servito per sette appi. Scorso questo tempo gli presenta Lia sua primogenita, Gianobbe si duole dell' suganoo. Labaco di bel enavo gli promette Rachele, o gliel' accorda dopo altri sette anni di servizio. Lta da al-

la luce Ruben . Simeone . Levi . Giuda . Isecar . Zabulon, ed una figliuola chiamata Dana. Dan e Neltali nasceno da Bale : Zelfa è la medie di tiad ed Aser. Il Signore commosso dal pianto di Rachelo la rende fecouda di un figlio chismato Giuseppe. Giacobbe di nascosto parto colla soa famiglia reczodo

con se quanto possiede. Labano se ne edegua, lo insiegoe co' spoi . lo raccinore sopra i secoti di Galgad , c lo incolpa di averali tubato i suoi idoli. Giacobbe ocga, ignorando che Rachele l'aveva occultamento trasportati, Calma finalmente il fororo di lui, recordandogli i suoi

looghi servizi. Giacobbe nel suo ritorno previene Estit con malti doni. Nel viaggio è attaccato di notte da un Angelo sotto forma di uomo , cootro del quale ha un combattimento pieno di misteri. Questi gli dà il nome d'Israelo, cha rignifica forte contro Iddio. Essis vo ad incontrare Giacobbe , l'abbraccia , e gli promette un' eterna amicizia. Giacobbe giunge a Sichem.

Schurttù di

Ginseppe-

Dina figlinola di Giacobbe è rapita da Sichem figliuolo d'Emor. I suoi fratelli si vendicano dell'oltraggio colla morte de' Sichemiti.

Rachele muore in Efrata nel dare alla luce Beciamino. Vien sepolta in un loogo posteriormente chiamato Betlem. Ginseppe, avendo scoperto al padre un delitto commesso da suoi fratelli , diviene l'oggetto della loro avversione. Egli l'accresce ancor più narrando un suo sosoo. Dapprima risolvoco di ucciderlo; indi lo gittano nel fondo di una cisterna; finalmente lo vendono a de' negozianti Ismaeliti. Condutto de costoro in Egitto è comprato da Putifar generale di Farsone. Giuseppe diviene il ano confidente e l'amministratoro de' sant beni. La moclie di Potifar se o' invaghisco, e perdendo ogni padore cerca sedurlo. Schernita nelle sue brame lo secusa al marito, che lo fa mettere in prigione. Giuseppe ivi anirera de' sogni a don uffiziali di l'arsone. Assicura il primo che sarà subito restiteito al suo posto; annuncia

all' altro il suo imminente estremo supplizio. La predi-

Giuseppe spieen i sogni a Parsone.

zione al adempie.

2380. 1215 Isacco muore in Ebron all' cth di 180 anni. Gioseppe è chiamato nella corte per ispiegare due soeni di Faraone. Predice un' abbondanza straordinaria per sette appi in Egitto, seguita da altri sette di una grande sterilità. Consiglia di ammastare negli neni ubertosi molte biade, per supplire a quelli di carestia. Faraone lo nomina Covernatore d'Eritto, Incominciano i sette anei abertosi. Giusenne per ordino dol Re sposa Azauet, dal-In qualc ha due figli Manasse, ed Efraim. Dopo sette enni di abbendacca la terra è desolata da ont gran carestia. Il solo Egitto n' è immune per la previdenza del ago ammistratore. Tutto l' Oriente vi accoure per trovar sorcorso nell' nuiversale aventura. Giacobbe vi manda i suoi fieli, ritenendo il solo Beniamino. Essi arrivando sono riconosciuti da Giuseppe ; si ancunziano per fratelli, e soggiungono ebe l'ultimo tra loro è rimasto presso il comun padre Giacobbe desolato per la moste di un altro fielipolo, Giuseppe , ritenendo Simeone per ostaggio , li rimanda nel paese di Cansan, ed impone loro di condurgli Benjamino. Giacobbe con immenso doloro vi acconacute. Giuseppe, uel rivoderli, cerea de mezzi onde ritener presso di se il solo Benjamino. I snoi fratelli invocapo la sua pietà nel vecchio Giacobbe. Non potendo niù resistere, si appaleso, li abbraccia, li ressicura, e l' invia nella terra di Canaan per condurgii Giacobbe e la sua famiglia. 2018.

Gracobbe va in Egitto, ove vive altri diciassette anni, Gracoblesista-La sua famiclia si moltiplica stracclinariamente. Muore all'età di tán anui , dopo di aver adottati I due primi figli di Giuseppe , Efratm , e Manasse. Ne' suoi ultimi momenti gli altri suoi figli ricevono de' giusti rimproveri sulle lore colpe. Ruben è avvertito della decadecca della sua famielia . Simeone e Levi della loro dispersione. Ginda è assicorato che non cli sarà telto lo scettro fino al momente in col quelle che slev'esser mandate sarelbe veneto a soddisfare l'aspettattiva delle pazieni. Zabulon , Isacar , Dan , Aser , Gad , e Nettali concepiacono la speraoza, alcuni della gloria militare, altri di un'opulenza commerciale. Giuseppe è prevenuto che la sua stirpe aarà sempre un oggetto d'invidia, e Benjamino che la sua tribù si arricchirà collo spoglio de' suoi nemici. Giacobbe prega di essere seppellito col suei antennti-

Giuseppe con totta la sua famiglia presiegne e dimo-rare in Egitto. Vive 110 anni, Prima di morire predica Meste di Giula liberazione d'Israele: ordina si fratelli di riporre il suo corpo in un feretro, e di tenerlo sempre in mezzo di essi. Spira dopo di aver ricevuto le loro prosuesse. Verso questo tempo Giobbe si rende illustre per la

ana saviezza e virtu a noo meno che ner la sua ammirabile parienza.

Esseudosi gli Ebrei eccessivamente moltiplicati, gli Egiziani ne divengono gelosi. Non volendo handisli, per non privarsi della loro indostria, formaco il barbaro prog- gian, getto d'impedirne l'ulteriore propagazione. Gli Ebrei Scharite deals sau condaunati ai più vili e duri travarti. Sotto il neso Ehres dolla fatica e delta scentura vienptia s' accrescopo. in Equito.

Il Re tradito nelle ane aperanze ordina alle principali due levatries di far perire nel pascere tutti i maschi Ehres. Quest' ordine non è eseguito. Lo stesso Re comanda che i muschi cati appena siano gittati nel Nilo.

Giocobed , della stirpe di Lovi , non sa decidersi a socrificat and figlio, e lo nascondo per tre mesi. Fi- 3/33, 15-1 nalmente l'espone sulla sponda del Nilo in un cesto Nantta dillione.

in Egitta.

### AVVENIMENT

Anni

di giunchi. La figlia di Farsone, giungendo in quel luodel Mon.Av.G. go , lo fa raccogliere , e gli assegna per nutrice sensa saperto la stessa sua madre. Gli dà il nome di Mose, cho significa salvato dalle acque. Dopo le cure materne viene 25:3. 1531 educato in corte da' sacardoti Egiziani.

Sun forn dal-

Mosè divennto adulto vede con indignaziono la sventura de'suoi compatriotti. È obbligato a fuggire nel pael' Egitto. se di Madian , per aver combattuto ed unciso nn Egiziano che maltrattava un Ehreo. Ivi sposa Sefora figlia di Getro, da eni ha due fictinoli Gersan, ed Elicser,

25.3.

1(5) Iddio gli comparisce in un roveto che arde sensa consumarsi. Gli ordina di annunmore ai suoi fratelli cho saran condutti nella terra promossa. Vnole che esse ed i figli d' Israole dichiarino a Faraone la sua volontà. Gli soggiunge che se il Monarca fosse incredulo, lo colpirebbe con predigi, spargendo piaghe sull'Egitto. Per provareli che effettivamente eli accordava il dono de miracoli, la vença obe aveva in mano cangian inserpente: la mano istessa è coverta di lebbra , e guarita all'istante. Aroune di lui fratello è egginnto alla sua missione, o

Sue retorno in Ecstto.

ritorna in Egitto. Farsone rigetta la sua domanda, od opprimo maggiormento Israele. Iddio comparisce di nnovo a Moso. e per suo ordino, con Aronne rimuova lo suo Istanse al Monarca in nome del Dio d'Israelo. L'incredulo Faraone è luflessibile. Avendo Aronne cambiato la sua verga in serpente, i maghi Egiziani imitano questo prodigio; e avendo Mosè trasformato in sangue le acque del Nilo e del paese, lo stesso prodigio è dai maghi adoprato. Il

Ro persiste ne' suoi riliqui, o nella sua incredulità. Paghed Ecitto. L' Ecitto dapprima è coverto di raue, indi infestato da moscherini, e mosche, Poco dopo tutto il gregge vi mnore. Gli alberi e te messi sono distrutte da una spaventevole gragnuola. Gli abitanti, e gli animali si veggon ripieni di nlecre. I campi son devastati da nuvole di cavallene. Tenebre dense per tre giorni covrono la contrada. I luughi abitati dagl' Israeliti sono i seli esenti da tali flagelli. Il Monarca domunda a Mosè di farli ocssare, promettendogli la libertà d'Irraele; ma ricade ben presto nella sua pertinacia. Mosè stabilisce fa 'celebrazione della pasqua, e fa mettere a parte l'águello pasqua-

le, che dopo quattro giorni dovea essere sacrificato. Il Signore, per liberare il popolo, colpisce l'Egitto coll'ultima e più terribile piaga, facendo motire tutti i pumoceniti, non cicluso il figlio del Re. Gli Ebrei si sottraggono da questo onstigo, aspergondo col sungue di

un aguello l' uscio delle loro abitazioni,

Faraone fascia partire gl'Israeliti con quanto posseg- 2513. gono, Essi sono al num. di boo mila, detratta la turba im- Partenza degl' belle di fommine, e fanciulli. Traversano il deserto, e a' incamminano verso il Mar rosso. Il giorne son preceduti da una colonna di nuvole, e la notte da un'altra di fuoco. In memoria della foro liberazione celebrano la pasqua, Dopo la partenza degl' Israeliti , l'araone si pente di

aver loro accordata la libertà. Alla testa della sua armata li persegnita egli stesso. Gli Ebrei, nella scorgere que- Passaria del ate truppe, prorompono in lamenti. Mosè li rassicura . promettendo nuovi miranoli. Stende la sua verga sul Mar rosso; questo si apre, o tutto Israelo lo traversa

a piede asciutto. Faraene, volendo integnirli, vi resta sommerso con tutta la sua armata.

Gl' Israoliti mancano d'aoqua ; giunti a Mara ne trovano ma non posabilo per la sua amerezza. Mesè con

un prodigio la raddoleisce.

Presso Elieu soffrono una gran pennria di viveri. Iddio fa cadere dal Ciclo la maona. Era questa una specio di densa rugiada, che formò il nutrimento degli Li minus nel Ebrei per tutti i so aoni del loro viaggio pel deserte

sino all'ingresso nella torra di Canana. Nelle vicinanze di Bafiti mauca l'accua per la se-

conda volta : Mosè batte colla sua verga una rocca del

monte Oreb, e ne scaturisce abbendanto, In questo luogo gli Ebrei sono attaccati dagli Ama-Iceiti. Per le preghiere di Mosè, che salito sul monte alsa in alto lo soani , riportano una segualata vitteria.

Gli Ebrei giungono presso del monte Sina , ove formano il loro campo. Iddio ordina a Musè ed Aronno di far conoscere al popolo obe egl'è pronto a for olleanza con Israele, purchè sia leale, ed ubbidiente. Gli annunzia che il Signore, gli si mostrerà sulla somi Accarizioni del mità di questo monte; gl'impone di prepararsi a rico- Signere sul vere la sua legge, e di non avvicinarsi al monte setto Munte Sinni.

peca di morte. Nel giorno designato dense nuvole coprono la montagna: e fix lo aplendore de lampi, e lo strepito de tooni Irraele atterito sente la voce di Dio che chiana Motò. e d Arouna.

Esti toranade dal monte portano al popolo i comandamenti del Signore, e le leggi che prescrive ad laracle: Mosè seriva tali comandomenti, cli legge al popolo che giura di soccitarti. Israele alea a piè del monte 12

allari, e saorifica delle vittime al Signore.
Mosè è chiamato di movo da Dio, o dopo di ester rimasto per 40 giorni alla son presenna, riporta scolpite sa tavole di pietra tutto le leggi cho devono governare

Israele.

Israele.

Nella luoga asseasa di Mosè questo popolo isdocite.

e leggiero, dimenticando i lemetici del Signoro si rivolta
asta. Idae contro la ma tiotenza. Momoro del Bar-Apo olte aveva

Vietle d'ore, vedute adorare degli Egiziani, si coatruisee un vitelle di ore : le alora, e celebra quota todennità con danze e catti. Morà nel discendere della montagna vede coo indegnasiane quest'ompia festa. Infrange le tavede delle leggi, e nel suo ferore slla testa de'figli di Levich' eran rimatti fedeli rompe l'idelo in pessi, e passa fi di apada

circa nocco luzaliti.

Gli Ebri spaventati ecoggierano Motò di riconelliariti col Sigeore, che commone dal loro pentimento conferma e les up gromeno, o rimovo la ten alleana. La tribia di 25-14. 1650. Levi è resclusivamente consagrata al soc culto. Motò ri cuere di Motò, perta delle usoco tavole, dove cono impresso le leggi;

d. perti delle mave tavole, dove sono impresso le leggi, perti delle mave tavole, dove sono impresso le leggi e propose a popolo di espere un tabernacolo al biggiore. Jer eggini questo disegno impose una centralisma per leggi degli Frankliti, la di cui diriumenzione arcendo al num. di 60.3560 nomini, uon compresì i Leviti, cho acon al num. di 23000.

van, van skake in inner oa zeoeco-reate nell'arca ohe Mocha de la legge de Levita, lables i necte al discoprati est appareta le Levita, lables i necte al discoprati est appareta le Levita, lables i necte al discoprati est appareta le lables de la levita de la levita de la messo. Un anova naurro insergo tra gli fanaschii. Annojati seni dalla manca, reclamano i vili cibi d'Egitto, liddit mapada leve una grandi abbondena di quagleci. Maria la profecieta, sordia di Mosè, è afflitta dalla lebbra ever framichista la sua voce nel common tumulo. Moch mands alexal irezoliti a risonoscere il passe di Canaza. Quenti direzamido peratuo dei froiti per suistate la taa fertilità; ma famo ue tit quadre della statora so forsa dei sono situate, che gli Irzalais spaventati dagli attacoli dei devono vinocere, si vivoltano, e non mandi. Per lo preplicere di Mosh vien rivocate l'articudi mette. Sono condannati solumente ad errare per fa namatif. Der lo Qu'il monusio che nessono di cesti, tranment deserte, o coll monusio che nessono di cesti, tran-

m nel deserto, coll'anoussio che nessuno di essi, stanne Calch, o Giosaò, cetterà nolla Terra protectia. Nel medesimo giorno gli Amaleciti ed i Cananei attaccano gl' Israeliti, ne fanno straga, e l'incalano fino

Altra rivelta degli Ebrei contro Mosè. Core, Datan, ed Abiron capi delfa sedizione sono ingoisti vivi dalla terra. I principi delle tribi dispatano il sacerdozio ad Aronne. Il Signore manifesta la saa volontà in favoro di lus, di asserdozio è ad esso ed alla sua famiglia da reluto di sacerdozio è ad esso ed alla sua famiglia da reluto.

Gl'Intailit muocando assolatamente d'acqua, protomposo in noori ilamati. Mosè ne fa nicire da un asso; una avendo egli ed Aronno motrato qualche diffidenza, il Signore se ne sdega a il punisco col non faril estrate nella terra promesas. Aronne murre pochi giorrai depo sulla montagga di Or. Elezzarro suo figlia gli succedo.

Iddio punice questa unova rivolta degli Elrei con una disfatta che rocvone dal re Arad. Il lore pantimento è in reguito recompensato da una vitteria compista sopra i Cananei.

Si rivolano di bel usuvo, Idela mende contra di eni un gran usumero di erapesal, che espisanuo terrabili di-asteri. Commono dalle loro pregimera ia contrare un estimato peste di bronsa, fenguarda la guarato della Loro festiga. Generale regime il passaggio agli invaliti. Quandi grande di espisanuo della contrare della co

iin. 14ii

Serpenti di ...

sullo alture di Baal , e di la , in vece di maledire gl' Idel Man. Av.G. seneliti, li benedice , predice i loro trionfi an i popoli di

Canana, ed annuscia ancora la venuta del Messia, Gli Elirei si Incinno sedurre dalle danne Manbite , od aderaco Baal. Iddio fa parire a joco di questi spergiuri,

e promette il sacerdozio a Finee la grazia del suo zelo. Avendo i Madianiti preso le armi cootro Licaela , Mosè la marciare sopra di essi 1000 nomini di egni tribu, li batte , uccide omque de loro Re col profeta Balaam ,

ed abbandona al saccheggio il loro parse. La tribà di Ruben, quella di Gad, e la metà di quella di Manasse domandano di stabilire all'oriento del Giordano, Music condiscende, a condizione cha ivi lasciessero le depne, e i faocialli, per marciare colle altre tribit alla conquista della terra di Cacaan. Questo panac dapprima è diviso tra dieci tribu , che deveno abitare di là del Giordano. Si decide che i Leviti in ogni sorteggio debbaco avere delle città di loro esclusiva pertinenza. Mose ne riserba lor 58 , cioque delle quali son destinate per service di asilo agli omicidi od ai colpevoli, unde

sottrarsi dalle vendette private, prima di essere condan-

matt. o assoluti. Terminati I 40 anni che gli Ebrei dovevace passare mel deserto . Mosè sale sul monte Nobo. Dilà scopre la terra promessa, oclla goale Iddio gli aveva uegato di entrare. Ricorda nel Istacisti le leggi del Signore, le sue promesse, a le sue minance. Le previene obe il Signere camminerà avanti di essi; e rivolgendosi a Giotue lo avverte ad esser coraggiosa e costante, perchi agli deve conderra il papolo Ebreo nella terra promessa, o dividerla tra le tribu. I ancerdori leggone la legge. Gl'Israediti ne giuraco di anovo l'osservanza. Mosè luda il Signere coll'ultimo suo cantico: fa scotire le sue ultime Morte di Mosè, profezie : si acpara da laracle : sale sulla montagna , e

muore all'età di 120 anoi. Iddio ordina a Giosnè di passare il fiume Giordano : coo un memoralsie prodigio le sue acque si apropo, e Passaggio dal tutto Israele, preceduto dall' Arca, lo passa a piedo

Conrelmo

Gusub giunge pressa la città di Gerico, Un Angelo gli amungia che il Signore darà nelle que mani quella cit-

tà; cli ordica di farpe per sei giorni il giro coll'armata preceduta dall'area al suono delle trombe; e lo assicura che nel settimo giorno al suono delle trombe istesse, ed alle grida del popolo lo mura caderanno dalle fondamenta Quest'ordine è eseguito, e la predizioco si adempie. Gli Ebrei entrano in Gerico, e passano tutti a fil di spada , nomini , dooce , vecchi , e fanciulli, La cortigiana Ranb, che aveva salvati gli esploratori Israeliti maodati da Giosuè pella città prima d'investirla , à selvata colla sua famiglia. Tutte il bestiame è ucciso. La città è consegnata alle famme, L'oro , l' arcento, e i vasi di bronzo son mortati nel tesoro per esser consaerati al Signore.

Il solo Acan, della tribà di Giuda, avendo involato una parte del bottino, richiama lo sdegno di Dio sopra tutta l'armata. Gli abitanti di Ai sono l'istramecto della collera celeste. Battopo compisitamento 3000 Israeliti. Acas scoverto è lapidata, ed è bruciato coll' ora, coll' arganto, o col mantello di porpora da lei rubati. Giosuè, riconciliato col Signore, richiama gli abitanti di Al la no aggusto ; li batte , prende la città , la in-

ceodia, e fa appiecare il loro Ro. I Ro del paese di Canana si riuniscono per combattere gl' Israeliti. Solampote i Gabaoniti , volendo deludero Giosno, fanno alleanya con esto. L'inganno è scoverto : ed io vece di riceverli come alleati, li condauna alla

Adonisedec Re di Gerusalemme con quattro altri Re assediano Gabaon, per punirla della sua defesione, Gio- 2551. suò marcia contro di casi, o li taglia a pessi. Temendo che la vicina noue non gli dasse il tempo per compiere la sua vittoria, comanda al sole di fermarsi. Il aolo ai ferma nel suo corso, ed assicura il trionfo agl'Israeliti, Giosuè iosegne ed uccide i cinquo Re, e s'impadronisce di Maceda , Lebna , e Luchi. I para di Azer , Ebron , Abir sono devestati , e cli abitanti uccini. I Re del settentrione e delle montague , dopo lunghi combattimesti , perdono col regno la vita. La razza de' giganti

che abitava la montagne è distrutta. Sono risparmiato

solamente le città di Gaza , Get , ed Asot. Tutti i popoli

dell'oriente del Giordano sono esterminati, per aver ab-

Glound fo formare if sole.

bandoosto il culto del vero Iddio, e nombattuta il Giossiè divide alle tribà il resto della terra di Canasa. I leviti riceroup 48 citth. Calch ha in proprietà la mon-

tagna di Ebrog , per esser rimatta fedele pella rivoluzione degl' Israeliti nel deserto.

Giosuè depo di aver conquistata e divisa la terra promessa, calma le quistioni inserte fra le tribh : riunisce il popole a Sichem : eli ricorda giò che Iddie aveva fatto per esso ; gli predice grao prosperith se asserverh la sua legge, a giondi sventure se diverrh iofedelo: ne riceve il gioramento: ringova la sua alleanza col Signore: seppellisce le ona di Giureppe nella tomba ser di Abramo, e di Giacobbe : scrive uel libro della leggo Morte di Giosori, tutta l'istoria del popolo Ebran pel tempo che l'aveva governato, e muora all'età di 110 appi. Igraele perde aucera il gran ancerdote Eleanaro, decon ficlio o suc-

> Dopo la morte di Giosnè gli anziani governano il popolo. Iddio ordina ebe la triba di Giuda debba esser la prima a preudere la armi, per terminare la conquista della terra promessa. Onesta tribis e quella di Simeone vinceno i Canacel, ne uccideno so mila a Beren, e s' impadeonisconn della città di Salem. Adonisebee re di questo parse è preso e gli son tagliati i piedi e le mani, crudele espissione della sua inumanità contro no Re , che nel tempo della sua notenza avea fatti

> mutilare, o che obbligava di noricarsi ai suoi piedi, per manerare eli avanzi che cadevano dalla sua tavola, Le duo tribis stesse fauno ancora la conquista di Galand, di Ascalnos , e di Orma, I fieli di Getto e di Gioda si stabiliscone ol muzzo giorno di Arad. La famiglia di Giusenne s'impadennisce di Betel : quelle di Benjamino . di Etraim e di Manassa ono seguono più i comsodamenti di Mosè : nen resparmiano i Comprei, n li tengono in

merro di loro.

cersure di Arnone.

Un nomn di Efraim, chiamato Micas, si era formata un Sforia di Micas, ricco idolo, del quale empiamente un levita corrotto divenne il sacerdote. La tribit di Dan malcontenta della sua portione vanle sumentaria. 600 nomini di questa tribia persuasi che l'idolo di Micas li protegonrelibe , glielo

invalues . s' impadreniscono della città di Last appar- abuttenente ai Sidoniti , la distruggono , e no rifabbricano un'altra che chiamano Dan. Qui vi ristabiliscone le ammagini delle falso divinità, di cui Gionaten cinote di Mosè

à il pentefice.

La moglio di un levita è oltraggiata in Gabsa città da' Beniamiti , e muore avanti la porta di un vecelsio presso del quele il marito a era ricuversto. Il levata furi se divide in dedici perri il corne di questa dograzata vittimale ne mauda uno ad ogoi tribu per eccitarle atla vendetta. Le tribu si collegano contro la città colpevole, I fieli di Besignino al num, di 25000 prenduno il partito di Gaban, e riportado contro la lega due vitturie. Fince, cipote di Atonne, iocoraggia gl'Israeliti a nume del Siguore, ed i Benemuti cogli abmanti di Gaban sono battuti n passati a fil de suada : la città è conseguata alle fiamme, e non restano che 600 unmini della tribir di Benismino. Tutti al'Isracini si tiuniscono a Silo per ringraziare il Signoce, e giurnio di non dare le loro figlie ei superstiti Beniamiti. Peotendosi quiodi di on voto che tendeva alla distruzione totale di qua tribà , eludono i giuramenti, e lasciano rapire da essi le loro figlio nel

mezzo di nna festa. Gl' Israeliti enetimano a vivera acora ciudici , senza principi, e sonza governo regelare. Il Signore invaco speditee foro un profeta per fach ravvedere : natinati alou : 100)

pelle loro autiche consustudini, li punispe daudoli ocile il serviti. mani di Cusao Re di Mesoppiannia Ottonicle suscitato dal Signace diviene il giudice ed

il vindice d'Israele; lo libera dalle moni di Cusso, e le tribis godono per 40 aqui la liberta e la pace. Nuove infedeltà rendono gli Ebrei achiavi di Eglon re 11. Servita. di Moob. And li salva , necide dicci mila Mushiti , e pro-

cura altra pace per la apario di So auni-Samagar seo figlio, che gli succede , l'atte I Filistes , 111 Servito.

e pe uccide 6so col vomero del suo aratro Dopo la morte di Samagar i ligli d' Israele ricadoon

ne' loro delitti. Iddio li abbandona nelle mani di Gia- 2710. biuo re di Canase e di Asor, la coi armata è coman-

La ptofetessa Dabora, che governa il popolo, fa ve-

nire Barse dalla tribù di Nestali , e gli ordina a nome del Men. Av.C. di Dio di rimpire 10000 combattenti sul monte Tabor:

lo assicora della vitteria sull'armata pemica : gli appungia che Sisara pon caderà sotto i suoi colpi, e che dovià perire per mano di una donna. Barac esegue gli ordini della prefetessa. Le truppe di Giabino son passate a fil di apada. Entrato Sisara per rifoggirsi in casa di un uomo chiamato Aber: Giarle ana moglie l'occido, conficeapdoeli un gran chiodo nel capo mentre dorme. Ba-

rac e Debora celebrano con un cantico questa vittoria. Altre empietà richiamano sopra gl'Israeliti la collega 1252 del Signore che gli atsoggetta a' Madianiti. Gedenne, 1145, animato da on Angelo a liberarli , comincia dal revosciare l'altare di Bahl o il bosco che cli era d'intorno ap-

partenente a suo padre. Un sacrifizio da lui fatto al Signore gli dà segni evidenti del felice esito dell' impresa a e quindi alla testa di 30 mila combattenti marcia contro de' Madianiti. Non vuolo Iddio che totta questa moltitudine combatta: celi perciò ne prescezlie 300: dà in mano a ciascon di loro una tremba e on vaso voto , in cui è osscosta una fiscoola accesa, e disposta l'azione, sorprende a mezza notte il pemico. Allo strepito dello trombe e al lume delle fiaccolo si sparge tale spaveoto tra' Madinuiti, cho aella confusione s'uccidono tra loro.

Vittoria di Ge. Que' che prendono la fuga sono integuiti , o più di 20 drone. mila tra essi perdono la vita in quella giornata.

Gedeone rifinta la offertagli dignità suprema, ma oscora tapto disinteresso e la sua stessa pieta coo on'aziono indegna di lui. Egli impiega gli orecchioi presi a' vioti, del peso di 1700 aieli d'oro, per farne un efod accompagnato da figura superstinaloso, trofeo di orgoglio, che collocato in Efra sua patria diviene in seguito eggetto d'idolatria per gli Ebrei, o eagione di rovina per

la famiglia di loi. La vittoria sopra i Madiaoiti è seguita da una pace di so anoi.

Gedeone muore, lasciando on figli, ed un altro natogli da una concubina sichemita chiamato Abimelec-

I figli di Gedeone si abbandooano al culto di Baal . e si associano alle idolatre,

Abimelee, divorato dall'ambizione, fa alleanza co' Si-

chemiti: va con una troppa di miserabili ad lovestire i fratelli, o li sacrifica tutti sepra una stessa pietra, tranne Gionatan il più giovine, che si salva. Abimelee è ricunosciuto come Re dai Sichemiti, su i quali regoa tre s-68. anui . deleto dalla spersora di estere riconosciato gudice di tutto Israele.

Una parte degli Ebrei eccitata da Gionatan unol vendienre la famiella di Gedeone. La guerra dura lunco tempo. Abimelec dapprima ha de' vantaggi, e s' impadronitos di diverse città. l'inalmente avendo attaccato una torre della città di Tebes , una donna fa cadere sopra di esso una nietra che gli fracassa la testa. Egli, per non far conoscore di esser morto per mano di una donoa, si fa uccidere dal suo acudiere.

Dono la morte di Abimelee, Tola fratello di Gadeone governa tranquillamente da giudice tutto bracle per ventitre anni , e lascia 30 figli principi di altrettante città. Gl' Isrueliti ricadoco nell' idolatria. Il Signore li con- anon. 1205.

danca alla servitù sotto il dominio do' Filistei e degli VI. Servità. Ammoniti. Finalmente ravveduti implorano la clemeoza di Dio, che resta commosto della loro miseria,

I pripeini di Galand dichiarano che si sottometterebbero a colni che combatterebbe il primo gli Ammoniti ed i Filiatei. Geste figlio naturale di Galaad , volendo marciare contro di essi , promette offrire in olocausto al Signore chi eli verrebbe incontro nel tornar vittorioso dalla ana spedizione. Eeli combatte e vince i oemici, ed abbaodo- 2812. na al saccheggio venti dello loro città. Nel ritornare in Masfa son natria gli viene all'incontro l'unica sua figlia danzando al saono del tamburo. Gefte oel vederla lacera

le sue vesti, e le annunzia piangendo il voto fatolo : ella però rassegnata risponde, che la sua morte è un leggiero sacrifizio per uon sì grande vittoria. Lo prega solamento permetterle di piangere per due mesi la sua verginità. Dopo unesto tempo il voto è adempito. Sacrificia Ai

La tribb di Efraim el rivolta contre di Gefte, come per un capriccio , pel qualo essa perde (2000 mila nomioi necisi in no sel gierno.

Geste governa per sei anni, e muore oella eitth di Galand. Donn di caso Israele è successivamente giudica-

to da Abesao per 7, da Ajalon per 10, e da Abdon per

1187.

8 anni. Questo'ultime ha per specessore pella dienità di rindice il sommo sacerdote Eli. Gli Ebrei soffrouo nuovo sventure; i Filistei li ridu-

2848. name in servich

Ue Angele comparisce alla moglio di un uomo della tribit di Dan , chiamato Maonè , e le amunaia, che quantunque sterile avrà on figlio, che sarà consagrate a Die, Le predizione si adempie colla nascita di Sansone, il 1155 gnale cresce rapidamente, ed ecquista una forza prodie

Nell'anno medesimo Anna, moglie di Elcana della città di Ramata, cascado sterile , fo voto al Signore , che ac-

cordandole un fielio , glielo evrebbe conservato. Iddio esandisce la sua presbucca. Auna da alla loce Samuele. che dono averlo allevato , lo conduce a Silo , dov'era l'Arca del Signore. Il fanciallo lo serve in onione di due figli del sommo Sacerdote Eli, I quali degeneracdo dulle virth del padre, dispressano la legge divina, e degradano il loro ministero. Samuele adempie con relo tutt' i doveri della religione. Eli nella sua vecchierra. binsimando la condotta de fieli, non ha la forza di pue nirli. Un profete gli sonnosia, cho entrambi meriranno in un sol giorgo, e che il Sigeore sceglierà un poctefice fedole ie no altra famiglia. Eli oppresso dal dolore, e dagli anci divien cieco.

Iddio si manifesta a Samuele ; lo chiama mentre con Eli trovasi coriento presso dell' Area spota , e eli appungin obe irrevocabilmento, con terrore di tutto laracle. fara perire i figli di Eli Ofni e Finera, Verso questo tempo Sansoce danpeggia i Filistei . da

lore molte sconfitte da se solo , ed incendia le loro messi. La Tribà di Ginda, minacciata dai Filiatei . la fa accestare : condotto avaoti di essi ligato, rompe lo funi, e con una mascella d'esino, che trova in quel luceo. li mette io fuga e ne uccide mille. Sitiboudo dopo il combattimento invoca Iddio, che fa sortire da nu dente della maseella intessa dell' acqua per dissetarlo,

I Filistei , trovandosi Samone lu Gaza, ne chiudono le porte per sorprenderio : erli atacca e forza l'one e l'altra imposta di nna delle porto della città, e la reca sulle spelle alla cima del vicipe monte.

Finalmente si ricorce alle fradi per distrussere Sumune. Dalila . da esto amata, o preszolata da suos nemici . con lagrime, e preghiere la induce e confessarle, che tutta la sua forza era risposta ne' capelli. Dalila istessa glieli recido meotre dorme, I Filistei accorroso, A Sansone manca la forza per difendera : els cavan quindi els occhi , e le ritencone in prigione,

I Principi de' Filistoi, munitisi nel tempio del loro Dio Daron , per immolareli delle vittime , chiamano Sansope a servir loro di giocoso spettacolo : egli però fattosi mettere dalla sua guida tra due colonne, che sostenevano tutto l' edificio, invoca Iddio e rendergle le primiere son forse: abbraccia le culoque medesime, e sì fortemen-

te le scuote, che crolla il tempio schineciaodo con hii stesse goant) e deriderlo vi si eraco affoliati, I Filiatei riprendono le armi, o marciano con tutte le loro forze contro gl' Israeliti , l'incalsace e ne occidono 1856. quattromile. Il popolo spaventato decenuda l'assistenza divina, e vuole che si faccia venire l' Area da Silo per

metterla alla testa dell'armata. Ofui e Finees la conduccuo nel campo degli Eleci. I Filiatei riportano una comminta vittoria : al' Israeliti perdono 30 mila nomini ; l'Area è presa; Ofui e Finece sono uccisi. A tal muova Eli cadendo da una sedia muore di dolore, dopu di aver

covernato Israele per quarunta seni-

I Filistei conduceno l'Area ad Azet, e la metteno rel tempio di Dagon. Il ciorno seguente trevesi l'idulo infranto a' piedi di atsa. Nel momento medesimo tutt' i Filistei son coverti da ulcere, che li diversoe. Desolati per goeste calemite, invizno l'Arce in un altre luogo. A cano di sette men, vedendo che il flacello proseguyo. e che una moltitudine innumerabile di toni devastava le campagne, diatro l'avviso de lore sacerdoti, mettoue senta ne carro l'Arca santa coe cinque topi di cro . ed altre cinque offerte parimente di oro , per calmare la vendetto del Signore. Al carro, che conduce l' Arca. attaccano de buoi senza guida, per conoscere, secondo il cammion che prenderebbe, la volontà di Dio, L'Arca va in Israele, e si arresta nel campo di un uomo di Bettan , chiamate Giosue. I Betsamiti pacrificano in olocousto eli animali, che l'avevane condutta. Il Signore

## AVVENIMENTA

Ann colpisce colla morte settanta de' principali della città, e del Mon. Av. G. 50 mila del popolo, che essendosi molto avvicinati all'Arca, l' svevan guardata can poco rispetto, E quindi condotta

a Cariat-iarim in casa di Abinadab. Sampele è riconosciuto giodice d'Irraele. Egli persu:-

de I popolo di cap ar le sue colpe con un sucero pentimeoto, è di abbandocare il culto delle divinità atraciere. Gl' luacliti si riuniscono a Masfa , fan penitenza, e si umiliano avanti al Signore. Un attacco imprevedoto dei Filistei perturba quest' assemblea. Mereb le pregluere di 1056. Samuele , gl' Israeliti sono vineitori ; tagliano a perzi i

loro nemiel, che insegniti fino a Betcar sono obbligati di far la pace, e restitoiscono ad Irraele tutto il territorio da Acraron fino a Get-Samuele ii stabilisce in Ramata ; ivi fabbrica un altare,

e geverna il popeln. Divenuto vecchio, incarire i suoi figli Giorle ed Abia ad esercitate le funzioni di giedici in Beranbea. Questi si Insciano corrompere dall' avarizia, e cadenn nelle iniquith.

Storia di Bet Elimalet di Betelemme , costretto da una cerestia , va con Normi ana moglie e doe figli ad abitare nel paese de' Monhiri, Quivi uno di cari si marita con Orfa , a l'altro con Rot, Munjono Elimalec e i mentovati suci figli senza prole. Normi nel suo dolore ritorna in Beteforme con Rut , the con sucle abhandanaria, Nella ler poverth Rut va a spigolare sei campi di un parente di Elimaler, chiamata Booz. Costol , commorso dalla grazia e modestia di lei, la invita a ristorarsi, ed ordina a'mictituti di lasciare a bella posta per lei delle spiche nel campo. Bot ne avverte Normi. Questa la cent glin di ritornare ne' campi di Boog; di entrare inovervata nelle ana tenda: di aspettarlo la sera , ed offreglisi in ispesa come soa stretta parente, giusta l'oso e la legge. Bonz sorpreso , e commusto insieme dal candore di lei , ricompepaa, spotandela, la sua pietà filiale verse Normi, e la sua ecoverzione al culto del Siennee. Da goesto matrimonio , degan di overvazione nella storia degli Ebrei , nasce Ohed padre d' lani ed avo del re Davide (1).

> (1) La scrittura non fa conoscers il tempo preciso di questo avienimento : fo però prima de Re.

L'instabilità del gaverno da' Giudici, a il poca rispetto verso le leggi di Mosé ioducono gl'anziani d'Israele e rinuaziare a questa forme di governo; e sull'esempio delle altre oazioni domandano a Samuele un Re per go- 2 00. veroarli. Il profeta irritato da questa propouzione consolta il Siguore, che gl'impone di scotire la voce di questo popolo, e dichiarargh quali sono i dritti del Reche dovrà regnare sopra di lui, Gliansiani, malgrado l'aununco di altre disavventore, a cui il popolo dovrà suc-

combere sette il nunvo coverno, persisteno nella loro vo-Iddio dunque appaga il lor desiderio, ed ordina a Samuele di consagrare Saullo figlinolo di Cia della tribia di Benjamino, il più len formato di sua persona fia tutto Israele, di atatora e di aria degne di on supremo imperanto. A compiere l'elevazione di Saulle sul troco . Samuele ripoisce il popole in Marfa, c fa gittare la sorte, che cadendo, giusta il volere di Dio, sopra di lui, lo

la ricoonsecre in Israele pel suo primo Sovrano.

Gli Ammeniti attaccano il paese di Galand. Sdegnato Saule per questo oltraggio, alla testa del suo esercito fatto riunire a Besec, marcia contro di lero, li attacea, li batte, e mette in fuga. La vittoria è celebrate in Galgala cou anctifiti e con fetto. Quivi Samuele, pria che il popolo si sepsiasse, gli ricorda i divioi benifizi e la sua ingratitudi oe : gli annunzia eziandio che preseverando nel male per relibe col suo Re Per provargli ch' era animato dallo spirto divino, epira un prodigio, facendo seoppiere un tucno, e endere uos gran pieggia. La guerra potte ti tittneva dai Filistei contro Israele. Il Re nell'assenza del profess esa for solo en sagrifizio al Siguore. Samuele rimproverandolo per questa colpa, gli anouezia il prossi-

mo five del suo regno. L'armata degli Ebrei è in presenza de Filistei. Giousta figlio di Saulle con croico ardere entra solo nel campo ormico, e vi sparge il terrore e la confusione. Saulle, informato di questo ignoto tunulto, marcia contre i nemici, e giura d'immolare alla collera celeste colei che managrebbe prima della sera', e fintanto che pon si fusse vendieute de Filistei.

La vittoria si docide per Israele, I nemici sono in-

morte: il popelo lo libera colle preghiere.

Saulle combatte i Re di Monb., d'Ammon., d'Eslan.,
e di Soba. Da per tutto è vittorioso. Abnet circondata

dsi più valorusi d'Israele, comanda le sue armate.

Il Signare orbina a Suelle di sutsecare, ed estermionische suppliere de la suppliere de la suppliere de la suppliere parte dei sont bestiami. Il profeta anountin a Sualto la collera del Signare, e a la sui pimiocente cadota. Scolle viane da tua averne.

giovaou de' figli di Jeni.

tara, ma non sa riconciliarsi con Diu. Samocle riceve ordine di consagnare re Davide, il più

Davide consacrato Ra

Da questa inconcento Saolle senterà agitato dal malina spirito. I ausi Uffaisil, per collunte gli accessi della sua malinconia e del suo furere, eli consigluano di far venire Davide a suoner l'aran ne' momento della sua qualcazione. Al suono di quest' istramento Saulle sectesi sollevato, e pomina Davide per son sendire.

vato, e gomina Davide per too sendere.

162 Una puova guerra ha luogo tra l Filistei, ed Israele.

Saelle va ad accamparsi nella Valle di Torebinto.

Il Giganto Golia , armato di lauria u corazza, si preanota avanti alle schiere nemiche; sfida chiunque tra gl'Irareliti a combistiere, o pratesta che se gli zarà totta la vita, i Filistei saranno schiavi; a chu se di suo rivale suecomberà, tutto Itarele dovrà dichiareri per vitoti.

Now vha chi oan miquarei con l'meirecenius gizante, privet irritare la uti insulti, e minato di Dio, i obstes, e l'uccide. Il Elizie calpiri di terrore si donos alla regione del prodego con condente. Questi di Rosa, Sathie, gatto di Davide, como concellate, Questi di condesce con gloros. Il Re gli avea promenza la sua figlica monde con gloros. Il Re gli avea promenza la sua figlica mon de soni infliath. Per consolate, guara di degli i avea mon infliath. Per consolate, guara di degli i avea della condesce con gloros della consolata di prodesce della condesce della consolata di prodesce della condesce della consolata di prodesce della condesce d

Saelle sempre più grison ordina di occidenti Divide; 551. Ginnta mandistato la innocevasi hii, la ricessifia memmentaterimente cel Ra, Saelle va I feririr mestre sunos mentaterimente cel Ra, Saelle va I feririr mestre sunos finanzia del considerato del considerato del considerato del feririre del Re, la regiona delle ganciele. Michel una spesa in salva, faccadola disconfere per suos finetare. Alessi Perfacti si espognosa il pregrato di colore che cercana raggiungerilo. Giunna a vivene Divide del precoli che la presenti il esemo complete Abdimelechi, provide la modedi Galio dal tabernacolo, eva a n'inegeni preso il fiesdi Gello dal tabernacolo, eva a n'inegeni preso il fiesdi Gello dal tabernacolo, eva a n'inegeni preso il fiesdi Cel. Rigietato resul presso il resultato del considera del macche del mississapper saccedori, per aversa corolatas

Attacent of Henselti de Filieri, Davido sone dal see rime, ceisire le un trappe, à labite, e libera la ceit de Cells. U Re, loud di Cells. U Re, loud di Cells. U Re, loud di ciomponate til servicio, vanoi perederio i quotta città. Prode si altra ed destreta, over di soa amire Gonata in raggionge. Suelle lo nitrope, e alle cassion, estedes certain per saus in materia, a selle cassion, estedes certain per saus in materia, i seguit di Devide certa di societàte. Devide ratione, solle commons da questa perereità, colsitos, tratione. Salle commons da questa perereità, colsitos che Davide è più guatta di lari gli amounia che reportation. Salle commons da questa con distriguente al conditionate and per la conditionate del conditionate

sua famiglia.

Samuela muore compianto da tutti el laraeliti,

L'edio di Stalle centre Davide il ineccade, gli ceplie in sun penti Vicol, o le narria. File. Davide il tetti di Bose commit marcio centre di lai, o in aretta. Il bose commit marcio centre di lai, o in aretta. Vicolati di sull'alta di sull'alta di centre d

1057

#### AVVENIMENTI

Anni

Market Davide si ruira di unove presse il Re di Get , che gli
siel Mon.Ar.G. assegna una cettà da cui sorte pul volte , per combatter e vincero gli Anuelectit.

I Flitted dicharmon di scove la poerra a Saulle, che 1951 e 165 prive dei cessigli di Samuele committa la maga di che der, e le domande di erecare l'ombra di quel Profese. Quest'embra ol comparire gli assumas che di Steper le la abbandonate j che il sue regro sati date a Davie de la comparire gli assumas che di Steper le la abbandonate j che il sue regro sati date a Davie e che cuso e i sede glii morirano. L'embra sempagnice, e che cuso e i sede glii morirano. L'embra sempagnice,

e Soulle cade a terre prive di sentimenti,
Devide attacciona al Rei dice tives dovete seguirlo cad
Devide attacciona al Rei dice tives dovete seguirlo cad
la nazione, si ellentana dall'armanta. Sa che gli Ameleciti il ernano imponenti della nazione, nicht, e che armanta
futto prignosiore ha mas ponso, marcia percola supre di casi, il
futto prignosiore ha mas ponso, marcia percola supre di casi, il
futto primario di casi di c

presentandogli il diadema ed i braccialetti del Re, e

vantandori di avergli telta la vita. Davide le fa uccide-

so; piange il auo amico Gionata, merte in questa battaglia, e per celebrare la gloria de due Principi, compone eo cautico fouebre.

Davide, dospo di aver comunitato il Signore, si porta in mentoli fari.

Davide, dospo di aver comunitato il Signore, si porta in mentoli fari.

dali tribi di Gioda. Le altre si sottemettono a laboset figlio di Saulle, nuevel i oper di Aboser suo generale.

Ilboset si stabilineo in Galadi eregua sopra tutto l'arce-le.

Abere comundati l'amanti di questo primopie, a Gioda si di Carte di Aboret comunitati i amanti di questo mentopie di Gioda di Signore, a socio le suseren dapa l'uneo tempo. Le telle di Gioda, è accisi le suseren dapa l'uneo tempo. Le telle di Gioda, è accisi le suseren dapa l'uneo tempo.

boset si affida a doc scellerati, che l'uccidono mentre dorme. Questi portano la sua testa a Davide, che detedando il loro delitto, li fa appieare presso la piscina di Ebron.

1 abbellisce, o ne fa la capitale del suo regue. Batte

doc volts compintamente i Filistei, e ordina di trasferirsi l'Arca asata e Gerusalemme. Questa fanziono è fatta con la più grande solemnith. 3o mila commi accom 90'spagnaco l'Arca : melti eori di musica la precedene : Oza nell'osar di toccatia, all'intante è colpito di mo-

te. Allorche i leviti cotrano con l' Arca cella città, Davide si mette alla testa del certeggio, dacamdo, o sonacdo l'arpa. Davide forma il progetto di edificare un Tempio. Il

Profeta Natan a coma di Die lo avvente caser questa giera riservata a suo figlio Sadiomote. Pinica P

eardote.

La giutitia, la seviezza e le imprese di Davide lo rendeno illustre. Non dimentica Gionata figlio di Soble. Avendo seputo che esisteva un figlio di bisi chiamate Mißhoest povero ed infermo, gli dà delle terre,

lo ricolma di besi, e lo fa alloggiare nel mo palarzo.

Il Re degli Ammoniti insulta nja mahasiciacci di Davide. Questi risolvo farne veodetta. Usa lega formidabele si dicibiara contro di lai: i Sirj si uniscono agli Ammoniti. Davide da loro una battegla: distrugge 700 carri, 40 mila cavalli, ed eccide cou la sua mano Sobach (seneale de nemici.

L'uno requeste Davide israghitosi di Beraban, mogile di un seo funitale chiamato Uria, In sedoce. Diremata isociato, il Re fa refihimatee dall'arranta i insremata inceptato di la consenza del manta i insde fatte voto di sono entrare is una crasa, ficantico che
laracho sarebbe sosto le tendo, dopo di aver risevate
la rodati el Monarca, riparte per i s'arnata sonas veder la sposa. Davide servire a Goals di isociatice Uria
di una commissione percendua, per la freprise, Quest'undi una commissione percendua, per la freprise, Quest'un-

1065

1035

sabea, Questo delitto richiama sul Re la collera del Signore. Il profeta Natan lo rimprovera; gli anneczia che il figlio dell'adulterio morirà, e che esso sarà puolto dei

disordini dei suoi figli. Il figlio di Bersabca muore. Davide espia le soe colpe

coo legrime di vero pentimento. Quindi Bersabea divien 1931. madee di Salomone. Il Mocarea abbandona le mollezza, riprende il comao-

de del s'anata, e s'impademiere di Balac. Le prodicioni si di Nata a sidempane. Ammo uno de figil di la compania del si del si del si del si del si del Lelle, per vendezata, i a nassinare Ammon in un fetazi il languaziano padre piage lego cempo il ono figliote del puorire l'anasano; ma per le prechiere di Giusdi puorire l'anasano; ma per le prechiere di Giustiano del prodicio del si dell'ono contro mopolo, el isentaz lo stendardo della risel·linoc contro mopole. Dividi fagga con pedei troppe fedela ja colfre le prodicio della prechiera di controlo della si-

abuna delle donne di lui.

Ua perido cesențiierie, chiamato Achitefel, avea persuase Assalonoo di serpenulere o for perie ano poler,
rease Assalonoo di serpenulere o for perie ano poler,
rease de la manufere Prescurionea III But er rerea il Giordano, per metterii in silvo. Anadonne lo insteate, ofratenca. La sua armate à battută quelle di Durdel
Anadonne si di ella figa; 1 i ani capelli si nitecano si in image; l'eccitej e Davide, lung dal compiraresi delimage; l'eccitej e Davide, lung dal compiraresi del-

ad Assalogne, il quale a impadrouisce delle ricchesse, ed

la vittoria, piango il sao figliudo.

La tribà di Giuda prosingue nella sua fedeltà verso
Davide: le altre, gelose del di lai segniemo iu Gerusalemmo, persisteno nella rivolta aotto di ordioi di Scuisa.
Giosò vince ed accido il ribelle; e tatto il popolo d'Irande si sottomette al Re.

Davide sostieve altre quattro geerre coutro i Filiriei; li batte, o compone uo caotion per celebrare lo auc vittorie: ordina poseie a' auci offiziali di farsi la numerazioce del popolo, o trovasi che litrelo conta ottoccetonila ucentio: atti e pertare le armi, e Giuda Joo mila, Quest' atto di orgoglio dispisco al Signore, che per senzao del profeta Natani ottima al re-olipevole uno del perflagelli, la guerra, la fame, la peste, a una clezione. Davide si sottomette al terror, che può empirio come all'ultimo de' suoi sudditi. La peste in tre giorni rapuse go mila persone, il Re si unulta: e cen saotifiti calma

Ia cultera del Signerea.

La vecchisia di Davide cecità l'ambisius da'suoi figli.

Adusia vuol farsi dichiestre Re. Davide informato di uffatta intrapresa presenglie Sidnomo per uso suoceissore, 
lo fa consecrare dal sommo soccolote, e dopo di seroggii racconsastato di eseguire i romandamenti della legge
di Dio, manore in Gerusalemme all'est. di 190 anni, Davido even resunto a uni sonze Guda statemente, e. 33.

sopra tutu Erzelo.

Salmmon prende passenso del regno del padre. Il suo governo incomincia con molto rigree. La consacrationa processo incominente con molto rigree. La consacrationa fregli risunciare se i sual inalitàrio impegati. Salmounta la facciona con la cericiare. Ciaba condananza alla stessa sorte invasco con consecra alla presso Palare; i ri li simundata come con cono della conjunisatione Il monerato riviparima la viti ad iomicon considerato della confessa della consecrativa prima la viti ad iomicon consecrativa della consecrat

Semei, quoli Irrarlita cho altre volto avea maledetto Davide, solleva il popolo contro Salomone; e n' è punite cella morte. Dopo questi esempi di severtita conjuni irrafferea la spirito iodocilo e terteloleuto degli Irrarliti, prodeja molte ricompense a coloro cha aveaa ben servito suo padre, e da il comacodo dell'armata a Bansia fisilo di Chicide.

Il regno d'Isroelo è in sono della pace e della prosperità. Il teare pubblico si risminie delle richezza dello viote azzioni il sua opulenza s'ingrandiace col connoceco, che la flutto inrachitathe fanon und Mediterranco, cel Mar rano, solle coste dell'India e dell'Affrica: le arti finziacono i la potenza di Solomone l'elevara acquo, che il Re d'Egito gli accorda la una sigha in matrimo-soprimo, dandoni pure deta la città di Garer.

Salomono riuoisce il popolo, per ofiriro al Signore sa i Inoghi eminenti di Gabaon un solenne sacrifizio. Ivi Idg, 101j.

Salvamone.

1013.

# AVVENIMENTI

dio gli comparisce, e gli prometto accordareli tutto ciù . At.G. che vuol domandara. Il giovine Re non domanda che la aspienza, e il Signore gliel'accorda accompagnata dagli

aliri beni non demandati.

Salomone ritorna in Gerusalemme, ove la sua napien-13 41 apoalesa ben presto. Due madei ai disputaço in uno stessu bambino il proprio figliuolo. Il giudizio è portato iunanzi di Salomone, che iu maneauza di testimoni chiama quello della natura. Egh ordina di dividersi quel bambeno in due parti, e darsene una a ciascuna di esac. Coa) acopre la vera madre in colei, che inorridisca in vedere il ferro innalizato aul auo ficliuolo, e scongiura il Re-

a risparmiarali la vita, anche a condizione di cedere alla rivale, che la plauso a quel decreto di sangue. Sempre più si consolida la felicità del regno di Salo-Editionione del

mone. La sua prima eura è la costruzione del tempio tuos, cha deve tiuchiudere l' Area santa. Davide ne avan formato il piano e preparati i materiali. Per la sua dedicarrone il Ra ordina agli anzigni d'Israele, ai principi delle tribit , ai capi dalle famiglie di portarai a Gerusalamrue. Il corteggio che accompagna l' Arca nel discendere dal monte Sion è immemo. Vien esta condotta nel tempio al auono d'istrumenti, ai quali tispondono i cori degl' Israelsti. Sempre che l' Arca si ferma , s' immolano delle vittime, Giorta nel tempio, i asgrifici ricomincia-110. Il sosemo sacerdote ed i leviti la mettono nel Sactuario. Iddio manifasta la sun presenza con una navola brillante, obe sorte dal tabernavolo e si diffonde nel tempio. Salomonn ricorda al populo le promesse ed i benefici del Signore. Altre vittime s'immolano , le con un nuovo prodigio il fuoco discende dal Cirlo per coesumarle. Le feste durano per sette giorni, e la riuninoe del popolo per 23. Iddio manifesta a Salomone di aver acceptata la dimora che gli ha fabbricata in Gerusalemone : lo avverte che la sua collera si calmerà contro il suo popula, se con sincero pentimento verrà ivi ad invocarlo. Lo avverte ancora che la corona non uscirà dalla sua fumiglia, se gli sarà fedele. Lo minaccia al contrario di turbiere ad bracle la terra che possiede, e di renderlo scherno della nazioni i gli soggiunge che il tempio isterso sara sacchergiato, rovesciato, distrutto, e che l'universo imparerà da tanti benefizi la ingratitudine del popolo Ebreo, a le vendette del Ciela sopra di esso. Salomone costituisce socors un magnifico palarro per sè-Questo principe versato nell'astronomia, nella storia oaturale, nella poesia, co' auoi proverbi e con le auc parabola divice particolarmente celebre come moralista. Da tutte le parti del mondo si accorre per contemplare

la sua magnificenza, a per consultare la sua saviessa,

La regina Saba viene a rendergli omaggio,

In mersu a tauta gloria Salamone coc sa resistera al doppio velcuo del potere e dell'opuleoza: l'orgoglio oscura le sue virtà. Egli crede proprio della sua magoiforms aver on grap numero di doppe che porta fivo a mille; 700 col come di regioc, e 300 di concubine, L'amore ispiratogli dalle idolatre gli offusca la ragione, e corrempe il suo cuore. Salomone brucia un sacrdego lucenso a piè degli altari d'Astarte, di Moloc, e di Camos. Immerso nalle voluttà, è risvegliato dalla voca di Dio che ricordandogli la sua promesse e le sue minacoe gli rimprovera le colpe; gli aununzia olse in memoria di Davide la vendetta sarà sospesa fino alla sua morta, e che il suo figlio Robosmo pagherà la sue iniquità, restando Re di una sola tribu, come retaggio della stirpe di Davide. Salomone prima di termitare la sua carriera vede adempiersi I decreti del Cielo. Adad sollava la Siria e la ronde indipendente; Geroboamo della tribu di Efraim, incoricate dell'amministrazione di tre tribu , profitta del malcontecto de' suos compatriotti, e prepara una rivoluzione. Questo superbo laraelita alla testa da ribelli minaccia Salomone, che oppresso dall'annunzin della rovina dolla sua famiglia muore all'età di 64 anni

Roboamo è proclamato e riconosciuto Re della sola tribu di Giuda, alla quale da eran tempo s' era incorporata quella di Benjamino. Il Re di Giuda outrito nell'orgoglio del tropo rigetta i lamenti de' suoi sudditti; li minaccia di trattarli con maggior severità di suo padre e con fa cha consolidare la fortuna del ribelle Geroboamo eletto Re d' laracle, Con sorge un altre ragne contre quelle di

Robosmo riunisce 180 mila nomini . e marcia coetro

il ano rivale. Il profeta Semeja si avanza allo testa del campo, e gli fa conoscere che il Signore non vuole che vada a combattere Israelo. L'armata ai ritira.

974.
Geroboamo.
Geroboamo, temendo che il tempio d' Iddio, la solenRe d'Israde. nità delle feste ei l'ripretto per l' Area non richiamassero i
neoi sudditi in Gerosalemme, fa costrejre due vitelli d'oro, e persuade il popolo ad adorare gl'idoli. I sacerdoti.

e molti Israelini si ritirano nel regno di Guada. Robosmo imita la corruzione, il lusto e l'idolatria di aso padre. Sedotto delle sue donne, e particolarmente dalla regna Manca, inunta degli alteri agl'idolt in presenza dell'Acca del Signore

Sesac Re d'Egitto entra vittorioso in Gerusalemme, ne repisce I tesori, lascia il regno a Rubosmo, e torna nel suo impero.

Ruboamo sceglie per sucressore Ahia figlio di Masoa,

Paris de Ginda, sopra Gerbanea. Citto anomiria in questo principe na vitaria Bei di Ginda, sopra Gerbanea. Citto anomiria in questo principe nas via gloricas, ma non sa resistre testâmecte all'ecenpio del parte, Instandani succ'a sos artisciares deple removie del parte, Instandani succ'a sos artisciares deple removie del parte del par

gi. Complete la usa armata, e ri ristabil-see la disciplina: circonda Gerusalemme di larghe mura, e torri, e corre le sue froctiere di un grau numero di pizzae forti. Mantre il regno di Giuda sperimenta la felicità proceccistali da un principe anggio; per la morte di Ge-

256. 654, robosmo Nadab wu figin sale su i trono d'i trevele.
Nadab Nadab, emulo della paterna empiret, dopo di aver verge
de d'israte, geosamente reganta un anno , d'i inidiosamenta accise da
Basa, che coll' eccidio della stirpe di Gereboano vi
255. 653, appre la strada al trono.

3051. 953, apre la strada al trono. Basa Il governo di Basa è quello dell'ingiustinia, della de-Br d'Israele: holezza, e dell'idolatria.

Ana, che prosegue a regnare la Giuda, è attaccato da Zara re d'Etiopia con una numerosa armata cella pianora di Sefora. La fiducia che ha nel Signoro ace gli fa temere la molstindine de' suoi nemici. Le spayento si

spange tre gli Eliopi, che prendece la figu. Au fa dei graud asserbigi per ringeraiure il figuere di tall vistoria. Quiodi chiuma in seconora Beneded re di Suria per ebbligure Basa sed abbundurente i acti di Rama, che que di la compara del conservatione del conser

aus Ismglis asrà distrutta come quella di Geroboamo. Mob- 30-5, sor o poco dopo, e ba per successore Ela suo figliuolo. Ela, e Zamij Ela dopo di ever regnato due anni è ucosso da Zamri <sup>la</sup> di Israele.

generale d'Israele, che regon actte giorni in aus luogo. Zamri assodiato nella città di Tarsa da Amri è ridotto a tal estremità, che si abbrucia nel suo palsato.

Due concorrents si disputano il trono d'Irraele, Tebni, ed Amri. Quest'uttimo, ucciso il aro rivate, resta solo 5075. 909 possessore del trono.

possessore del tropo.
Anni edifica Samaria, e vi stabilisce la sua residenza. Re d'IsraeleI auti combattimenti sono senza gloria, le sue leggi sen-

aa ginstijas, le sun pasainni semas freno. Muore dopo 3.005. 918.
ondici auni, ed Acab sue figlio veedits il reguo.
Acab monisato sal trono d'Israelia sposa Gerabel figlia Re d'Israele.
di Ethest re de' Sidousii, che lo strancina in ugni sorta
di delitto. Costruince lo Somarie un terappio a Bast, e

l' adora.

Mentre in Israele accadone tali abomimationi , il regno di Ginda che fiorisce sotto il governo di Ata, per la morte di questo Moares vende un altro Davide in persona di Giosafat che gli succede, Questo principe segue Giosafa

le leggi di Dio, fa florire la giuntizia, protegge il come ne di Gradamercio, conserva la pace co's suoi vicini, e reinde il sao popolo felice.

I delitti di Acab, che regge lo sectro d' Israele, non mattelliminati. Il Siccessi initiato dello conseniorio di

restono impunti. Il Sigore, irritato dalla soa empietà, gli spedisco il profeta Elia per anomairagli una lunga siccita, la quale non potrà cessare che alla voce dello ateasoprofeta. Acab vuol ponirlo. Elia fugge, e si nasconde preso il torrente di Carti, dover vinn modrito di corri; quioci si ritira presso can povera vedeva di Sarepta, a cui moltiplica l'elia ce la farine, e è e frissentia ti fighondo.

Side.

#### -AVVENIMENTI

Acab, coloito dal flagello appungiatogli dal profeta, per del Mon Av.G. salvare il suo popolo lo fa cercate da persutto; ma la regina Gezabel irritate ordina di ucciderai tutti i profeti del Signore. Elia intrepido ve dal Re, gli dice di riggire il popolo sul monte Carmelo, e propono di prepararrisi due caccifiti , uno da esso , e l' altro dai profeti di Raal : e cho invocande oguno il suo Dio , quello si avesse per vero, che con fuoco mandato dal Cialo consumasse il secrifizio. I secerdoti di Basl gl'indrissano invano le loro preghiere. Elia iuvoca il Signore, ed il fuoco cala dal Cielo sull'olocausto . o lo comuma. Il punolo convinto da questo miracolo necide i profeti di Baal per ordine dello atesso Elia: questi invoca di nuovo il Sienore , e cade la piocuia dal cirlo,

Graabel, furiosa per la morte do' suoi profeti, vuol for perire Elia , che va a nascondersi nel fondo di una caverna del monte Orab, nella quale sente la voce del Signore, che gli ordina di andare a Damasco per consacrare Assele come re di Siria . Geu figliopio di Namsi co-William. me re d'Israele, ed Eliseo come profets suo successore. Elia imbattendosi per istrada con Eliseo che stava lavorando la terra, gli pone il suo maotello sopra le spalle;

e eli manifesta la volonta del Signore: Eluco abbandona la son famiglia , le suo greggi, o lo nicgue. Benedad re di Sirie viene col suo esercito a metter l'auedio a Samaria, Acab dietro l'avviso di un profeta del Sienore la cominciare l'attacco dai suoi servi, o da quelli de' principi delle tribis. I Siri atterriti si danno

alla figa: Acab l'inviegue, e ne la perire un gran numero. Benedad ritorna l'anno segerate con più considerevoli forze, occupando tutte le pianure, ed evitando tutte le meetagne, delle quali eredeva che il Signore fosso eschisivamente il Dio. L' Altissimo per provare che celi era equalmente il Dio delle valli , gli fa perdere una gran battaglia in cui muniono 100 mila uomini. Dopo questa vittoria il re d'Israele coure eli ordesi di Die fa alleanza con Benadad. Un ultime delitto mette il colmo alle insenità di Arab.

Fa lanidace Nahot , the non avea volute vendereli la ana vigna. El-a gli annunzia per parta del Signore che tutta la eua famielia tarà esterminata, ed il corpo di Gerabel mangiato dai cara come quello di Nabet.

Acab e Giosafat fanno la guerra coutro Ramot. Agab vi è geriso, o Giosafet corre rechio di perire. Ocogia figlio d' Acab sale sul trong d' Israelo. Oceaia empio come suo padre sestiene l' idolatria. Bo of Israela. la continuare il culto di Baal nelle 10 tribis.

In Giuda la felicità è al colmu sotto il governo di Giosafat. Essa viene per poco turbata da un' invatione di Ammoniti e di Mosbiti , ch' e' taglia a pezzi , e rientra trionfando in Gernsalemmo.

Giosafat e Ocoria nor una tempesta perdono la flota ta da entrembi spedita in Ofir , perchè Iddio non avea approvate il loro disegno, ne la ler ucione. Oceaia regea un anno solo. Muore per euer cadoto

ziù dalla finestra del suo cenacolo. Gioram suo fratello minore gli succede. Giosafat e Gioram re d'Liracle fanno alleaura ner marciare centro, i Moshiti e eli Ammoniti che son disfatti-

come Eliseo avea predetto si due Re-Verse queste tempo Elia, veuendo con Elisco da Galnala . batte cul suo mantello le acque del Giordano . o passano questo fiome a piedo asointto. Ginuti all'altra sponde . meutre racionano . Etia à ranite in acia in un estre re di fuece. Elisco prende il mantello ch' Elia lascia cadere . e riconnece in questo secon di essersi in sè trasfoso il scanirato donnie anitito di lui. Torna verso il Guerdano, ne batte l'acqua soll'isterso mautello, e lo passa puovamente a piede asciusto. Tutti ricenoscopo io lui le spi-

rito di Elia. Elisco risuscita il figlio ad una Sunamitide, ed opera

multi altri mitacoli. Giosafat, tre anni prima di morire, conferitos l'autoria th reals a Giorem suo figlio, e muore dopo a6 anni di

2115. Gioram , stimulato dallo sua morlio Atalia fielia di Acab , introduco in Israelo il culto di Baal , divicue ido- Re di Giuda. latra como loi , e la magnior parte del suo popolo imita la sua prevariearione. I Filistoi e eli Arabi penetrano nel regno, saecheggiano il palaszo del Re , seco conducono le que donne ed i suoi fichi. Inseiandoch sola-

mente l'ultime tre cui. Gieram è attaccato da una terribile malattia. Dopp etCinerry

Be d'teraule.

to anni di regno e due di tormenti, muore. Ocozia 885. I' ultimo do' suei figli gli succedo, Ocosia, seguende i consigli di sua madre Atalia, ed I

funesti esemps di suo padre, si abbandona all'empietà ed all' idelatria.

Atalia.

Poco dopo Benadad re di Siriz essedie Samarie. La cistà è ridottu agli curemi. Gioram re d'Israele volendo quanché rinetere de Eluco la sventore delle sua capitale , vuol farlo necidere. Questi gli appunzia la vicina liberazione di Samaria. La predizione si adempie. I Sirj atterriti da prodigi si danno alla fuga.

Osonia, che eccupa il tropo di Giuda, fa allesona con Gloram re d'Israele, o marciaco contro Ramot di Galand, La città è press : ma nel conflitto Gioram è ferito. Oconia l'accompagna in Jearnel per assisterle nella sua malattia. Gan reperate d'Israele che comanda l'armata in 884. Ramot , viene ivi unta re d'Israele da un profeta inviatorli da Eliaco. Geu si ribelle contro Gioram , e marcia Re d'Israele. colle sua truppa sopra Jerrael. I duo re gli escono al-

l'incontro per domandargli so portave le pace. Geu uccide Gioram , fa trusidare Ocosia mentre luggiva , cotra in Jerrael , e se precipitare dalla finestra Gesubel , il di eni corno è mangiate da' cani , secondo la predizione di Elia. Per ordine del puovo Re tutta la famiglia di Acab A esterminate

Atalia, sapendo la morte di Ocozia e la distruzione della famiglia d' Acab, fa uscidere tutti gli avanzi della stirpe reale di Gioram figlio di Giorafat, e s'impadranisca

Un fanciallo di nome Giasa, fielio di Ocusia, viene involato al nuguale di Atalia da Giorabet muelie del semmo sacerdote Giojada che lo porta nel tempio, ove lo pescondono I sacerdoti. Giolada istrnito dell' odio che la tirannia di Atalia inspirave al popolo, nell'anne settimo del suo regno riunisce delle truppe nel tempie, arma i leviti , e proclama il re Gioas. Atelia vi accorre , vede 808. Il se and tropo eircondato dai ascerdoti . dai erandi . e dai soldati, o riconosce il suo nipote. Costernata lacera le Re di Giuda. sue vosti . e si abbandona alla disperazione. Il sommo sacerdote la fa cacciare dal tempio, ed una morte vio-

· lense da fine al suo regno, ed ai suoi delitti.

Il popolo si precipita nel tampio di Baal, ne rompe le Immarini, rovescia eli alteri, e secido il sommo sacerdote Matan sugli avanzi del suo idolo. Gione ch'è all'età di sette anni è portato in trionfe nel suo paisano: diretto dal somme apperdote Giojada , governa con apreezaa. restaura il tempio, fa eseguire le leggi, e fa presperare il regnn di Giuda. Questa felicità scomparace nella perdita del sommo ascerdote. Gioss prodiga i tesori che la picsà del popolo avea ammanati nel tempio del Signoro, o l'adulazione corrompe il suo cuore,

d' Israele. Gioscas si abbandoon al culto degl'iduli : siegue tutte le soperatizioni del prese, e vieta solamente il oul- Re d'Israele. to di Rasi e della divinità canance. Ginas she reens in Ginda fa nerire il commo sacordo-

te Zaccaria figlie di Gioiada a oni doveva il trono. La sua ingratitudine è ben presto nunta. I Siri catrano nel regno , asceheggisoo Gerusalemme , e portano nu gran bottion a Damason

Gioacas re d' Israele due anni prima di marire dichiara Gious per auo successore; e milgrado le sue sventure las. muore colla riputazione di un Re coraguinzo Giosa cro-

dita il valore e nen l'empietà di Gioacua suo padre. Giosa re di Ginda termina infelicemento le sua carriera. Depo un regno di 40 auni è nociso dal popolo irritato contre di lui. Amazia tuo fielio gli succede,

Amasia incumincia a regotre con gloria. Ordina poo dinumerazione del populo , dalla quale si conosce che Ginda può fornire leo mila combattenti i rimette le leggi in viente . e ristabilisce la disciplina nell'armete.

Verso questo tempo il prefeta Elisce termina la sue carrieta. Gioas re d'Israele vuol vederlo nell'ultima sua malattia . e ne ricevo annunri falici nee chothattern ! Siri. Giosa sintato dal Signaro sando Benadad se di Siria cho ner la morte di mo nadre Assele eli era ancenduta. Riporta contro di esso tre grandi vittorie: visconista tutto ciò che avea perduto : restituisse la pace ad larable.

e reena felicemente in Semaria. lotanto Amasia re di Giuda batte al'Idumei nella valla di Saline; 10 mila prigionieri son passati n fil di spada Impadronitosi degl' idoli degl' Idumei , abbaodona il

Per le morte di Geu Gioscas suo figlio salo sal trono 31/6

Be d'Istacle.

# AVVENIMENTA

Anni

Giote

Ad May 40 G. Dio de' vincitori per li Dei de' vinti ; dispressa le riprensioni de' profeti, che gli annouziano la collera e la vendetta del Signore, e attacca Gioas re d'Israele. Le due armeto a mcontrano a Betsame. Giuda picza avanti i suoi nemici: Amasia è fatto prigioniero. Giuas a'impadropisce di Gereastemme, e trasporta i tesori del ten-

pio a Samaria , ove muore dopo sedici anti di reguo. Geroboamo secondo, auo figlio, sale sul trono. Garobasmo fa il male avanti a Dio, e siegua le tracee de' anni predecessori. Il Signore che non vuole la ro-Be of bracks. vius del suo popolo , protegge il valore del Ite, che riporta molte e segnalate vittorie; riacquista Damasco ad Amot,

e rutabilisce gli antichi confini d'Israele dal monte Liba-

no fino al mare del deserto. Verso apesto tempo il profeta Gigos riceva ordine da Dio d'andare a predicare a Ninive. Egli disabbidiace . e a' imbarca per Tarso di Cilicia. Dio sdegnato eccita una violenta tempesta. Giona avendo dichiarato ai maricari costernati nel pericolo, ch'egli era la sola causa della aventura yè gittate nel maro. La tempesta si calma. Giona è ingojato da una balena, e resta tre giorni nel ventre di essa, Ivi compone en cantico , per esprimere il suo peotimento. È vomitato sul lide : predice la distrezione di Ninive, ed è il prime profeta che predica la parola di Dio ai pagam. Fiornscono parimente i profeti Osca ,

Osca, . Amos. c Ames. Amasia che ancera regge lo acettro di Giuda muere in Geraulemme, Una congiura lo la perire come suo padre, e gli succede il figlio Osia.

810. Que ripara gli errori de' suoi predecessori. Religioso , Be di Giuda.

giesto, bravo, si occupa dell' agricoltura, e rende il suo panelo telice. Rialza le mora di Gerusalemme, o vince i Filutei e gli Ammoniti , che obbliga a pagargli un tributo. La ripotozione delle sue armi s'estendo fino io Egitto: mantiege un'armata di 307500 uomioi. Geiel.

Mansia , ed Anapia la comandano. 972. Gerebeamo, dopo di aver reguato 40 anni in Israele, Zuccaria, e Sel- Jasera il tropo a suo figlio Zaccaria che regna per aoli loude d'israels, ani meni. Esti non sa rispettare Iddio, ne joutenere i soos sudditi. Uno di essi, chiamato Sellom, cospita contro di lui. l'uccide, e preude il suo posto. Sellum go-

de un mese del suo delitto, ed è ucciso da Mansem che resus in ann luoro

Managem emplo e gradele fa trucidare tuttl eli abitanti di Tapsa, che avevano ricusato di aprirgli le porte di Re d'Israele. questa città. Ful re degli Assiri riceve da Manaem mille talenti di argente per sostenerio sul trono. Muore, e la-

scia la corona a suo figlio Facria. Faceja regna due anni senza gloria e senza religione. 3243. 761.

Faces generale delle sue truppe l'uccida, e po cocupa il Re d'Israele.

Oria che prosiegue a recuare in Giada, disonera la fine della sua lunga e luminosa carriera. Osa impadropirsi delle funzioni sacerdotali , e vuel sacrificare egli stesso nel tempio. Iddio lo punisce colla lebbra, e muore dopo di aver regnato 53 anni. Ha per successore Giostan suo firlingle.

Giostan , erede delle virth del padre , giusto e religioso, contruisce la gran porra del tempio, ed edifica mol. Re di Giuda. te fortesse nel regno. Gli Ammoniti l'attaccaco ; celi li batte, e fa pagar loro forti coatribuzioni. Sotto il regno

di Gioatzo protetuzza Isaia; egli vede la gloria del Signore. Verse questo tempo Basim re di Sina, e Faces re d'L.

aracle cominciano ad assalire il reggo di Gioda. Giostan , dopo di aver regnato con gloria e felicità , muore in Gerusalemme. Acaz suo ficlio eli succede.

Acaz infedele al Signore imita la soperatizione de' popoli atranieri. Iddio favorisce le armi del re di Siria, che Be di Gioda. done di averlo disfatto, saccheggia i suoi stati, o trasporta un gran bottino a Damasco. Facce re d'Israele profitta della aventura di Acaz. l' attacea , e eli pecide 120 mila nomini. Gi' Irraeliti conducono prigionieri in Samaria 200

mile shitenti di Ginda Un profeta del Sicopre, chiamato Obed, esce da Samaria. va all'incentro dell'armata Irradita. In compraveta la sua erodelth contro i suoi fratelli di Giuda . le prois bisce di proluggare la loro cattività e farli entrare in Samaria. Gl'Israaliti commossi da gnesti rimproveri

rimandano i primoniari in Germaiameno Acaz è attaccato dagl' Idumei o dai Filistei che devastano i suoi stati. Il prefeta Isaia gli predice la venota del Messia, e la liberazione dal due Re anni nemici.

Ginstan

Louis.

lotoruo a questo tempo Teglat-Falssar, dopo di aver fatto morire Rasim re di Damasco, entra nelle terre d' 1scatie, vi prende molte città, e conduce seen molti schiavi , principalmente delle tribà di Ruben , di Gad , e di

Faces, che occupa il tropo d' Israele, vien anccedoto da Ozce, il quale profittando del malcontroto del popolo, -a5, l'uccide, e a' impadronisce dello acettro usurnato. Osce figlinolo di Ela si abbandona all'idolatrie. Inca-

Be d'Israele pace di difendere il suo trono, si sottomette a Salmanasar re degli Assiri , e rendesi suo tributario.

Acaz re di Ginda muore dopo di aver regnato 16 anni. Exechia suo figlia gli succede

Exechia, oel salire sul tropo di Giuda, vi ristabilisce il Exechia Ba di Giuda- culto del Signore ; ordina di purificarsi il tempio , ove fa un solenne sacrifizio, o celebra la pangua. Tutti al' idoli sono abbattoti . e rovescisti ali altari delle divinità atraniere, Osen, che avea incomiociato a regnare pacificamen-

te lo Israele, fa alleagra con Sua re d'Egitto. e si sollava contro Salmanasar. Questo Monarca, conosciuta la sua perfidia , lo stringe in Samaria , e dopo un assedio di tre anni , se n' impadronisce , e trasporta il reste on, degl' Liracliti al di la dell' Eufrate. Fa quindi venire al-

3283. cuni abitanti di Babilonia per popolare il regon d'Isracle, ed occupare Semaria distrutta delle fondamenta. Corì termina il regno d'Israele dopo la durata di 254 anni. In ouesta cattività la atoria obres ricorda con distin-Szoria di Tobia.

sione un Israelita della tribù di Nefrali, intique per la sua religione e pietà chiamato Tubia, a le divine misericordie sopra di lui e dell'unico ano figlianto dello stesso nome. Menato schiavo in Niuive, egli non fa che camminare por le atrade del Signore, come aveva faste da' suoi primi anni in Cades sua patria. Ben vedute dal re Salmanasar, che gli dà uo impiego in corte, noo profitta di questa fortona che per sollevare coo limosion e coe opere di carità I spoi fratelli iodigenti ( fico ad impressar dieci talenti di argento a Gabelo schiavo in Rases città della Media, Perseguitato a morte e spogliato di quanto aveva da Sennacherib successore di Salmanusar, si reode il modello della rassegnazione a' vo-

leri di Dio. Restituito nelle sue facoltà da Assaradon successore di Sennacherib , torna di nuovo a iocaricarsi delle indigenze de' poveri Israeliti, Divenuto oieco nella eth di 56 aoni in occasione di aver seppellito un Israelita ucciso, e goindi caduto la estreme miseria, soffre tutto con tal pasienza, che si ginoge ad iosultarla; e cio fino all' anno aessantesimo dell' età sua : attorche Iddio , col ministero dell' Arcangelo Raffaele , la premio di di tanta virtà , gli restituisce la vista , gli fa rionperare i dicei talenti imprestati a Gabelo, e gli fa vedere suo figlio maritato con Sara , unica e ricca figlia di Racuel suo parente. Muore quest' nomo insigne in Ninive nell'esà di 102 anni, contrato di veder nel suo liglio l'erede della son stessa pietà in cui lo educo fin dalla iofansia,

Exechia, che recre lo scettro di Giuda con sacrezza e ooraggio, vaol sottrarsi dal gioga degli Anirj. Fa al- 3-no. Jeanza col re d'Egitto , e rifiuta di pagare il tributo a Sennacherib il quale con numeroso escretto invade I suoi stati. Il Re di Ginda attaccato da ona malattia micidiale in-

voca il Signore. Il profeta Issia nell'annunziargli la sua guarigique, gli prova coo no miracolo che esti la deve ull' Altistimo. Il te dice al profeta di far retrocedere l' ombra del sole per 12 gradi, e ciò accade all'istante. Intanto Soupacherib s' isoltra colle que conquiste nel

reguo di Ginda. Esechia cerca di arrestare i suci progressi, offerendogli tesori. Il Re d'Assiria con insodita perfidia dopo di aversi ricevuto il danaro , le vuol costringere a rendersi , e consegnargli la spa capitale, Ezochia ai prepara a respingerlo e rimisce delle truppe. Senoacherib cerca di sedurre gli Ebrei, di spaventarli,

e condurli al culto degl'idoli. Exechia ed il profeta Isaia enpongono le loro prechiere alle sue hessemme. Il Sigoore manda un Angeln che uccide tutti i combattenti Disfatta desli Assiri. Sennacherib ritorna vergognosamente a Babilania. ov'è assassinate dai figli pel tempio delle sue false divioith.

Questa vittoria stabilisce la tranquillità in Gioda, e sparge ancora su i vicini paesi tal timor del Signore, che diversi principi straniczi mandano delle vittime nel tempio di Gerusalemme, e de' doni al re Exechia, Once

Anni

sto principe prova qualche orgoglio per tanta prospentà del Mon.Av.G. e mostra con compiaceusa i suoi tesori agli embasciatori stranieri. Issia gli risoprovera la sea vanità , e gli annunzia che tutto quello ricchezzo arranno uo giorno pertate a Babilonia , e che i suoi prapri figli ivi vivranno in ischiavità. Iddio promette che la sua vendetta comincerà

dopo il sun reguo Miches, e Naum Sotto il regno di Escelais profetizanno Michea , e Naum. Questo re di Giuda dopo di aver reguato 20 anni, muo-

re compianto da tutto il popolo. Il auo figliuolo Manasse n'eredita il trono, Manager

Manasse distrugge tutto niò che avea fatto il suo prodocessore, e ristabilisce quanto egli aveva distrutto : si abbaudona al culto degl'idoli : prodiga ricchesse ai suoi adulatori , e fa scorrere il sangue innocente. Isaia , rispettabile per la sua vocchiaja e santità , paga colla

morte il coraggio di dir le verità a un re malvagio. Macauso equalmente icabile a combattero che a reguere, è battuto dagli Assiri, e condotte prigiuniero a Ba-

bilonia.

Verse questo tempo Oloferne, generalo di Nabuccodo-Sterin di Giu. nosor, dono di aver sottomesso le oittà di Tarsi n Meled, e saccheggiato totto il paese di Damasee o di Madian , invade la Giudea, Gl' Israeliti si preparano ad una resistenza. Il generale Assiro irritato suol sapere l'origine, le leggi, il culto, e la forza di questo popelo ribelle. Achior principe degli Ammociti gliene fa ena brillante descrizione. Oloferne trasportato da furore invia Achiur nella città di Betulia, evo gli dice alte perirà con tutti que' Isracliti di cui eveva vactato la for-

> Oloferne assedia Betulia e rompe gli acquidotti per togliere agli abitanti l'uso dell'acqua. La città è ridotta

> agli estremt, e presso a reoderti. Una donna di Betulia chiamata Ginditta , rispottabile meno per la sua belta, che per lo sue virtà, rimprovers at anoi compatriotti la lor poca fiducia nel Signore. A'estita mageificamente portasi nel campo degli Assiri accompagnata da una gigvinetta. Condotta nella tenda di Oloferne, si prostorne a' psedi di lui, che obbliando i doveri di un generale, crede follemente a quel che ella

gli sa aperare per la presa della città. Giuditta , fidando sempre in Dio, colpisce il punto in cui Oloferne è oppresso dal sunno e dal vino, gli recide la testa . la mette io un sacco, o sorte dal campo. Il capo di Oloferne è sorpeso nelle mura di Betulia : gli Assiri cel vederlo si danno alla fuga : gl' Israeliti gli taghano a pezzi, e s'impadroniscopo delle loro ricchezze. Giuditta ricolmata di lodi e di gloria compone uo oznico per celebrare il auo trionfo.

Gli occhi del ro Manasse si aprono nelle prigioni di Babilonia: Iddio pe accetta il pentimento, e il vincitore gli accorda la libertà di tornare ne' suoi stati, Quivi egli ristabilisco il vero nolto di Dro coll' osservanza delle leggi, e comagra l'altra metà della sua vita e riparare lo colpe della prima. Muore, e gli succede A-

mon suo figlio. Amon commette gli stessi delitti del padre senza lmitarce il pentimento. I soci servitori comirano nectro Re di Giuda, di lui , e l'uccidoco. Il popolo punisor quegli assessini,

e fa salire sul trono Giusia figlio del re ucciso. Giosia ell'età di otto enti si dedica allo studio della Ginash. religione, e della logge: di so fa distruggeregl'idoli, e re- Re di Ginda.

parare il tempio del Signore. Sotto il regne di questo Monarca profetizzano Sofonia Sofonia e Gen

Nel trasportarsi il tesoro dal tempio, il sommo pontefice Elcie scovre ce libro della legge di Dio acritto de Mosè. Giosia, dopo di everlo letto, lacera le aue vesti; ordina delle preghiere pubbliche, e avverte il popolo cho le predizioni trovate in quel libro minaccia-

no Giuda ed Israele di promima divina vendetta-La profetessa Olda va e dichiarare al Re, in nome del Signere, cho il suo adegno con si calmerà, o tutte le maledizioni acritte cel libro si adempiranco : ma cho egli , in gratia della sua pietà , non vedrà i mali che dovran nadero se Gerusalemme ed i suoi abitenti.

Giorio fa leggere avanti ol popolo il libro di Mosè : la celebrare la proqua, e ciascuno cerca di calmare la collera del Signore. lo questi tempi profetizza Giorle. Giosia attacca Neaco re di Egitto, ch'erasi avacanto soil Enfente : ma vinto e ferito vien trasportato in Geru-

Re di Ginda.

ditta.

es, e la religione.

fon salemme, dove muore comptanto da tutto il popolo. General Cinas Gioscas, figlio di Giosia, prende possesso del troun. chem Bedt II re d'Egitto in tre most s'impadronisce della Gindea : Grad b. entra io Gerosalemme; rottopone il paese a pagargli 100 relecti in errento o in oro; denone il Re che mena rebia-

vo in Egitto, e dh lo scettre ad Elischim chiamato aoche Gioschim , fratello di lui-

Abaçõe pfoletissa sotto il regon di questu Sovrano. Absent. Eliachim dono di aver regoato undici anni senza sac-

gerra e pietà, è vinto da Nabuccodonoror, e carico Daniele e i suoi compagni. Gioachim suo figlio eli suca Daniele. cede pel trono. Verso questo tempo Geremia comincia

a regiment le me profesie Susanoa Ebrea, notabile per virth e belth, è libe-

Storia di Susano rata in Babilonia dall' estremo supplizio per opera di Dapiele della età di 12 apri, Caloppiata come adultera da' dae vecchioni, che indarno avevan tentato sedurla, è dichiarata ionocepte per la sapienza di quel giovanetto . e à

calpenistori coctusi muojone lapidati. Ginachim ai ribella coutre Nahuccodonoses Ouste

Monarea anedisce contro di esso le truppe di Caldea . di Siria . e di Mosb che desolsoo tutto il paese , e conducono schiavi in Babilopia 3023 Ebrei.

3402. Nabuccodonosor ha uo sogno spaventevole e minerio-Permo sogno di so, Indarno egli oc chiede da' suoi maghi la interpetra-Nahmerodono sione e nel tempo stesso il racconto , poichè ceofuso di ....

mente una sanca ricardariene. Daniele saddisfe nienue meute a' desideri del Re , ed esponendagli il sonno , eli dice di aver egli vedote con statua col cano d'oro, le breccia d'argento . il ventre e le cosce di bionro . In gambe di ferro, e i piedi parte di ferro, e parte di arnilla : che mentre cra a considerarla , una pietra distaca candosi dal moote l'avea percossa se piedi ed abbattuta : che la pietra isterra divenenda come en cran monte avea riempiuta la terra.

Passando Daniele alla internetrazione del sorno, dice al Ru che i diversi metalli della atatua dimostravano le varie dominacioni che devevano sorgere dopo di lui ; e che la pietra indicava un recoo suscitato da Dio , che

non sarà mai distruttto, o mandecà in rovina tutti gli

Nabuccodonoser rende de'grandi oaori a Daniele, gli fa de'ricehi doni , e lo crea capo di tutti i maghi babilanesi. Gioachim, ribellatori di ouovo contre Naboccodoneser, è prese , fatto morire , n gittuto se una fogna. Ha per suppressore Gecomia.

N abuccodonosot va ad ansalire Geocoia in Gerusslemme; Re di Giola. la arcade dopo tre mesi di rezpo, a lo mena schiavo in Babilonia con ona parte del papolo, e lascia sul trono Mon Sedecia sio di lui

Sodecia spedisce Saraja e Barne a Babilonia per por- Re di tijula, tare i tributi a Nabuccodonosor, e per domandargli la restitusume de' vasi che avea tolti al tempio di Girranlemme Geremia da loro una lettora , nella qualo sono scritti tutti

i mali che il Signore dovea far cadere sopre di Babilonia. Verso questo tempo Exechiele incomincia a profetiezare nella Caldea, predice la presa di Gerusalemme, e la dirpersone degli Ebrei.

Il regno di Sedecia è segnate da ogni rorta di disardini e prevaricazioni. Si disprezzano gli avvertimenti de' profeti : i principi , i grandi , i sacerdoti stessi prine fonano la cosa del Signere, e si abbandonano a totto le abominazioni de' gentili: l'armata è senza disciplina . la finanze seus' ordine , lo leggi senza vigore, Finalmente Sedecia privo di farze e di pradenza si anter col re d' Egitto, e si rivolta contro Naboccodonosor cui avea gipsato fedelsh. Ma questo re do' Caldei a impadronisce di

nuovo del regno di Giuda , o assedia Gerusalemene. Geremia non cessa di profettatare per tutto il tempo dell'assedio che dura quan tre anni. Finalmente Nabue- 1446. codonosor preude Gerusalemme ; l'abbandona al sac- Distructure di cheggio; e fa occidere i vecchi, le donne, i faociulti fin Geruslemme. dentro il Santuario. Tutte lo ricchesze degli Ebrei anni trasportate in Babilonia. Sedecia vede tracidar avanti di se due figli snoi : ali son cavati eli occhi , e catice di catene è strascinato in Assiria. I pochi Irraeliti, che scampane la morte, non condanosti all'esilio ed alla schias vità. Il tempio è consegnato alle fiamme, e le murat e le torri di turusalemme sono adegnate al suolo,

Germaia

Sedecit ultimu

### Anne

delMan.Ar.G. 31+6. Cattevità di Ba-Lidonia.

BOICE.

Gli Ebrei di tutta la Gindea suo condetti prigionieri di la dell' Eufrata. Oni hau priocipio i co anni di cattività. Nabuccodocosor liscia to Giudea poclu de' più poveri abitanti, per non rimanere incolte le terre. Un Ebren chiamato Godolia è incaricato del comango del paese. Ismaela della famiglia reale diviene geleso di lui, arma i anoi serri , n l'uccide iosism colle guardie. Per que-

sio attentato gli Ebrei rimesti in Giudea , temendo la vendetta di Naluccodosoro, vanno in Egitto, e vi strasoinano Geremia che vi profetigan, Verso il medesimo tempo Escehiela in Caldea prafe-Secondo segno titra contro i prigioni di Giuda, e Abdia contro l'Idumea. di Nabuccodo. Nabuccodoposus la un altra sonno misterieso. Sem-

brazli di vedere no graod' albero . In cui cima s'ionalia fino al cielo ; che coi suoi rami copre la terra ; e che sotto della sua ombra accoglio tutti gli soimali. Vede eziandio che en Angelo disceso del Cicle fa abbattere l'albera, e ordina che il tranco colle radioi, legato con catene di ferro e di bronzo, sia baccato dalla rucinda del ciclo, e manei colle fiere l'erbe della terra per sette tempi.

Chiamato Daoiele alla ioternetrazione del sogno, aonunza al Re che un tal cambiamento dee succedere in persona di lui; che egli, designato in quel grand' albern, cadra dal troop, e ridotto allo stato di noa bestia sarà disenceiato dalla compagnia degli unmini. Gli soggiunge che dono d'esser rimanto sotte anni lo quello stato, riscquisterebbe la ragione, riconoscerebbe che ogni potenza viene dal Ciclo, n che finalmente tarnerebbe sul trono. Il successo avvera immantipente il presagio; a Nabuccodonesor, lontano dalla compagnia degli nomioi, vive qual bestis nelle campagno.

Ternato depo i sette anni sul trono ritorna Nabuccodonosor all'orgoglio primiero, e la inualsare non grande statua de oru , che comunda di essere adorata. L'ordine del Re è eseguito da' Caldei. I seli tre compagni di Daniele (forse allora assente), Sidrao, Misae, ed Abdenago, costanti a una abbidire a quest' ordine, sono gittati io uoa fornace ardente. Il Signore spedisce un Augelo a liberarli , e le fiamme li rispettaco illesi.

Depo la morte di Nabuccudneosor le aventore degli Ebrei nella cattività incominciano a raddolousi. Evolui-

AVVENMENTA

dorae che gli soccede caecia dalla prigione Gecooia, e gli rende degli opoti.

Elvimerodae ha per successore Baltassar. Nel primo amio di goesto Mooarea . Daniele ha la vitione di posttro animali misterinsi. Il primo simile ad una leonessa colle ali d'aquila, che rappresenta l'impere di Nabuccodonosor. Il secondo somigliante ad un orso con tre ordini di denti, che rappresenta il regno de' Persiani, fundate da Ciro : il terso come un lennardo con conttro teste e geattre ali , cho rappresenta Alessadro il granda distruttoro dell' Impero de Persiani, e fondatore di quello do' Greci, Il quarto animale terribile, o straordinariamente forte, con denti di ferro, dieci corna, ed un altro minore sulle dieci innalzato . rappresenta i regoi di Siria e d' Egitto; le dieci corna significano die-

ci Rn , ed il più piecolo dioota Antioco Epifane crudele nemico degli Ebrei. Convito di Bal-Baltassar io un convito, in cei ad cont du' suci Dei tasser. bce se' vasi sacri dol tempio, vede scriversi da nos mano nella opposta parete le parole Mune, theori, phares, che interpetrate da Danielo gli annunazano l'immigeoto perdita del regno e della vita. La gotte Babilonia è presa ed incendiata , n Baltassar è trucidato co' suoi Un' altra rivelazione fa conoscere a Daniela lo set-

tanta settimane, nelle quali anno apienati i temni di Gesù Criste ed il destion del popolo Ebreo. Darie il Mede, successore di Baltassar fa un decreto 3450. chn vieta volgersi ad altre divinità che a loi. Daniele , co- fossa de lecui staoto ad adorare nella son casa il vero Dio, è accosato al Re, che atimandolo lo condanos suo malgrado alla fossa de' loosi, per ous alterar la legge. Dario, nella speranza che Iddio l'avrebbe liberata, e per ann fargli recar del male dai suoi nemini, serna col suo suggello l'ingresso della fessa. Duoiele non riceve alcuo male dalle fiere. Il Ro complaciato di questo avvenimen-

to, ordina di gettarsi cella fosso de' leoni i nemici di Daniele che son diversti all'istante. Doesto Monarca è si commosso da un tal miraccio, cia ordine con ou editto a tutti i suoi andini, di adorare il Dio di Daniele , perchè il vore Iddio. Ciro , vinto Daria il Mode , nel salire al trono di Ba-

558.

3414.

Vesone di Da-

neric

# MEMORARITA

bilonia, ionalza il suo spirito fino all'idea del vero Dio: e protegge il popolo che l'adora. Ordina di rifabbricardi il tuo tempio. I cani della famielia di Giuda e di 548. Beniamino co leviti si preparano per ritornera a Gerusalemme. Ciro da loro tutti i vasi ohe Nabuccodonosor ne avea trasportati . o Sassabar principe di Ginda-

n' è il depositario. Nel secondo anno di cuesto Monacca . Daniele scuonce in Pabilonia le imposture de' accerdati di Bet, che dando ad intendere bisogno o vortia di manuiare pell'idolo, si appropriavano i cibi sommioistratigli copiosamente ocus giorno. Il Re convinto della loro frode , li fa uccidere. Daoiele, per disagaunario ancora sull'idolatria di un. dracone adorate da Babilonesi, gli chiedo e se ottieno

h faceltà di acciderlo, e lo fa morire con un velena. Gli Ebraj ritornano in Giudea al num. di 42 mila, portando sece loro tutto il bestiame. Zorobabel, lor Duce, si affretta di rialzaro gli altari degli olocausti, e di gittare le fondamenta del tempio. Queste travaglio richiama la veloria di Samaria contro Gerusalemme, e el' Israeliti funno ogni aferzo per impedirlo. Sotte il regeo di Ciro i lavori sono ritardati : ma giunto Artaserse sul teono di Persia. Simaria rippova le accuse già indrizzate a Cambise figlio di Ciro. Artaserse projbisce di continuarsi gl'incominciati lavori ; ma non dura la sospensione che fine al recno di Darie dette anche Assuero. Questi ordina di terminarsi il tempio , e somministrarcas, si il bisaguevola per la sua costruzione. In questo anno-Fine della cet- terminano propriamente i 7n appi della cattività predetti

lonia.

tività di Babe da Geremia. Ageo e Zaccaria profetizzano. Il templo si termina in quattro anni, e n' è fatta la 514. dedicazione solenne.

Storia di Ester. Darin avendo ripudiata la regina Vasti, sposa Ester donzella obrea. Questa donna unlla sua elevazione ha la serte di liberare i spoi fratelli dalla perfidia di Aman.

il più favorito del Re. Offeso Aman della ripuenanza di Mardocheo, sio di Ester, a piegar le ginocchia innanzi a lui , catumnia gli Ebrei presso del Ru, e ue ottiene un decreto pel loro aterminio senza distinzione di sesso e di età, in un sol gierno, e per tutte le 127 provincia del dominio di Dario dall' Indo fine all' Etionia. Commono al la notivia di questa sciagura il cuore di Ester, sollecita Mardocheo a rionire quanti Ebrei ai trovavago in Susa, per implorare , como avrebbe fatto pur ella , la misoricordia di Dio col digiuno di tre giorni e tra notti pepta ciba e bevanda, Iddio accoglic le preghiere, e metto il cuore del Re nelle mani di Ester, che ne ottien quanto brama. Aman . dono la nonliazione di portare per le piazze di Susa le redini del cavalto su cui siede Mardocheo vestito alla regia , e col diadenia reale in testa , è appiccato nel patibolo stesso da lui fatto innelizare siei suo cortile, per farvi sospendere Mardocheo. Un movo deereta sovrapo rivoca il primo. Gli Ebrei son dichiarati favoriti del lle, ed à loro accordato fin anche il permesso di nocidere I loro nemici e di appropriazsene le facolth.

Alla morte di Dario . Serse che ell succede regna per 13 anni, Setto il governo di costui gli Ehrei godono ooa pace pari a quella aperimentata sotto il auo predecessore. Arteserse successore di Serse maoda in Geru- 353 salemme il sacerdote Eadra con un grau numero di Ebrei Questi arrivando rimprovera gli abitanti pe' matrimoni , contratti colle donne idolatre; rismisce il popolo; ordina la celebrazione della pasqua, e persuade gli Ebrei ad

espiare le loro colpe col pentimento. La città è riedificata , è rialesto il tempio , le leggi in pieno vigore regolano i costumi , e la aantità del matrimonio è ripristinata : ma Geraralemme, mancando di mura , vesta esposta agli attacchi dell'acercusore.

Un Ebreo, chiamato Noemia, conpiere di Artaserse profitta del favore di bui per verliare nel interessi della sus patris. Vicer a Gerusalemme , ne rialta le mura , e ristabilisce le fortificazioni malgrado gli sforsi de' Samaritani , che obbligano gli aperari a costruirle colle armi oth mann.

Normia fa la solenne dedicazione delle mura di Gerusalemma cell'intervento di tutt' i leviti e de' sacerdoti . che le parificano, Nella stess' adenanza, renduta ben numerosa per le molte famiglie ritirate in Gerusalemme dolla campagna, fa la lettura solenne della legge di Dio. rionova l' alleanza d' liracte col Signoro : e dopo di aver 4-

del Men. Av.G. varoate il paote per dodici anei, ritorna presso di Ariaserse. Nella aua asseeza a introducono motti disordini cel

ernica sele riferma eli abuti.

Malachia profetizza sotto il governo di Esdra.

Gli Ebrei , benchè non indipadenti , vivono sotto la
protezione dei Ro di Asia colla loro leggi e col loro cul-

to. Uoa gran parte di essi resta ancora dispersa ne paesi de lor vincitori.

Questa calma à interrotta per la morte del possefice Giovanni figlio di Giuda e nipote di Eliash. L'attento tacrilego di Gosu suo fratello, che per invidia l'uccide cel tempio, muove a sdegno gli strancire gli Ebrei. Artaeres apedisce delle truppe a Garuallemme, ed impone sulla Giudea nuovi tribeti. Jados succede a Giovanni.

Nel medesimo tempe Sanshallat, Cateo di natione so governatore di Sansara, di per ippos a sua figla un accredate d' Itravle fratello di Jaddo, chimato Manasci, Quat' alleana produce una gran fermentatione nella città acotà. Indatra il sommo accredate Jaddo ordina Anasare di ripodure la negle; questi si rittà in Sansaterebba di falbivicare sulla menzagna di Carisim un tempo rivale a quello di Salamone, o di cui sarebbi egli il

gran sacerdote.

Artanerse manda in cattività pell' Ircania molti Ebrei

presi in Egitto.

Alessandro il grando, mentre assedia Tiro, domaeda delle

truppa agli Elmi, che per un giuzzemento prestato alla fanis1957. 33, già di Durio gliareo neggio el Judio. Sensalia les Manasse
profilmano di questa eccasione, e spodiceno al conquistra
Genetta.

Genetta

to Alessandro alls vista dell'augusto corteggio, a'inchina profondamente avant'il pontefico, e dice al suo generale Parmenione di ciò sorpreto, che non al saccotote ma al suo Dio avara resdute omaggio. Gli soggiungo, che questo Dio atesso eragli compatroj in Macchoma, per incorraggiario nella sua iotrapreta, acutumizadogli la

melti favori.

Divisa dopo la morte di Alessaudro la sua monarchia, Tolomee Lago la l'Egitto; Selenco Nicamore ha la Siria; Cassaudro regua in Macedonia, e Lisimace nella Tracia. La Giudea, situata tra la Siria e l'Egitta, dapprina fa parte del governe di Siria: Tolemae figliucolo di Lago or fa poi la conquista; ed egli stasso si-reca in

Gerusidemme, trasportandono molti Ébrei ie Egitto. In queste tempo gli Ebrei di Giuda od Samaria sose in continuo contrate pel tempio poco prima fabbricato aul moere Garisim. Sostengono i primi chi it tempio di Gerusidemma è il vero o l'unico nel quale sia permeto di asordicare ; i Samaritani al contrarie pretendono obe Caritim dee superare qualle di Gerusidemme, prebeb Giousi vi avara sacrificio allecchè ento della

terra promesa.

Antioco, re dell'Asia superiore, cooquista la Fenicia e
la Siria, e quiodi s'impadroniece della Giodes. Tolomeo Lago la riacquista colle provincie. Nueve guerre
tra quasti Monarchi e Selesuo er di Siria resudone queste provincie oggetto di contese: restan però sotto il domino di Selesuo.

minio di Serence.

Tolomo Filadelfo, successore di Lago nel trone di Egit.

to, protegga la nazione Ebrea, lo restituirea i sooi esuli,

e per arricchire di manoscritti la biblioteca di Alossan-3737, 2777,

dria, domanda al sommo accredote Elezarano settandule vicilometria.

Ebroi, per tradurghi la legge di Mosè. Il Re d'Egitto per questa traduzione, cho leggesi pubblicameeto ne' suoi

stati, fa de' ricchi doni al tempio di Gerusalamme.

The red or Google

spersi nei loro regui de' centrassegoi di stima. Ciò si verifica particolarmenta in persona di Seleuco Nicanore, e di Antiono Sotero imitati da Antiono il Dio.

Sieguono lunghe guerre tra Piladelfo e Acticco il Diu, che terminano col matrimonio di Berenice figlia di l'iladelfo. Ripudiata questa da Actioco, ed ucciso Autioco. stesso da Laodice sua prima moglie da lui ripresa ; Tolomeo Evergete, figlio e successore di Tolomeo Filadelfo . per vendicare la serella invade la Siria . e la Gindes cade sotto il Ro d'Egitto.

Seleuco Gallinico ricupera I soci stati ; ma dopoun' altra guerra la Gindea ricade sotto il dominio di Evergete per una pace conchiusa, Questo Mousrca non potendo ricevere da Opia II. il solito tributo, minaccia Gernsalemme di una totale distruzione. Il nopolo eccita un ricco ebreo chiamato Giuseppe figlio di Tobia, che cun magnifici doni calma la collera del Re. ed acquista ac cran eredite in Egitto ed in Giudea.

Autioco il grande dichiara la guerra a Tolomeo Filopatore auccessore di Evergete, per impadronirsi della Giudea . e di altre provincie della Sirie. Dopo molte battaglio la Giudea resta sotto il dominio del Re d' Eritto. che vittorioso la Gerusalemme volendo sacrificare nel suntuario, è colpito dal Signore. Di ciò adegnato egli terna in Egitto , dove ordina l'esterminio degli Ebrei ceo volerli far calmestate dueli elefanti. Gli Ehrei miracolosamente liberati cono guindi protetti dal Re , e garentiti con editti

Gli Egiti si ribellaco centro Filopatore, che trova valorosi difensori negli Ebrei-

Nella morto di guesta principe gli succede Tolomea Epiface in eth di quattro seni. lo questo tempo Autioco il erande, unito cal Re di Macedonia assale l' Ecitto; ed impadronitori di alepno provincie della Siria, conquitta anche la Giudea , che ripreta dal Re d' Ecitto è ricunerata d' Antioco, Gh Ebrei abbandonepo il partito Eginiamo, e volontariamente ri sottomettono al Re di Sitia. Sensibile questi alla loro spontagea divosione . li protegge con molti editti favorevoli , specialmente riguardo alla loro relicione e auntità del tempio.

Il sommo sacerdote Simone muoto, ed ha per succes-

soco Onia III. che fa allesma con i Lacedemuni, nella presuncione che eli Ehrei erano di lore fratelli , perchè discendenti come essi da Abramo

Antioco il grande, nell' idea di dichiarar la guerra ai Romani cerca degli allenti; da le maritaggio sua figlia Cleopatra a Tolomeo Enifane re d'Egitto, e le da in dote la Celesiria , la Feuicia , la Giudea e la Samaria. Vinto da' Romani resta padrone della Giudea, e manda in ostacrip a Roma Antinco Enifane and figlio accordorenito. Il grande Antieco muore , o Seleuco Filonatore suo primogenito gli succede,

Sotto Il regno di questo Monarca un certa Simone, incarrento della polizia esterna del sempio, turba la trangoillità della Giudea : recasi presso Apollonio , che governava la Fenicia a nome di Seleuco , e gli dà ad intendere che il tompio di Gerusalemme rinchiude immensi tesori, Il Re incarica Eliodoro, intendente delle sue finanze, d'andere in Gerusalemme per impadropirsene. Onia si aforza a persuaderlo cha Simone l'avea ingannato, Eliodoro dichiara di volar egli stesso entrato nel tempio per

assicurarsene. A questa notizia Gerusalemmo è ricolma 3828. di costernazione. Mentre Eliodoro vuol forzare la porta del Eliodoro battutesoro del tempio, comparisce un cavaliere di formidabile to con verghe. aspetto, che col suo cavallo rovescia Eliodoro, e due giovani pietti di macetà lo percuotono a colpi di vergbe. L'empio semivivo vien cittata fuori del tempio, e Gerosalemme passa all' istante dalla disperazione alla gipia. Eliodoro colpito dal timore di Die disinganna Seleuco, e diviepe con relante nel servire gli Ebrei , goanto si era dimo-

strate ardente nel perseguitarli. Simone per colla scoraggisto da tale avvenimento. a fidando nel favore di Apollonio, eccita delle turbolenze tali, che il somma sucerdate Onia vedesi abbligato di cicorrere a Seleuco. La morte di gnesto Monarca a cui eta pur manente il tempe di assicorare il trono a Deme-

trio suo fielio, consolida l'ambiriora baldanza di Simone, A Seleuce aucende ano fratello Antiquo Epifane desti- Antiquo Epifanato da Dio per flugello della Giudea,

Giasone , indegno fratello di Onia , usurpa il potere di lai, e recandosi da Antinco eli da 360 talenti d'arrento per ottenere il sacardozio : gliene promette altri 200 .

361

Anni

a condizione di stabilira in Germalemos eli usi gredel Mon. Ar. G. ci , de' giucchi pubblici di esercizio , e delle secademie per la gioventi. Antioco avido di danaro tutto gli accorda. Giasone , rivestito del sommo sacerdozio , persuado il

popolo che tutte le sua sventare vanivano dalla legge di Mosè, i di cui rigori isolavano gli Ebrei dalle altre narioni

Ben presto Gerusalemma vedesi ripiena di giuochi , di feste pagane, e di profanazioni. Lo stesso sommo sacerdote manda del danaro a Tiro per far ivi un sacrificio

ad Ercole. Actioco intraprende la conquista d'Egitto, a riporta erandi vittorie: ma la retistenza di questa nazione, e la politica remana la forzano di ripunuare all' impresa: Si contenta fare una pace gloriosa . a rivolge i suoi scuardi sulla Giudea cui meditava di rovinaro. L'accordenza e i doni che riceve in Gerusalemme non cambiano, ma ri-

tardano solamente l'assenzione de' anni propetti. Il poptefice Giasone gode tranquillamente del frutto . 193 de' spoi delitti ; ma una perfidia oguale alla sua lo ponisce ben presto. Menelao suo fratello, da lui incaricato a portare il tributo degli Ebrei ad Antioco , trova il mezzo di conciliarsi il favore del Ra, che lo eleva al

grado di Giasone deposto: ma nou avendo adempito a pagare i tributi na' tempi prescritti, è destituito pur es-Lisimpeo.

so , ed il suo poste è dato al suo fratello Lisimaco. Poco tempo dopo le città di Tarso a di Mallo in Cilicia si sollevano contro Antioco, perchè l'avea date alla sua concubina Aotiochida, Menelao fusioso per la sua deposizione vuol profittere di questo avvenimento. Vonde i vasi d'oro involati nel tempio, e porta il prezzo di questo sacrilegio ad Andronico governatore di Antioco per sintarla a calmara la rivoluzione della Cilicia. L'antico sommo sacerdote, il virtuoso Onia sapendo nel fondo della sua selitadine questa profanzzione de' vasi sacri, proroupe in rimproveri contro suo fratello Menelao. Costui temendo che la voce di Onia non risvegliane l'indignazione degli Ehrei, impegna Andronico a disfersi di un a) perioploso centore. Andronice, mascherando il suo barbaro disegno, invita Onia ad una conferenza, e gl'im-

merge un pugoale oel guore. La morte di questo vecchio.

malerade la depravazione di Gernaalemme, sparge tra gli Ebrei un' estrema desolazione ; i pagani atessi dividono il loro delore . e totti indrizzano de' lamenti ad Anticen . che informato dell' avvenimento ardios la morte di Ao-

Meotre il pontefice Lisimaco prosegua ne' suni attentati sacrileghi in Gerusalemme, tutto ad un tratto ai sparge la voce d'aver egli rapiti e nascesti i tesori del tempio. La molitudine si solleva centro di loi e lo uccide. L'anarchia anceado a questa sedizione. Tutti si rivolgono al Re per farla cessare; ma egli con universale sorpresa restituisce il sacerdozio a Menelao autore od istigatore di tutti i delitti da gran tempo commessi. Da guesto momento il visio trionfa , la virtà à proscritta Si oltraggia l'innocenta, si opprime la novertà, o la riocherza di l'immunità ai delitti. Menelao protegge eli empi, estermina gli nomioi di merito, e Gernsalemme scoza difesa diviens il testro delle vendette e delle crudeltà di queeto tiranno feroce.

Fra tante aventure Iddio, volendo ahiamara il suo po- Prodigii in Gepolo al pentimento, lo avverte con prodigi della sua prossima distruzione. Uno strepito formidabile si sente onl Cielo . e vedesi in aria una moltitudios di uomini armeti e di cavalieri , che combattono lanciandori del dardi. Tali sinistri auguri pon toccaoo il cuore dell'ampio Mone-

leo a de' suot partiggipoi. In questo tempo Antioco Epifane ritorna ai suoi progetti sull' Egitto, o vi entra sperando che la debolezza di Tolomeo Filometore gli opporrebbe nas licva resistenza. Ma dovendosi adempiere la predizione un tempo fatta da Daniele, i Romani uniscono le loro farse a quelle derli Egizi, ed il Re di Siria vinto è obbligato di rinuppare a questa intrapresa. Nel tempo di guesta apedisjons si sparge in Giudes la voce della sua morte, o Giasope, l'antico sommo ascerdote, il quale non ignera : va l'odio che la cradeltà di sua fratella Menelao eccitavano coutro di lui . vede il momento favorevole per rientrare in Gerusalcame ed impadronirsi di nuovo dell' sacerdorio. Il suo progetto riesce. Menelao ristrette in Gernsalemme si veda obbligato di ritirarsi pella cittadella Giasone abbandonandosi alla vendetta rivolta eli abia

tanti di Gerusalemme abbastanza disgraziati per non aver cha la scelta de' tiranoi. Essi preferucono Menelno forte per la protezione del Re. Gissone vinto fugge precipitosumente nella sua antica ritirata. Areta re degli Arabi lofa arrestare, e mettere la prigione, Giazone fagge socora e va in Egitto. Odioso a tutti i partiti non può rimanervi , e si titira finalmente presso i Lacedemoni , cre dendo di trevar asilo presse di essi; ivi muore di miserie.

Antioco, ritornando dall'Egitto, sa i nuovi terbidi promossi da Giasone in Giodea, Nemico del culto degli Ebrei , e temeudo la loro bravora e 'l loro spirito d'indipendenza dispressa la perfida ambisione de' loro capie risolve di ridurro la Giudea in servità, distruggere le legge di Mose, ed obbliger tutti gli Ebrei setto pena di morte ad abbracciare il ann colto idolatro e le ane leggi-Actions marcia rapidamento sopra Gerusalemme, ove Strage degliabi- trova una debole resistenza : Menelao e il suo pertito tanti di Gercua-gliene aprono le porte. Il feroce vineitere abbandona nations del questa gran città el saccheggio, o vi fa perire 80 mila persone di ogoi cià, e di ogui sesso; 40 mila son messi ni ferri, e 40 mila venduti. Il Re cetra nel tempio, o profana il santuario i fa rapire l'altare d'oro, il candellie-

re. le lampadi , la tavola di proposizione , i bacini , con tutto il prezioso che vi trova, e trasporte ne' soci stati questo vergogoso e sacrilego bottino. Affida a Filippo di Frigia ed a Menelao la cura di opprimere gli Ebrei . dando loro il comondo di Gerusalemme, e manda in

Samaria Andronico. Auticen, per compiere inticremente i suoi disegni sulla Giudea, spedisce Apollonio io Gerusalemme con 22 mila 168. uomini. Ouesti per vieppiù adempiere al suo incarico maschera da principio il son furore entto una fieta moderarione . e per merlio apparar la sua collera aspetta la colebrazione del ashato. Quasi tutti ali Ebrei rimasti fedeli al vero Dio si riuniscono intorno al sno altare. Apollonio li fa passaro a fil di spada, fa consegnar la città alle fiamme, ce fa spianare le mura, e fabbrica una cittadella sul mente, ov'era situata la città di Davide, per ivi riunire tutti i suoi partigiani, e riporre le ricchesse di cui s' era impadronito.

Giada Maccabeo si ritira con nove altri nel deserto. Antioco pebblica ue editto col guale abeliace il celto del vero Dio, e ordina a tutti i suoi sudditi di sottomersersi alle leggi ed al culto de' Greci. Consaera il teme pio di Garisim a Giove Ospitale, ed il tempio di Gerusalemme a Giove Olimpio. Collo stesso editto vieta la celebrazione del sabato, la circoneisione de' faociulti, e l'offerta degli olocausti al Dio d'Israele. Vi aggionge l'ordine di mangiare le carni immoude, d'invalence altari ai falci Dei , e sacrificare de' perci. Gli Ebrei spaventati dalla revina di Gerusalomme, e dai aunulizi esercitati dal vincitore, in gran parte abiurano il vero Dio. e sacrificano anl' idoli.

la mezzo di questo abbattimento un vecchio, di nome Eleanaro, è une de primi e dare il seguale di una san- di Eleanaro ta resisteess. Si fa di tutto per fareli mangiare le carni immonde t la sua costanta irrita i carnefici che lo sa-

crificano, e la son pietà ha degl' imitatori, Antioco minaccia i sette fratelli Maccabei per obbligarli a sacrificare agl' Idoli : trovandoli inficasibili li condaena

ai più crudeli tormonti. Niuno di cisi ceda al tiranno t tutti gli parlano con fierezza, e gli annuoziano che sarè punito da quel Dio cui osa combattere. Il Re rende Martirio de arte la madre di queste vittime spettatrice del loro supplizie; Martirio de'artcerca sedurre con promesse l'ultimo tra loro, ed impegea la madre stessa a salvarlo. Questa donna lo incorag-

gia ad esser fedele; e il Re infuriato li fa perire entrambia Totti gli abitanti della Giudea fedeli al vero Dio sono abbandonati al ferro de' carpelici. Matatia , sacerdote della famiglia d' Aronne, fugee da Gerusalemnie, non per sottrarei al martirio, ma nella speranza di liberar la sua patria. Va a rifuggirsi sopra una montagna deserta presso la città di Modin. I snoi figlippli Giovagni . Simones

Giuda, Eleazzaro, e Gionata lo siercono. Verso goesto tempo fiorisce Geso figliuolo di Sirac autore dell'Ecclesiastico. Matatia conceniare il negetto di cacciar la etraniero . è rialzer l'altare, Entra nella cutà Modio: e mentre cerca pere suadare il popole di preferire la morte alla schiavità, eli uffic siali di Antinco si presentano, e ordinano di sacrificato sel' idoli. Totti si tacciono. Un Ebreo più corretto si

anhet.

Matetias

#### AVVENIMENTI

Arni

avanza a più dell'altare profaco : Masatia gl' immerge del Mon.Ar.G. la apada nel seno; occido l'uffiziale persiano che vool proteggerlo, a rovescia aotte gli occhi di lat l'idolo o l'altare. Rappresenta goindi al popolo, cho dopo un tale avvenimento non gli resta che vincere o morire, Gli uomini coraggiosi lo circondano, e si ritirano con lui sulla montagna; il suo partito a' ingrandisce; le troppe di Antioco vengogo ad attaccarlo ; ma eli Ebrei animati dalla disperazione le battono , e mettono in fuga. Dono questo primo successo Matatia è nello stato di uscire dalla sua rititata, e liberare diverse città dal giogo de Siri.

Matatia nel morire incarica Simone suo figlio primogenito dell' amministrazione, e Giuda della guerra. Onessto illustre guerriero diviene la gloria d'Israele. Il suo di Apollonio, nome sparge da pertutto il terrore. Apollonio è il primo de' generali di Antioco di cui trionfa. Tale vittoria mette la costernazione oell' armata di Siria , che priva del soo capo fugge, e Isscia agli Ebrei un immenso

bottino.

Scrope, altro generale Sirio , marcia contro Ginda per vendicare Apollonio : ed è espalmento battuto. Antioco nell'abbandonar la aus capitale per far la guerra in Peraia, aveva lascisto la reggenza della Siria a Lisia, Costul manda a Tolomeo governatore della Celesiria e della Fenicia Nicanore e Gorgia i più rinomati generali di Antioco con do mila fanti e actte mila cavalli, e con predine di entrare in Giudea , mandarla io rovina , e far perire tutti gli Ebrti che vi avessero trovati.

Giuda ti prepara a sostenere quest'attacco: riunisco. i Leviti a Masfa, e dopo d'aver invocato il Signore, rimanda nelle loro case gli ammogliati, e tutti quelli che per la loro timidezza potevano essere inquieti negli avvenimenti della guerra. Fa un'aringa alla sua piccola truppa, cui persunde che val meglio morire cho sopray-

vivore alle aventore della patria.

Gorgia con un forte distaccamente cerca sonrendera Giuda cel suo campo di Emmaos. Tutta la grande armadi Siria crede obe questa intrapresa faccia terminar la guerra. Ginda, informato del progetto, abbandona i suoi trin-Sconfetta ceramenti, e con 3000 nomini va per altra strada a de Nicanore, surprendere l' armata Siria , e la batte compiutamente a

mentre Gorgia trova voto e deserto il campo Ebreo. Sconfitto Nicanoro , e ritiratosi Gorgia , Giuda socebeggia il campo nemico, dove trova gran quantità di mercauti di Tiro, invitati dall'orgoglioso Lisia a comprare gli schiavi che credeva fare io Giudea. Indi , in vari tocontri Giuda ed i suoi fratelli assalgono Timoteo, o Bacchide, e loro necidopo più di 20 mila nomini : a impadroniacono di varie fortesse , o portano le apoglie de' vinti in Gerusalemme , dove si stabiliscono , tuttocchè il tempio e la cittadella fossero aucora in potere de' nemici.

Nicapore, giunto come un funcitivo in Antiochia, informa Lisin delle sue disgrazie, e conchiude che gli E-

brei setto la protezione del loro Dio sono invincibili. Lisia costernato, alla testa di 60 mila fanti e 5 mila cavalti , dirige il suo cammino lungo il Mediterraneo , e marcia in persona contro la Giudea. Giuda gli viene all' locoptro a Betsora con poche forse, l'attacca e lo bat- 3840 te. Lisia vedendo che gli Ebrei combattavano da disperati. si ritira risoluto di ritornare in altro tempo con forza masgiore. Giuda, profittando del ripose che gli lasciano questi Giuda in Getrionfi , conduce l' armata a Gernsalemme , purifica il templo, rifebbrica il saotpario, rialea l'altere del Signore, celobra con solennità la dedicazione del tempio, ed offre de sacrifici in rendimento di grazio per la liberazione d'Israele. Dopo di ciò fortifica il monte Sion . e la

circonda di alte mura e forti torri , per mettere in sieuro il tempio dagl'iosulti degli atranieri. Gl' Idumei , gli Ammoniti , ed i Galilei , vedendo con occhio geloso Gerusalemme rializarsi dalle rovine, rioniscono una grande armata sotto gli ordini di Timoteo. Simone o Giuda suo fratello gli danco diverse battaglie,

e prendono d'assalto alcune città. Antioco . di ritorgo dalla Persia . è informato della dis-

fatta delle truppe in Giadea; e nel suo sdegno affretta il cammino, risoluto di rendere Gerusalemme la tomba degli Ebrei. Improvisamente è colpito da dolori che gli lacorano le viscere. Per la celerità della sua marcia è sbalanto dal carro, e restan pesti tutti i soni membri.

La malattia si avanza, la corruzione cotra nel suo cor- Morte di Antiopo, e roso da vermi muore pontito de' mali esgionati co Epifane.

aeli Ebrei. Questo Manarca nel morire nomina per suo successore Antioco Enpatore dell'età di anni 9, sotta le regernze di Lisia : gli raccomande di condursi con moderazione e giustizio; scrive nua lettera agli Ebrei per impernatii ad esser fedeli al suo successore, e per assicararli che sarebbera trattati con dolocesa. Dopo la morte di Antioco , Lisia parante del giovane Re , è incaticato dell' amministrazione del reguo.

Il nuovo Monarca di Siria permette agli Ebrei di seguita le leggi de' loro padri : nrdina di esser loro restituito il tempio, e incasica Lisia di conchiudere un tratquesta pace, n implora la protezione de' Romani. Quin-

tato con esti-Giuda crede necessaria una garantia per la solidità di

to Memmio n Tito Manlio , invisti dal Senata come legati in Antiochia , ratificano le promesse di Lisie e del Ro. Dopo questa trastato Giuda punisco la perfidia degli abitanti di Joppo e di Jamnie nemici degli Ebrei , e ne uccide un gran numero. Il porto di Joppe co' vascalli è nonseguato allo fiamme. Di la marcia in soccorso degli Ebrei di Garaca assediati da Timoteo. Per istrada è assalito dagli Arsbi che son hettuti : passe il Giordanns espugna le città di Eschon , e fa tale strage degli abitanti, che il vicino stagno si tingo di sangue. Giunto e Caraca fa togliere l'assedio, ed uccide so mila somini a Timoteo. Questi aduna altro esercito di 230 mila combattenti. Giuda la riconoscere le forze di Timoteo, o eli Ebrei ne restano scoraggiati. Ciù non estante l'eroe passa il torrente di Jabot, che divideva le due armate, attacca il nemico, gli uccide 3º mila uomini, prende la città di Carnaim, brucis il tempio dedicato alla luna. c vi fa perire 30 mila nomini ivi rifuggiti. Dopo questa vittoria Giuda riunisce gli Ebrei dispersi nel paose di Galaad , per condurli in Giodea. Quelli di Efroo gli contrastano il passaggin ; la lora città è scalata e distrutta dalle fondamenta, e gli ebitenti son passati a fil di spada. Ginnto in Gergsalemme vittorioso , nffre de' sacrifiej in roudimento di grazie al Signore.

Giuda marcia co' snoi fratelli contro Gorgia governatore dell' Idomes , lo vince , e lo mette in fuga. Dopo questa vittoria fa pregare il Signore per gli Ebrei rimasti estin-

ti nel campo di battaglia ; marcia contro i popoli che a' erano impadroniti delle parte meridionale della Giudea in tempo della cattività di Babilonia i espugna la città di Ebroo ; s'impadronisce di tutte le suo dipendenze : prende molte città nel paese de' Filistei, e carico di bottino titorna in Gerusalemme. Quivi ossedia la cittodella di Sion occupata da' Sirj. L'essedio tira e lungo. Alouni Ebrei apostati dipingnon Ginde el Re come un tiranno. Actieco sdegnato viene in Giudea con un formidabile esercito assedis Betsura che si difende con ardore. Il generale Ebreo va in soccorso di essa ; di notte ettaces il quartiere del Re i e date per segnale alle truppe il soccorro di Dio, penetra fino alle tenda di lui : passa a fil di spada 4 mila nomini ; nocide il più grande degli elefacti, e sparge il terrore nel campo. Qualche tampo donn attaces di puovo l'armata reale : ma la battaglio resta indecisa, e Betsura si rende, Giuda si ritira in Gerusalemme , ove assedicto d'Autioco si restringe e si difende nel tempio. Frattanto la sua sicure pordita è riperata da un opportuno accidente,

Actioco , per la ribellicor di Pilippo auc governatore lo Siria . è costrette di abbandonare l'impresa e riconcie liarsi con Giuda : lo dichiara quindi principe della Giuden a arrinchisce il tempio con doci , e vi offre un sacrifisio, Il Rn nel ritirarsi in Antiochia condace seco Menelas

autore di tutti i mali di Gerusalemme; od avendone conosciuto la perfidia per mezzo di Lisia, lo fa precipitare dall' elto di una torre. Le dignità sacerdotale è date ad Alcimo della famiglia di Aron, ma non di quella de pontefici. Onia figlio di Onia III, vedeedo passare in un altra famiela il sacerdorio, si ritira in Egitto, ed ottiene da Tolomeo Filnmetore di fabbricare il templo di Onion. Demetrio Sotero, figlio di Seleuco Filopatore, avendo

rivendicato i suni dritti sul trano di Siria un tempo usurpata da san sio Antioco Epifane; a impedronisce della più gran parte di quel regno, e fa occidere Antioco e Lisia. Alcimo che pe' sool delitti , e per l'odio degli Ebrei non aveva potuto ottenere il possesso del sacerdosio , ne domanda la conferma e Demetrio : accusa i Maccabei e ed ottiene dal Re un esercito comandato da Bacchide che marcia in Giudea , ed entra in Gerusalemme. Giude

### AVVENIMENT

as ne alloutuna . e Bacchide si ritira. Ginda batte in det Mon.Av.G. cammagna il partito di Alcimo, e riprendo il sommo sacerdorio. Alcimo ritorna in Antiochia: fa de' ricchi dani a Demetrio, e lo pursuade che la pubblica traoquillità della Giudea è inconciliabile col governo di Giuda. Il Monarca ordina a Nicoupre d'invadero la Giudea . d'imnadronital di lui, e d'investiro Alcimo del sacerdosio, Nicanore, che rispetta il valore di Ginda e lo trova in buono stato, conchiudo un popyo trattato coshi Whrel.

Alcimo disgusta di nuovo il Monarca di Siria . e gli fa credere che Nicapore lo tradivo. Il generalo ricevo nuovi ordini, e la goerra ricomincia.

Giuda va ed incontrare il nemico, e dichlara alla rue armaia che l'ombra di Onia gli era comparsa, e gli avea promessa la vittoria, dandogli uon spada d'oro, Gli Ebrei rassicurati da cià si precipitano anpra i Siri, li battono e ne necidono 25 mila. Nicanore meore io quest'aziono. Ginda celebra la vittoria con un gran ascrifizio , ed ordina di solennizzarsi ne' tempi avvenire. Gli Ebrei sospeedono la testa di Nicapore sulle mura della fortezza, e la sua maco alla porta del tempio.

Giuda al veder che Demotrio si era impadronito di totta la Siria anediace due ambasciatori a Roma per conchiudere un trattate di alleanza. Il Senato promotto di assisterio , e scrive a Demetrio minseciandolo, se non cessasse di perseguitare gli Etrei. Prima di sinneere oncsta lettera in Asia, Demetrio incerica delle sue vendetto 461. Recubide ed Alcimos cotrano onesti in Gindea, ed attaccano

all'impreviac Guida con soli 3000 pombii accampate a Lais. Morte di Cinda Gieda si difende, e dopo preici sforzi di valure trafitto Miccabco, da' colpi , muore ermpiaeto da tutto Irssele.

Giornta e Simone trasportano a Modio il corpo dell' estinto fretello, per seppellirlo nel sepoloro de' suoi padri. Bacchide vine itore esercita grandi vendette sueli Ebrei : Gionata che succede a suo fratello Ginda nel governo del popolo , marcia contro Bacchide , la hatte e l'obbliga a ritirarai. Aleimo impadrocito del

160. sacerdozio, mentre vuol profanaro il tempio, è colpite dal Signore , e termina la sua colnevole vita. Gionata librro dai suoi nomiti governa Istacle in pace.

Ricomincia la guerra, e Bacchide vinto un' altra volta da Simono fratello di Gionata, conchiude la pace. Giocata stabilisce la sua residenza a Macmas , riconduce

la giustinia in Giudea , e no allontana l'empieth. L' alleunza do' Romani coali Ebrei , e le discordie de' loro nemici favoriscono Gionata a portare all'indipendensa la sua casione. Alessandro Bala, figlio naturale di Antioco Epifane , vaolo discacciare Demetrio dal trons di Siria. Questi con larghe promesse cerca l'amiciaia di Gionata. Alessandro impegna egualmente gli Ebrei e far causa comune coo lui, da il sommo sacerdozio a Gionata, gli manda una magnifica vesto con una corona d'ero, o ali propone di collegarai Intieme. Demotrio fa de' grandi sforzi per attraversare questa trattetive; affranca la Giudea d'imposizioni : rimette la fortersa di Gerusalemmo tra le mani di Gionata; gli cede la città di Telomaido, ed offre di prendero al suo soldo 30 mila Ebrel per affidar loro la guardia delle sue fortesse. Gli Ebrel memori di ciò che avevago sofferto sotto tata. di guesto Re , al determinano ad abbracciare il partito Gionata fa aldi Alessandro, e si riquiscono alla sua armata.

leanus con Alex-

I due Re si danno una gran battaglia : Demetrie vi sandre bala. muore, ed Alcazandro riporta una compiuta vittoria. Padrope del recon cerca l'ailcanta di Tolomeo Filometore: all demanda ed ottiene per ispota la sua figlio Cleopatra , e Gionata , lovitato in Tolemaide dove è conohiuso il trattato e'l matrimonio . è riconosciuto da A-

lessadro come capo e principe della Giudea. Demetrio Nicanoro, figlio di Sotero, riunisce dello truppe per attaccaro Alessandro , o manda uo armata in Gipdea sotto eli ordini di Apollonio Gionata e Simone battono questo generale, l'insieguono fico ad Azot, e bruciano il tempio di Dagon, Alestandro, informato di questi brillanti successi, ricolma Giogata di onori; gli manda un fermaglio d'oro che portavano i principi del

annege reale, e eli dona la città di Accaron Il Re d'Egitto concepisce il progetto di togliere il trono ad Alessandro: va quindi in Siria con una forto armata, e fa alleanza con Demetrio Nicanore. Gionata non prende parte in questa guerra. Egli è ben trattate da Tolomeo che vede Joppe, Alessandro presenta la

battaglia ai duo Re: è vinto o fugge in Arabia , ova il re Zabdiel gli fa troncare il capo. Tolomeo vincitore prende il titole di Ro d'Egitto, e dall'Asia. Rimasto Demotrio al governo dell'Asia è attaccato da Trifone generale dell'ultimo Alessandro. Una parte delle truppe di Demetrio sollevate mettono la sua vita io pericolo i ma è salvato dagli Ebrei mandatigli da Gionata , ch' esterminano i suoi nemici , a eli rendone la libertà.

Demetrio insensibila a questo beneficio disgusta gli Ebrei. Trifone profitta del tempo, ripiglia lo armi contro del Ra , lo mette in foga , e stabilisce sel soo trono il giovano Antinco Teo, Demetrio rischia coa battaglia , la perde , ed è obbligato di salvarsi in Soleucia, Antioco padrona della Siria mercè questa vittoria invita Gionata al suo partito, lo conferma nel sommo saccrdosie, e lo ricolma di doni e osori. Gionata fa la coerra a Demetrio; settomette all'ubbidienza di Antioco tutto il) paese da Gaza fino a Damesco; di la recasi a Gerusalemme, e per tali circostante favorovoli afla sua parione cinuova l'alleanza co' Romani e co' Lacedemont.

Trifone vaol detronissere Autioco, ch' egli stesso avea condotto al tropo di Siria: ma temendo che Gronata gli potesse essere di ostacolo, marcia in Giudea, e pella impoteuza di vincerlo l'inganna con promesse, e trattative. Gionata credendo la pace fatta, congeda l'armata, non 143 ritenendo che 3 mila nomini, e sulla fede giurata recasi a Tolemaide per conferire con Trafone. Subito che vi è di Gionata, entrato, sostui fa chiudere le porte, e lo fa socidere con

tutto il suo seguito. Simone.

Simone, che succede al suo fratello Gionata è favorito dai Romani, come avezn fatto ai suoi predecessors. Trifore infedela ad Autioco . lo fa insudiusamente motire . e si rende padrone di una parte del regno. Simono prende il partito di Demetrio Nicanora legittimo Ra , e dopo d'aver da lui ottenuta la libertà dal suo paese, la sostiene colle armi contro il ribelle Trifone, I Siri son discaccisti dalla cittadella che occupavano in Gerusalomme, e da tutte le piazze della Giudea; con liberi gli Ebrei dal giogo de' Gentili , mercè il valore di Simone , accordoue i dritti reali a lui , ed ella sua famiglia. Demetro Nicanore acconsents a questo stabilimentento, Out commi-

cia il nuovo regno del popolo di Dio, ed il principato degli Asmonei sompre riuotto al sommo sacerdozio. Decietijo che trovasi a far la guerra ai Parti è fatto prigoniero da Mitridate. Trifona lungi dal comolidares sul trone per la svonturs di questo principo, è abbaccionato dai suot, che si danno a Cleopatra moglie di Demetrio ed as suoi figli. Antioco Sidete fratello di Dematrio è il difensore di questi giovani principi. Gestui vinca Trifone co' soccorsi che Simone gl'invia. Antioco non pousa che a ristatilire l'antica dominazione de suoi padri , o manda una grand' armata in Giodea sotto eli ordisti di Cendebeo. Simona incarica i suoi figli Giuda, o 38-o. Giovanni Ircano di combattero l'aggressore. East marcia» Giovanni Irno contro i Sirj , e battone Condeben. Giuda è ferito ia

Qualcho tempo dopo Simone percorre tutto il paese per atabilire autversalmente l'esecuzione delle leggi e riformare gli abusi. Giunto a Gerico in un festino è pugualato oou due auoi fieli Matatia o Giuda da Tolonico suo gonero a figlio di Abobo governatore di quella contrada, parche aspirava al sommo sacerdosio. Tulomeo luvoca la protazione del Re di Sina, o manda degli assassini por disfarsi d'Ireaco. Costui istruito dall'imigno conecrto li fa arrestare, a marcia contro Tolomeo, che fugge e si ritara ocl castello di Dagon, ovo rinchiude la madre , ed i fratelli d' trcano.

quest' attoon : Ircano metto il octoico in luga , lo insegue,

e gli uccide to mila comici. La pace è retabilità in Giudea.

Mentre Ireano si accinge a prendere d'assalto la fortezza, il crudele Tolomeo gli mostra nella somnutà della mura la madre, ed i fratelli di lui, che faces battere colle verghe, a si preparava a fat precipitare nel cominciarsi l'attacco. La coraggiosa vedova fa dire al figlio di non pensare a salvaria, ma di attendero alla vandetta che dovers all'ombra di suo padre ed a quella da' appi fratelli, freano, incapace di veder perire eta madre , cangis l'assedio in blocco , e giunto il settimo anno stabilite per riposo degli Ebrei , ai ritira Tolomeo face di pericolo uccide la tamiglia d'Ircane, e corre a cercar aulo presso Zenone Cutila principa di Filadelfia.

Antioco profiita di questi terbidi e entra io Giodea . viene ad assedur Genisalemme. Ircano per selvarei da

## AVVENIMENTI

Annu un tal periceto, fa aprire il sepolero di Davide, d'endel Non Ar.G. de tira più di 3 mais talenti, e ne di Son ad Anticeo, di cue un revoluciore rialmani in Media. Iracao della avere adresti in i al mode la ma capitale, impiega il rerionice alli sua armata, Quiadi profitti della prerionice alli sua armata, Quiadi profitti della pre-

ra di Antioco contro i Medi, entra in Siria, e a impadronisce di diverse piazzo. Fra questo tempo Aristobole ed Aotigooo, figli d'Ircano, assediano Samaria, ne cacinco i Siri, e costringono tatti gli stranieri ad evacuar

la Giudea.

Sotto il governo d'Ircano sorgono in Giudea le sette
de' Farisoi, de' Sadducei, ed Esseni.

Irono nel resto de' suoi giorni gode pacificamente del

aacerdosio, e del principalo; e dopo il governo di 28 nuni, in cui sostiene l'ordine e la disciplina del suo pacleo, e e, lascia morendo nua memoria gloriosa e cinque fi-Aristababa, gli. Di questi gli è saccessore Aristababa, il qualo pren-

de il titolo di Ro cal voto dei popolo.

Così ficisce la repubblica Ebraica dopo 442 anni e tre
mesi dal ritorno della cattività di Babilegia.

Aristobolo, crudele ed ambizioso, fa morire sua madre di fame, a imprigiona tre suoi fratelli, risparmizudo il solo Antigono che associa il trono.

Antigono, dope di aver antiomessi gli Iturei col suo valore, morre vittima delle politiche gelesie della Regina meglie di Aristobolo, e muore anche questi dopo un solo auno di regno.

Padrona la vedova Regina del potere supremo, resti-289a. 165, tuisce la liberta si giovani priucipi, ed eleva sul trono Alessandro Alessandre, il quale fa mortire uno de' suoi fratelli avido Gianneo. di reguare, e risparema l'altro che non mottra ambi-

alone. Forte Alexaodro di truppe straniero, che manticoe al suo soldo, la varie gaerre esterne, per lo più cen successo falco: ran irrico à viso sandicti, siuoge al punto di perdere il teono. Dopo una guerra aperta che quasti gli inscoe per horn asi sani, chiamano finalmenio Demagia il insco per horn asi sani, chiamano finalmenio Demagia di la contra di contra di contra di contra di conalle loro pregiore, e di attocando Alexandro la sconfigge internancia. Commonii i soni soddii dalla sventara la cui cade, obbandonano il Re di Siria, ai sottomettano di neovo al loro Re, e Demetrio ai ritira. Alessandro più crudele nella prosperità cho nelle aventare copre il suo regno di prigioni e patiboli. Ia un

festino date alle sue concubine fa erocifiggere in lor presenza ottocento prigionieri, dopo di avarili rosi testimoni del mpplizio delle loro apose e del loro figliandi.

del supplizio delle loro apose e de' loro figlisoli.

Antioco Dionigi, successora di Demetrio, unito cogli
Arabi invade la Giudea. Alesandro batte la loro armata
e muore poco dopo nell'assedio di Raaba.

e minore poos cotop nell' sercoli ci nanna.
Questo Monarca negli estremi di sua vita, per conservare
il trono a figli; insima ad Alessaodra sua moglie di nascondere la sua morte per cualche tempo, di oscollista:
l'affesione de Farisci, e di far datostare la sua memovia. Questo condotta ha tutto l'effetto. La Regina conferisce il ascerdosio ad Ireana suo primogenito, o l'ascià
con l'accessione del reana suo primogenito, e l'ascia

vivere il secondo Aristobolo da privato.

L'influenza de Farieri sul governo nen lascia ed Alessandra che il solo nome di Regias. Essi famo morivi Diogene ministro delle credichi del morto Re; ed abusando del loro potrer, domandamo la perdita degli adverenti di las. Aristobolo etticas di farii adamente all'indamente dilla diore.

o eare, e si forma nello atato un partito considerabile.

Alessandra è minacciasa da Tigrano re di Armenia,
mai progetti di coatui abortiscono per l'outrata di
Lucallo ne' suni sissi. Frattanto Aristobolo profitta di
una malatti di sas madre, e mostramboli disgustato del
governo di casa e del potere de' Farisni, alla testa dei
vecchi soldati si impademogne delle priscipali piaza della

Giudea.

Muore Alassandra, ed Iroano è riconosciuto per Re Icano II.

degli Ebrei. Attacetto e battato da Aristebelo, giu rede

It treno ii un tratato di prece: stimelato lodi da Antipatre Idumeo, va a riinggiroi presso Areta re degli

Arabi. che con un escretia di So mila momini ilo ricono-

dace în Cerusalemme. Aristobolo vinto si ritira, e si fortifica nal templo.

I Romani, che faccano la guerra în Azia, profittane di questa occasione per notometicee gii Ebrei. Secusione generale dell'esercito di Pompea, cettra colle son trappa nella Giudeza. Aristobolo del Irano recrezono di gando

no traboccare la bilancia romana, e Scauro fa togliere l'assedie dal tempio. Aristobolo insegue i soni nemiei , li batte e ne uccide sette mila, tra' quali Cefalo fratello di Antipatro. Pompeo giunto a Damasco ordioa ad Aristobolo ed Ircano di comparingli inoanzi , li ascolta e dice loro di vivera in pace. Aristobolo si ritira lu Gerusalemme per prepararsi a far la guerra a Pompeo ; pentito ritorea dal generale romano già in murcia verso Germalemme, Aristobolo per evitur la guerra coi Romani si sottomette a qualunque condizione, e promette ingenti somme a Pompeo, che seruendo alle sue dimanda, ievia Gabinio con truppe in Gerusalemme per ricevere il dangen. Opesti nel giungervi nulla ottiene . o gli son chiuse le porte. Pompeo si adica in maniera, che ritiene 61. prigioniero Aristobolo, e marcia in persona contro la Pompeo in città anoia. Il partito d'Ireano apre le porte ai Romani; Germalemme, quello di Aristoboln difenda il tempio con tauto vigore che l'assedio dura tro mesi. Finalmente Pompeo in giorno di sabato ordina l'assalto: la fortezza è presa, vi sono ucciai dodici mila Ebrei , ed anche i sacerdoti che continuevano le loro fuerioni, malgrado lo strepito delle armi e le grida de' combattenti. Pompeo entra con riapetto nel tempio, che salva del saccheggio; guadagna il favore del popolo rispettandono il culto ed i costumi, u ristabilisce freson cel secerdozio, col divieto di portar il diadema, n prendere il nome di Re. Ouseta liberth non è che apparente : la Giudea da gorsto momento di-

gnarlo con dooi ; più ricchi quelli di Aristobolo fan-

viene tributaria de' Romani Per la morte del gran Mitridato re di Ponto parte Pampeo per Roma, seco conducendo prigiocieri Aristobolo, es due suoi figli e doc figlinole. Il primogenito, chiamato Alessendro, si salva uel cammino, ritoroa pel soo paese, si mette alla testa di un partito, ed à vinto da Gabinio rimasto a comandore le truppe romace in Giudea, Aristobelo trova anche il modo di fuggire da Roma, torus in Giudea, ed alla testa de' suoi partigiami vuol ristabilirsi nel trono de auoi antennti. Buttuto egualmente è rimandato io Roma da Gabinio che riporta muovi successi contro Alcasandro. Crasso succede a Gubeno, viene in Giudea, la devasta, e specheggia il tempio di Gerusalemme.

Indi a qualche sone Cerare , già padrone di Roma , maeda Aristobole con duc legioni ie Siria; il partito di 3955. 49-Pompeo lo fa ivi avvelenare e fa troncare la testa ad Alessandro, Colla morte di questi Priecipi la Gindea respira aure di pace.

Meutre Cesare, dopo di aver vinto Pompeo a Farsaelia . trovasi a terminar la guerra in Egitto . Antinatro gli conduce dei soccorsi invistigli da Ireace , e gli rende col suo valore segnalati servizi.

Sottomessi gli Egizi , Cesare viene in Siria , conferma frenno nel sommo Sacerdofio, dichiara Antipatro cittadino romano, e lo nomina governature di Giudea. Antigono, figlio di Aristobolo, noo manca di fare i

suoi lamenti a Cosare sopra la morte del padre, e del fratello. Il dittatore prevenuto da Antipatro con ha alcun riguardo per lui. Frattanto Antipatro, profittando della negligenza d' Ircano, proccura l'ingrandimento della son famigiia ; affida il governo di Gerusalemme a Fasacle suo primogenito, e ad Erode altro see figlio quello della Galilea. Erode al distingue ben presto nel soo governo per la distrusiono de ladri, che desoluvano il paese. I suoi nemici per jovidia lo accusano ad fream. Chiamato lo giudizio, invece di comparire come reo, si presenta vestito di porpora ed accompagnato da guardie, Egli è assoluto anche per insiguazione del governatore di Siria, da cui ottiene il governo della Celesiria. Marcia indi contro Gerusalemme per vendicarsi dell'in-

sulto rinevuto; pago di aver fatto conescere la sua potenza , si ritira. Irango spedisco degli Ambasciadori a Cesare per rionovare l'alleanza col popolo Romano. Questa è vantaggio-

samente stabilita per gli Ebrei. Dono la morte di Cesare , Cassio uno de' suoi necimiri si porta in Siria, prende il comundo delle truppo romape leva degli eserciti e scorre molti paesi da quali ritrae de tributi , principalmente dalla Giudea , che gli somministra più di 700 talenti d'argento, Autipatro colla sua prontezza ad appagar l'avidità di Cassio, se ne coneilia il favore, a differenza di un certo Malico, cho l'irrita cella sua indolenza. Dopo la partenza di Cussio. Malico cospira centro di Antipatro , o lo fa avvelenare.

Antigene.

del Mon. Ar. G. Erode omai padrone della spirito di Cassio, vendica sun nadre, e fa seculera Malico dai Romani.

> Frattauto Antigopo, si mette alla testa di tutt' i partigioni di sno padre ed attacca Gerusalemme, Battoto implora il soccorso de' Parti ; ricomincia la guerra , e contande più sull'artifizia che sulla vistoria, impegna ad una ennferenza l'assele ed Ircane : entrati in questa, perfidamente fa mutilare Ireano, per lo che Fasaele si uccide da se medesimo. Erode evita la stessa insidia: si salva colla famiglia e cella sue ricchezze in una fortezza dell' Idumea, e di la si porta in Egitto. Bes accolto da Cleopatra, parte per Roma, per reclamare la protesjo-

ne del Senato. Antonio e Ottavio , interessati per Erode , parlano la sua causa; ed il Senato, a dispetto di Antigono, che

Fruit aveva domandato soccorso s' l'arti nemici di Rema , lo if grande. pomina Re de Giudei.

Erode riunisce no armata numerosa. Benchè soncorso de' Romani comendati da Vindidio è battuto nell' andar contre Gerusalemme, Indi la vittoria coroca le sue armi : batte Antigono, e assedia la città santa. Per consolidara la sua potenza, nel tempo di questo assedio, egli sposa a Samaria Mariampe figlia di Alessandra nipote del re Aristobolo, n del sommo Sacerdote Ircann. Dono opesin matrimenio , assistito da' Romani entra in Gerusalemme, e la riempie di stragi. Antigono, animato dal populo, si ritira in una torre: acoraggiato va a cettorii a' niedi di Sossio generale ramano, ohe gli prava il me disprezzo chismandolo Antigona , e lo spedisce prigioniero ad Antonio. Ecode, temendo che ann fuggisse per venire a sostencre lo sue pretensioni al trono, manda da' gran donativi ad Actonin, che si lascia corrompere e la fa

perire. Erode, nell' uniesi co' legami di matrimonio alla famielia di Anstabolo , pun avea deposto l'odin contro di cua. Il timore di vederla risaltre sul trono le porta a tutti i

Il gron Sacerdote Ireano si ura ritirato presse i Parti, Erode temeudo la legittimità delle pretensioni di lui l'arganna con prismosse, e l'induce a farlo venire an Gerusalemmo. Il Re lo neeva con magnificenza , gli

mostra del rispetto, ma nan gli accordo verana autorith; no fa indi spiar gli andamenti, e conferioce il sacerdezio ad un Ebreo di famiglia oscura chiamato Anaselo. Tutto il popolo Ebreo mostra il più vivo interesse per la famiglia de'suni antichi Re. Erode obbligato a dissimulare, accorda il sacerdozio al giovanetto Aristobolo. tna ne giura la perdita: e dope qualche tempo lo fa insidiosamente seffogare in en bagno, e enora con maanifici funerali cruesta vittima discresista. La corte conosce il delitto, ma il popolo è inganuato dal finto dolore del Bo.

Giungono i reclami ad Antonio, ed Erode è obbligato di presentaralisi per ametilicare la sua condotta. Nel partire affida la sua autorità a Giuseppe marito di sua sorella , e gli ordina di pocidere la regina Marianne , se Antenio lo condangane, La sua astuzia ed i suoi doni lo giustificano presse il Triunviro. Tornato in Giudea, fa nocidere Giuseppe, perchè avca scoverto a Marianne il crudele accrete i mette io prigione Alessandra, e tien sospeso il pugnale sulla testa della disgrasiata Regina.

Nelle desenzioni di Antonio ed Ottaviano, Erode offre de' soccorsi al primo, che l'socarina di combatter gli Arabi. Un terribil tremuoto che fa sentirsi cel momento dell' attacca anarge lo spavento nell' armata degli Ebrei. che son battuti. Erode marcia di nueve contro di essi,

li disfa compiutamente, e li obbliga a pagare i triboti

da lar negati all' Egitto. In questo tempo Aotonio è vinto da Ottaviano nella battaelia d' Azio. Erode indotto dalla son critica postzione , prende il partito di andare in Redi , per implerar il favore del padrope del mendo. Prima di partire acuopre un' intelligenza tra gli Arabi ed Ireano; e fa perire questo vecchio venerabile, un tempo suo padrone e benefattore. Fa rinchindere in una fortezza Marianne, e Alessandra, e rinneva l'ordine inumaco di nociderai la prima se non gli riuscisse l'impresa. L'eloquenza Augusto condi questo barbaro Re, la sua franchezza e i suoi doni gli ferma Erode conciliano l'amicigia del enovo Imperatore, e torna trion-

fante in Gernsalemma. Salome eccita nel cuor di Erode suo fratello nuovi

#### MEMORABILL

Per una peste indi a pose avremuta und passe, va Esrode a nascondrein und ereste, Quivi ammalatoti, pasta
in Sianstia, mentre in Gerusalomane ii aporge la voce
di ester montr. Alessandra a quanta voce trest impalridi ester montr. Alessandra quanta voce trest impalrila malatiti, rivolge la ma collera contro il popolo, a
la mories uno sella di vistimo innocesti. Indi concolcusodo lo leggi di Mash, stabilizco in Germalommo
del giuschie del reistri. Il popolo ne manifesti all suo
sdegon, mentra alema dospirano per socielorio. Soveretindicia mettra e la bresi l'accompanya per socielorio della controli.

Tormentate per questi latti il caore di Erode da millo timori, vede il bisegno di tenere in seggezione gli Ebrei, Portifica ed abbellisco Samaria, cui di il nome di Schaste in opore di Augusto, Eddica Grastra, e rastay-

ra molte altre piazze de' suoi dominii. Nell'anno stesso la Giudea soffre unovamente il flagello della peste cagionato dalla fame. In questa sventura avendo Erode aoccorso il popolo con magnanimità , questi dimentica l'odio antico e lo ricolma di Iodi. Così resicurato passa a sposare la figlia di un levita chiamuto Simone, e per nobilitara il succero gli conferisco il sommo sacerdozio. Innalza indi de tempi in onore dell' Imperadore ; menda i due suoi figli avuti da Marianne, Alessandro od Aristobolo, in Roma, per essere edueati sotto eli occhi di Iui: Riedifica ed abbellitca il tempio del Signere, o va in Roma, per ricondurae i figli. Al suo ritorno Salome , temando la lor vendetta , persuade al Re cha essi vogliono assassinarlo, Archolao, re di Cappadocia, che aveva dato in moglie ad Alessandro la sea figlia Glafira, riconcilia i due figli col padre; quosti però, per tenerli repressi, fa venire lo corto l'altro suo figlio Aotipatro che faceva educar da privato. Autopatro eccitata da Salome si riunisca a lai per perdere i suoi fratelli, o dà tanta verisimiglianza alle

sue delazioni, che il Re isterso va in Roma ad accusarli avanti l'Imperatore che le induce a perdonarli. Augusto in questo tempo pubblica no aditto onorevolissimo per gli Ebrei, nel quale ne vanta il coraccio.

Augusto in questo tempo pubblica no adulto onorevolissimo per gli Ebrei, nel qualo ne vanta il coraggio, o o la fedeltà, e permette di governarai da se atessi, e di conservara i loro costami, e i loro Re.

Erede intraprende, o prosieçue con ancesso sun unova guera centro gli Arabi. Essarto di dacoro per abbellire Gerusalemme, e per conservere l'amieina dei Romani, fa aprie segretamente il apoplero di Divide, aperando di trovarri grandi riccherate: una delle fianma, che a'escon all'imprevivio, coessumano due operraj, ed obbligano il Re di rimunciare alla impresa sacrilega.

Silleo romano, amato da Salome, mette dissenzioni tra Augusto ed Erode i ma l'imperatore vedendosi incanpato fa periro Silleo: e finalmente cedendo si continui lamenti di Erode contro i prapri figli, ordina di convocarsi una grando assemblea a Berito per essere giudiesti, Il Be vi si reca celi stesso, e li accusa. I grandi uffiziali , sedotti da Autinatro e Salome deponeuno contro de' disercziati Principi; son quindi condannati e strangolati a Sebaste, Libero Actipatro da ogni estacolo per urrivare al trono, a aunojato della lunga vita del padre, trama delle comprazioni opatro di esso. o tenta di avavelegado. Per allentanare i sespatti serca di andere in Roma , ed Erode non ignaro de fatti gliene accorda il permesso : passato però qualcho tempo lo richiama in Giedea, ove, giudicato e convinto avanti a Varo, è condannato a morte

L'ultimo anno del regno di Erode segna lo più memorobile epoca della storia del mondo; cioè della nazcita di Geii Cristo per la salute e redenzione del genere umano (1).

(1) Abbenché gli Scrittori generalmente inseriocano la vita di Gesij Cristo nella storia degli Ebrei, noi nel disegno di trattat

Dhalland by Google

cessore.

Anni

Erode oppresso da dispiaceri, da fatiche, e da rimordi G. C. si , è finalmente attaccato da una malattia crudele. I seoi petimenti portano a tal segno la sua crudeltà, che dà ordene alla sorolla Salome , per celebrare i suoi funerali, di far circondare l'Ippodromo da soldati, e di far trucidare i principali degli Ebrei quivi e belle posta ohismati e riuniti.

Allo ultime grudeltà di Erode si aggionge par quella di aver fatto condannare all'estremo supplisio due selanti e coraggiosi Ebrei Mattia , e Giuda , con altri , che avevano strappato un'aquila di oro da loi consacrata alla

porta del tempio. Erode dapprima disegna per anocessore al tropo il suo figlio Antipa : ma cambiando il testamento gli prelezisco Archelso altro suo figlicolo che avea avuto da ona Samaritana, e apeso di Glafira vedove di Alessandro, Lascia mile talenti all' imperatore Augusto, o cinquecento alla Imperatrice Livia, Informato che Actipatro tertava forgir dalla prigiene , ed impadronirsi del trono, lo fa trucidare , e dopo cinggo giorni termine la detestabile soa carriers.

Augusto conferma le ultime volontà di Erode, ma poco dopo pe' lamenti degli Ebrei contro Archelao. seilia questo principe a Vienna nelle Gallie i e rioncodo la Giudea alla Siria , da fine al regno degli Ebrei , che

da questo momento divicor provincia Romaca. Cirinio, governatore romano in Siria, è incaricato da Augusto di far in Giudea la dinumerazione di tutti i beni de' particulari. Questa misura eccita il malcontento degli Ebrel , perchè la credono una prova del progetto formato dall' Imperatore di ridurli la ischiavità. Il tuoco della rivoluzione da per tutto si acceode; non si veggono obe stragi e saocheggi, e l'incendio penetra fin

nel tempio di Dio. Cirinio, dopo di avare sparso melto sangne, calma uesta prima rivolta , termina la dionmerazione, e da ad Erode Antipa e Filippo le tetrarchie lasciate loro in testamento da Erode il graode. Il gorerostere romano, per

particolarmente quella della nostra Santa Religione, la farem precedere alla storia della Chiesa.

viennit calmare lo snirito de' rivoltosi , depone il som-

mo sacerdote Giossar loro pemico, e da questa carica ad Auapo. Poco dopo la morte di Augusto, Erode il tetrarca sa con- il Tetrarca, ciliarei l'amicizia di Tiberio, che gli succede, e fabbri-

ca in enore di lui qua città che chiama Tiberiada. Tiberio iocarica Valerio Grato del comando della Gindea. Diversi sommi sacerdoti sono seccessivamente deposti: l'ultime nominato dal governatore è Caifa, Grato, dopo undici anni di governo, ha Ponsio Pilato per suc-

Pilato fa venire in Gerusalemme delle truppe, le cui baodiere portavano l'effigie dell'Imperatore. Gli Ebrei protestaco altamente di non voler rendere omaggio a queste immagini. Pilate, vinto dal loro selo, fa riportare le bandiere a Cesaren. Indi a poco volendo far costruire degli squidotti , crede prendere il danaro dal tempio. Il populu si solleva un'ultra volta, e la sedisione è repressa colla morte di molti rivoltosi,

Erodu ripudia sua moglie figlia di Areta re degli Arabi e sposa L'redisde moglie di suo tratello l'dippo encora vivrute. Ciò dà luogo ad una guerra tra Eiude ed Arcta, to cui il primo è battato computamente, ed alla decellazione di S. Giambattista che condiqua un tal mstrimonio.

Sotto Erade il tetrarca muore cracifissa il Salvatore del mondo.

Agrippa, sipote di Erode, oppresso da debiti nella Giudea , prende la risclusione di andare e Roma : ivi à imprigiocato, ed incatenato per ordine dell' Imperature. perche avea mostrato il desiderio di veder salire Calicola sul trono imperiale. Questi succedendo a Tiberio ri- Agricea L colua Agrippa di beni, gli accorda una tetrurchia in Giudea col titolo di lio, e gli da una catena d'oro

dello stesso peso di quella che avea portata in prigione. Pilato , pe' maltrattamenti esetcitati sopra i Samaritani , è da questi accusato a Vitellio governatore di Siria. ebe gli ordina di andore a Roma per giustificarti , ed

ivi è condamnato all'esilio nelle Gallie. Vitellio si porta in Gerusalemme per la festa di Pesqua, ove è ricevuto con grandi cuori. Egli mostra del

# MEMORABILI.

rispetto per gli Ebrei, depope Gionata figlicolo di Anano, e conferiere il sommo spoerdozio a Teofilo.

Frede, celoso della evandersa di Agrippa, va in Roma ner ottener eeli ouro il titolo di Re. Calicola mal prevenato di lui lo priva degli stati, conferendoli ad

Agrippa , e lo esilia a Lione, Le sventure degli Ebrei non si restringono nella sola Giudea. Gl' intrighi di Asinen ed Anileo li fan sollevare in Babilonia e in Mesopotamia, ove ne son trucidati So mila. Altro stragi son fatte di essi in Selencia e in

diverse contrade della Siria. L'imperatore Claudie . successore di Caie Caligola conforma i favori accordati ad Agrippa ; e aggiungo alla sua tetrarchia l'intiera Giudea ed il paese di Samaria. Da il regno di Calcide a Erodo fratello di lui, e pubblica deeli editti molto favorevoli al pepelo Ebreo. Il re Agrippa giunto in Gerusalemma consagra pel tempio la cateua d'oro ricevuta da Caligola , fa de' sacrifici solenni, ristabilisce l'ordine nello stato, e preva agli obitanti di Gerusalemme la sua riconoscenza con affrancarli da una imposizione. Dopo queste prime disposizioni depone dal sacordorio Teofilo, o lo confernce a Simone ; mette in ordine l'armata , e ne da il comando e Sila che con l'avea abbandonato giaramai. Abbelliare Garneslamme, na riales, la mura, a vuolfortificarla in modo da renderla incapagnabile : ma un

ordine di Marso governatore di Siria l'obbliga a sospendere i lavori. Acrippa stabilisce de' amochi e de' teatri jo Gerasalemme, e da al popolo in un circo il barbaro piacore di veder 1400 colpevoli condannati a morte, combettere , ed ammazzarsi scambievoltnente con tale ostinatione, da non restatos vivo uno solo-

Muore Agrippa indi a poco , e la Giudea diviene nuovamente provincia romana. Claudio vi manda per governatore Cuspio Fado che ha per successore Alessandro,

Il giovino Agrippa non oredita la paterna grandessa. Egli dopo qualche tempo, per la morte di Erode re di Calcide , riceve solamente da Cloudio ali stati del medesimo in presindirio di Aristobolo fislio dello stosso Frade

Ad Alessandro succede Cumano nel governo della Gindea. Sorto di quest' altimo un avvenimento funesto accresee le sventure di Gerusalemme. Il papolo che pella festa di Pasqua vede un soldato romano indecentemento ano. Turbolore in gliato a viste del luogo santo, si solleva. Ostinato nel Gerusale mane. suo trasporto, è coricato dalla truppa romana; nella fuga si stringe io guisa che più di 20 mila ne restano

aftogati. Felice , fratello del liberto Pallante , è mandato per governatore in Gindea in luogo di Cumano: questi esercite delle orribili crudelth verso gli Ebrei distrucce una banda di ladri che infestava il paese, e fa insidiosamento necidere il sommo Sacerdote Giornita.

Allafmorte di Claudio, Narona sua successore sumenta il regno di Agrippa, e gli concede diversi paesi di la del Giordano, Felico, conservato nel gorerno della Giudea , estermina un gran numero di fanatici oba sollevavano il popolo, e bate un falso profeta Egizio, che alla testa di 30 mila nomini volova cocciaro i Romani da Gerusalemme, Quindi accusato a Nerone per le sue vinlenze, questo Imperatore manda je puo lucco Porcio Fosto, Costui provincano a far la enerra si ladri , ed à in ordine succedato da Albino e Flere, rivali nell'avarizia o nell'estorsioni esercitate nella Giudea.

Verso questo tempo i Greci ardiscopo profesare una sinagoga in Cetarea. Gli Ebrei si difendono, o son battuti. Floro sotto il pretetto di calmor queste turbolenro vnol tirare diciassette talenti dal tesoro del Tempio. Tale violazione del luogo santo eccita pos puova rivolta : le truppe del governatore uccidono una gran quantità di popolo, malgrado l'intercessione di Berenice , sorella di Agrippa , la quale passa rischio di perdore la vita.

Flore decise a saccheggiare il tesoro, ed umiliare gli Ebrei , ordina agli abstanti di Gerusalemme di audare all'incentro dello truppe romane, che venivano da Cesarea. I discraziati ubbidiscopo, ma nel momento in oni salatano i vessilli dell'Imperadore, i soldati li caricano, e no fanno un orribile strage. Questa crudella porte il popolo ella dieperazione: de tutto le parti si corre alle armi. Floro è obbligato di riforgirai

Agrippa

Floro lo pres.

And

di G. C. duesta rivoluzione.

Cestio manda degli Uffaziali a Gerasoleseme per preuderei delle informazioni su questi avvenimenti. Il re Agrippa , prevdeudo le sventure del suo paese, siuniace il popolo, e con un discurse oloquoste cerca in-

vano di recondunto alla nommissione.

I zindi di religione de libertà sellogano la voce del Ro, che vice peregoiato a calpi di pietre: il ditia palattico quelle di una seriela sono incendiati. I sediziosi comandati da Elaszaro necistono la guarnigicono
li Ronana, el obbliguno i asorificatari a rifintare la vittima offetta a nome dell'Imperadore. I principali di Gernatelumino informa domandano socoras-custro i fuzzoi.

Manacen figlio di Giuda, foodatere di oca noova setta, solleva il popolo, e gli fa giurare di renotere il giogo degli atrocieri, e di son ubbidire che a Dio: a' impudrounce della fortezza di Massada, o fattoso di questo trionfo, entra vel Tempio cogli abtir radi; da dovo si suo proprio parito le manda si suppluzio. Mittillo generale Bomano, che commudava io un forte.

vedesi obbligato di capitolare, a patto di salvar la vita alla guarnigione. Gli Ebrei infedeli al trattato uccidono tutt' i Romani dopo deposte la armi, benchè fosse giorno di Sabato, risparmiando il solo Mitillo che promette di farsi ebreo. Da questo momento la vondetta de' Romani comincia a manifestarsi in una maniera orribile. Son trucidati zomila Ebrei a Cesarea, 13 mila a Scitopoli , 5omila ad Alexandria, Oncate strant son vondicate in Ginden con credeli ranpresarlio. Cestio Gallo entra nel regno con una grande acmata Romana, Agrippa si unisce a lui, I Roseani battuti a Beteroo sooo obbligati di ritirarsi. Cestio riunisce auove forse, ritorna alla carica, o si rende padrone di Gerusalemme; ma scoraggiatosi nell'assalto del Tempio, fa la sua ritirata io disordion, e perde più di 40 mila nomini. Gli abitanti di Damasco vendicano la sua dufatta , trucidando su mila Ebrei.

I rivoltosi incaricano Eleazzaro, Sila, Gesa e Giuseppe lo storico, per regolare la guerra. Quenti capi fortilicano le piazze, levano 100 mila comini, li organizzato, e li sottomettono ad una severa disciplina. Neroes irritato da queste rivolacioni destitoisee Cestio, e da il Governo della Siria ed il comando dell'armata a Vespariano. Giunto in Siria questo gonerale, manda auo tiglio Tito in Alessandria, e fa tett'i preparativi per una procta vendetta dell'affronto, che le arnai Ro-

mane avevano ricevuto.
Gli Ebrei orgogliosi pe' loro successi, attaccano la città di Assaloon, i Romani li mettono in fuga, e no occidono to mila. Tre de loro generali Sila, Giovanni ed Eleazaro perisono in quoto affare.

Venpaisso e Tito profituodo di queste vastaggio estreo in Gallea con su'aranta di 60 mila nomuni. Il terrore che questa marcia parago tra gli Ebra è tale, che Gusappe abbandonate di quasi tatta la sua aranta si vele chibitato di risiraria a Theriade. Invano cecas di provare alla sue suaisson che non volendo combastere dere aprire delle trattative. Non è si sucolutto si societato de consistenza de la consistenza del consistenza

Vespaisno va ad assediar Ginseppe, volendo astolutamente impadronirsi della persona di lui. L'assedio è lungo, o sangutuoso. Vespassano inteso vi è ferito, e la crità resiste a melti assalti, Meotre l'ortinazione degli assediati occupa il governatore Romano, Tito à 'impadronisce di Jafa, ed il tribuno Cereali della montagna di Garizim, ovo occide et mala Samaritano.

Veganiano oon avendo potuto trionfare apertamento simula di rellentro e sooi sforzi. La vigilanza degli E-bres si relaccia. I Remani ne profittano, e di notte entrano per soopresa nella città di Jotapat, e pasiane a fil di rapada sutti gli abitanti, traune le donne, e di fancisli che nono rissermisti.

Giuseppa erasi riuchiuso in una caverna con 60 de 'uncionagua', o i principali dell' armata. Vargasiano l'inita a readersi, promettando loro la vita; un questi fastica de la collega e la

66. Assolio avon inconditato.

Per fortuna Giuseppe e on suo amico rimasti gli ultimi son liberi di rendersi e Verpasiano, che accoglio il primo con benevolenza e gli accorda la sas amicizia-Gin di Giscala, Prattaoto l'insigne fazioso Giovanni di Giscala , alla e Smone. testa di un partito detta do' zelatori, riempie Gerusalemme di desolazione e di stragi, per impadron rai del

supremo potere contrastatogli dall'altro fazioso Simone figlio di Gioram. Abbattuta da tante catastrofi l'infelios città par che sia al momento di cedere a' Romani : il ritoroo di Ve-

spaniano to Italia, per combatter Vitellio suo competitore. la conserve a povelle sventure.

Tito, lascisto dal padro e proseguir la guerra in Giudes, circonda Gerusalomme di grossa muraglia munita di terri, per impedule qualunque soccorsa. Gli Ebrei sostengon l'assedio , e mentre fra gli orrori dello discordie civili combattopo fra loro in città, resistono valorosemente a' Romant. La vendetta, l'avarizia, il fanatiamo si riuniscono s' disastri della goerra, ed il flagello della fame mette il colmo e tante calamità, i morti servono di nasto a' vivi : una madre pecido il proprio figlipolo per divorarlo. Nulle può piegare que' barbari. The stesse, intenerite selle for sorte, l'impegna ad acrendersi , e anivar così la lor vita , il loro culto e le lore leggi: l'astinazione oco rende che voci di furore e di

minacor. Padrone della prima e seconda muraglia di Gerusalemme , passa Tito ad ossediare il tempio , ove a malgrado delle lore discerdie per lungo tempo si difendono i facioni; fa abbattere una parto della fortezza Autonia per ettaccarlo con tette le sue forse, ma respinto nell'essalto, con nuovo sforzo penetra nel sacro recinto. Tito non trascura mezzo per salvare il Tempio, di cui iddio even risoluto la revina. Un soldato si fa sollevare dai suoi compagni, e gitta na legno scceso, a traverso della finestra di oro , nell'interno di esso. Il principe romano vittorioso, che trovasi nel Santuario per ammirarne la magnificenza, invano da decli ordini ner arrestarsi l'incendio. Le legioni , che si affellano , la rabbia del pepole, che vuol respingerle, il furore de combattenti, la strepito delle armi, lo grida de'mocibondi portano il disordine al colmo , e non Insciano sentira alcun comando. La fiamma che ranidamente si estende, divora tutto . e la caduta delle mora sumenta l'orrore di questa tragica scena. Pra poche ore il tempio è distrutto , o nel mese istesso cho Nabuecodonosor altra volta lo

Tito è proel, mato imperatoro dalla sua armata solle rovine del tempio : fa morire i sacordoti la cui stolta resistenza ne avea cagionata la rovina : condanna ad una prigione perpetua Giovanni Giscala, e fa riserbor Simone pel suo tricofo. I selatori ritirati nella città alta e nel palazzo temano aucora difendersi; i Romani li e- Distruzione di sterminono; abbandonsno totta la città al succheggio ed Garmalemme, alle fiames, e pe demoliscono le mura colla maggior parte delle ease. Il candelliere di oro, la tavola ed ajtre rieche spoglio del santurrio son riserbate pel trionfo del viacitore cogli altri ricchi ornamenti saori , che quindi Vesnasiano fa mettero nel tempio della Paco da esto edificato in Roma.

Ne questo terribile evvenimento, in cui perirono que mila Ebrei , ed altri oro mila furono fatti prigionieri è l'ultimo per quella esziono prescritta. La speranza di una liberazione miracolosa la fa sollevar nuovamente sotto Adriano, che ne nocide 586 mila, ne vendo schiavi moltistimi nelle fiere di Gasa e di Mambre scora distinzione di sesse; spiane 50 fortesse con poo borgate, e termina di distroggere quanto avea risparmiato Tito in

Gerusalemme. Per sillatte vicembe questo famoso popolo , ginsta le predizion de' profetti, si disperde solla faccia della Terra: o conservando oustantemento il suo nome , i suoi coatumi, il soo culto, la son legge, serve di testimonio all' Evangelo che combatte, e vive nella speranza di essere liberato dal Messio che attande, che ha sconosciute ed he grocitiese.

#### DOMINI CELEBRI



Il geverno degli Ebrai sotto Mosh, setto Giondo e gli atti Giudici sone an di munarchico, ne darinocratico, nè democratico, ma teceratico, come lo chiana Giuneppe Ebrao y ulea dure, che Pi Eterno avendo liberati gli Ebrei dalla sobisvità degli Eigen per mezzo dei ministero di Boso, il governore immediatamente contrate della contrate d

Al ritorno dalla cattività di Babilonia lo stato degli Ebrei col governo de' poutetici formo una specie di aristo-

Queta seconda repubblica passò norvamente a menarchia, prendendo i postefici anche il titolo di Re, come evvenue sotto Aristòvlo fino ad Antigono ultimo degli Astonoci. Il governo degli Eberi sitot Exote il grando prostegò ed essere monrebico, abbencib dopo di tuli i principi della sua finiglia, a conetti da Roma cel titolo di Re, non fassero che governatori seconderi, sottopusti al governatore generola unministo dall'imprestrosi

La legislation di Mosò è il mesumento più degno di converzazione, che l'anticibit è il abbia conservazio. Que to Codroc compisto contenerva colla massima precisione con la collega del conservazione, con la conservazione del massima precisione il regularenti di amunistrazione, o di disciplian, Quest'opene incancepibile portò la morale in sano della cerranico, a la crivazione nel fondo dei deserti. È tinui-le eddarro le leggi del Decalgoc, precisi estimaticano contribitati. Esco del precetti memo consociuti.

L'omicida era paulte di morte, Gli animali intenzi, che uccidevano, erano stotoposti a questa legge. Cella morte egualmente penivani l'idelatria, la stregoneria, il ratte, il sacreligio, le offices fatte alla natura col perconterii il padre, la madre, e cel venderai un unmon libeto. La pesa del taglime ere epplecta a tutti gli altri delitti. Il furto semplice era puesto con la restrutione depopia, tripla, quadrepla, e quintupla della

L'ospitalità verso gli stranicri era imperiosamente pre-

scritta egli Ebrei, ricordando loro di essere stati per lungo tempo errenti e stranieri in Egitto. Una legge rigorosa ordinava la distrusione de' po-

poli del piete di Causta, che devera susere la lore competta, a probito eggi commercia e di lenna que nata. Ta gi fitterita il unas en penditri. Dippi di cero di la competta di la competta di la competta di la competta di proprieta calcitica del preveti. Pisandero la lega statori l'artico della terra, per tutto il actituro como, erano di proprieta calcitica del preveti. Pisandero la lega statori proprieta calcitica del preveti. Pisandero la lega statori riciazione del giudici. Tutto ciò cho rigaraltarra la viabiatore del limita fista degli comini e degli simulio en regolato con indomini hon gradute. Usa dispissiota della consistenza di simulia di servizio, ser si solita di si secorrera, e si chilippias accidi i eranico.

La ligge prescriver suiora la celebracione della paqua, della shate dei latte ficht, che deverani asservare, qual-monte che i deverti de' ascredat e le regale da tunera per l'edicione del pasticità e devinera alleva lusto per l'edicione dei pasticità e devinera alleva lusto la leva maniera di vivene, le orn della prephiere, la seciala delle viltune, il genere di pufficianes per tutti di insurio di mipurotà, e quello dalle copiassoni per opia sorta di della rischanente apparare gle rimaliti pari deventa di della consideratione per conserva di della rischanente apparare dei rimali pari della rimania della conservazione della rimania di rimania di rimania di rimania di rimania della rimania di rimania di rimania della rima dell'Arca, del suni esenzia, e dei tutti materiala, he deversuo servire al continuo di rimania di rimania di rimania della rima dell'Arca, del suni esenziari, e di tutti i materiala, he deversuo servire della rimania.

Tutte le leggi chraiche femavano me doren di religione, perché precritte dalla parte di Dio, e pittottos de Dio straso. Esse talmente regolavano l'usono della cella alta tenda in tutte le soa azioni, in testi i sono cella alta tenda in tutte le soa azioni, in testi i sono ta e fare, decisione e prendere, consigli a donnadare, Tatto per lei er con anticipazione regolato, di' doreri più subbeni del no spirito, fino ello que spi ministe presidente di consecutatione della consecutatione del presidente della consecutatione della consecutatione della presidente della consecutatione.

## ARTI E SCIENZE.

#### AGRICAL THIRA.

Tetti gl'Israeliti eraso agricoltori. Godeone batteva il framento quando un Angelo gli dine che libererchibe il suo propolo. Il re Saulle guideve un psy of buoi quando gli fu annuninto il paricolo della città di Jabes. L'inco fu chiamato o far il profeto allor che guidavo uno de' dediri eratti di suo padrati di suo padrati.

ARTS L'BERALL. Cli Ebrei curaron poco le esti: troviamo porò a' temni di Mosè due eccellenti artafici Beseleel , ed Oliab , i quali fecero il tabernacolo, o sapevano fondere i metalli . tarliare . ed incidere pietre preziose , lavorare il leeue , e fare ricami, I doc Cherubini dell' Area ed il vitello d'oro forono composti in que' tempi cun tutto le preporzioni, e con una facilità maravigliana. Si oreda che questi due lusigui ortefici si fossero formati nelle scuole degli Egizi, giacche dopo vediamo gli Ebrei in una profonda igooraura delle arti più necessarie , a segno che ne' princip) del regno di Saelle non esisteva alcun artefice che sapesse agograre il ferro e che gl' Israeliti ricorrevano ai Filistei, per formere i lore ordigui di campaena. Nech ultimi anni del regno di Davide si veccono artefici di ogni sorta: e Salemone, oltre gli operari Tiri, ne sceles da tutt' Israele 3o mile, per incalsare i sontunti edifici di cei parla la Scrittura. Il profeta Issia, tra le minacce che la a Gerusalemme, predice che Iddio gli toglierà i periti selle arti, come avvenes nella cattività di Babilonia. ORDINI ABCRITETTONICI.

L'ordice toienne, dice Malliot, il derice e I jocice, rrane atati inventati molte prima di Salemene ; a tei ruole strea il magnifico dispuo, che il Podre Villapende hi dato del tampio di Gerusalamme, gli Ebrei devevano conoscere queri attei io se grado di perfasione: piochie era tiputo del più eccellenti modelli della goca architettura, e di tutta la finezza e resolarità Diu sonisita.

POESA.

Gli Ebrei conotecvano in grado eminente la poesia.

Essi fie da primi terepi la conseprarono al più santu uso.

I loro ioni . e i loro salmi sublimano l'onima sino al

I sacri libri ci presentano i più ontichi monumeuti di

poesia, che ora esistono al mondo, e ci mostrano il gue sto di uo'otà e di una contrada remota, i cui ebitanta evenno quella inspirazione, che rende la lingua de'poeti lingua celeste. Noe tutt'i libii dell'eotice testamento sono poetici. I libri storici a legali di Mosè sono scritt'in presa i ma quelle di Giobbe, i Salmi di Davide. la Cantica di Salomone, i Treni di Geremia, gli altri libri profetici sono stati compost' io versi, o in qualche sorta, qualenque sia stata, di numeri misurati. La strutture della poesia ebraica è di una natura tutta ovanzia. e singolare; consiste nel dividere ogni periodo in membri per le più eguali , che corrispondono l'one all'altrocasi nel senso, como nel suono. Nel primo mumbro si esprime un sentimento, e nel secondo questo vicao amphisicato e ripetuto in diversi termioi, e qualche volto messo in opposizione cel sue contrario , in mede da comervare l'istassa struttura, e quasi lo stesso numero di parole. Questa forma di poesia ebbe certamente origine dall' accoppiarsi gl'Inni al canto ed al suono, e cautati da' cori , che si rimondevano alternativamente. Quando, per esempio, una parte incominciava, il Signore ha regnote , crulti la Terra : l'altra rispondeva . si allegrino le molte isole. Proseggiva la prima. le que bi . e la caligine sono d'interno a lui : l'altre replicava , il giudino , e la giustinia sono il nosteguo del suo Trong. La guesto modo la loro pocaia, il di cui carattere era l'energia e le forza, quando era posta in musica, si divideva to una successione di strofe a di antistrofo corrispondenti l'una oll'altra.

Gli Elerti alla possia navisco la musica , cd a queat'alima anobe la dunse Esti fio da 'tempi più remoti ,
cultivarea la musica. Mais accello di Mosi sonava
succiona della resultante depe i paraggio del della proposita della consultante della più paraggio del mar Rono. Setto i giordi della consultante i cantara le boli di Dio accoppianole esti cantara le boli di Dio accoppianole al sono d'istrumenti musical. Setto Darrido (non lettri divisi in ad cori circondivano il tubernazio, cantinolo inni, ciadon fiato
avanta della consultante di can-

#### ARTI E SCIENZE.

rovina di Gerusalemme, pregavano i loro schiavi per far loro cautare alconi inni soliti a nantarsi in Sicocon. Nel tempio vi orano molte cautatrici che formavano

de' seri. Esdra ne annovera 200.

In quasto alla dauna leggesi nella Seristora che i serifiri fatti si viella d'ore erano accompagnati da cassi,
e danse. La figlia di Geste per celebrere le vistorie
del podre gli va all'i incontre denasado. Quando i Aran
fu traspottata dalla casa di Ahinadah in Gerusalemme,
Davide la procedera dansados al sonom d'intramenti.

In quante alla Linguez Renation. 7h. Millat dice non enercy prore audicienti, che l'idiona elerces prore audicienti, che l'idiona elerces in la serie de la companie de la companie de la companie de l'actification de l'actification de l'idiona de l'actification de l'idional de l'actification de l'idional de l'

GP Irachiti erano poco versal utile sciente. Igentavano totilanenie l'attoromia anche depo il ritorno da Babliona. Appardavano me recelesir celli reccisi della sciente de

Non si può ciò non ostante dubitare che non abbiano eglino tratto dall' Egitto non parte delle lore cognizioni e delle loro marze.

Qui couvien ricordare , ohe quanto mancò agli Ebrei

per parte delle scienze, altrettaute soprabbondò in essi per parte della sepienza, e con una particolarità degna di conservazione.

Poterono i sanienti del gentilesimo, sotto gualungun denominazione di manhi , di sacerdoti , di filosofi , recdersi famigerati per le loro dettrine sulla religione e sulla morale : la lor sapiacea però pou presentò altro che un complesso bissarro di mostruosi traviamenti delle raciono. e di verità determete de favele e de mensorne. Non fo cod tra gli Ebrei. I lor amienti Musè . Davida. Salomone , i projeti oc. pon foron tali, che per estere stati inspirati da Dio, e da Dio prescelti ad ammaestrare il suo pepolo. Di qui fa che le dettrine religiose e morali da loro insegnate furono sante, come il lor primo Autore , e come tali rispettate sempre dal popola Ebreo. Solamente fo alterato un tal rispetto a tempi di Gio, Ircano colla introduziona delle sette de' Farisci, du' Sadducci n degli Esseni. Veramente non può direi che i primi avessero attentato sulla dottrine i poichè in tal caso il divin Salzadore non avcebbe dette seli Ebrei che ne avente. re serviti el insernamenti e non le coera. Forono denque di seandale per l'innerisia , per l'ercostia , e per delle pratiche superstinione.

Diversamente le pr'ésdéncei, che pressimi agli Epiceny, pagrano l'immortaità dell'assima, la risuremone fisura, i premii e le pene dell'attra vita; è enguedo del pen la perverdenza e il denino, consideravane l'unmo pofrone anestato di rei bese ed il male. Gli Esseni instituente inseguerare che la santen della person da love instituente inseguerare che la santen della person da love della considerazione del person de la persona de la considerazione della persona da love della considerazione della persona della perso

### BELIGIONE, COSTUMI, E STRUMENTI MUSICALI.

6). Ebrei amasterano un nelo Dio, che tutto governa colla una providenza. In attentano establido d'operata suità nen avevano che co tedo templo, e per l'operate della tene religione era la reusar del Menia che devendo della tene religione era la reusar del Menia che devendo della tene della considerazione del menia che devendo della considerazione della conside

Prime aggette di esi coulta più inviolabile e austo ricomobbi il popole obere fui l'Arte del tettumente (1). Era questi una casa di legge di Deimi, coverta tutta di rot, due culti il mezza legge, un cubito e manza ge data da Dia a Mosà sul monte Sinai. Il suo covertalo era destre propristatorio , perchè conceptivaci cha Iddio, aviso in esso, associtans le orazione del popolo, ar ricevansi voli, e rendenza i mon arcediti, e combadi.

Prima di edificersii il rempio non avevano gli Ebrei che on taberoscolo consistente in usa tenda lunga 30 cubril dicci larga de distretation clevata. Circondato esternamente da un atsio, era diviso nel suo interno da un grao velo ie due parti. Le zanta ciob, e in santuario.

Aven I wire det taberneede coote contri di implesse o 5 di lapplesa. Vi erroco cilculari l'attac edit contribuente de la contribuente di contribuente di contribuente di contribuente di contribuente della contribuente della

Non vi era nel Santuario che l'Arca dell'alleanzasacranozza.

Indispeosabilmente il sommo sacerdote doveva discendere dalla sirpe di Aronna. Aveva egli solo il privilegio di eutras egl sentuario nea velta I suno pel giorno delIn expisione molenne. Era il cape della giorittà, qui gli l'accidità, allembie à lloro gererono festeratio, checurano chichire sotto possati morte: hemedicera tunto il popolo celle soluciona, generali; ner l'accedo della verdito, popolo celle soluciona, generali; ner l'accedo della verdito, della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa del risco di 11 pietre presione. In circusa del considerationa del risco di 12 pietre presione. In circusa del considerationa del risco di 12 pietre presione. In circusa del considerationa del risco di 12 pietre presione. In circusa del considerationa del risco di 12 pietre presione. In circusa del considerationa del risco di 12 pietre presione. In circusa del considerationa del risco del 12 pietre presione del 12 pietre pre

Dritto esclusivo de' asocrdoti era di offrire i ascrifiri. e di cotrare cel sacta per bruciarvi l'inccoso , accoudervi le lampane, e presentarvi i pani di proprozizione. I sacerdoti (6) vestivaco ona sottana di lino, che il covriva dalla reni alle ginocchia, e sopra di esta uon tunica anche di lino scendente fino ai piedi. Loro Berretta (a). I leviti addetti al servizio, prima del taberuacolo e indi del tempio, n'erano, sotto il comando de' saoerdoti, l' custodi, i musici, i canteri. Raccoglievano le decime . lo primizie e le oblasioni per la sussistenza propria e de ancerdoti , giusta il preseritto dalla logge, Istruivano il popelo (cie che pur facevaco i sacerdoti); teocvano i pubblici registri ; e all'auterità che avevago per l'eserciaio della giestizia contensiosa in materia di religione . altra se oe aggiungeva . particolarmente prima de' Re , per la materia oriminale e di polizia. Nelle funaigoi avevano poa veste meno ampia (8), a ena berretta più bassa (o) ma non se oe perla ne' libri di Mosè.

CONTENT.

Pel coatume obreo non vi soco che dalle regole di convenzione alla quali i più celebri pittori, coma Raffiele, Miguard,
Lebrun, a soprattotil Pousin si zoro attenuti. Abiti patriarcali (10, Semplice costume (11).

I priocipali cramo il sistre (12), gli schaliselsini (13), la viola (14), il tamburo (15), il doppio flauto (16), l'arpa, chiamata auche salterio (17), la lira (18), la cornamus (19), l'organo autleo (20).

Non si legge nella Scrittura che Saulle e Davide sianserviti di cavvalli, o carri da guerra. I loro eserelli erano tatt'l d'iofanteria. Sotto Salomose si fe messione di cavalleria, e di carri, e la Bibbia ha dato a questo principe passifico fino e 4000 cavalli, o 1 amila carri.

principe passilice fino e (600 caveili, e ramite aerii, mortine passilice fino e (600 caveili, e ramite aerii, mortine passilice fino e fino e

ABMI.

I Fäliste impediraco Ir fabrica delle armi agʻl Iracliù. Legium percio aldi. Settium, che Sampet mumurzò Goo Filiani sol yomene del seo artire, e che Sanesce pupol en con uma matesili di erris, e ca co Sanesce pupol en con uma matesili di erris, e ca coldella errai, e faulmente abbrev degli trafici per controle. Le loro quode erraco celtalicos i rigirio è certi che pendevaso uni finese e ell'iciano, cui erros attractiva, coprivaso scale di remissibili delle giledio accident remat. Si servivaso scale di frembele ed rechi. Gli abiquati di Gibba erraso carello.

Gli Ebrei si aerviveno di elmi, e questi erano di

chrones e di corrasse le quali reason di lone, e di lane, si lomeno, e di ferre, compene de lination messo le sane sepra le altre, a guire di sepame di perce. In tempo di pece con prestrana aratis, e quando carano invitati di la gaserra, si Re, o il generale facera gredare selenzamente, che ciancono cinqueste la pupala. Osta, e reti dada, verera degli aressanà hen piecus di arran pel asso mante di contrata di articolo, e fiondedi.

NECESSE DA SUTERA.

Do HOMO F ed Giuda en fece contrure in Gerunalemme di particolare invenzione, assistime a far breecia nelle marca, ed a seguliare gresso pietre e, o dardi. Da on talo raccosio, che si fa nº Paraliponensi. sona si dissipper quali forere tali maschoo, e como ordense. Il P Calinat che copper di cisi mostande i soldati, p peterane combettere.

TATTICA.

La vitaria riportats du Giossate Maccabes spara Apolionis generale birrio di consocrete che gil Eberi con encou arrasieri all'acté di combattere ordinatemente. Il generale Eberédimo Celle son trappe on lange quisirente generale Eberédimo Celle son trappe on lange quisirente de la comparti de la comparti de mentre la cavalitari di Apollesio linieme ori voldati leggieri lo ciccondura, pionabé aux con tanto colere o promotivo de la comparti del la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti del la comparti del la comparti de la comparti del la comparti d

Le ordinante militari degli Ebrei regolaveno la scelta de' combattenti, ed i cuai, in cui al potova esset osclasso dalla militai. Essi erano obbligati ad errolarsi quando averano compiti i o auni, come trovasi replicatamente nel libro de' Nomeri. Una legge del Deuteronomiu seledeve molti dall'impungar le armiu seledeve molti dall'impungar le armiu

# MILIZIA.

Queste ordinante istesse problèveno di devestate i campi, o di abbuttere gli alberi frottière. Engeveno paramente che più l'Eleri, implecabili pre gli abitanti del peta des prevente stabiliris, faccasoro la george con amputicamento e di citi popoli, di proporte sempre la pasa prima di considera e le cottili , e di non cagona caltun divellare, più cività, che avvesare capitolate, o

aoruno.

Le prosing e funici erano divise tra' vincitori Ebrei nel modo sequente. Il presiono si portava in trionfo a Grunulemme, ed era consecrato al Supore nel tempio; il resto cadevani al generale, ed a totti coloro, che sotto i suoi ordini avevano mittato. Giodo Maccabee fece

prendere parte in questa distribuzione agl' infermi , alle vedove , ed agli oriani.

Facevano artilit e corregioni i soldati Eberi i ricompran militari che ottorerano dopo di vere pugasto con ralore. Sealle promise a chi svrebbe viata Colon grandi di casa poterna di qualcungui tributo. Davrice antio nal trono di Saulle promise ia carica di generalo in capa delle sue respose a coloi che attinibe prima le muni Gerundamme secesambo i Cobassa. Gi bani di vittora con contra di constanti di carica di constanti di cariti formarcano altra di coloro di constanti di cariti formarcano altra delle circompesse militari. I trantturi formarcano altra delle ricompesse militari.

Fine del primo articola.

# STORIA DEGLI ASSIRI, BABILONESI, MEDI, E PERSIANI.

## INTRODUZIONE

La connessiona che han tra lere questi quattro popoli, ci ha determinate a fermarre un solo articolo. Si sa che dalle amembramento dalla Monarchia Assira la più antica, come in creche, naccuper quelle di Bablonia, o dei to Medi ; come à note altrati che tutte e tre cadute sotto la deministatione del Persinai, fronzecon i gran parte gon

tius, some si crede, necquero quelle di Bablosia, e dei Medi ; come à note altrai du textu ce re cadet soite. In destinatione de Persini , formaccon in gran pure l'anticolore de Persini , formaccon in gran pure l'haberto i Persini dal giopo de Melo, nuccede al debiente i persini dal giopo de Melo, nuccede al detatige nos ere, e niuni i di lius stati al resure di Persin. L'acteurità in cui giacconos i primi popoli dell'Ania ; L'acteurità in cui giacconos i primi popoli dell'Ania ; niù; ma se risalir vogliamo (dice l'abbate Miller) alle sorgenti persini estimationi con constiture le ritica heagt da preveniore, d'insertata opparita, che gli roro tetto una el corpe di susiere, giuni stato la returporte tetto una clorque di susiere, giuni stato la retur-

so impere, e che questi nomi per lo più noo indicavano che un medesimo Stato. Le inversoomiglisme, e le contraddizioni, che trovensi negli storici di questi popeli, non sommistrano al-

eune orgánicos centa di quata parte della stania del modo. Cotta di Gioldo, medico del giorno. Ciro, nos teresso che firode opastos de Diodero di Scilla. Directi sitri attesti di han esposito e per consocre la peza fecitativa del proposito e per consocre la peza fecipativa indegno di asserse cercitas. Tutti convengeno care la ma storia della India ripira di finiziosi, che dive per fatti enti; e del quali dione eserse stato testimente coalune. Milayden de los si proporteros birrecemisi qualità che gli astichi han deno degli baperi di Astori, che se sui ri vereraziono della fervie, chi occesti con con la ri vereraziono della fervie, chi occesti perché siam d'avviso di non faste ignorate, e ricordiam lore, che la acienza dell'istoria consiste con solamente a consocre la verità, ma e appere tutto ciò si è detto di notabile de popoli celebri che han brillato sulla terra. la quanto si Persiani particolarmente molti conven-

gono che la lor Monarchia sia incomiocista de Cire : benche altri in opposizione di Trego e di Eredoto riconuscono Cambino nodre di Ciro per Re de Persiani. A malgrado di questo avviso, è certo, che la noziene Persiaon è amni oscura ollorche Ciro si fece vedere; ma se consultar vogbamo i libri del popolo Ebreo, trevereme qualche com di più sicuro, e di più antice sepra l'origine di casa. Mosè parla di Elam figlio di Sem che papolo l' Elamiede, vicino alla Persia, et fu padre degli Elamiti, i quali d'ordinario si confondono coi Persiani. Il pome parò di Persia con si vede ostla Setittura che molto terdi. Vi erspo de Persiani o de Modi nell'esercite di Oloferne. Esechiele ne parle sotte il some de Paras (1) nelle dinomerazioni delle truppe ausiliarie de Tirit, vinti dal gran Nabueco. Daniele ne fa pur mensione predicende le rovina dell'im-pero de' Babilonesi , o Caldei.

Se prendesi Elan pel vere nome de Persani, a troretà Codottosono re di Elam a tempi di dibramo: tataco de la compania de la compania de la comcentra assera più natico di quello che gli autori Grecia hanno spacciato.

Deresi inoltre convenire, che i Persiani celebri.

noo divoonera e veramante fermidabili se non setto Ci-

(1) Omesto nome significa cavantre, apporto as Frimani, pre la consuctudina che avevano di andare a cavallo.

avanti G. C. Cosa alcuna e prime aspetto non dovrebbe essere più nota; e pure si raddoppia l'incertezza, a tal che la nescita, le spedizioni e la morte di questo conquistatore sono problemi storici di una impossibile so-Inzione. Erodoto, Ctesia, Senofonte, che scrivevano circa un secolo dopo Ciro, si contraddicono nulla meno che per fatti lontani di molti secoli. A chi decsi prestar fede ? La Ciropedia di Sonofonte, è manifestamente l'opera d'un filosofo piuttosto che di uno storico, un romanzo merale, o politico composto per l'istruzione dei principi, e degli uomini di Stato. Con tutto ciò non al omette di ricavarne la sestaura di una storia, quante volto se ne supponeano i fatti certi , perchè l'autoro ebbe il comodo d'informaracne nel paese stesso, e sopra tutto perchè meglio convengono i suoi racconti col testo della Scrittura. Ma cotali ragioni si riducono a deboli probabilità ben lontane dalla certezza. Non è forse strano il lusingersi di scoprire sionramente il vero, in un'opera tessuta in parte di finzioni? Aggiungasi sulla scorta del dotto Freret, essere immuninaria le conformità di Scuofonte con la Scrittura ; essendo più testo con essa in opposizione; e che la sua storio della spedizione del giovano Caro distruggo anzi la Ciropedio, provando che questi econpo l'impero de' Medi, con une vittoria sopra di Astiage di Ini avole; ciò che si occorda col raccouto di Erodoto e di Ctesia : per la qualcosa molto raccomandandosi in lettura della Gironedia di cui fanno l'estratto Rollin pella storie antice . e gl' Inglesi nella storia universale, non si può con loro rignardare come una sorgente di particolarità istoriche abbastanza de-

ro. Il mo regno, e un' epoca insigne circo l' anno 560

goe di fede, perchè non si accordano cogli altri scrittori. Ciro, secondo Sesofonte, mort nel suo letto dopo un regno glorioso di anni 3o. Secondo Erodoto fu egli sconfitto ed ucciso in una battaglia contro Tomiri regina dei Messageti, che tuffo di propris mano il suo capo in una tina piena di sangue dicendogli: ubbriacati di sangue . perché sempre ne fosti silibondo. Diodoro di Sicilia racconta che quetta principesso lo fece crocifiggere. Ctesia lo fa morire di uns ferita che avea ricevuta dalla parte dell'Iroania. Altri scrittori lo tolgono del mondo in altra enisa. Il Ciru di Senofente è il modello degli nomini. e de' principi : erli pon combatte che per le difesa di Cinesare suo zio , figlio di Astiage , di cui spose l'unica figlie , e colls sua moderazione si acquista di tutt' i cueri la benevolenza. Il Ciro di Erodoto è sutto diverso ; piglia le armi contro Astiage sue evo, e gli toglie la corona; egli è come quasi tutt' i conquistatori un flagello dell'uman genere ; laddove quello di Senofonte è il be-

metatore delle nazioni da lui debellate. Feco il l'ere Ci tomo fa che un ambirito avrebiato, grand unuri, e bomo principo quanto basta a meriune cello midistrio. La disciplia, miligindo le imputatio delli midistrio. La disciplia, miligindo le imputatio delli midistrio. La disciplia re dicide, per Combattere da vicino, in vere dell'arro, e degli strati di cui cello cer eviziani primata il lui, grand-demente, none' in dubbo, comraniereo alle me coequiste. Picalinente se suminare vigliano con continente di la tetrita dei anti prinsi nancessori, ferebe similare vi l'accidente dei delle dell

## GEOGRAFIA ISTORICA.

L' impero Assiro, il più entico di cui facciano menziono eli storici, comprendeva oltre l' Assirio , la Persia , l'India verso il Levante . l' Arabia . la Mesopotamia . le Siria, la parte occidentale dell'Asia, l'Egitto, ed anche l' Etiopia. L'Assiria riguardata come provincia era conosciuta sotto questo solo nome, e chiamasi presentemente Kurdistan , verso l'Armeuia. Questa regione era baguata dal fiume Zobus o Licus, oggi il Zob, o il piccolo Zob. Il nome di Aturia particolare al territorio di Ninive fu sovente date a tutta la contrada, che prese apche il nome di Adiabene. I tuoghi più memorabili di questa regione erano Ninive fabbricata sul Tigri, più vasta di Babilonia, avendo 480 stadi di circuito. I suoi vestigi sussisteno ancora presso Mosul, e conservano il nome di Nino. Erbil ricorda il nome di Arbella , canitate della Diabene. La città di Demetrio , avvero Corcura, Siaturos chiamasi Sersur. Garca capitale de' Gargameni trovasi nel territorio chiamato Garm, ova à la città di Kark, o vecchio Bagdal,

Antiochia situata sul Tigri chiamavasi anche Opi. Apollonia dava il suo nome all' Apolloniade.

BARLLOWIA. Il nome di Caldes, una delle contrade di Babilonia, fu sovento dato a totto l' Impero de' Babilonesi , o Caldei , il di cui territorio ristretto no suoi veri limiti tra l'Enfrate, il Tigri, ed il Golfo Parsico vien chiamato dagli Arabi Irach-Arabi, Diversi canali presentemente disseccati mettevano in comunicazione i due fiumi. Tra le citth , quelle di Peri-Saboras , Ancoberiti , Sitaceno , corrispondono a Friuz-Sapor, Aubar, e Sitope. Bagdad è l'Irenopoli de' Greci det basso Impero. Delle città di Selencia, situata anlla riva dritta del Tieri, e di Cteaifente fabbricata dall' altra parte, Modain addita la situazione. Mu la più magnifica era Babilonia, dalla estensione di sei leghe quadrate, cinte di mora; delle quali quattro solamente erano coverte di edifici, e di giardini il resto era riservato per le coltura, particularmente in caso di assedio. L'istoria narla con ommirazione dei giardini di Semiramide sorpesi io antiteatro sopra magnifiche colonne. Questa città fu la capitale deeli Assiri , quindi quella del regon particolare di Esbilonia formato da Nabonassar. Lo sue ruine conservano il nome di Babil. Vologesia, fabbricata da Vologeso re de Parti a trmpo di Merone, chiamai Mesched-lioreia. La città di Aleasandria restaurata d'Aleasandro fu poi chiamata Hira, ed oggi porta il nome di Mesched-Ali. Orce, una delle principali città de Caldai, celebre per la satta de' dottori coà chiamati.

MEDIA. La Media dapprima era una provincia dell'Impero degli Assiri. Quiudi divenne regno : alla morta di Dejoce rientrò nel suo antico stato di provincia Assire. Ciassare , evendole rese la sua indipendenza , vi aggiunse le duc Armeoie, la Colchide, l'Iberia, e la Cappadocia, Sotto Ciro fu risoita al regos di Persia, ed alla morte di Alessandro il graode fu divisa in due stati differenti . uno chiamato Grande Media , l'altre Atropene limitrofo dell' Armenia. I luochi niu memorabili di onesta regione erano Gaza capitale dell'Atropene; oggi chiamasi Tauris, il logo Salato di Marianno presso di Maraga, che dava il suo nome o Matiana, o Margianna abitata dai Caspii; il fiume Armado ec. La famosa Ecabataoa era la capitale dell'Impero. La sua situazione corrispende probabilmente ad Hamedan. La seconda città era Rages , chiamata da' Macedoni Europus , ed Arsacia dai Parti , presentemente chiamasi Rei, Quella di Sumina sussiste ancera; Casimeno ha preso il nome di Comi : Recutompila, o la città a cento porte, era capitale di una provincia chiamata l'artis, I exotoni di Artiecoe , e di Tabicoa si trovaco nell'Ardistan , e nel name di due contiene città chiamate Tabas.

Ers compress tru la Mérida. Il Tigi , il Golfo Perpios, e la Partia, Caustro passe dividenta il Peria peprimente detta, e Soziana. I principati fionul della Peria remo l'Arassa, ed il Meda li primo corrappado probapitale Percepoli proces dell'Arasse fa diortat d'Alexantro y era situata presso Chilmanas tra Ispana, e Schiras, Pasagerda, autica etti principade di Peria, corrispotare peria della situata del peria dell'alexante del remo della situata del peria di superia della situata del ren la articità della Susiana coggi aperta il wonet d'al Suster.

# MONARCHIA ASSIRA.

Nembrot figliolo di Cus, e nipote di Cam, fonda la del Mon. Av. G. Monarchia degli Assiri; ha molti successori, che sono 1270 . 2234 incerti, e di poca importenza fino a Belo l'Assiro , che fonda Babilonia, e regua 55 anni. Nino figlia di quest'eldella monartimo sumenta, e disciplina la sua armata. Tra lo spazio dia 5 chia Assira. anni conquista quasi tutti i paosi tra l' India, e l' Egitto, Edi-

fica Ninive. La sua armaia, secondo le favolo di Ctesia, è composta di un milione e roomila nomini . 200mila cavalli. 2289 1215 e ibmila carri felcinti. Distingueti con eroiche imprese nel suo eaereito Semiramide moglie di eno de' suoi uffi-Semiramide. giali, Il Re la sposa, e le trasmette la corona; Semiramide velendo pure immortalarsi abbellisce Babilonia in pochi anni , fa costruire ancora il tempio di Belo , evo innalassi una statua d'oro di quaranta piedi di al-

> Molti altri umerbi edifisi man l'opera di questa regina , tre' quali il famoso poese erotto sull' Eufrate , che traversava la città da acttentrione a messogiorno, il lago, le dighe, i esuali o soprattutto il suo meraviglioso e magnifico palagio. Edifica oncora molte città; va ella a conquistur de regni; marcia contro il Re delle Indie con

tre milioui di facti , Suomila cavalli , soomila cocchi. Per supplire agli elefanti che le mancano, immagina lo stratagemma di fare occidere 30mila buoi peri, o culle bre pelli accomodate in figure di elefanti, si ricoprono altretianti camelli che marciar si fanco in battaglia. Lo stratugemma non riesce. L'eroina è battuta, e torna nei suoi stati, Avvertita, che il suo fielio Ninia cospirava contro la di lei vita, a apyvenendati di un oracolo di Glove Ammone, col quale avevale predetto, obo quando sao figlio le tenderebbe insidio tarebbe prossima la sua fine, rinunnia spuntaneamente l'impero in favore di esso, e si sottrae alla vista degli nomini, nella speranza di godere gli

onori divini, come li riceve dopo la sua morte dagli Asairi sotto la forme di una colomba.

Suo figlio Ninia pon è che un fantasma di Re : si occupa unicamente de' suoi piaceri; e resta quasi sempre rinchinso nel suo palazzo.

I saccessori di quasto Monarca, che per 3o generazioni, e nel corso di più secoli fino a Sardanapale non offreno un sol fatto degno di memuria, areguono lo stesso costume, pasifici al par di lui, e dediti a' piaceri. Sardauspale sorpassa in tosso e mollezza tutti i suol oltimo ce As-

predecessori. Immerso nelle voluttà dimentica il suo gra- siro. du, il suo sesso o la sua gloris. Arbace governatore di Media

profitta della sua debolezza, penetra nella reggia, conosce a segreti di quel nido di dissolutezze, le fa note al popolo, e unitosi con Belesi governatore di Babilonia forma una empi-

ratione per rovesciare dal trono opesto principe effeminato. Al prime scoppio della rivolta il Re si nasconda nei luoghi più reconditi del suo palazzo; ma nel momento di esser preso , la disperazione lo rende coraggioso ; esce dalla città con pochi amici, riunisce delle truppe, combatte i ribelli, e cuadasua su casi tre battaslie. Vinto nell'ultimo combattimento, prende la fuga e va a rinchiudersi nella città di Ninive, ove riconoscendosi perduto, con um morte coraggiosa cancella l'obbrobrio della aua vita : agli si abbrucia in un rogo con tutti i suoi

conuchi , le sue donne , e i suoi tesori. Fine della me Colla sus vita finisce il primo impere degli Assiri domarchia Aspo la derati di più di 1400 anni.

Tre grandi regni si formano sulle sue rovine. Belesi s' impadronisce del trono degli Assiri di Babilosis, ed un principe chiamato Nino il giovane diviene il Ra degli Assiri di Ninive. Arbace capo della cuspirazione governa i Medi dopo aver loro resa la libertà.

sira.

# SECONDO IMPERO ASSIRO.

Belesi re di Bahilonia dà il suo nome ad un'epoca astromo-Belesi re di nica famosiasima nell'Oriente; regna 12 enni; il suo figlio Me-Babilonia. redac gli succede, I nomi degli altri Re di Babilonio sono

re di Ninire.

In Ninive reens Toristfalatar, celi suisce il suo impero ella Siria ed alla Palestine, e conquista Damasco. Teglat Palssar Sono questo principe Facco re d'Israela perde i suoi stati, e quello di Gerusalemme diviene tributerio di lui. Ha per successore Salmanasar, che dope di aver regnato 14 anni è suppedute da Sennacherib suo figliuolo famoso pella acrittura per la miracolosa distruzione della ma armata in Giudea sotto il re Esechia, Sonoscherib è ucciso da due suoi figli nel tempio del din Narosch. Ouesti parricidi venno e cercare anto io Armenia, e lasciano il trono di Assiria ad un altro loro fratello chiomato Assaradon. Assaradon si rende padrone di Babilonia , e le unisce al

suo impero. La Siria e la Palestina riconoscono la sua actorità. Muora dono di ever reguato 3o anni a Ninivo. e 13 a Babilonia; Saosduchino, che la Scrittura chiama Nebuccadoporor, suo fielio eredita il tropo. Nabuccodonosor batte il Re de' Medi nelle pisnure di

Ragan , prende Ecabatana , e ritorna vittorioso a Nivisor L. we Saraco, altrimenti Chipoladano gli succede. Questi si fa disprezzare pe' suoi visi e per la sua viltà. Tatte le mollo dello stato si ritamano ; i grandi scora Gano costano della turboleuse coll' impero. Uno di essi chiamato Nabopolassar , s' impadronisce di Babilonia , e regna 21 anno. Per aostonere questi la rivoluzione fo elleanza con Ciastaro re de' Medi. Le loro armate rinoite assediano Ninivo. la prendone e la distruerono dalle fondamen-

ta. Saraco ci perde le vita.

I Babilonesi e i Medi collo loro vittorio richiameno la gelosia degli altri popoli. Nesco re di Esitto invade i loro stati, e riporta su essi grandi vantaggi. Nabopolassar vede con peus che la Siria e la Palestina si erapo sottratte dalla sua ubbidienza, associa al trono suo ficlio Nabuccodonosor . e lo manda in Gerusalemme alla testa di una forte armata i questi batte gli Egizi , conquista la Siria e la Palestina : assedia , a prende Gerusalemme. Nabuccedenosor sa io Gindea la morte del padre, ritorna in Nabuccedono-

Babilonia, e prende possesse del suo vesto impero, che comprendeva la Caldea , la Siria , l'Arabia e la Palestina Nuove rivolusioni accadute in Gindea obbligano eneste Monarca a marciare di persone sopra Gerusalemme : erli prends d'assalte quasta città che abbandons alle stragi .

ed al saccheggio. Il tempio è incendiato, Ountro anoi dopo della distrusione di Gerusalumme,

Nabaccedonosor assedia Tiro. Stabal re de' Tiri ai difeude con vigore : dopo un lango assedio , gli abitanti della città si ritirano in un' isola vicine ove fabbricano una nuove Tiro rivalo dell' antica pel suo aplendore , e per la sua gloria.

Nabaccodonor vincitore in tutte le guerre, che oveva

intraprese, non si occupa che ad ingrandire ad abellire la città di Babilonia . ma pel momento in oni par che nulla mancasse elle son felicità , un sorno apaventevole turba il suo riposo ; egli , secondo l' interpetrazione fattane da Daniele, vien novato per a anni della raziona, a vive cogli soimali nello foreste, Ritornato quindi sul trono più che mai poteste, muore dopo un regno di 43 apri-

Evilmedorac uno successore non eredita i talenti del padre : crudele, e dissolute regna sell due soni. I saoi parenti carpirano contre di lui, e l'uccidone,

Norielisser engine dell'ultime Re s'impadmaisse del tropo i il suo respo dura quattre enni. Dichiara la guerra ai Medi . questi chiamana i Persiani in lor sacrorso. Ciassare cho comanda le duc armate gli dà una battaglia e l'accide. Laborosocord gli succede.

Ouesto re visioso si abbandona a tutti eli eccessi : la tua violenza e la roe dissolutorra sivoltano i suoi sudditi che eli tolgono il tropo, e la vita. Non rouna che o mesi-

Sotto Nabonid, o Baltusar che gli succedo i Medi, e i Persiani presignaco il corso delle loro vittorie battono le ermate Assire, assediano, e prendano la città di Babilonia, 3666 Tale à la fine dell'impere de Babilonesi, L'empie Bal-

tassar è ucciso dope di ever regusto á anni-

# REGNO DE MEDI.

Anni

I Medi dopo di aver scosso il giogo degli Assiri colla rivodel Mon Av.G. lezione operata da Arbace, cadeno ne'disordini dell'a osrchia. Si avveggogo che una sorgente inesausta di mali è la sfrenata libertà. Per liberarsene scelgono un giudice chiamato Dejoce: gnesti accheta i tumulti , e ristabilisce l'ordine cel mezzo delle leggi, e della giustizia. Dopo una saggia amministrazione si allontuna dagli affari, forso

3270 734 con animo di farsi desiderare ed ionaliarsi maggiormente. La licenza riconduce tosto le antiche calamità, e non trovandosi che Dejoce atto a dissiparle, è dichiarato re, Gonfio della sua grandezza si conduce con molta severità ed orgoglio. Edifica Ecabatana per sinnire, e civiliazare i Medi sparsi ne' villaggi. Dejoce abbenchè regni dispoticamente, rendendosi quasi invisibile a suoi sudditi, si la conoscere da tutti colla giustinia delle see decisioni, e colla saviessa delle see leggi. Egli rende il popolo falice, si fa rispettare da' vicini, ed il suo regno glorioso e pacifico dura 53 anni.

Fraorte succedo a Dejoce. La ses ambisique non contenta del trono patarno porta la guerra in Persia, e sottomette questo paese al suo impero. Diveouto più forte per questa conquista , attacca soccessivamente altre nanioni , e s' impadeonisce di tutta l'alta Asia , dal monte Tauro fine al fiume Alis.

Gonfio per tali successi osa attaccare gli Assiri che lo battono, o prendono d'assalto la sua capitale. Fraorte rifuggitosi nelle montagne, cude nelle mani del Re di Assiria. Questo principe crudele lo fa morire a colpi di giavelotto : egli avea regnato 22 anui.

3344 660 Constare.

Ciassare figlio di lui s' invola al ferro de' suoi nemici, e profitta de' rovesci che le truppe di Nabuccodonosor comundate da Oloferne avevan sofferti lo Giudea all'essedio di Betulia, per ristabilirsi nel suo reguo. Riunisce una forte armata, e rendesi auovamente padrone dell'alta Asia: ma egli non si limita a questi successi; la rovina di Ninivo gli sembra necessaria per vendicare la morto del padre. Gli Asssiri vencon all'incontro di lui cocli avanzi dell'armata di Oloferne; casi son battuti ed iuseguiti fino a Ninive.

Ciassare forme l'assedio di questa città ; indi lo toglie per far fronte ad una incursione di Sciti, che scacciati dall' Europa minacciavano l'Asia. La fortena gli è contraria: vin-

to da' barbari , diviene loro tributario con un trattate. Ciassare, dopo questa pace vergognosa, convinto di non potersi disfare de' suoi nemici colle armi, ricorre al tradimento. Secondo il costume da' Medi, ad un dato tempo dell'acuo ogni famiglia si riuniva per una festa. Il Re invita alla sua i principali capi degli Sciti. Ciascuno de' suoi sudditi fa lo stesso nella propria casa, ed alla fine del coevito soe trucidati. Un piccolo numero sfuggito al pugnale e ridotte in servità, e quelli con ictervecuti alla festa fuggono in Lidia presso del re Aliatte, che li riceve con umanità. L'implacabile Ciassare vuol che gli si consegnino questi disgraziati : sul rifinto di Aliatte porta la guerra in Lidia. Dopo vari combattimenti indecisi, i due Re si danno una grao battaglia i ma mentre si battono accade un eclissi del sole. I Medi e i Lidi spaventati da questo avvenimento, che riguardano come un segno della colleta degli Dei, si ritirano, e conchindono una nace sotto la mediazione di Siannesi re di Cilicia, e di Nabaccodono-

sor re di Balalogia. Ciassare dopo di aver godute per qualche tempo del ripoto, informsto che Nabopolassar avea eccitata una rivoluzione in Babilonia, si onisce a lui per eseguire i suoi antichi progetti sull' Assiria. Essi assediano, e preudono Ninive , uccidoco Saraco , che n'era il re , e distruggono questa grande città ; il bottino che vi trovano è immento. Ciestare prosiegue le sea vittorie. Esli muore io questa spedizione depo di aver regnato 40 auni-Il suo figlio Astiage credita il tropo.

Il regno di questo Monarca dura 35 anni, e non è notabile per alcupe importante avvenimente. Cismre II. suo figlio gli succede; questo è l'ultimo re de' Medi, Mandane figlia dello stesso Astinge sposa Cambise figlinolo

di Achemene re di Persia : da questo matrimonio trasce il famoso Ciro che rinnisco la Media alla Persia.

3387 617 Astinge.

# ASSIST . BARTLOWRST . WEDG . & PERSTANT. MEMORABILI

# MONARCHIA PERSIANA.

Dono la morte di Astinge Ciro con Ciassare sue zio re 3466 538 de' Medi marcia contro eli Assiri . Il batto , uccide Ne-

riglissor loro re, e fa ce immenso bottino. Trovasi tra i prigionieri una principessa di rara beltà chiamata Pantea, Giro ordina di ben trattarsi, e per non mettere in cimento la sua virtà , rienza di vederla. Per a) generosa azione Abradato marito di lei passa subito nel campo di Ciro con 2000 cavalli , che avea sotto I suoi ordini ; n la serve fedelmente fine alla morte. Il cinvine commisstatore sempre animato dal desiderio e dulla aperanza di rendersi padrone di Babilonia, si svanta fino alle porte di geesta città , e fa proporre al seccossore di Neriglissar di termicare le loro vertenze con un duello; ma non essendo stata accettata la disfida, ripiglia il cammino della Media. Fannosi immenti preparativi da una parte e dall' altre. Creso re di Lidia à nominato generalistimo dell' armata comica. Questa è sconfitta da Ciro Bettaglia di nella giornata di Timbrea una delle più considerevoli

Timbres. dell' autichità. Dono quest' insigne vittoria : Ciro sottomette diversi populi dell'Atia minore dal mer Reso fino all' Eufrate : soggioga la Siria , l' Arabia , una parte dell'Assiria, e forma l'assedio di Babilonia. S'impadronisee di questa superba città all'econnone di una gran feieta, che il popolo e la corte passer solevage in hanchetti a cranale. Le di lui truppe vi entrano dono aver deviato d norse dell' Eufrata a forsa di canali artefatti : ed insignandori nel palatto reale uccideno il Monarca .

con quelli del suo seguito. Ciro padrone di tatta l'Asia , e sempre di concerto con Ciassare , divide la Monarchia in 120 provincie , delle goali ciascupa ha il suo governatore ; nomina tre sepraintendenti che devono risedere alla corte. Si stabihistoria a determinate distance delle poete, acclorché pli ordini del Re siano pertati con dilirenza. Morti Cissearo \$456 548 e Cambiae, Ciro si vede solo possessore del vasto impero dei Persiani. Io questo anno istesso permette agli Ebrei di ritorpare in Giudea , e di riedificare il loro tempio di

Gerusalemme ; in mezzo alle occupazioni guerriere

veglia sopra i soci stati e si fa amare dai sudditi. Fortunato in tutte le sue imprese, si trova sempre coronato dalla sorte, perchè sa fissarla colla prudenza.

Il Monarca di Persia gode in pace de' suni travagli : fa l'ultimo suo viaggio all' età di 70 anoi, Vedendo prossimo il suo fine ringratia pli Dei di tutti I loro favori: rine nisce i prandi , dichiara Cambise sun figlio re di Persia. n dh in appannaggin ad nu altro suo figlipolo chiamato Tanata diversi poverni. Parla al augi fieli dell'immortalith dell'anima, a canpresenta ad casi, che tutte lo loto azioni saranno osservate come in un eran teatro dila vista dell' universo ; finalmente raccomanda loco di temere il giodizio degli Dei e quello della posterità. Muore dopo di aver regnato 36 anni.

Cambise figlio e successore di Ciro sembra un mostro sul trono, che sun padre avea occupato con tanto splendore. Non iscorgest che no insano furore nella sua egodutta. L'adio che padre contro Ammi re d'Ecitto per avereli negati i tributi che purava a Ciro, el'immig ra il diserno di devastare, e sottomettere quel reame Giunto alle frontiere sa la morte di Amasi a cui Santmetico era succeduto ; proslegue la van marcia , riporta une segnalata vittoria su gli Egiziani , e si fa abborrire pe' suoi eccessi. La superstizione accelera la rovina di greete nanala. Gredeti che Cambine " volcola emustar Peluvio d'arrelte, metterce nella prima linta delle sue trunpe una meltitudine di estti , di cani , e di altri animali sacri in Epitto. Per tema di ferire i loro dii, eli Epitfati ni non si difendono , e la piazza è presa;

Il Monarca di Petala volcado soccionare anche l'Etiopia, vi manda spie travestite sotto il titolo di ambasciatori. Il Re di questo paese, che penetra la sua intenzione, li fa partire incaricandoli di portar l'arco suo al loro padrone . e di cantiellarle a moover guerra acli Etioni . gnando i Persiani fossero abbastanza robusti per tendere quell' areo facilmento al par di lui, Cambise acceso di sdegno marcia tosto senza provvigioni e senza sagge previdenze ; è costretto a ritirarel vergoguesamente. Fa tru-

3574 530

Anni

eidare Smerdi suo fratello che solo avea potuto tendere del Mon. Av. G. Parco del re di Etiopia. Sposa la propria sorolla, dopo di ever consultato per mera formalità interno a questo in-

costucco matrimonio i giudici del suo recno. Cambise nel tornare in Persia sa che sleuni congiurati gli avevano dato un succussore. Anelante di vendetta si ferisce a caso colla steasa sua spada ; e libera il mondo da no mostre detestabile. Il quovo re è on Mago, ; un accerdote iudegoo del soglio, che spacniasi pel principe Smerdi fratello di Cambine da lui futto perire, Scoverta l'impostura è trucidato : Dario figlipolo d'Istaspe f l'As-

socro della Scrittura ) uno de' congiurati contro il Ma-

521 go , diviene padrone dell'impera. Dario figlio di Questo Monorce assedie Babilonia che avea inalberato. lo stendardo della ribellione. La disperazione inspira agli abitanti un atroce espediente : esti nuerminano tutte la becche inutili , docce , verchi , e fanciulli. Darie è in procinto di rinugziare, all'impresa, quando Zepiro uno de' priocipali sigoeri Persioni si consacra con una generosità senza esempio per la gloria, e per l'interessa dul

Stretaremma di suo nadrune. Essendosi mozzato il naso, e ferite tutto il corpe, va a rifuggirai io Babilonia, come una vittima della crudeltà di Dario, I Babilopesi gli accordano la lore confidenza, e lo mettono alla testa delle truppe. Egli taglio o pezzi 15milo Persiani in varie sortite. e da finalmente le porte della città nelle mani del Re che

gliene concede tutte le rendite. Il Re di Persia marcia contro gli Seiti. Opesta eazione povera, coraggiosa, indomita, a gelosa della sua indipendenza, l'obbliga a ritirarsi dopo di aver perdute

melta gente. Quindi intraprende una goerra più felice, cotra nelle Indie, e ne cooquista gran parte. Fa costruire una fletta a Caspatiro sull' Indo, che comandata da Scilace approda in Egitto. Fa un' altra spedizione contro l' Isela di Naxo. Artalerne Satrapo di Sardi che la comanda è battuto. Costui temendo il risentimento del Re pel cattivo erito di questa intrapresa , si ribella con altri grandi , n rende indipendenti tette le città della Jonis, Invano sollecita l'alleanza di Cleomene se di Lacedemone : ali Atemesi meno prudenti el' inviano un soccorso di 30mile

nomini. Riconciliatori Artalerne col Ra, gli Atenieri marciano bobra Sardi . p. l'incendiano, I Persiani vi eccorrege, li battone , e li obbligane a ritirarsi. La lega Jonia per nelle acoraggiata s' impedentisse di Bisan-210 , e di molte città marintime , e foren i Cagii, e i Cipril ad abbracciare il suo partito. Dario siperte una vit-

Persiani un odio implacabile. Dario iovia poa numerosa armata in Grecia, ed im- Cuerra contra prudentemente ne affida il comando ad un giovane Per- la Grecia. siano chiamato Mardonio. Questo generale senza esperien-

sa marcia con rapidità, traversa la Tracia, e sottomette la Macedonia : una nel passare cella sua flotta di la del mente Ates, per una tempesta perde 300 vascrili, e 30 mile opmici. Dopo quest' syvecimento i Traci ni armano . attaccano i Permani, e ne fanno strare.

Mardonio vinto e ferito riterna in Asia. Il Re affula il comando dall' armata al Medo Dati , e ad Artaferne figlio del governatore di Sardi. Manda un araldo in Grecia per dimandare la terra, e l'acqua, secondo la formola usitate, per esigare sommissione, Gli shitanti di Egina riconoscono l'autorità del Re di Persia. Cleomene re di Sparto li punisco, e discaccia il suo collega Demarate che abbraccia il partito di Dario. L'avaldo è cittato in un posso. Deti e Artaferne fanno vela con una flotta di tion vascelli. La loro armata forte di ficomila uomini riceve ordine d'incendiare Eretria e Atene. I Persiami s'impadroniscono delle isole del mare Egeo, prendoco e bruciano Etreria, e ne mandano gli abitanti in Persia. I generali Persiani guidati dal traditore Ippia entrano nell'Attica, e giungono e Marotone. Di la minacciano Ateno della stessa sorte di Etreria in caso di retistenza, Gli Atenesi attaccapo i Persisoi che son disfatti ed inseguiti fino al mare; s' impadroniscono di molti vascelli , altri sono incendiati. Gli avanzi delle flotte Pertiene mentano il cano Sumo per corprendere Atene. Cli Atenicti fanno.

15 leghe in un gioron , e giungona a tempe per metter. la loro città al coverto di ogni attacco-Dario furioso per la disfatta delle sue truppe, risol-

toria navale sulla lesa e aestomette totta la Jonia Così finisce dono sei anni one rivolta eccitata dall'ambisiope di pochi amodi, e che fa assocre tra i Greci, e i

MEMORABILI.

ve di marciare in periona contro la Grecia. Una ricolasince accadute in Egitto l'abbliga a sospendere l'assousione del proposto d'vi manda della truppe, e prosiegue ad company de erenarativi della guerra, Prima di allone tanarai de' anni stati . In mercindino di Artabatana ann primogenito, diserra Serse per successure al trans ins

muore indi a poco dopo di aver reguno 35 anni. Malgrado la degisione di Dorio , Serse e Artabasane sottometiono le proprie pretensioni all'arbitrio di Arta-Serse: suo fratello rassegnato gli mette la corona soi cana Il nuovo Ra conferma i privilegi accordati neli Ebrei da' saul predecemon y marcia dentro gli Egiziani , sotto-

metto i ribelli, affida il comando di Egitto a Achemenide

ano fratello , e riteron a Susa. - Serse , adiando come suo padre gli Ateniesi, forma il progette di far costruire sul Bosfore un poute, per farri nessee l'immense presse che vuol comandere celi stered: L'andace Mardonio è dell'opinione del fle, a la incoreggia nelle sue speranse; ma Artabase con se el oquenta discorso combitto l'avviso di questa espoghese cortegiano. "Sure ostinato nel me disegno fa alleanza co' Cartaineri : "questi premettono di attaccare co' loro allesti i

Charlista Signification in Italia. . Il re di Perita alla testa di tutte le nazioni dell' Oriente. ed i Cartaginesi accriti da quelle dell' Occidente si precipitano sulla Grecia, e la minacciano di una totala

distrusione "Requitari l'armata di Persia lango in cesta dell' Elesponto, Serse fa mettere il suo trono sepra di an'altura per godere con orgoglio dello spettacolo de'anoi vascelli, che covrene il mare, a delle innumerabili trunce che incombrano la ierra. Indi tutto ad un tratto verma un torrente di lacrime pensando , che di tanto miglinia di nomini , tra lo spazin di 100 anni , non ne resterebbe

neppur nuo. Artabace penetrato da questo sentimento gli dice con franchezza, ch' essendo la vita dueli nomio out breve, i he dovrebbero piuttoste pensare a renderla falice, in vece di abbreviarie con tanta gacrre inutili ed inginate. Gh songinnge esser quell'intrapresa impredente, nel gran numero di truppe, che alcun paese

pon potrà andrire .. e per la quantità di vascelli , che alcun porto non potrà muttere in sicure. Serse non siegue che le sus opinione, e la costrure un pente di hattelli sull' Elesponto dell'estenzione di un quarto di lega. Questo è rotte da una violenta tempusta. Eurioso il Re comnada di darri Joo colpi di sterza al more, e di gittarviai delle entena di forro per poniso ed arrestare la ma baidanan. Fe quindi costrure altri dee ponti, uno 35,3 mer l'armata . l'altro per mis equipores. L'acceptio tra- Seres invote versa l'Elesponto i al suo pastenzho dara sotte giorni. La Grecu. ed entra in Tracia : la flotta siegue la costa. Serse gianto all' imbaccatura dell' Ebro fa la givista delle sue trucpe . che ascendono ad un miluone, ad Sannala samus. La ana flotta si compone di 1200 vancella da guerra , ultre quelli di samplice trasporto, Opesta ingunerabile arrusta

gianta elle Termopoli secende a idazominoni Giunita 610 nomini, senta calculare eli schurri, si cunneli - i vivandieri . le donne. Il numero delle nersone . clm stoguono Sersu ( secondo Erodoto a Pintarco ) ascenda a cinqua milioni a43mila 220. All' annunzio della mercia de' Perstani , Lacodemone ,

a Atène domandone soccorso de per tetto, I popoli della Grecia lo premettopo: ma molti per timore prendono il vargognose partito della sommissione. Per disputare a' Persiami l'enteste nella Grecia , un corpo di truppe necuna il defilate delle Turmonuli tra il monte Octa, a la Focide, Lenuida re di Sparta comanda i Lacedemoni, Tutte le force rinuite della Grecia ( accoudo Pantinua ) non oltrapassano 11200 uemini, de' quali ámila sono is positione elle Termopoli, Serse, dupo di aver tentato di guadagnar Leonida con doni e promesse, gli ordina di departe le armi. Il re di Sparte con fiererza gli riannude di venire a prenderle. I Medi attaccano i Greci a son battuti i somila guardie del re di Persia chiamata el immortali tentano un nurve attacco , e sorniacciono all' istessa sorte. Un perfido Tessalo indica a Persiana un sentiero, pel male cirar potevano la montanza. Leonida 35, f informato di queste movimento rimando ali alleati e Combatimente resta nel defilato can 300 Spartani: dono un saguinoso alle l'errapeli. combattimento son intti ucciar, transe uno solo, che sal-

Vatoti in liparta è trattato come vile dat suoi concitta-

# AVVENIMENTS

Anni dini. Serse perde somila saldati in questa azione, e due del Mon.Av.G. de' apoi fratelli. I Greci indi a poco riportano una vittoria navale: malgrado questo vontaggio la loro flotta si ritira u Salamina. Sersa si avanza, n devasta tatta la Focide. Vnol asocheggiare il tempso di Delfa ; una spaventevolo procella ch' egli preude come mioaccia degli Dei lo frastorna da questo disegno, Marcia sopra Atene: gli abitanti abbandovano la citta, a si ritirano sopra i loro vascelli. Serse entra senza ostacolo in Atene, brucia la cittadella e manda a Susa un immensa quantità

di quadri , di statue e di altri effetti preziosi. Iedi attacca la flotta Greca presso Salamina, e guarda la battaglia dall' alto di mea montagua, I Persiani dopo un osti-Disfatta navale nato combattimento son disfatti da Temistocle. Serse teprestoSalamina mendo che la flotta Greca andasse a rempere il ponte del Bosforo, prende la risolazione di ritornare in Asia lasciando 300mila uomini a Mardonio per sottomettere la Grecia. L' armeta Persiana mancando di viveri , pe' cattivi alimenti, a per la fatica soffre la peste cha na distrug-

ge gran parte. Gli avaori della flotta Persiana si erano ritirati a Cume in Eolia. Serse arrivaodo al Bosfore trova il ponte totro de una tempesta, e vedesi obbligato di traversarlo in una piccola barea, Mardonio dopo la sua partenza propde i quartieri d'ioverno iu Tessaglia, a nella seguente primayera marcia in Beoxia. Gli Ateniesi rifiotann nau indiguazione le sue offerte, e gli fau sentue che sarso ecmici de' Perriani fintanto che il sole Illuminerà la terra.

Mardonio furioso entra nell' Attien. Gli Atcoicsi abbaodopana per la seconda volta la loro città. I Persiani distruggono in Atene tutto ciò che le

fiamme avevano risparioiato l'anno precedente. L' armata Greca forte di Comile numini riporta de'vantaggi, e a incammina verso Platea. Il generale persiano 3535 450 l'insiegne, e l'attaces, credendo questo movimento una fuga. La battaglia è sanguinosa. Mardonio vi è neciso. Il solo Artsbare con fomila memini giunge in Bisanzio . e passa in Asia. Nello stesso giorno della battaglia di Platea , la flotta Greca attacca quella de Persiani : questi ritirano I loro vascelli a terra presso la città di Micale. I Greci sbarcano sulla costa, e li bruciano. Dopo

opesta vittoria tutte le città della Jonia si rivoltano contro la Persia, ed entrape in confederazione co' Grecia Serse avvertito in Sardi di tali disfatte, si allontana dalla costa , e si ritira a Susa, Quivi la sua debolezza , le sae disfatte, e soprattutto le crudeltà della regina Amestri moglie di lui cecitago l'odio, ed il dispresso de suoi sudditie Per colmo di perfidia vuol disfarsi di Dario suo fieliuolo. ed ordina ad Artabano generala delle guardie di ucciderlo. Ovesti dopo di aver differito per qualcho tempo l'esecusione del barbaro decreto, associatosi con Mitridate uno de' grandi uffiziali , preferisen di uccidere le stesso Monarca, che va a trafiggere di cotte nel suo anpertamento. I due omicidi all' istacte vanco a trovare Artanerse terao fielio del morto Ro, e gli dicogo che Dario avea assassinato il padra, e voleva disfarsi auche di lui. Il giovane Artaserse furibondo di collera corre all'appartamento di suo fratello n'i necido. Artabano profittando dell'assenza di Idaspe, oui sarebbe appartenuta la narona, 353; di concerto po' suoi amici dà lo scettin ad Artaserse nel- Artaserse. la speraora di rovessiarlo dal tropo. Artaserse , scoverta la trama di questa cospirazione, fa morire Artabano, n si consolida sul troco con quest' atto di giustizia e di vigore.

. I figli di Artabago alla testa di en gran partito prendono le armi per veodicare il loro padre : daono una battaglia ad Artaserse : vinti, son condannati a morte coi loro complici,

Il re di Persia marcia contro suo fratello Idaspe, e lo batte intigramente. lo questo tempo Temistocle Ateniese esilinto dai enoi

icerati coocittadioi trova asilo presso Artaseran, Gli Ateniesi comandati da Cimone attaccano i Persiani e riprendono tutto le mole rimaste sotto la dominazione di essi : eli scacciano delle costo della Grecia, a distruggogo le loro flotta all' imboccatnya del fiume Eurimedone. Artaserse inquieto de' progressi de' Groci , da ordine a Temistocle di marciare con no armata contro Atene. Questo grand' uomo non volendo mancare di riconniccosa ai Bn , no tradire le san patria, si avvelena, Artaserse dal suo coraggio giudicando di quello di tutt'i Greci, non ispera più trioclare di tanta virtu, e rinuezia ai suoi progetti d'invasione sepra la Grecia.

mattaclia di Platen.

#### MEMORABILE

Qualche tempo dono eli Egisi riconoscogo loaro per loro re e col soccorso degli Ateniesi scuotono il gioge de' Persiani.

L'anno seguente Artaserse fa marciave in Egitto un'armata di 300mila uomini aotto il comando di auo fratello Achemenido, cho vi è battuto, ed ucciso. Gli avanzi dell'armata si ritirano a Monfi, ove sostenesso un sasedio di 3 anui. Un'altra armata comandata da Artabaze. o Megabise marcia contro gli Egizi : essi riportano ena gran vittoria sopra Inaro e gli Ateniosi.

Inaro va a rifuggirsi a Biblos ove è prese dopo ma lunga difesa. Tutto l'Egitto si settamette. Un principe chiamato Amirteo resta solo indipendente in una contrada inaccessibile cen un debole partito. La flotta de Parsiani distrugge sul Nilo quolla degli Ateniesi.

La regina Amestri , inconsolabile per la morte di suo figlio Achemenida, ottiene dal re di far crocifiggere Inero , malgrado che nel rendersi , Megabise gli avesse eccordata la vita. Agli altri prigionieri vien troncata la testa ad intigazione della stessa Regina,

Offeco Megabise per la violazione del suo trattate, riunisco dello truppe pel suo governo di Siria, e marcia contro il Mounres, malgrado di avero sposato la di lui sorella Amiti. Osiri generale delle truppo di Artaserse è visto e preso da Megabise, che generosamente glielo rimande. Dopo un' altra vittoria Amiti riconcilia il fratello col suo marito.

Artaserse disposto como i suoi predecessori a favorire 462 gli Ebrei manda Esdra o Neemia in Gerusalemme, per ristabilirei il culto del vero Dio.

3537

Altra flotta Persiana è buttuta presso l'isola di Cipro da Cimone nel condorre 50 vascelli ail Amirteo in Egitto. Le vitterie di Cimone fao temere al re di Persia nuove disfatto e più graodi sventure. I Greci da un'altra parte ignorando la morte di Temistoele, credono che egli venga ad assalirli alla testa de Persiani. Tale reciproco

terrore fa conchindere la pace dono una guerra di 50 auni: Verso questo tempo l'Attica è desolata da una terribile peste che si comuoica jo Persia, e vi cagiona grandi disastri. Artaserse vuol far venire presso di lui Ippocrate di Coo : questo celebre medico rifinta le ricchezzo e le dignità offertegli, per consacrarsi eschuvamente al servizio del suo paese. Il Re adegnato, per otteperlo minaccia i compatriotti di lui; essi gli rispondono di non temerlo più di Dario o di Serse.

I Lacedemoni nella guerra del Peleponeso domandono l'alleanza de Persiaoi. Artaserse invia loro un ambasciatore, ch'à preso a condotto in Atene. Gli Atenesi, dono di averlo ben trattato. la rimandano con alcuni loro incaricati a negoziare cella corte di Persia. Costoro nello sharcare in Eleso, sapendo la morte del Re, ritornano in Atena.

Artaserse avea reguato fo anni, Serse il solo figlio che 3580 avea avuto dalla regina gli succede. Lassia se altri figli delle sue concubine, tra' quali Sogdiano, Oco e Arssto. Serse H. regna 45 giorni , che passa nelle dissolutazse. Eucodosi addormentato ocli uscire da una fosta .

Sogdiano entra nel ano apportamento coll'essues l'atnacia. l'assassina e s'impadrenisce della corona. Sogdiano pospettoso e crudele trama sul trono: da

per tutto erede vedete delle cospirazioni. Oco di lui fratello non va esente da suoi sospetti. Nel disegno di disfarsene, lo fa venire a Susa; ma ponetrando questi la sua prava intensione, pubblica altamente di voler vendicare la morte di Serse. I grandi o l'ormata si dichiorano per luie vien proclamato Re. Il vile Sogdiano, che avea saputo assassinaro, nos sa difendersi, e si sottomette al fratello; questi indi a poco lo fa morire dopo un regno di 6 mesi. Oco padroue dall'imporo prende il nome di Dario;

il popolo v'aggiange quello di Noto, che significa da- Dario Noto. starsio. Questi non gode molto tempo del trono. Suo fratello Arsito, sostenuto da Siri comundati da Artifio figlio di Megabise, si rivolta contro di lui. Dapprima la fortona è favorevole al ribelle : riporta des vittorie sull'armata reale; ma in un terzo combattierente le sue truppe lo abbaodonnoo, e lasciano Artifio loro generale nelle catene de Pertiani. Dario vuol farlo morire : Parisatide sorella . e moglie del Re lo consiglia a trattarlo con elemenza, cudo ingannato Arsito con tale moderazione. Oucsto priocine capitola e si rende. Dario vorrebbe salvarlo, ma

la crudele Parisatide lo determioa a farlo perire con Artifio, Altra rivoluzione suscitata io Lidia dal governatore di quella provincia, è prontamente repressa.

#### AVVENIMENT

Anni

del Mon.Av.O. Un cunuco di Dario chiamato Artoxaro concepiace il progetto di ucciderlo per montare sul trono. Parisatsde scovre la trama, o lo manda al supplisio.

In questo tempo i Medi si sollevano per iscuotere il giogo de' Persiani: son battuti, e sottomessi.

Una rivoluzione più pericolosa si manifesta la Egitto. Amirteo esco dalla soa ritirata, si fa dichiarara llo, e

sesceia i Periani da' soci stati.

lotato i delitti di Pariastide, ed i suol intrighi conducono nella famiglia di Dario move dissenzioni. Questa Regina favorisce uno de'ussi tigli chiamato Ciro, ed ottino
per esso il governo dello finolisee della Greccia. Il giovano
principe pieno d'angoglio, e d'ambisione; per salire sul
troso, prepara, col favore della madre con trivolt. Da-

tio ostocendo i dritti di Ariace soo primogenito, lo dichiara successe al trono, e nichiama Gro presso di se. Altre tragiche seene si veggono nella famiglia di Datie. Teriescheme tezto figlio di lui uccide la sua sposa figlia di Parisatide di nomo Amestri, per riposare Bozano scretta di Statis: meglie di Artaesre. Il Monarca vuol punire il colpavole principa; questi si ribella ed è assatianta da una forestis. Persistife fi trecidira Berezlanta de una forestis. Persistife fa trecidira Berez-

ne e tuita la sua famiglia, ad eccesiono di Statira. 3509 405 Dario termina la sua vita dopo di aver reguato 19 an-Ariastredica- ni : Artace eol nome di Artastre occupa il troco,

A questo principe si di il nome di Memuone, a causa della sua prodigiosa memoria. È consacrato da maghi nella città di Passarata.

note critic di Pangueta.

motte critic di Pangueta.

pière l'orniche propatto di aericipor suo fraziolo di lempio, a momento in col Inserebbe la sua verte per richiester quelli di para Core loro voli. Souverzia di consistenti per di di para Core loro voli. Souverzia di consistenti per si per si

giando il lido del mare.

Abbecche Giro nascondesso il suo diseggo (confidato al solo Clearco) per tenere u bada Artiserse, e per noo far comprendere ai Greci che volcra condurli nel centro dell'A-

sia; il Ra è avventito in Sosa di tal movimento. Questa meticia sparge l'allarme cella corte di Persia, o si crede cha Parisatide por segrete intelligenze col figlio sia la principal causa di questa guerra civile.

Ciro si aranza a gran giornato, Giunta l'armata in Tarso i Greci non vogliono proseguire la marcia. Clearco ha bisogao di totta la sua abilità per calmarli.

fodi a poco Ciro dichisra francamente che audava ad attaccare Ariaserse. Qoesta dichiarazione eccita un tamulto, ma le sue magaliche promesao esugiano la tristessa in gisja, ed il malconteuto in isperaoza.

L'armais arriva a Canaxa. Cire cea n'abuila nomini si avana is disordino, e accele sopremetere Antasera; ma questo Monarca trovasi alla testa di an miliene e zoomila comisi, e 150 carri. A Giro quasi manca il tempo di fermarsi in hattaglia: Clearco le consiglia di bon compronateria nella macchia, e sunterensi dietre i battaglienu Greci. Il principe gli risponde che al momento in osi vuol direcipie Re, neo può mostarsi indegno

di esserio.

I Greci dapprima mettoon in fuga i Persiani. Ciro vedendo che Artaserse faceva un movimento per prendarla in finneo, si precipita verno di lui, o lo raggiunge. I due fratelli ai hattoon cerpo, a corpo; Artaserse è feritosnel suo fierros uocido Ciro. Mente Artaserse riporta conBstinglia de Connect MEMORABILI.

sta vittoria, e mette in rotta l'ala dritta de' auoi nomici, i Greci prosieguono a battersi, Fino a questo momento ciascuno, ignorando la morte di Ciro, attribuisce ad

ambe le parti la vittoria.

I Gencei ordeolo di principe impegnate sel insegnire il sancice, rimeareas il sonabistirento. La totte spora le sancice, rimeareas il sonabistirento. La totte spora le sancice pri rimento della sorte di Circe, e per initame lore di deporte le anni. Epino gli fina sonaberre, chi na la vitale para il silazio, in sarcicibato fediologosi, in an il vanda per all'asti, in sarcicibato fediologosi, in serio si vanda per all'asti, in sarcicibato fediologosi, in consentato della sonabista di proportione di proportione della sonabista di proportione della sonabista di proportione di

Tissferue invita i capi dell'armaia Greca a venire presso di lui; quelli che vi si recano son trucidati, ed a Clearco condotto lo presenza del Re, vien troncata la testa. I Greci superstiti alla battaglia sono al namero di 10

mila: essi elegenos altis ississil, e bezandos tutti jone.

mili:
Questo alale ed eloquante generale risainissi il coragio de nuo comparienti il, ricordando leno le giornate di
Ralmina e di Plates. Marciano in due cultone, metteda net menso qual pochi laggal, thoi eversos comeva-

battono le rruppe di Tasfarua nel pessaggio ad definiti, Antacciati udili mercita, varistati da larghi fiomi dei Antaccia udili mercita, varistati da larghi fiomi dei chiligati talrelita a marciare appre primare ceveres al merc; ja leon contensa semonata tutti gli ottocoli. Gisuali finalencia sulla view dell' Arassa tuevase diversi popoli proporti della propositi della propositi

riuniscopo presso Pergamo si Lacedemoni che marciana centro i Persiani. Questa ritirata dura 93 giorni. Intanto Parisatide irritata per la morte del figlio, e gelosa del credito di Statira sua nuora , l'avvelana. Arta-

Questo monarca vince i Lacedemoni, e fa la guerra ai Cadusicoi verso il mar Caspio, dove mostra molto coraggio e costanza : ma il valore degli abitanti e le difficultà del paesa gli fau perdere la maggior parto della sua armata. La fine del regno di Artaverse è turbata dallo cabale de' cortigiani. I grandi prendeno il partito de' fieli di lui che pretendono alla successione. Esti avevane avuti 150 da 350 concubine . e 3 da Atona ana modie. Dario . Arianne, ed Oce. Per arrestare tutti el' intrichi discena per suo successore Dario primorenito, e lo dichiara Re. L'ingrato figlia volcado godere di tutta la possanza cornice contro la vita del padre : questi, vennione in comuzione. le la perire. Oce il terzo de' fieli di Artaxerse aspirando altresì alla corone fa morire suo frasello Ariaspe. Opesta apove afflicioni affrettano gli estremi giorni di Artaserse che munre dopo 45 anni di regno. 3654

Artaures Ose tien celata per âneir mas la moste del Antaure Congenieure, ende meglio rasaduri est tenno. Georgiuse, entre per a la constanta de la constanta de la constanta del la rigia. Una del ali sai cen un orte sani figil e anpai, en trasdata. I principali Peritani intenuence la stentaria, en la constanta del la constanta del constanta del respecto del constanta del constanta del constanta del raspeta del forma sur partico selle. Coppelacia, a sella Paligania. Oce mosta degli ensusian per unciderlo ta convenit, Datamo la porter con la constanta del constanta d

Ose marcia contro l'Egitto che esta risbellato. S'impadronisco dell'Isola di Gipro costruppo i Sidonia imter fusco alla loro città, prende Pchasto, ed toretha tundella sa accheggio. Dopreda i tempo, sociale Il Bise Api, che fa maggiere a' suos diffizità in um fetta, rappiere iltimi della raigicine, q gli assali della Mongarcha. Il principio della dispersa della di pattere sidenarset il misore figlici di Attassere dope di aver fatti pefarate il misore figlici di Attassere dope di aver fatti pe-

rire tutti gli altri. Arsete regna soli due anni. 3640, 355 Dario Codomano discendente da Dario Nota, a fi- Derio Codom,

3656 3Gn

### AVVENIMENTL

elio di Arsami, e di Suigambi riceve la corona da Badel Mon.Ar.G. goa. Questo perfido ministro non avendolo trovato debole, come lo credeva per poterlo governare, risolve di avvelenarlo. Il Re prevenuto del suo atroce disegno dissimula, e l'obbliga a bere l'apprestatogli veleno.

Verso questo tempo Alessandro il Grande aveva incomiociato le sue conquiste in Asia, Dario marcia in persona contro di lui alla testa di un armota di ficomila uomini e esa pomposi ed inotili apparecchi. L'esercito di Dario è intigramente disfatto in tre differenti 336 giornate, al Granico nella Frigia, verso lo stretto del monte Tauro , e presse la città di Arbella. Nella seconda azione, non meso terribile della prima, Dario è contretto a fuggire col favor delle tenchre prendendo l'abito, ed il cavello d'un suo acudiere. Cella sua armata

perde anenra la madre, la moglie ed i figli, che dal

vincitore son trattati con somma generosità. Nell'ultima giornata resta per longo tempo incerta la vittoria tra le due armate ; finalmente ai decide per Alessandro. Dario io preda alla disperazione si ritira nella Media. Alessandro lo insegue, Besso governatore della Battriana vuol ferzare questo sventurato principe a montare a cavallo, per fuggire più sollecitamente; ma siccome ei ricusa di farlo, gli dà la morte, R Monarce spirante chiede dell'acqua che gli vien recata de un Macedone nel suo elmo. Dario incarica costui di assicurare Alesaandro della suo riconoscenza per le bonth usate verso la sua infelice famiglia, e direli che muore per mano di coloro che avea ricolmati di benefizi ; e che se lo vesdicherh col punire i auoi assassini, farà la causa de' Re. Così finisce la vita di questo principe, o termina in lui l'impero do' Persiani.

UOMINI CELERRI

Assiri

2234 Nembrot, 1322 Belo l'Assiro, 1264 Nine primi Re Assiri 1315 Semiramide. 1173 Ninia. 267 Sardanapalo

Seconda impero Assiro.

## Reeno de' Medi.

617 Astinge. 582 Cinsure 2. ) at

Belesi, o Nabonasar re di Babilonia 747 Teglat-Falser, 728 Salmanasar, 714 Sennscherib, 710 Asseradon, 668 Naboccodones, t. 626 Nabopelassar. 68; Fraorte, 66e Ciassare

605 Nabuccodeneser 2, 562 Nabonid e Baltassar Persioni.

538 Ciro. 53e Cambise. 511 Dario 1. 486 Serse Zoroastro, Zopiro, Mardonio,

475 Artisterie Longimano. 474 Serie 2. Sogdiano ( Artisto. Arbifo. Giro il giovane. 424 Dario Noto, 405 Artis. Memonoc. 360 Artis. Oco ( Extrato Arbifo. Giro il giovane. Artabare, Megabise, Achemenide 358 Arsete, 355 Datio Codomano oltimo re di Petsia. Sisigambi, Besso.

## GOVERNO, E LEGGI.

Le stesse tessère che involveno i fatti de' primi popoli dell'Asia non permettuon conoscere la vera forma del lors governo. Sembra però che questo tendesse al dispotismo. Solamente ci avveret la storia che nella Moanchia de' Persiani l'astoria del Re era limitata da na consiglio di sette magintrali potocii e rispottabili, soninii dallo Stato, e che sensa il roto di essi; il Monarnii dallo Stato, e che sensa il roto di essi; il Monar-

na niente poteva decidere.

L'impero periaco era diviso in 120 governi affidati a de' astrpti, che li amministravano sette gli ordini di tre ministri. Travaria ine fatil periani un tratto che dovreb-be convincerci della moderazione del loro gavorno, rei fatti non provasare il contariro. Un ufficiale della corona era incaricato di avegliare il Re ogni mattina, e dirgli: ponsa hen oseguire il fuencio i e doverei, che Orumanzo a hen oseguire il fuencio i e di doverei, che Orumanzo

ti la imposto mettendoti sul trono.
Il principe per la vasità do anoi stati inviave de commissari que invigilare sopra tutte le parti del governo: questi reniven chiamati gli nochi, e le precchie del Re.

Per questi pupoli, la sicrie non parle di leggi sagei fine a Diojeo, prima giodeo, e quicidi red dei Augei di presenta per sui a prima prodeo, e quicidi red descencio della per sui a prima di dictio e il necessori di che leggi setta il regno di Dario figlio di liaspici le no leggi setta il regno di Dario figlio di liaspicio le non leggi setta il regno di Dario figlio di liaspico le non leggi setta di regno di Dario figlio di liaspico le si leggi setta di regno di Dario figlio di liaspicio le leggi setta di regno di Dario figlio di liaspico le leggi setta di regno di Dario figlio di liaspico le leggi setta di regno di Dario figlio di liaspico le leggi setta di regno di Dario figlio di liaspino leggi setta di leggi setta di leggi setta di setta di leggi setta di leggi setta di leggi setta di setta di leggi setta di leggi setta di leggi setta di setta di leggi setta di leggi setta di leggi setta di setta di leggi setta di leggi setta di leggi setta di setta di leggi setta di leggi setta di leggi setta di leggi setta di setta di leggi setta di leggi setta di leggi setta di leggi setta di setta di leggi setta di leggi setta di leggi setta di leggi setta di setta di leggi setta di leggi setta di leggi setta di leggi setta di setta di leggi setta di setta di leggi setta di leggi setta di leggi setta di leggi setta di setta di leggi setta di l

Le leggi de' Persiani eraco severe : elleno rigue-devano principalmento l'educazione. La statu educava la giovenir in nomane, e s'incaricava del outrimento, degli studi, de' gastighi ec.; tutto ere regulato dalla legge. I curantetti vivexano di nano. di ereccioni ed accus. I lore maestri si occupavaco più del cuore di esti, che del loro spirito; e come si volevano formare degli nomini, e son de sapieuti, imparavano più la morale cho le lettere. Uscivano dalla claue de' fancialli nel 12 anue , e nel 25 entravano in quella degli nomini. Nell'età di 50 anni, esentati dal servino militare, potevano pretendere ai posti di giudicatura p di amministrazione, dovenda però passare successivamente per tetti i gradi. Le giustinia era riguardeta come la prima virtir, o l'ingratitudion come il più grande de' vizi. La legge non accordaya il drittu di grudicare pli gomini che atta vecchiaia: i Re rendevane talvolta esas stessi la giustizia. Cambian condannò a morte co magistrate convinto d'iniquità : lo foca acorticare, ed il figlio che prese il posto del diegraziato padre, fe obbligato di sederzi sulta pelle del giudice prevaricatore

No si applicava la pena di morte, she si residitivi. Una legge autica preibiva el priocipi il punire espiralamente una primo dellim. Si emacettevano ari giudigi i servizi una primo dellim. Si emacettevano ari giudigi i servizi preceduti allo Stato e le buone azioni in compenso de' de-litti commessi, e madrivasi il principia, che toltene un prieciali sumero di misitta turarei, che appognosa sempre prieciali sumero di misitta turarei, che appognosa sempre un precedura di supplicationali della superiori di suma canodia-va i meriti di una risa vitenza.

Il diritto di vita, e di morte che i podri averano se' loro figli, eta 'temporato dalla inibizione di farine uno per colpe lievi, e per un delitto onico. D'altronida niccome i figli presso questi popoli rispettavano infinitamente i lora geolori, poebe occasioni vi ereno di eserciare tal ditte ticumano. Ciò che è più singolare, riputavasi imporsibilo nella natura il particidio, a è vi

era una legge contro un tal miafatto.

So dobbiamo prestar fede alla Ciropedia, la legislatione de' Persiani tendava meno e pumere i delitti, che a provenitti, sunivando l'orror del visio, e l'amore della vari-

# ARTI, E SCIENZE.

AGRICOLTURA.

I's egicoltus er a norsta, e promosa porso l primi popol dell'Aui. Ripatrarai quiri o mento religiono il senosher il seno della terra. Si reudera conto el Soviano nod el modo col'essa era colivira, si puniva la negli-gena, o si premiava l'attività degli agnoclori. Il Re di Peris in su giovo dell'anno magnizano con cesti. Giro, per conrare l'agricultura, l'avolo egli desse so' campi, pinto melli alba est attitutati.

Mills dies di'est foriron da tempo immemoriale in Antira el le Bibliolin. Millis consiens upulmente in Antira el le Bibliolin. Millis consiens upulmente del Gerei. Al le Bibliolin de la Carte del Gerei. Quest'utiono segioneg ette il mente fii 17 statis finto linigipe da Secularion per propresentale, la matua d'eso di Gereiale di Alexa, o O di la referata mi 18 de la consienza del consienza d

CHERRY

La Mespotamia situatu tra il Tigri, e l'Edirise in uso de più nei ciura della Tera, i la soli dell'accioni su con del Tigris qui la soli dell'accioni su capitali della della Tera, di Astronomia, malgrado la presenta della Astronomia, malgrado la presenta della manta del malgrado del malgrado del della del

noti; e far l'anno di 365 glorni, a cui agginogovano pure la cioquè cre da leuni mittuti di più; e minarare la circonferenza della Terra. Una torre ceccha nel cesatro del tempio di Belo serviva loto di ouservaterio. Ad essi si attribuice autora l'iovenzione de quadranti solari, e de' quali pirlasi nella Scrittura a' tempi del re Essebia.

Mole altre cognizioni si attribuliccon a questi popoli. Dutesi nel dimostrare che si sistema di Mallebranche circa le idee sia fondato sull'autorità de' più bei geni dell'antichità come Pitagora, Parmenide, Erachio, Democrito, Platone e S. Agostino, fia caservare, sull'autorità di Proclo, che l'opinione del meotovato filosofo sia derivata primieramente dalla secolo caldsico.

So la dottrina de' Caldei è diversemente rappresentata da vari antori, ciò easce, perchè non si accordavano fra ossi lo loro scuole, e che uoa particolare opinione nigliasi tavolta per la dottrina generale. L'argomento più serto che ci coovince della onitura de primi popoli dell'Asia l'è quello di aver ossi conservati degli annali di quanto succedeva di più rignardevole nel loro passe, Bereso ( Caldeo ) nella storia della stra nazione avova seguite, dice Gioseffo, delle memorie aptichissime del suo paese. La Scrittura parla degli sonali di Persia sotto Ciro, e sotto Dario. Ester fa vedere lo stesso use sotto Assuero. Diodoro di Sicilia asserisce che i Caldei facevono ascendere le loro oaservazioni astronomiche sino a áraono anni. Cicerone non ne ammette che 4-0000, Epigene citato da Plusio 72000. In fine Beroso e Cniodemo appreiso lo stesso autore ne contano 480000. Anitotilo curioso di aspere il vero su questa pretesa antichità, pregò Callistene, ch' era allora in Babilonia al servizio di Alessandro, di mandargli tutto ciò che avesse trovato sopra questa materia di certo. Callistene al' inviò delle osservazioni calesti di 1903 anni:

Abbenchè tali numeri d'anol tiano eccessiri a segor, che Giorrone condanea in ciò i Caldai di follia, di vacità, e d'imprudenza; tutto prova però che non solamente coltivane casi le scienza, m'ambiyane accors trasmetterno la memoria alla posterità.

### RELIGIONE.

I Babilonesi o Caldei adorarono gli astai. Il popolo li riguardava some divinità, ma gli uomini istratti li sepponeveno governati da uno spirito divino. Davasi al sole il nome di Belo, e quello di Nebo alla luna.

Da ue con fatte culto nascer devera l'opinione she gii satir avezzo nua necessira influenza al destino, e sulla condotta degli consisi. Di qui chba erigine l'artologia gludistria, scienca senarda, che da secordoi si pose in situna con premura, perché loro assicarorea un impres sull'animo del popoli. Apper volera la Pavenire, liberari da mali minacciati, o procurarri i beel secondo de la consistenza del mali minacciati, o procurarri i beel secondo del mali promotte-reas nel rocali.

Secondo le favole di alcuni Greci credesi volgarmente che i Persiani adorassero pure il sole e gli astri . sonchè il fooco e gli elementi i ma generalmente si conviene che il loro culto era il meno enperatizioso tra totti quelli del centilesimo. Gli Etamiti degni fieli di Sem avavano conservata e trasmessa le gradenza di un Dio union, Essi nel sole adoravane il auc troco, nel focco la sua immagioe, negli astri i suoi ministri , negli elementi i anni benefizi: eli davaco il nome di Mitra. Rigettavano i simulacri . eindicandoli todeoni dell'Ente invisibile : detestavano le auperatizioni del Subetamo , cioè l'idoletria de' Caldet. Il celebre Zoroastro pop solamente fo il legislatore dei Persioni, ma purgò ancora la loto religione dagli errori che vi aveveno interito i Sabei. Le seene di consta dote trina era di spiegare l'origine del mete, in maniera che Dio noo no apparisse l'autore. Secondo i Persiani il buen principio. Ente supremo, eterno, indipendente chiamato Oromanao, avea creato la luce a le tenebre : Arimano, il cattive principio, traeva la sua origine dalle tenebros o benehè opposto in ogni cosa alle mire di Oromanau, ci contribuiva seo malgrado alla gloria di lui. Ammettevano che questo conflitto de' dua principi dovove durare sino alla fine del mondo : allorchò i morti risorgendo , farebbero separare la luce e le tenebre , con

uvere i buoni ed i malvagi la sorte da loro mezistata.

Il Sadder, actico libro sacro persistan, che dal dotte
Hyde si è fatto copposero in Esrope, sacchiudeva idee
sublimi consiunte a regole eccellenti di morale.

Son degni di osservazione i seguanti squarci di un libro intitulato lo sepienza di tatti i tempi, e che le storie erientali attribuiscono ed uo notico se chiarnato Usaoy, colabre per la sopienza, e per diversa invenzioni.

s I grau Re sone dii septri la terra, tato asperici in postanza, in spatinza, e lo basidi la rimanustre degli nomini, quanto Dir è nd cesi superiore. La loro elevasione non dere potenti i estitate con eggore i sudditi. Il tuone reav volte conoreggia, ma di colo rilace cissem giorno. Per una tet di vendetta, Dio si pogga sonità rippres di Perenti del Constanti del

e in poter tero il restaurta ec. s

I devert processis : \* Magho : a teacristat seron o despit di son stato di vetta fista per dei l'empine o come à predimi. Esce obrat del precessi e conservati di commo particle. 1, Egi de preservati di esqui bruttura, perchi Dic I Tia que de preservati di esqui bruttura, perchi Dic I Tia na coma l'imminere dell'Osmpotene, per distribuire a poversi il tribuire pagna dal rechi. 3. Esser deveren ano solte esquisione della legge une solo, mis tiutti le seissar, sessori dell'amento al manuerar total cellent, e seissar, sessori dell'amento al manuerar total cellent, e seissar, sessori dell'amento di manuerar total cellent, a si discertare la verità dell'ereze. 5. Dec non tenne che Die a non estato chelli dill'ereze. 5. Dece non tenne che Die a non estato chelli dill'ereze. 5. Dece non tenne che Die a non estato chelli dill'ereze. 5. Dece non tenne che Die a non estato chelli dill'ereze. 5. Dece non tenne che Die a non estato chelli dill'ereze. 5. Dece non tenne che Die a non estato chelli dill'ereze. 5. Dece non tenne che Die a non estato chelli dill'ereze. 5. Dece non tenne chelli dill'ereze. 5. Senhore alphane anne chelli dill'ereze. 5. Senhore alphane anne chelli dill'ereze. 5. Dece non tenne chelli dill'ereze. 5. Senhore alphane anne chelli dill'ereze. 5. Dece non tenne

describuete prese questi popili i secretori formeraco una classe distinto degli dine circhia; venues parimente l'icco interessi a petra, di sei eraso sassi gelosi. Depostra, della rigiquite e della sectiona, andati di aversal, venoti dei papella; seventas laborateus del ben paficialità della comparazione del la comparazioni della considerazioni di interessi alla considerazioni della considerazioni di interessi alla considerazioni di la considerazioni di interessi alla considerazioni di considerazioni di considerazioni di fanteri, la superstatione consucrate gli errori di ristilità dalla colora di la considerazioni di di fanteri, la superstatione consucrate gli errori di ristilità dalla colora della consucrate di considerazioni di fanteria, la superstatione consucrate gli errori di ristilità dalla colora e della colora prospere sali viviri.

### COSTUMI. E MILIZIA.

COSTUMI.

Il Candis , secondo Luciano , ore color di porpora. Giustino ci fa sapere che Semiramide foce prendere ai Medi l'abito degli, Assiri , e Ciro lo fece quindi adottare ai Persiani.

The stabilit de Bablisonai consisterano in due teniche, una inferiere di lio cel se sondere fino o 'piciti, la supniver più cetta era di lara. Indestavano un piecelo name collectionate del consistera consistera in su mattro al di nopra della loro lampe capellatura. Cascuna rattro ancello nel quale cent ceico il suggitti proprito, ed in mano portave una canna, la cui siremità narecura sera una necesa del consistenti del conperti, cei mano portave una canna, la cui siremità nacesa del consistenti del consistenti del concernatori del consistenti del concernatori del consistenti del concernatori del concernatori del con-

Fermied non untroot the ma vente ed us longs cathone in palle. Cere price la low verte a maniche, e permane i seel smich di adotturt. In open permane i seel smich di adotturt. In open permane per l'emissi elettraces autorn la depris tenden. The discentioner fine alla matic delle gambe channat J'éporte estate, e tessule a foin rell'inverso, la low titus er un pece riceuvrin nella parte anteriore, come qualità della maggior parte delle nassicol criental. Il popole postrutte una blood dei discenti nidegal della manggior parte della residente alla della manggior parte della rassico circuita. Il popole postrutte una blood dei di cassico circuita. Il popole postrutte una blood dei cassico circuita quali della manggior parte della della cassico circuita. Le lor calabater era chium; el contra per della della descre indique). La lor calabater era chium; el contra calabate della della cassica indique). La lor calabater era chium; el contra calabate della della descre indique). La lor calabater era chium; el contra calabate della del

nariamente di color giallo.

Abbanchò i monomenti nal conservarci il costome di questi popoli ce li rappresentino barbati, pure sembra shu siansi fatti radere prima della conquiste di Alessandro, perchò questi fece recidere la barba n' suoi soldati.

dro, perchè questi fece recidere la barba a' suoi soldati, pet non servir di presa al nemico. Testo ticavai da Malliot pel costuma di questi popoli. Ba per gli Assiri volendosi stare a diverse modeglie, , il num. (1) rappresenta il loro costuma, come i num. (2, a 3) additano quello de' Medi, e Perisani secondo i bassi rilievi del viaggio di Chardei in Perisa, La diverse testa

indicano le acconciature de Re Persiani.

Gli Assiri e i Medi erano belliquei : per tali ce li deserive l'istoria , e particolarmente la Serittura : ma paca si conosce interno alla loro milizia, ch'è cella stessa cacarità in cui per gran parte sono i fasti di questi popoli. Non con do' Persiani i per cui si hanno delle meticie più precise : asppiamo che le geardie del Ite di Persia chiamavansi Melofori , n oausa du' pomi d' oro che deceravano la loro corazza. Gli Omolini erano da' giovani scalti e di una nascita illustre. Ciro non avendo cavalleria per opporla a quella di Cresa, si servì de' cammelli la cui puzza ( come si crede ) insepportabila a' cavalli del nemico, li mise in disordice. Conoscendo quindi la necessità di nvera una cavalleria, obba de' cavalli bardati di fere ro, o di rame. Quest' arma formò pell' avvenire la forza principalo delle armate persiane (4). Si vedeva an' lore eserciti ona grun quantità di carri armati di falci tirati da á cavalli. Suttomessi ad una severa disciplina si esigeva da loro uo continuo travaglio. Allorche si accampanvaco, e fosm aoche per un sol giorno, fortificavano di campo con fossate e palizzata.

Gli Assiri erano armati di scudi, giavellotti, e pugnali: urovano ancora delle clave urmatu di nodi di ferro; n portavano delle ceratze di lino. I lore elmi erano di rame, e di magliu di ferro intesvute. Aveno per insegna

um coltunts disposts come l'aquita de Remias.

L'arma principale de Medi era i senistrar recubatche de l'arma principale de Medi era i senistrar recubatde deud molte certi. L'armànic reaso straisi come l'anticini, el varano per incerparata un aquita d'eva nolle secho.

Secondo Bodoro di Sicilia i Pecania avevano delle
Circ vi aggione gli condi. Un piecolo momero di solisia
rediti aveva sulla testa degli oranamenti di forno o di raner.

sono merricania che della scinitaria y a dell' sati. Il reno

de Perinsi fino a Coro non sevra combattuto che cel
l'arce del li garattito, Quento Manasco, dopo di averano.

Pine del secondo articolo.



## STORIA DEGLI EGIZIANI.

### INTRODUZIONE.

L'autico Egitto, paese di superatizione e di sepienza, famoso pe' suoi monumenti, scuola di Orfeo, di Omero, di Pitagora, di Solone e di Licurgo : l' Egitto che diede i sooi obelischi a Roma, le sue leggi alla Grecia, le sue istituzioni religiose e diversi popoli del mondo, non vante una origine meno favolosa ed incerta di quella dei primi popoli dell' Asia. La sua ectica crocologia risaliva a secoli jounnerabili. I sacordoti di Tebe ( secondo Eredoto) asseguavago 11360 anni di durata alla loro Monarchia , ed auche più , del primo loro Re sino a Setone; eglico contavano esattamente 341 generazioni , 341 Re, 341 pontefici ; calculo di oni sconbile si manifesta l' asserdità dalla sola ripetizione dello stesso numero, Manetone, sacerdote d'Egitto, il quele scriveva tre secoli prima di Gesh Cristo, e la cui autorità sembra di grao momento anche alla storico Gioseffa , racconta che i Egitto fu a principio governato da' Iddii e da' Semidei. Volcane, il primo di tutti, regoò seconde lui, novemila anni. A queste cleimeriche deith fa egli succedere 3a dinastie, nomicando i principi di ciascheduna di esse, e supposendo che abbisco regosto soccessivamente sull' Egitto intero ie nao spazio maggiore d' anni Smile.

Petavio ed altri erudiri rigettano como frevolore tali-dimatie. Maranos o Pezzo la amanteno per verej regios congliciruzzoo che in voso d'ensere asconsiver, aimo state colaterali; alche che abbiano ene reganto a sa adcencitante calla cronologia della Scrittora. Ma possoon en ineritare une studio a perdocci annali pirol ano v quasi totalmente vesti di latti Che che en sia di spetituli siron molto accisamente civilizzati, perche la sopratinai siron molto accisamente civilizzati, perche la sopratinai siron molto accisamente civilizzati, perche la soprafin da tempi più remoti ce gli offre gis familiari nani colle acti; cle scienze e con totte quelle cognizioni che provaona lango stato di società. Di fatti se dubitar si pub dei primieri fasti egisiani avvolti celle tenchre de tempi incerti, chi potra neo restra represe all'aspetto del inonamenti di questo popolo; che attestando la sua grandezsa, ci convincono dell'ancidissima sittifizzazione di esset.

14. ci convincono dell'antichissima civilranatione di essor In Egitio anche presentement tutto annuaria magnificenza e grandenza. Le ruine istesse di questa regione famona ci stapiscono, e le suo piramidi, che dopo famila auni sussisiono ancera i insultando il tempo, ravvicinasco, per codiera, il viaggiatore a i primi secoli del mondo.

Nel tratter brevemente l'istoria degli Egiziani tralasceremo le favole d'Iside, d'Oziride, di Tilone, d'Ermete (altrimenti chiamato Mercurio, Tot, Trismegisto), al quale si attribuivano quasi tatte le scienze, e le arti, e i cui libri, secondo Maostone, oltrepassavano il cumere di 36mile 500. Incominceremo da Menete, che credesi il loro primo Re. Giova solamente osservare che Osiride , secondo essi , avea ridotto a stato di società la nazione ancora selvaggia, che laide sua moglie e sorella era con loi partecipe degli onori divini , e che essendosi questo dio accinto ad incivilire gli altri popoli merce le attrattive dell' elognepsa, della poesia e della musica, fu neciso da Tifone fratello di lui nel ritorno da gloriosi suoi viaggi ; finalmente che i principali numi egiziani furono nomini divinizzati , per aver prestato grandi servigi all' nman genere.

Troppo luage sarebbe il volerci diffondere su quento variamente han detto i dotti per tuti' i tempi, e a diversi riguardi sull'Egitto: ac diremo quanto permette indicarte il probostora succiate, e metodico diseguo.

### GEOGRAFIA ISTORICA.

I limiti dell'antico Egitto non vengono positivamente deciminati, ma la nuarra siesta del paese per ode gli abbia insiterabilmente tracciasi in mesto dei deserti. L'Engitto era diviso in ter parti: la più merdiocale chiamavati Telside, quella di mesto Epistomo y, e alle contrade settentronali si dava il nome di hasto Egitto, o Delta.

La tua principale città era Licopali . a Licon . che corrisponde alla moderna Siouth ; Ipsuli era nel luogo ora chiamato Sioth , Abotis in Abutig , en, Silin , e Kan-il-Kubbara rappresentano Selinon, e Antepoli, Chemi vien deneminata Ekrajo. Le revine di Afrediteneli. e Crocodilopoli trovansi a Ilfu , e Adcibè : quelle di Tolemaide 2000 a Menshiolt, Alcuni vestigi di Abiden, la seconda città dopo Tobe, si veggono a Madfuneli. Verso questo luogo era situato la grande Oasi, luogo di esilio, piccola Diospoli . e Chenobassion carrispondono a How . e a East Essaind. Denderab, o Tentiri presentano le belle ruine di Tentira famora pel suo magnifico tempio. Cenopuli chiamasi Kene , e Copio . Kept-Indis , luogo di deposito pel commercio tra il Nilo, e il Mar rosso, Tebe, e la gran Diognali , città di Giore , del circuito di nove leghe, fu fahhricata da Bustitide ner essere la nanitale del sup impere : vi si cotrava per son differenti strade , che tutte corrispondevano ad altrettante porte. Essa fu devastata da Cambise, da Filometore, e finalmente da Augusto; ciò che la fece divanire un ammasso di villaggi formati delle sue revine; e cho oggi son conosciute sotto il nome di Luxor. Non lungi da questa serprendente città crane i sepulers de' Re pella montagna Lisbica, ove ai trovano meraviclinti seavamenti. Più sopra-Ermete ricorda Ermontis, e Asfin Asfim, o Afteditopoli. Asna è nel luoro di Latopoli. Edfu serba i vestigi della grande Apollonopoli. Quivi d'appresso vi erano Hieraconpoli , o Elitia , ovvero città di Lucina, L'ultime era Siene , oggi Sienueli. Più lungi trovavasi l'isola Elefantina presso la niccola esteratta, engine dell' alta Egitto.

EPTANONE, O EGITTO DI MEESO.
La capitale di questa contrada fu la celebre Menfi fabbrirate da Ucoreo non lunci dallo atretto, eve il Nilo

si divide per formare il Delta: I Re vi risederoso fino a quando fu distrutta da Nabuccodonesor, che la riedifice. Ruinata per la seconda volta , nella sua posisione ei Cabbrich il Cairo. Tre canali scavati tra onesta mittà. o le piramidi han dato luoro alla favola de' 3 fiumi dell'Inferno , l'Acheronte , il Cocita , ed il Lete. Presso Faihum erano Arsinos, o Crocodilepell. Un lago di questa regione fu sovente confuso col lago artificiale, phiamato Meride, che trovasi rappresentato da una leenua denominata Bathen. Onivi danneesso era il Laberinto, del quale trovasi qualche ventigio in Ilauara. Nel Entanome erano parimente le città di Escoleopoli la grapde . Osseines . e Coronoli. La grando Esmopoli . 6 citth di Mercurio , chiamayi Ashmonein. Tanna ricorda Taoia, Verse le frontière di questa regione vi grano le due Oasi, Afroditunoli che porta il nome di Arfich e Autinos fabbricate da Adriano in onore di Antinco. Questa parte dell' Egitto chiamavasi ancera Areadia.

DELTA . O EGITTO INPERIORE. Racesi città principale del Delta fu il luoge dove Alessandro fabbricò la famosa Alessandria, che formò la recidenza de' Tolomei. Avendola i Romeni telta a Cleanates, direnna la seconda città del mando, ed i moi abitanti furono riconoscinti come cittadini Romani. Al di sonre di questa città eravi Niconali testru della vitteris di Augusto sepra Apropio, Chiamasi questa città Castello de' Cerari. Sulla nosizione di Abukir era Causpo edificata da uno de' capitani di Menelao. La piccola Ermopoli fabbricata da' Milesi vien rappresentata da Demanhur L'antica Metelis , Bibles , e Busiris corrispondono a Missil, a Babel, e a Busir. Damieta è l'ontica Taminta. I vattici di Tennis portano il nome di Sothrum. Pelusio, chiave dell' Esitto, ha le sue rovine in Tinch. Il logo Sirbon, in oui fu cittate Tifone uccisere di Osiride, prese il nome di Balduino re di Gerusalemme, che morà a El-arisch. L'antica Ricopora trovasi in Schak e Bardoil. Leontopoli chiamatiTel-Essabe Atribis corrisponde ad Attrib. e Robasta e Resta La città del sole Efignoli capitale del basso Egisto, di poi chiamata Fontana del solo oggi è conosciuta sotto il nome di Acque fresca. Rabilen , o vecchio Cairo rammenta no antica Babilonia fondata da Persiaui.

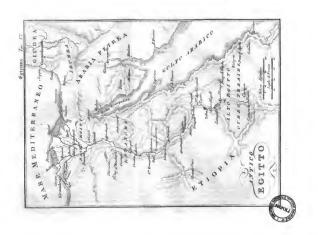

#### AVVENIMENTI MEMORABILI.

Menets.

Menete, altrimenti Mezaraim figlio di Cam, e primo re d' Egitto, atabilisca il culto degli dei, e regola lo cerimonia da sacrifizj. Molto tempo dopo di lui Bustride edifine la città di Tebe.

Osimendia porta la guerra io Asia, e combatte i Battriani alla testa di un' armata di 400mile fanti, e 20mila cavalli. Al suo ritorno fa costruire da' magnifici edifiej ornati di bassirilievi , o pitture rappresentanti gli avvenimenti di questa famosa spedizione, Forma un'immonsa biblioteca presso della quala ionalza le statue di tutti gli dei. Osimandia si concilia non gran venerazione per la giustizia, e per la sua pietà.

Ucoreo uno de successori di lai edifica la città di Menfi: Meride da il nome al famoso lago cusì chiamato. Dono 1020 2084 la sua morte gli Arabi, o Fenici a'impadreniacono del bat-Re postori. so Egitto , a di Menfi. La loro dominazione vi dura 260 anni ; ma il tropo di Tabe resta agli antichi Mocarchi. Sotto il regno di uno di gorsti Re pastori, chiamato come

gli altri Faraone, Abramo vieue in Egitto. Tetmoside vince i Re pastori , li caccia da Menfi, e regna come i suoi antenati copratutto l'Egitto. La serio de' Rofino a Ramesso è igoota. Verso questo tempo Giuseppa , venduto a' mercadanti lamacliti , è condotto io Egitto , e dopo molti avvenimenti meravigliosi diviena governatora del Regno a vi stabilisca suo padre Giacobbe (1).

Ramesse perseguita gl' Israeliti , e li settomette a' più 2523 1681 duri travegli. Egli he due figli Amenofi e Busiride.

Amegofi padre di Sesostri avvertito da un aracolo dal destino di suo figlio , gli dà un' educazione atta a formarpe un croe, Tutti i fancialli catt nello stesso giorno. in cni era nato Sesostri , tono educati negli esercizi violenti, e nelle fatiche militari. Dopo la morte di suo padre, appena asceso al trono, si accinga alla conquista del mondo. I giovani suoi compagni al numero di 200 divena gono i generali delle sue armate compuste di Gonmila fanti, aámila cavalli, a aquila carri da guerra. Una flotta nomorosa covre il marc. Sesostri soggioga l'Etienia, passa in Asia , penetra nelle Indie più oltre oba non forono Bacco ed

(1) Trogo Pompeo istorico del tempo di Augusto marrando questa istoria é d'accordo co' sacri libri.

Ercole ; assale gli Sciti , la Colchide e la Tracia. Di ritorno dallo sue infruttanse conquiste treva una cospirazione coetro di lui ordita da suo fratello Danao, o Armaide : la dissipa . pè più si occupa che di render felici i suoi stati , dopo di avere s) lungi recate la desolazione e gli orrori della guerra. Magnifici templi . caosti inpumerabili, sontwose città, a seprattutta ottime leggi sono

i monumenti della aua profonda sapienza-Ferone che succeda a Scaostri vive sensa virtà, e muo-

re senza glaria. Credesi che sotto il regno di Proteo sia secaduta la guerra di Troja , n che l'aride nel tornare in Frigia , gittato da qua tempesta sulla costa d'Egitta ne foste discacaiato da questo Monarca, rimproversadolo della sua perfidia , e ritenendo Elena colle aue riecherse , per restituirle al loro legittimo possessore.

Rampainit è ontabile nella storia pel suo faveloso viaggio nell' Inferno, a per essere stato l'altimo che abbia fatto

regnara la giustima io Egitto. La violenza, l'ingiustizia, e l'ompietà di Cheops a Chefrem segnaco il governo di questi due Re. La voce da' sacerdoti non è più asceltata i per loro ordine si chipdono i tempi : il capriccio o l'arbitrio calpestano le leggi ; gli Egiziani sono oppressi da duri travagli. A questi dae Monarchi si attribuisce la costruzione delle due

Micerino figlin di Cheaps non è crudele como suo padre : ristabiliree il culto degli dei , e si fa amare per la sua dolcessa. I papeli respirano, ma questo riposo è breves egli muora dopo sette soni di regna secondo un oracolo

gli aveva predetto. Asichi credesi l'autore della legge che ordinava si debitori di dare il corno o la mumia di lor padra a' creditori per pegno del credito. Gli avvenimanti del son regno sono scoposcinti. Gredesi ancora che Asichi avessa fatto costruire una piramide più grande di tutte le altre. Farsone dà la sua figlia io matrimonio a Salomone re 2991

d'Israele. Serae marcia contro Gerusalemme alla testa di una grande ormata di Libii, Frogloditi e Etioni, Batte el'Israeliti , rapisce i tesori del tempio di Salomone , e li trasporta in Leitte.

più grandi piramidi.

2800 1204

Protes.

Chefrem.

# AVVENIMENT

del Mon.Av.G. 3063 951 Zara , che governo l'Egitto e l'Etiopia , conduce in Giudea un milione di nomini , e 300 catri da guerra. È vinto da Ara re di Giuda.

Anisi è detronireato da Sabaco re di Etionia, che solla fedo di un oracolo intraprende, e fa la congruista d'Egitto. Sabaco regna con doloezza, supprime le pena di morte, e le sostituisce quella de' pubblici travagli. Edifica diversi tempi , particolarmente quello di Bubasta, Dope di avar regonto de anni restituisce il trono ad Anisi , che fino e questo momento ere vivato nell'oscarità. Setos, altrimenti Sveco, figlio del conquistatore Sobaco, si abhandona alla superstizione, e dimentica le fonzioni di Ro per adempire quella di sacerdote. Lungi dal protegger l'armata la toglie tutti i soci privilegii, e la spoglia de' fondi di terra, che gli antichi Re le aveano assegnati. Sennacherib re di Assiria viene ad attaocarlo : malerado il malcontento dell'armata il Re d' Assiria è battoto. Setos ripetendo da Vulcano questa vittoria

eli offre de' sacrificii e si fa incalcaro una statua nel tempio di questa Divinità. Taraca è l'altimo de' Re di Etionia che regna sopra l' Egitto i questi prende il posto di Setos. Dopo la sua morte gli Egiziaci, oco essendo d'accordo solla scelta di un Monasca, sono in preda a tutti i disordini ed alle sventure dell'anarchia per lo spazio di due anoi. Finalmente dodici priocinali signori escendosi leallegati insieme c'impadranissone del revos . la dividona tra loso.

I dodici Be. a convengono di governare ciascano la sus giorisdizione con eguale aourrith, di sostenersi scambievolmento contro eli

attacchi straoieri, a pulla intrapreodere l'un contro l'altro. Un oracolo aveva predetto, che quello di essi, il quala farebbe delle libazioni a Vulcano in un vaso di bronse, diverrabbe il padrone dell'Egitto. Caventsti da queata predizione eredono rassodare in loro confederazione con soleoni gioramenti. Il loro regno è tranggillo per 15 anci , e volendo lasciare alla posterità un monumento di questa allegoza fabbricano e spese comuni il famoso Laberinto

Un giorno mentre son tutti e dodici ripniti nel tempio per fare un sacrificio a Vulcano , i sacerdoti presentano a cuscano di essi una coppa di oco per le libazioni a

me poo trovandosene che undici . Pammitico . senza alque disegno premeditato propde il suo elmo di bronzo per offrire la sua libazione. Opesta circostanza ricorda tutto ad un tratto l'oracolo: i colleghi di Psammitico ingaieti , per mettergi in sicure si riuniscoce contro di lui e lo esiliano in una cootrada paludosa, ove attende per qualche tempo l'occasione di vendicarsi. La fortuna non tarda a presentargliela. Gli vien riferito aba una tempesta avava cittati sulla costa d' Feitto de'saldati cresi. A conato avviso ricordasi di un oracolo . il quale eli aveva accunziato che alcani nomini di bronzo sarebbero vonoti dal mare in suo soccurso : corre a raccionrecti, si mette alla loro testa , rinnisce i suoi antichi partigiani , attacce gli mediei Re, distrugge la loro armato, e diviene solo padrone

di Ecitta. Il nuovo Re, per dimestrare la sua riconoscenza a' Cari ed a' Joni da loro degli stabilimenti in Egitto, a ad enta degli antichi postumi , apre i porti del regno agli stranieri. Credesi che Psammitico curioso di sanere qual fosse la più antica nazione del mendo . facesse rinchindere due bambini appena nati in uea cara, dove non petevana santire alcuno, nè altro vadevano che due capre de eni erapa allattati : e che avendo eridato essi all' età di due anni beccos, parola frigia , che significa pane , gli Egizi siansi determinati a credore i Friei il più

Nearo.

antice de' popeli. Nesco figlio di Psammitico intraprende di aprire per mezzo di uo cansio una comunicazione tra il Nilo, a il Mar resso; celi ripunzia a guesta impresa dopo di averperduto 120mila uomini oo' lavori. Sotto il suo regno , e per suo ordine i navigatori Fesicii faono il giro del-

l'Affrica , e ritornano per lo stretto di Gibiherra, Nesco geloso sella potenza de' Babilenesi si evanza sull' Enfrate per combatterli. Giosia re di Giuda si enpena al ano pattaccio : cli Ebrei son tacliati a perri presso Maceda, Neapo vince i Bahllonesi, lodi marria sepra Gerusalemme, o rendo tributaria la Giudea. Alla fine della sus vita la fartuna gli è contraria : perde le me

conquiste, e muore dopo un regno di 16 anni. Pasmunitico aucorde a Neaco, e regna sei anni. Aprie conquista la Fenicia o la Palestina e volcodo MEMORABILL

opprimere la colonia Greca de' Cirnej , che avean fattu 560 progressi cella Libia, questi scuotono il suo giogo e proplamano re Amesi invisto ad essi da Aprie per ricondurli al dovere. Done qualche tempe Nabuccodonocor re di Babilonia , avendo conquistato l'Egitto , pe affida l'amministrazione alla stesso Amasi. Aprie rinoisce delle truppe e marcia contro di lui : battuta presso Menfi vien condetto a Sais , ova è strangelato,

Il reguo di questo principa divien particolarmente colabin per aver protetto il commercio, e richiamati i Greci nel mo rema : E visitato da Solone. Pitagora verso lo stesso tempo si fa inistare ne' misteri degli Egiziani. Abbenchè assedate and trone, Amasi avvedendosi che l'oscurità delle sue origine espenevale ad una specie di vilipendio, richiama con destrezza gli spiriti al dovere, e alla ragione : fa fondere una coeca di oro, nella quale esso a i suoi commensali ai lavavano i piedi, e ne fa formare una staten, ch' espone alla pubblica venerazione. Ricorda quindi al populo qual'era l'uso a eni quel metallo era prima servito i e che ciò pop gli victava di prostemarsi avanti di esso. A tutti riasce facile far l'applicazione dell'apologo, e de queste moroento la suo persone risencte somme rispette. La sanienza del sun governo maggiormenta ali richtama la venerazione de popolit conquista l'isola di Cipro . e la rende tributaria, Dopo-525 un regno di 46 unui muore: Sammetico erudita il trono.

Il regno di Sammetico ficlio di Amasi è l'epoca del quintato da' soggiogamento di al famosa Monarchia. Cambiso re di Parsin figlio di Ciro se ne impadrenisce. Una sola battaglin rovescia il trono Egiziano, Avendo Cambue mandeto un araldo a Menfi per capitolare, questi è trucidato dagli Egiziani , o l'offera è erudelmente punita. Il Re di Bernis s' impadronisse di Monfi e l' abbandona alle fiamme. Sammation vien caricato di cateno. Cambiae dapproma gli lascia la vita, indi scorgando in lail qualche desiderio di vendetta, lo fa nerire,

Nel corso di questa funesta rivoluzione nulla à rispettato da Persiani. I grandi sone indegnamente trattati, ai calpestano le leggi, si oltraggiano i costumi. Il dio Api è nociso , i termi enno inconertti : I secerdati frustati con obbrobrio, L' Egitto rimane schiquo , e tributario de' Persiani.

L'argogliese Combine mande Somile nomini delle sue armuta no deserti di la delle piramidi , nel diserno di distruggere il tempio di Giove Ammone : questa moltitudine vi perison sofforata dalle arene cocenti sollevate de un turbine. Vuol far la guerra seli Etioni . n nerde in questa stolta intrapreza più di 300mila uomini , che bruciati dal sole, oppressi dalla setn e dalla fame son obbligati mangiaro i loro cavalli, a i loro cammelli, e finalmente

necideral tra loro ande procacciaral un orribita nutrimenta. Cambiae ritiratori a Sait escroita una iontile e eradele vendetta soora il corno di Amesi : annelia la tomba di Osimandia del cerchio di oro che la circondava, e dene di aver deriso e vilipeso il culto di questa popole molto attancato alle propria religiose, si ritira ne suoi stati eartoo di spoglio egiziane. Gli Egizi oppressi cercano di scuoture il giogo de Parsiani. Dano L. è obbligato di marciare soutro di essi.

Una puova rivoluzione richiama le armi di Serie contro di questo popolo. Vinto sempre, e non mai soggingato da la cerous a lusro re di Libia , che seccerso dagli Ate. Rivolta degli mosi si sostiene per qualche tempo sul trono, fodi foaro è detronistato da Astaserse, che manda contro di loi un armata di Ionmila nomini sotto il comando di Achemenia de suo fratallo. Ouesti è battete da Caritime cenerale Ateniese , che unitosi a legro gli de una battaglia , pella quelo Achemenide con soccide soldati vi perdu la vitar il resto si salva a Meefi. Irritato Artaserse manede un'altre amoste sotto all'ordini di Manchisa che met-

te su fuga gli Ateniesi a Inaro; anesti rendutori sulla fede di un trattato, il Re di Persia le fa merire per appagar la vendetta di ana moelie. Intento Amirteo uno de' grandi . che aveva combattuto sotte luaro . involatori alla vendetta da' Persiani risnima il coraggio de suni compatriotti . e conserva

I indipendenta in una parta del paese. Sette principi regnapo successivamente dopo di lui?' gradi sana sempra attacesti da' Pousiani ya masarui da' Grasi Artateria Memanag rippino della grandi forte per rovesciare dal trope di Egitte una di questi principi chismate Accori : paronia nel tempo lateuro corti Ateniesi ... a li determina a non der toccarso agli Egiziani.

#### AVVENIMENT

Anni

Farnabase è incariento di regolore questa guerra. I predel Mon Av.G. parativi si fanno coe tauta lenteasa, che passano due au-

ai prime di entrere in campagna, Intente Acceri muore. Penmenti suo successore vettee un apeo selo. Nufrerito, che preede il suo poste non

regea che quattro mesi. Finalmente Nectancho sale sul teono . u reena circa 12 anni. nomila Greci setto il comando d'Ificrate, e nomila

Persiani enidati da Furnabase s' impadroniscono della forteszo Medesiena presso una della bocche del Nilo. Farusbane geloso di lficrate non vuol che si esarci sopra Men6 · munto inducio da tempo nels Esiziani di riunir le loro fores. I Persinoi sono disfatti, e dono di aver perdute gran parte delle lero armate si ritirano in Feurisa. Nectanello liberato da' supi nemici regna tranquilla-

mente, e trasmette le acettre e Jaco, che vedendosi misacciato da ana invasione di l'ersiam , leva delle truppe e implore il soccorso da' Lacedemoss.

Agesilao re di Sparta all'età di 80 unni comande le treppe che venenno in Egitto. La semplicità di questo grand' nome . la sua meschina figura , gli abiti grossolani di cui è venito, lo fan disprezzare dagli Egizi. Taco con profitta de' suoi consigli , u siegue l'avviso dell'Atesiese Cabria che volonturiumente era venuto a raggiungerlo. Il Re d'Egisto sordo alle voci di Agesilau che la consiglia di limitara e difendere i propri ttati , marcia in Fenicia, Acl tempo della sua asseusa gli Egiziani si rivoltano, e scotenuti da Agosilas mettono sul troso un parente dal Re chiamato pure Nectanebo.

- Taco non petendo rientrare in Egitto si ritire presso Artaserse che eli di il comande delle sue truppe contro i ribelli. Il reane di Nectanebo è turbato d'altra rivalunione ecuitata da un grande del regno; egli col soccorio del Re di Sparta vince il suo antagonista, o lo fa pri-

zi. Nectanebo temendo che il nemico profittame del-

349 gioniero. Arteserse One Opo suppresente di Artaseise va egli stesso alla teregus soll Egststa di una focto armata per combattere Nectanebo, e scarciarlo dal trono. Marcia contro Pelusio difesa da 5 mila Suartagi comandati da Clinta. Questi nel primo combattimento è ucciso, e le sue truppe sun tacijote a perla vittorio per impedronirsi di Menfi , ai ritira in questa capitale per difenderle, e lascia libero l'adite al vinestore, Oou si avanza rapidamente, estermina tetti quelli che si discodono , o promette la libertà e coloro che si sottomestone. Ouesta politica aperer nel tempo intesso il terrore, e la sperenza. Le citte pli apropo le porte : le truppe si sbandano, e Nectanebo disperando di difender-

si , si ritira in Etiopia. Oco padeono dell' Egitto, volendo distruggere ogni mes-

so di rivoluzione, la demolire le piasse forti, disperde, e uccide i sacerdoti, saechoggia i tempi, cambia la forma del governo, la rapire eli erchivi ove si consurvavaco i registri de' principi . e i sacri libri . inonde l' Egitto di sangue, e lo riduce in provincia.

Oco per la sua figura o per la sua pigrisia è deriso dagli Egiziani che lo chiamono col nome del più stepide suimale. Piccato di questo affronto annuozie di prover loro non essere egli un ascoo, ma un leone che mangerebbe il bue. Nelle sua collere caccia il dio Api dal suo tempio, lo fe ascrificare ad un asico, e lo da e mangiare a suoi ufficiali.

Per questi fami l' eunuco Bagoa egiziano , uno de' prinnipali ministri di Oco , giura di vendicar la sua patria e la sua religione. Toronto col Re in Persia le avveleca, e facendo sepellice up altro en sue vece la morsellare il corpo di lui, a per vendicar il bue Api , le fe mangiare e'ceni , e a' gatti : dellu ane ossa fa coatroire manichi di coltelli e di pugnali in memoria della ana crudeltà; Bagoa rimanda argretamente in Egitto gl' iduli , gli ornamenti dei

tempi , e gli archivi quivi rapiti. . . Questo traditore, dopo di aver immolata el suo furore tutta la famiglia di Oco, muore figalmente sotte i colmi di Dario Codemano ultimo ramnollo della stirpe reale igvolato al suo furore-

Verso questo tempo Aminta, disertore dell' ermata di Alessandro, o che comandava Smila Greco entrati al servizio di Dario, simula di aver ricevuto ordino da goesto Monarca per governare l' Egitto. La città di Pelusio in questa fiducia gli aure le porte. Togliendost indi la maschere dichiara le sue protrusioni alla corona . e amuncia che vuol cacciere le straniere da Egisto:

Questo avvenimento rende i Persinoi più ediosi selli Egisi. Eglino vanno all'incontro di Alessandro mentre entra in Ecitto per sottemetterlo al suo impero. Il conquistatore Mace-Jose, volenda assigurarsi della loro commissione, efficie l'amministrazione civile del

result ad no existent champio Dolone i divide il neces in dipartimenti, in oroung de' quali stabilisce na luggotenente da dipendere da' anoi ordini immediati. Edifica la città di Alessandria che diviene la capitale d'Egitto, il deposito della scienza, ed il ceutra del commercia del mondo.

Nella morte di Alessandro trovasi al governo d'Egit-Tolomeo Lago, to Tolomen figlio di Arsinoe concubina di Filippo re di Macedenia , e che queste Monarca eveva date in ispo-

en a Lago eno de' grandi della corte di Macedonia. Tolesses, amoto dalle truppe e dal popolo, s' impadronisco facilmente del tropo, e vi si sostiene con gloris. Feli non intraprende alcona enerca sente percestith. e uon le termina sensa successo, l Re d'Egitto aveyano costruiti de' monumenti sontuosi , Tolomeo pen inpalsa che utili adifici : estendo il canale che rioniva il Nilo col Mar rosso, dilata ed abbeltisce talmente Alessandris, che per la sua popolazione e le sue ricchez-se vien chiarmata la città delle città, e la regina dell'Oriente. Editica la celebre torre del Fare, per guidara col suo lume i navigli cell' oscurità della notte. Forma la famosa biblioteca di Alessandria , ove raccoglie niù di 400mila volumi. Istituisce un ordine militare in onore da Alessandro : difende il suo trono contro Perdioca , e lo disth ed socide la una battarlia.

Un altro generale Macedone Demetrio Poliorcete, volendo soggiogare gli abitanti di Rodi , questi garectiti da Tolomeo eli danno il titolo di Sotero che significa Salvatore. Tolomeo si fa temere pel sen valore, rispettare pe'anni talenti, adorare per la sua booth. Affabile cel popolo soleva dire che questi gli avelava delle verità nascostegli dai suoi cortigiani.

Sotto di lui la religione riprende la sua dignità, le leggi risequiptaco il vigore, l'armeta è sottomesta alla disciplina. Il popolo gode la pace e la libertà. Tolomes spre nuevi porti pel Mar rosso, e rende più comodi e sicuri quelli del Mediterranco. Finalmente associe al trono Tolomeo Filadelfo, a termicando la sua luminosa cerriera . dopo 3o seni di governo lascia florido , a tranquillo un regno devastato per lungo tempo da guerre , e dell' anarchia

Filadello era stato preferito dal padre alla corona pei Tolomeo Fila viei di Coranno suo primogenito. Questi va a rifuggirei in Macedonia doy' è accolte dal re Selence suo cognate. Il perfido ospite uccide il Monarca. Dopo quest' attentato per impadeonirai del trono aposa la regios Arsinos sus sorella, o sacrifica nel giorno stesso del matrimonio I figli di lei tra le sue herecia. Cersuno muore per mano

del popolo sollevato, Vedova Arsinge per la seconda volta recasi presso sua frateilo Filadelfo , diviene ana sposa , ed acquista en impero assoluto sal cuore di lui.

Filadelfo imitando la sorrerza di seo padre modera la imposizioni , si mostra economo senza avaritia, generoao senza prodigalità. Sempre armata per difonderat, e non per combattere, è rispettate dauli strapieri, di oni sovente diviene l'arbitro, e il conciliatore,

Tolomeo aumouta la hiblioteca di Alessandria, e restituisce la liberth agli Ebrei che abitaveno ne' sooi stati ; manda ricchi doni a Gerusalemme, ed ottiene dal somme montefice Elegano and versions del libri di Most. Devesi a questo Monerca la Bibbia tradotta da' estinuta.

Illustri espisati vengono a vedere questo protettore delle lettere, Arato, Aristoface il geammatice, Teocrito. Licofrone . il grammatico Arutarco . l'istorico Monetone , i matematici Cenene a Ipparce , Zenedeto famoro per le sue note sonra Omera brillano nella sua corte. Sotado poeta pareno, e il satirion Zmilo son mal rinevati da bui e maniona in Alexandria nella miseria a sel dispretso. Spinto dalla prudovas a manegriare la politina Romana , lo fa aenza avvilirai. Neutrale tra essi e i Cartaginesi risponde a' primi, che eli demandane de' soccorsi , di pon poter assistere un amico, contro un amico.

Anni

Anni

Degli unabaccateri Romani compariscono per la prima volta, in Alexandria, Q. Habie, Q. Ugoline, e Groce Fabio pittore si fanno raspettare pel loro distateresso. Tolomeo alla fine di use fisat a distribute ad essi delle corona di oro i quasse si giorno seguente travanti selle statos del Monazza nelle pisare pubbliche. Il Re crispo che le riprendessero; ma arrivando in Roma le dopositano sul teoreo.

Filidelfo termina il casale di Suez, che trasportava pel Nilo al porto di Afessaodria le produzioni dell'Arabia, dell' India, della Paris e dell'Etiopia. Massimo della fiona considerevoli nel Mediterranco, e nel Mar rosso, ue armasa di 200mila cemini d'infanteria e do mila cavalli, 300 Elefanti, duermina carri da guerra, un araemala hen formito, e du netoro considerevole.

Le buenn qualità di questo principe sono oscursta da debolesso u da un delitto. Temecde l'ambisiona de suoi fratelli ne fa parire uno; salvatosi l'altro va a regnare nella Libia, e nella Circunica (1).

Fitadelfu inconsolabite per la merte di Arsinoe sus sorella, e sposa, avea conceptro il progette di sospandere il feretro di lei sotto la volta di un tempio colla forza magnetica: ma la morte previena l'esecuzione di

3758 246 questo disogno.
Tolomeo Everycte successore di Filadello nel saligete. re al trono vedesi costretto di portar le sue armi in Siria, a vendicar Barcuios soccila di lui ripudiate d'Autio-

co II die, par riprendere Lesdice una prima moglie. Evergete compissatore della Siria della Fancia, di Rabilonia a concili. P emere de suoi sodditi raviundo lore gli: dol che Cambine vera rapiti in Egizu. Quest' via religiona gli procoara il nome di Evargete che significa homofattore. Nel tempo della spelsione in Siria, vua moglie chiamata para Bercuica, avea promesso di conacerze agli Dalna sua lunaa a bella cascillattra. Fedela el veto ia sua lunaa a bella cascillattra. Fedela el veto ia

la sua lunga e bella capellatura. Fedele al voto la depone sull'altare di Venere nel tempio che Filadelfo avea innelizato in espore di Arsiene. Indi a poce non trovandosi nel tempio le trocce della regina; il Ra è sel

(1) Questo avvenimento fa crodere che gli Egiziani gli dassero per ironia il nome di Filadelfo che significa omico de' osoi fratella. punto di mandare al applizio i accerdeti cui c' era aldata la custodir. lo questi tianto Comoco celebre astranomo presentandori a Talomeo gli indica nal Ciulo le 7 stello che anno alla coda dal dragone, e le assiogra esper quella la chiema di Borcnico, che gli Dei avenno rapita per forranze nal Cielo sua fivorevole contellazione.

Il Re ingannato da questa illusione, o fingendo di esserlo, calma il suo silegen, e ordina di rendersi soleuni omaggi alla costellazione covella.

Evergete à obbligate di perter univeramente le armicontro i Siri per combatter Selence, che avez profitate della sua assexua per riprendere ena parte de saoi stati. Il Re d'Egitto dapprina ha de' successi per mare e per terra i ma dopo le prime vittorie sacrifica la sua amisione al foposo de' pepoli, e conchiede una trepaz di to smoi. Toresto ne' moi attal fa l'utima spediscon militare, per assicurarsi della sommissione degle Esiopi, «

litare, per assicurarsi della sommissione degli Etiopi, e degli abitanti delle coste del Mar rosso. Evergete moore dopo di aver regnato con gloria 25 sotii. Credesi che sue figlio avessa attentato a' giorni di

lei, ed abbie per ch meritato il none di Fliapatore.

Tolemer Fliapatore per le nei desciolatato vien chia Volume Fliapatore
Tolemer Fliapatore per le nei desciolatato vien chia Volume Fliapatore.

di Siria consacredo F indelenta del asseva servena o, crede il monesso Careverola per impurare la Presiona

la Palentia. Toudato generale di Fliapatore adequanda

a, e va a comunidare l'armatsi Siria. Relle dan prime
estrapagne le armi di Anzicco sono vittoriese. S'impadirente di Geleraci, di Diamatore, di Samira.

conquistre l' Egito, , ma le inocéazioni del Ñile l' obbligano di rinunziare a questa intrapresa. Al grido delle sue vittorie Telomec abbundona finalmente la molletaa e marcia in Palestina contro Anticoc con considererali forte. Le due armate si leconatano a Rafia. La battaglia è augginosa, Aoticoc è completamente battuci; perde nomila comisi, e vecesi obbligate di

ritiraral in Telemaide.

Questo trionfo di Tolomeo si attribuisce coe ragiono ad Arrince sua moclin a servilla che assistità da un

#### MEMORABILI

abile generale Eolio chiamato Nicole, evea arringato le truppa, e combattuto alla loro testa.

Dopo la vittoria di Rafie Tolomeo va in Germsalemme, e vi office da' secrifiqi; ma ad enta della resistenza de' accerdeti, e le pregliere del popolo, volendo entrare nel assuturite è colpito da timer gravatimo. Egli si da clla figga, e giunto in Alessadria; per vandicarsi di questo affronto, rivolga le sue erudeltà ceotre gli Ebrei d'Egitto. Telomeo fa perire un son frasello, le cui virtu trèbia-

mundo l'amore del popolo, eccluivano la sus polosi. Gli vien impassa anorea la more di Beressie su sus adre. Un como articlicioso, ninitara sotto ter reçei; chiamoto Soube 8°, aggante di avos linori, specil accediante del propositione del propo

Da questo momento Tolomeo il abbandona ad uomiuj 3800 204 corrotti , o e donne senza pudore. Dopo eo regno di 17 Tolomeo Epi anni muore cell'ozio , a nelle dissolutazzo , lasciande il iase. trono ad un figlio di Arsinoc dell'olà di 4 anni.

L'edonazione del giuvane principe ira sius affidata apparella favoria del more Rei, et ano fratello Agongatestira favoria cel more Rei, et ano fratello Agongatestira favoria cel more del colperoli et discipio del dell'erede del trono, forma de'colperoli et dimbiano propetti. Agastoch sapra alla reggenza. Per rieserire nel non disegno delchiara orre la vita del principe in pertendi della colora della colora della colora di Colara farcità non ingana alcono. Il popolo adergesire togli et il giuvane Re dalle manoi dell'imponene, lo porche proprie della colora della colora di colora di principa cella della colora di colora di colora di principa cella della colora di colora di colora di principa cella colora di colora di colora di colora di principa cella colora di colora di colora di colora di principa cella di colora di colora di colora di colora di principa cella di colora di principa cella di colora di colora di colora di colora di principa di colora di co

Antioco re di Saria, a l'ilippo re di Macedonie, profittone dalla minorità di Tolomeo per computare i sinstati. Minacciati da Romoni desistono dall'impresa. Un generale Etolio di nome Scopa combatte con successo si Sri , e Il caccia dalla Palestona e dalle Celesiria. Scopa eella seguente campagna è battuto. Assediato in Sidone vedasi ridotto a segnare ona capitolazione vergogoosa, e totta la Palestina rieutra sotte il giogo di Autoco.

e totta la Paiestinas resulta sotte si giugo di Austreco.
I grandi d'Egito indicestanti dell'insapassità di Hepslemm, e non essendo di accordo sella nerla di so regunquesti licazione de o tomo si la merito chianate Aristonseeu. Il univor reggente ristabilisco l'erdine nel regge o enll'armata, e coodore gli alfari con tola revedimento, che Anticce per procesurari un allasto contro i Romani, di I san figlia Glespatra a Tolomeo, e gli esde in gra-

aia di questo matrimonio la Palestina , e la Fonicia. Tolomeo non avuede fatta alcuna azione memorabile , nel priecipio del un regeo deve il sopramonne di Epinea di Aristomeneo. Questo asggio minatre mantiemo accorni la buoca intelligiana con gli Achei , abe in questo tempo formano una leza precisso cello Frecia.

tempo tormano una toga parciose centra corceas.

La felicità dell' Eguito termina colla minorish di Tolomeo, che si abbandona e tott'i visi, che avezore disconrato suo padre. Essoriace il teore, opprime i sedditi, e commette eccesi tali, che il populo si selleva
courro di loi.

Spargesi, la voce di esser perito in una specitione. A questa notiais Actioco marcia per impadrosarsi del trono di Egitto; un sapendo che il Re, noccesso della fermezza di Aristomene, avva repressa la rivolta, o punito di morte Sopo capo della ceopirazione, si ritira nei suoi stati, c o'impadronisco solamente di una parte delle Palestina.

Teleme comnoso meso da serviaj di Aricanezo, the importensa dalla sau viria, per setterni de men molestis divestagli (nospportable), lo fa virelesta. Liberali (nospportable), lo fa virelesta. Liberali (nospitale) de la vipi in vergono i cecesa. Mohembb i susi disordini gli evaisere toito egal meso di far la guerra, vool mariar contro Authono. I grandi gli demandano vere presenti e contro della controlla della c

Questo Monarca area regocto 24 auni. Lascia due figli

## AVVENIMENTI

.

Anni
Telemro Filometere, e Tolomeo Fiscone, ed una figlia
sit Mon.Ar.U. chianunta Cleopatra sotto la tutela di Cleopatra lor madre.
Ouesta Regina regua con saggassa, e muore dopo un

Questa Regins regus con saggesta, e muore dopo un armo. Credesi, che il pio giovano de' suoi figli avesse 3834 180 attentate a'guorni di lei: il popolo forioso vorrebbe ester-Tolumo Pilo-minarilo; ma Filometore mettendole sotto la sua protezio-metera.

ne gli salva la vita.

Actione Epitine re di Siria, volendo rivendicare la pesaessione della Palestion come partaggio di Selsuco Nicanore depo la morte di Alessandre; Todomeo eppona la
soci dritti dela pretenzioni di lat. Ostilusti entrambi a pre-

parano alta guerra.

Il Re di Brita marcia rapidamiente sopra Polusio, e batte le truppe che et oppongono d' sessi progressi; ma la
stagione troppo avazzata, ed una rivoluzione accuduta in
Gindea Poblicano di rivotrases a Tre

L'anno equeute Anico en la la consideravel fore ritorna sulle frontiere de la consideravel fore partiere la consideravel fore partiere la consideravel fore partiere la consideravel fore la consideravel forest la co

Obligate Anisco di ritonare in Giudea per sitre sillerazione il carcione, gli abinito di Alessandria probilezzato di carcione di Carcione di Alessandria probicione di Alessandria di Carcione di Carcione di Carcione del Romanti quanti ne impropore si alcocorte del Romanti quanti ne impropore si dell'intere solli che che aveca computationa la forza di quante trattare di Redi Egitto code la Patentino, il Colestrio, el a città di Patcontrolla della considerazione di considerazione di considerazione del Patentino, il Colestrio, el activi di Patconsiderazione del carcioli percipitale principie di para considerazione del resulti percipitale principie di para considerazione del resulti percipitale principie di para

« saoi sincessi.

liconciliusii i due fratelli contro equi aspettativa , il
Re di Siria non sa più disimularo la son ambisione , e
vedo impadronzi di totto il regno. Vincitece in diversi
combattimenti, e padrone di Manti, mentre si avvicina
combattimenti, e padrone di Manti, mentre si avvicina
da Alexandria. Popilia Lena submassicaro romano lo arresta nella marcia, e gli ordina di risunziare all'impresa.
Re domande del tempo per manifetare le son inten-

sioni; ma Popilio traccisado un cerchio interno di lui gli dice; che Roma lo riguarderebe come sun nemica so uscisse da quel cerchio prima di promettere di ribbidire. Anticce colpite da tale sudacia, e vedeudo i Romani vincitori di Perso. e della Grecia procti a toggiarsi

scora di esso, esce dall'Egisto colla sua semata.
L'usione de due Re non dura lango tempo. Fiscono
ambisisso, lagrato e crudele, socspira contro ano fistella
Pilometere: questi vedesi obbligato di sodare a Itoma
per implerare la protessono del Secato, o na ottico cuo
decetto, no di quale vengono asseguate a Piscono la Circa
naice, e la Libia, rimavendo Pitonettore padrone dell'Ecitico di intri di stati de socs disendenti.

gaire, a ar tetti gir stair de eise appeliestet.

Tircene is sottomette agli ordini della repubblica, una
si deute dell'ingiantisia di questa dirizione. Il Senste gli
coccerdi in compronere l'india (Cipro. Regatori Filonececerdi in compronere l'india (Cipro. Regatori Filonetica (Cipro sotto il comando dello niese Firocce. Filonettori, lei
cipro sotto il comando dello niese Firocce. Filonettori, lei
cipro sotto il comando dello niese Firocce. Filonettori, lei
cipro sotto il comando dello niese Firocce.

Il rettinine
i soni tatti e la liberti. Il Senste ammurando questo
i soni tatti e la liberti. Il Senste ammurando questo
atto magnanimo conchisde sono cesso la succe. e la laccia

moraceanne dell'isola Finalmento i due fratelli conchiodoco anche tra lore la nace. Indi a qualche tempo Filometore accorda eus figlia Cleonatra in isposa ad Alessandro Rala , che vincia tore di Demetrio re di Siria, cerca l'allesaza di lui, Tolomeo marcia con una foste armata nin per ingannare che per soccorrere il genero. Giunto in Tolemaida, scovre un complete enlite de Anollonie per essesinario. Alcasandro con vuol conseguareli il perfido conspiratore. Tolames furiosa eli taclie la figlia e la da a Demetria. Chi sbitanti di Aquiochia aprono le porte al Re d' Egitto, Alessandro marcia sollecitamento contro di lui per riprendere questa città : la sua armata è soessa in rotta. Un priocipe arabo at tronca la testa e la manda a Tolomen. Onesti vita torioso , prende il titolo di Re d' Egitto o dell' Asia ; lascia il governo di Siria a Demetrio suo genero, e muore noso dono di una ferita ricevata nel combattimento. Il 385a ono regno era durato 35 anoi. Tolomeo l'iscope fintello di Tolomeslisco.

tai diviene il solo padrone d'Egitto.

Cleonatra vedova di Filometore, col voto di una parte

Maranday Congle

#### MEMORABILI.

del nennio vorrebbe dare il trono a mo figlio: me Pisenne è sostenuto da no gran partito. Termo ambasciatore romano calma queste differenze. Piacone apose la regios Cleopatra sua sorella e cognata, e promette di educare il figlio di lei; ma nel giorno istesso delle nerre il giovene principe è ucciso. Malgrado questo delino e i snoi vizi, i primi sette soni del suo regoo sono felioi

merce l'opera di un saggio ministro chiamato Jerace. Tolomou avendosi egli stesso apposto il nome di Evergete obe significa benefattore, gli Alessadrini gli dan quello di Cacoergete che corrisponde a malfattore.

Fiscone , non più trattenuto da' consigli di Jerses , si ebbandona a tutti gli eccessi , fa morare i partigiani di suo fratello e chianque mormora contro le sue insignitirie. In poco tempo Alessandria diviene deserta. I sanienti gli artisti, gli nomini di lettere che la magnificegza de' Lagidi vi aves richismati si ellontanaco, e si disperdono poll' Asia . nella Grecia . e nell'Italia.

Il famoro Scinione viene in Egitto con due altri ambasciatori Memmio, e Metello: la presenza di questi pomiel virtuesi mette per qualche tempo un freno alle follie del Re. Edi li tratta con graudi onori. Scipione visits tette le coriorità d'Egitto; una egli atesse er offre delle più grandi e più sconosciute agli aggardi degli Egigiziaci : la sua virtu e la sua semplicità.

Dono la partenza del generale remano, il Re riprende con violenza il corso delle sue crudeltà. Ripudia sua moglie, e spost la figlia di questa region chiamata pure Cleopatra. Gli Egiziani si rivoltano e vogliono uccidere il Re: questi colle sue truppe straniere reprime la sodisions ; indi per vieppiù appagare la sua vendetta fa riunire nell' Inpodromo tutta la gioventù di Alessadria, e la fa trucidare da'suni soldati mercenari. It popolo adeguate ai solleva di nuovo. Fiscone si salva lo Cipro colla famirlia. Prima di partire fa uccidere uno de seoi figli che gover-

nava la Cironnica Dopo le sua partenza da Alessaodria il popolo rompe le one states. a de il governo d' Reitto a Cleonatra prima moglie di lai. Fiscone riguardandola come la causa delle sue avecture pocide il figlio che avea avuto da lei : reglia il suo corpo in pessi, e mettendolo colla testa intiera io una casse lo manda io Alessandria , e ordina di offrirti alla Rozina questo fupesto e suaventevole dono nel messo delle feste che si colchravano nel giorno della ana nascita. Tale apettacolo di orrore porta al colmo l'indignazione degli Egiziani : tutti si armane per impedire al mostro di ritoropre in Alessandria. Ma la fortuna abbandona la virtà per favorire il delitto

Piacene alla testa di un' armata straniera entra in Ecitto , e batte le truppe della Region , la quale si salva in

Siria presso Demetrio suo genero. L' Egitto abbandonato agli eccessi di l'iscone, è in preda delle più grandi calamità. Ogosto aventuesto paeso soffre ancore il flacelle della peste.

Il perfido Monarca , acassino della sua famidia e carpefice de' suoi sudditi , muore in Alessandria all' età di n3 anni dopo di averne regnato 20-

Piscone latera il trono a Ciropatra sua sposa e mette in the liberth di aventiere il Re tra i dee loro fedi Las tero el Alessandro. Da la Circuaica a Tolomeo Appione

ano figlio paturale. La Regina voleurlo conservare il potere, dapprime corona Alessandro, netta speranza che le sarebbe più sottomesso di suo fratello, Manda Laturo io Cipro : ma avvedutasi dell' ingiostisia fatta al primogenito di Fiscore, 3487 . 117 eredest nell' obbligo di richismar Tolomeo Laturo e con. l'obmeci daro forirgli il tropo.

Alessandro prende il suo posto nell'isola di Cipro Cleapatra vedendo che il figlio governava solo, e non ascoltava più la sua voce: sosteneta da Alessandro Gianneo re degli Ebrei. o senecia dal trono per ricondurvi Tolomeo Alessaudro, e I' children di fongiriene in Cinco. Latero per vendicarri del Monarce Ebree marcia in Giudea, batte Alessandro presso Azof sul Guerdano , eli necide lomila namini e per inparcere un gran terrore nel paese la trucidare tutti

prigumeri, e li fa mangiare dalle sue truppe. Tolomeo Alessandro ubbidendo seli ordini di sua madre, Tolomeo Aless leva un'armata, e sharea in Fenicia; Cleopatra istessa è alla tette delle truppe. Temendo di qualche terbido nella sua assenza, depone pell' isola di Ceo il suo cipete Alessandro. Laturo è obbligato di torliere l'assedio di Tolemaide, Mentre Cleopatra è in questa città . Laturo tenta di eutrare in

EANASO.

# AVVENIMENTE

condurvele.

Auni

Anna
Egitto ; la sua spedizione è disgraziata , e ritirasi in Cipro.
Ad Mon.Av.G. Questa arubiziosa Regina per impadionitsi della Giudea

tenta di avvelenare il Re degli Elevi, che trevazi pare in Tolemaide, Il majistro Acussi impediace questa perdisa. Cleopatra avendo aspute che Laturo eras collegato con Actioco di Citico, abbraccii il partito di Anticoe Gripo. Di roterno in Alessadria costiona ad opprimere uno di soni figli, o peregozitare l'alino. Tolonere Alessadro Isscia il troso per vivere da privato j ma sapendo che sua madre ordiva una cospirazione contro Iliu i, 16 assis-

Questo delitto rivolta il popolo, che scaccia Alessandro, e

rédissas Lature. lo quorie tempo Appione more e laiscii. In Girenaira Remnai. Latere imiostate sell trono non espas in pace j. l'alte Egito si solbres; gell mercie concernaire production de la companie del la companie de la companie del la companie de la compan

Tolomen Ales-Cleopatra figlia di loi. Il suo nipute Alessandro, aostenute andro II. da Silla, reclama la corona i uo matrimonio tra i due cugiei termina tale quistione. 19 giotoi dopo la sua celebrasione, il giovano Alessandro uccide la aposa Cleopatra, e

regna solo.

Tolomeo Alessandro si fa disprezzare pe'ssoi vizii. Non sa
reprimero la rivoluzione eccitata dagli Ebrei abitanti della
Circusta, e i Komani, che prima avesso rifiutato l'erodità di Tolomeo Arpisto, vi si stabiliscono.

Gli Egitimi stacchi delle mollezza, e degli eccessi del 30/30 65 novor Muurra lo acciscio d'Alessandri, e dichiarma Takono Audre I, de con international del attoro, c'hiamsto Telosoce Aulete, e inguisfica suomator di fasto. Il fratallo di conti cichimato pure Telomeo è stabilto in Cipro. Alessandro haodito da suni stati i rileggi in Palesia, e di vano implora la protezione di Pompoo. Iodi recasi a Tiro dove muora, e lascia in testamento l'Egito, p. 7 irisal di Cipro.

> La politica di Roma non erede di accettare tale legate, ma prepure rigetta il testamento. I tesori di Alessandro

ace condotti a Roma, e Tolomoc Aulete conserva provvisoriamente il trono di Egito. Qualche tempe dopo, suo visoriamente il trono di Egito. Qualche tempe dopo, Colcido preconomic immor esemb state preta dall'inceti, lo prege pagnere la taglia del suo riscatto non ricati, lo prege pagnere la taglia del suo riscatto non ricavendo da les che due roli talenti, i ourrari rilistanvendo da les che due roli talenti, i ourrari rilistan-

quests modica comm., e dauso I. liberth al Preconsol-Divensió questi tribaco el non circuro in Rema, per vendilibro de la comparción de la comparción de la comparción de Alexandro, ed Il Seanto decreta la riunione di Cipro, e de Egito al la repubblia; Catoro è locarion d'imperionirense. Gento questi sa Cipro promette al Ro Il ascerdono di Monarca mila silopressione si ucotho. Catoro recopie dopo la sus morre imagenti teori, e il model si Monarca mila silopressione si ucotho. Catoro recopie dopo la sus morre imagenti teori, e il model si filosofo Zerono, el 10 pie grache e empire di saggetta,

ed integrità in en secolo corretto.

Telomos da lacch, tenendo de soggiacere all'istesa sirte
del fracible, per altrare il suo troso, ricorre alla cupiligia romasa, e divide dinia laturita i Casare o Pompodigia romasa, a divide dinia laturita i Casare o Pompolore influena vice riconosciate Re, ed amiso del popolore influena vice riconosciate Re, ed amiso del popolore manos. Na colicoa empreprià zi sosi sudditi, questi
cospiraco coatre di lu , e il abbligane a faggire. No potado i due sosi figli grecorare per user troppe gioragiole.

mis Bernale van primegenis à meta sel vecus.

Intanto Tolence sharaquis 5 xelle vi turus Cations,
che la ricere con firenza, a sena riusani la più d'ano
za, e la consiglia di ande pistenzo ad diffenzat la noce la figura de la consulta del più del più

3946 58 Berenice figha

Gli Egitii mandano degli ambasciatori a Roma per traversare quette disposizioni. Anlete li fa avvelenare, e il virtuoso Dione che vuol denunsiaro guesto atroce delitto. perisce egualmente sotto il puguale del Re.

A malgrado di queste sceleraggini, Pompeo non laveia di proteggere Anlete , e vuole , che il Senate mantenga la sua promessa. Il Console Marcellino vi si oppono producendo un oracolo della Sibilia che permetteva colloearsi corli Egiziani, ma proibiva somministrar truppe ai Re d' Egitto. Pompeo non si scoraggia ; e per consiglio di Cicerone crede poter eludere l'oracolo , lasciando il Re in Tolemaide, e maudando le legioni per reprimere

la rivoluzione di Alestandria. Lentulo non oza eseguire gli ordini di Pompeo: Gabisio più avaro mercia repidamente la Egitto : s'impa-

dronisce di Petanio, e guadagua diverse battaglie. L' Egitto si sottomette : Tolomeo Aulete ritorna sul trono . e prova colle sue crudeltà quanto n' è indegno. Fa morire sua figlio Berenice, estermina tutti I partigiani di lel per coofiscare I loro benl, e pagare ciò che doves a Pompeo, a Gabinio, e ad Antonio.

" Oli Egiziani costernati soffrono con rassegnazione tante aventure; me questo popolo oppresso, n apogliato della sua fortune , nel momento ohe senza difendersi si abhandona al pugonle de' cornefici , la superstizione lo fa sellevare contro un roldato romano, che per caso avea nceiso an gatto. L'inpocente guerriero è fatto e brani daeli Egirii, per vendicare la loro spreggevolo divinità,

L' Egitto umiliato conserva, non la pace, ma il silcotio de' sepelori. Tolomeo Anlete muore quattro anni dopo del suo ri-

stabilimento. Il regno di lui era durato 15 anni , fascia due figli , ambs chiamati Tolomeo , e don figliuole , una la celebre Cleopatra . l'altra di nome Arsinoc. I due primigeniti si maritano, a regospo losieme sotto

Telemco e Cheopetra. la protezione di Roma.

3953

I ministri della corte di Egitto profittano dell' assenza di Pompeo tatore di Talomea, onde privar Cleopatra di una parte dell'antorità essicuratale del testamento di Anleto : o per governare lo atato fan regnare il loro allievo. Cleopatra sensibile a questo affronto, riunisce i suoi partigiani; corre in Palcatina e in Siria a domandar soccorso, e ritorna per disputare il trono a Tolomeo ano fratello , e tomo.

Mentre le due armata sono in presenza sulla costa presso Alessandria; Pompeo vinto a Farsaglia da Cesarr giunge colla sua flotta, ed invaca l'appoggio del Ro aun pupillo per opprodar su quella riva, che un tempo aveva

Le opinioni de ministri di Tolomeo si dividono sol modo da contenersi oto Pompeo : v' ha chi crede dovern accogliere, altri ai avvisano di farlo allontanare; ma Teodato per ischivar la collera di Cesare dando asilo al suo nemico, e non cacciar Pompeo, che ou giorno si avrebbe potuto vendicare, propone che sie nociso. Questo vile sentimenta prevalo, e si risolve d'immolare il vinto, per togliere a Cleopatra la protezione del vincitore.

Por meglio consumare il tradimento, mandasi una magnifica barca per ricevere l'illustre fuggitivo i allontanatasi questa dalla flotta; a Pompao vico troncato il capo

da' sicari. Indi e poco Cesare ginnge in Alessandria : Tolomeo Cesare in Egitte gli presenta collo spaventevol tribato. All'aspetto della testa di Pompeo Il generoso vincitore versa delle nobili lacrime, ed appalera il auo orrore verso coloro che di sì vile delitto avcan creduto farsene un tito-

lo al suo favore. Cesare ordina de magnifici funerali a Pompoo e tratta con bene i suoi partigiani, che di buona fede te gli sottomettono.

I ministri di Tolomoe eccitano il popolo a rivoltarsi contro di Cesares questi seconda ancorpiù I loro progetti etigendo delle considerevoli somme. Ciascuna credesi spogliato da Cesare. La sua alterigia irrita gli Egiziani. Tolomee e Cleopatra son citati al suo tribuoale per difendere avanti di lui la loro causa.

Cleopatra contando più topra i propri vezzi che soll'eloquenza de' rooi difontori fa un'ardita risoluzione. Abbandona l'armata, si mette in un battello, e giunge di notte a piè delle mura del castello di Alexandria , ove facendosi avvolgere in un fardello. Apollodoro uno dei suoi servi la porta sulle spalle nell'appartamento di Ce-

Anni

sare. Il grand'nome non se resistere agli artifici di quedel Mon. Av. G. sta donna meravigliosa , ed il padrone del Mondo in un

istante diviene la schiavo della sua prigioniera. Cesare consultando pila l'amore che la prudenza fa chiamaro il glovano Re per ordinaigli di dividere il suo trono con Cleopatra. Tolomao convinto che la sua cansa era perduta, e forioro di aver trovato la sposa presso di Cesare ; esce disperate dal pulazzo, scorre schiamazzando la ortta, infrange il suo dindenna a racconta la sua sventura al popolo sommusso i questo va ad attaccar Cesare. I suldati romani a impedronucono della persona di Tolomeo; la sedizione divien tale che Cesare passa rischio di moriro ; ma ovendo calmato il popolo col suo coraggio, lo sosprende colla sua fermessa. Il giorno appresso a nome del populo romano ordina a Tolomeo e a Cleopatra di regnato incieme, e cede l'isola di Cipro a' pio siovati figli di Aulate Tolomco e Armpoe, Questo sacrifizio calma la collere degli Egiziani. Me poco dopo si sollevano di nuovo. Cesare attaccato per mara, e per terra, trova il merro di difendersi , brucia la fiatta Egitiano e a lime padionisce della toure dal Faro. Le fiamue de' vascelli penatrano nella città, ed incendiano la famosa biblioteca, Cesare investito de tutte le parti, manda a cercar socoorso

iti Assa, a fortificandosi intanto, il teatro gli serve di cittadelle, L'eroe tomano non erasi veduto gummai in maggior pericolo-Finalmente gli Egiziani gli offrone la pace a coudisione che restatuase loro a proprio Re. Cesare vi acconscote; To-lomos giura di esarce ledele al trattato, ma reso appena alle libertà ricomincoa la guerra. La sua flotta è battuta o Cauppo. Giungono i soccorsi dalla Ciligia a dalla Siria, Antipatro si unico a lui con 3mila Ebrei. I principi A-rabi abbraccisco il soo partito, e gli Ebrei che abitavano P Egitto ai dichiarano in suo favore.

Dopo diversi fatti d'armi Tolomeo in usa battaglia è completamente dislatto da Cesare, Il Re d'Eniste cercando di salvarsi, si summerga nal Nilo: Alessadria, e 46 tutto l' Egitto si sottopongono al vincitore cho mette sul Limpstra,e To- trono Cleopatra , associandole , per forma , il giovane

tom, il giorane. fratelle Tulomeo all'esà di 11 anni. Cesare senza nemici dimentica per-qualche tempo la

gloria per li pusteri... La Regina avendole dato un figlio

di nome Cesarione, ncerescesi il suo amore e la sua dipendenza per lei; indi a poco vedesi obbligato di strapparsi dal seuo delle voluttà per andare a combattera Farnace figlio del Jamoso Mitridate, Vittorioso di guesto Mo-

parcs ritorns in Roma. Giunto il giovane Tolomeo all'età di 15 anni vool prendera, giusta le leggi, la redini del governo, ma Cleopatra lo avvelena , e regna sola.

Dopo la morte di Gesare , Cleopatra si dichiara per i Chondra and Triumviri, Autonio, Lepido, ed Ottaviano, e manda lero le quattro legioni che il dittatore le avea lasciate. Arma aucora le sus flotta , a s'imberca ella stessa per andare a soccorrerle : una tempesta la fa ritorpare to Egitto. Uo anoo dopo, visti a Filippi Camio e Bruto, Antonio è spedito su Asia per governare questa parte del mondo. Autonio avaudo saputo, che il governatore di Fanicia dipendente dall' Egitto avea inviati da soccorsi a Cassio. ordina a Cleopetra di comparire avanti di lui per ginstificarni . a l'attenda nella cuttà di Taran.

Le superba Ragina s'imbarca co' suoi tesori , e va non par difendersi, ma per vincare Antonio; comparisce in Asia sopra son pave firmmeggizute di oro a con velo di porpora . con remi guargiti di argento . mossi all' armesico suono d' istrumenti variati. Cleopatra vestita come rappresentasi Venare, aircondata dalla più vaghe donselle della sua corte sotto la farma delle grazie, assisa sotto un magnifico padiglione di drappo di ere viau creduta une diviolità, ed il popolo che si affolla sulla riva si prosterne avanti di lei.

Tutti gli abitanti di Tarso corropo al lido per ammirare quasto spattacolo, Autonio che vool sostenere la sua dignità resta co' soli littori nel suo tribunale.

Il triumviro invita la Regiua a cener nel suo palasso, me questa gli fa dire di avergli preparato un featino nalla sua tenda. Antonio cede , la veda , s'infiamma , e lungi dal mostrarsi come un giudice severo, diviene il suo schiavo. Il primo sacrificio che il guaerale romano offre al sue amore è un delitto; codendo alla preghiere di Cleopatra la morire sua soralla Assinon, che avea credute trovare un inviolabile assle nel templo di Diana in Mileto. Aotopio dimenticando la sua gloria siegun Cleopatra

#### MEMORABILI.

in Reitto. Obbligate indi di ritornare a Roma, esce per qualche tempo dalle sue esteso i ma vi resta nuovamente evvinto mando ritorna io Asia per far la guerra ai Parti. Antonio io pregiudizio degl' interessi di Roma d'a e

Cleonatra la Penicia . l' isola di Cipro . e la Giudea. Ostaviano, geloso della potenza del suo collega, sotto il presento di veudicare suo sorella Ottavia moglie di lai, si armo pella speranza di divenire il padrone dal

Lo questo tempo Antonio marcia coetro gli Armeni e s' impadrenisce del loro paese. Tornando trionfante in Alessandria norta dietro al suo carro il Re di Armecia carico di catene di oto : e fa emaggio alla Region di guesto schisvo coronato : ne suoi trasporti giunga e prometterle l'impere romano.

Cleopatra è coronata in Alessandria con gran magnificenza. Comparisce in questa cerimonia sopre uo troca di oro con sealinate di argento. Antocio vestito di porpora vi si mestra col diadema solla fronte impuegando lo scettro , e ermate ella persiona. La Regina porta le vesti e gli erpamenti della Dea Isida , di cui prende anche il nome. Al hasso del trono si vegrono Cesarique fielia di Cerare, e due facciulti Alexandro o Telemes che Gleopatra aves avati dal povello amante.

Cleopatra si fa preclamore region di Eritto . di Cinco. di Libio, e della Celisirio unitamente a Cesarione. Tolomeo vico proclamato re di Siria, di Fenicia, di Cdicia: ed Alossandro di Armenia, di Modia ed auche da Parti, di cai Antonio meditava la conquista.

Ottaviano dichiara la cuerra ad Actonio. Tutte le nazioni dell' Europa, dell' Aria , e dell' Affrica si dividono tra i due rivali, della cui serte dipende quella del Mondo. Actonio perdo un anno di tompo tra le braccio di Cleopatra, l'inalmente sapenda la marcia di Ottaviano sorge dal suo sonna voluttuoso, e si arma per combattere. Cleopatra vuol acguirlo e comundace cua etessa la flatta. Antonio vi ecconsente, e goesta debelezza cagiona la sua rovina,

Dicietto legioni . e armila cavalli composcono l'armata di terre di Antonio, Cinquecente vascelli di Cleonatra portace più di 100mile uomini, e 12mile cavalieri.

Antonio verrebbe combutters calls un armata diserca: ma

Cleopatra anciando l'onore della vitteria, ordina en combattimento navale ; questo ha luoga nel golfo di Ambracia presso la città di Azio. La battaglia è per la ogo tempo jocerta o saogoinosa. La Regina sbigottita si da alla luca co' suel vascelli , e seco porta l'anima , ed il ceraggio di Antonie, che dominato dalla sua fuvesta passioun , per seguirla , abbandone l' enere , le vittoria , e l' impero del Moodo. La flotta si batte funco tempo dope la sua partenza: ma vinta, distrutta, dispersa, le legioni prive del loro copo passano sotto di Ottaviano.

Cleonatra torna in Alessandria, a Antonio in Libia, ove avea so armata, cho trova sottomessa al suo pensico. Senza forza , e senza speranas sitorna presso della perfida Regino, che temendo una rivolta, nell'entraro in porto la corocare le navi come lo segno di vittoria; e per vieppiù assienrarsi di una sedizione fa assessinare tutti i graodi di Egisto. Indi testa di far rimootare il Nilo. alla flotta per trasportaria nel Mar-rosse, ma gli Arabi l'at-

taccape . e la brociace.

Mautre Autonie non si consola della perdita del Mondo che col suo amore. l'ortificiosa lingina pensa tradirlo, e cerca io vano gondagonrai la grazia del vincitore. Questi marcia in Egitto; Cleopatra ordina secretamenta Ottaviano in di aprirglisi le perte di Pelusio. Incerta della son sorte. pasconde i teaers in una tomba presso il tempio d'Iside. L'armata di Ostaviano giunge seusa ostacolo presso Alessandria, Antonio nel colmo della sventura ritrava finalmente il suo coraggio. Alla testa di poche truppe fedels fa uoa vigurosa sortita, a torna trioufante a piò del-

la Beging. Il giorne appresso da la battaglia . la fletta caixia

to abbandona , e si da ad Ottaviano, Tradito, o disperato , sfida a duolto il suo rivale, questi gli risponde che s' è stanco di vivere può trevare altri messi per morira. Cleopatre per disfarsi di Actonio fa aparger la voce di esser morta i egli con vivendo che per lei, ordina ad non schiave d' immercereli on purcule nel seno: il servo rilinta di pibidire, e si necide avanti di lui. Antonio sirvuo il sno esermio e si abbandona sulla propria apa-

da. Avvertito in questo istante che la Recina viveya ancora, si fe condurre presse di lei, n raccoghendo lo sue ultime force . le scongiura di pon fidarsi ad Ottaviano.

# AVVENIMENTE

.

del Mon. Av.th sue braccia, e di non arrossire della sua disfatta, perchè

Roma solamente lo ha viuto. Spira nel dire queste parole. La Regina si sottomette in apparenza al viucitore : gli domanda ed ottiene il permesso di rendere gli ultimi offici ad Actonio, che con magnifici ocori la sepettire nella tomba de' Re di Egitto. Indi supplichevole implora il favore di lui , e malgrado il disordice in cui trovasi la sua pericolosa beltis, son dispera d'imfiammarlo. Ottaviano insensibile ai suoi verri , diretto dalla sola ambisique, istruito dagli esempi di Cesare, e di Antonio, l'ascolta freddamente, la esoria al coraggio, e nulla promette. Cleopatra riconotcendosi perduta, dissimula i suoi sinistri prosetti. Decisa a con soggiacere all'umiliazione del trionfo, e all'outa della schravità gli scrive un biglietto. Indi allestanando tutti dal suo appartamento, resta coe due sole doone ; si mette a giscere , e domanda un canestro di fichi apportatole da un serru fedele travestisul letto, cume se fosse addormentata. La longa durata, e l'immobilità di questo sonno allarmano le damigelle . elleno avvicinandosi veggono, che un aspide macosto tra

le fratta le avea date la morte. I Intato Ottaviano, rilerando dal biglietto, che la Regina volca esser sepellita nella stossa tomba di Antonio, di Cleopstra. viene in enguirione della terribil catastrufe, e cerca in vano di evitaria.

La famosa Cleopatra termina la sua carriera all' età di 3q anni , dope di averne reguato 22.

39 anni, dope di averne reguato 21. Le siatue di Antonio sono rovescine; quelle di Cleopatra restano per qualche tempo celle pubbliche piazze. L'indipendenza dell' Egitto finitee calla vita di questa Regina. Divenuto provincia romana, ano man juri rincquista i sua libertà. Dalla dominazione di Roma passa sotto quelle dell' Arabi, e de Torchi.

coe due sole doone; si mette a giscere', e domands un Il regno de' Tolomei sorto dopo la morte di Alessaccanestro di fichi approtisole di su nestru fedele intrestiste da contation. Un momento dopo vedesi ella duteta a un granta dell'era cristiana.

## UOMINI CELEBRI

A. a. G.

2:88 Menete » Bosiride a Osimandia » Uchoreo a Meride, 1825 Tetmoside.

1577 Ramesse. 1474 Sesotri. » Ferone. » 1204 Proteo, » Rampsinit. 1185 Cheops e Chefrem. » Micerino. » Asichi. 1013 Faraose. 974 Sesse. 941 Zara » Anisi. 719 Setot. 706 Taraca. 670 Passmático. 616 Nesco. 500 Passmático. 594 Aprie » Amail 515 Sammetico.

L' Egitto cade sotto la dominazione de' Persiani , e el resta finche

Alessandro il grande ne fa la conquista.

313 Tolomeo Sotero, 284 Tolomeo Filadelfo, 246 Tolomeo Evergete.

231 Tolomeo Filopatore, 204 Tolomeo Pilisoe, 180 Telomeo Pilopatore, 204 Tolomeo Pilopatore, 204 Tolomeo Pilopatore, 205 Tolomeo Lataro, 107 Tolomeo Alessandro.

81 Tolomeo Alessandro II, 65 Tolomeo Aulete, 58 Berenice, 51 Tolomeo, Cleopatra, 46 Tolomeo il giovabo,

Il geverno degli Egiziani da tempo immemorabile fa manchico. Il buili della potenti sovrana armo determinani. La giratti sevira amministrate da un corpo particolare che mettera na aggira di l'accidente della controlare che mettera na aggira di l'accidente della cotacipata non ha tuvato vestigi di vora Menarichi presne gli antichi popoli, a perche non devera cercari nei siccoli remi della Grecci, na in quello di Entito.

Gil Egitatal avenas an gran rispetto per loro Serrani, el li oscoravos coses immagni della divinità, Questra venazione giungere a tal signo, che quando soche un pruebes arrano, gerevanta mia, e consultado più le ano primeta ratio, gerevanta mia, e consultado più le ano primeta ratio, generale della consultazione di la consul

Gli antichi legislatori di Egitto, ( come pur altri di dirersi popoli) passavama por impirati dalla diriniti ; quindi le leggi di Osirido, o di Ermete aveano molta forza, pi potevano incontrare alcuna centraddisione: ; risputate anti como oracoli, e trasfondendosi inaltrabilmente da una generazione all'altra, divenivano abituali; a disputa contre gli momini, na non centro gli Deli-

D'altroule la législatione di questo popule l'amone earcho indistobblimente units alla religione; il cambiar di lorge era epalment d'ou regolament, l'immatabilit di qui la cottana nei lou regolament, l'immatabilit ne' lore estamal. Ciù che fee dire a Plateor, poterei riguardere come prodejin un neuve costume in Equie che sieun pepolo sou la giumal conservate più non-

go tempo i suoi usi , e le sue leggi.

I giudici erane pagati dallo atato per renderli indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. Gli affari si ciudicavano in iscritto, perchè temevani l'arto della fataclequena, I, a qualo sisvegliando dalvelta le passioni inganna lo spirito. Il presidente del tribunale postava el collo una catena da cui pendeva l'affigio della verita, e che nello decisioni presentava alla parte che avos guadaganto la causalun vile che un difendeva un nomo aggrectio, nella pera-

bith di poterio salvare dalla morte, perdera egualmense la vita.

Non era permesso ad aleman essere instite verso lo atato. Qui citudino dovera annotare in un registra il suo monitere. Una falsa dichiarazione si puniva di morte. La liberti individuale era molto reputata in Egitto.

I debitori una erasui arrestati; ma per garentire la fode de' contrattl alcano con potes ricevere ad imprestito sena impregiato la mommia (a) di suo padre a 'creditorii n colui che non l'avesse pronismente ritizza commettero un'infamia, una empieta: moresulo sona di aves adempito a questo davere venira privato della sepulara. La Policamia era nerenessi in Esitto. i accrediti isola.

mente non prieceano avere che una sela meglie. La venetazione de' pantefici pel dio Oziride, e per la dea liside avea introdotto un gran viaio nella legulazione egiziana; il matrimonio de' irstelli colle sorelle era non solamente permesoo, ma anteristato dalla religione

ed incoraggiato dall'esempio degli Dei.
La vecchinia godeva molti onori e grande considerazzone. Questa lodevola virtà nu onnuntiava nu'altra, quella della riconoscensa. L'incratitudine esa in orrore, a

gli Egiziani hanno avuto la gloria di essere lodati come i più riconoscenti degli nomini.

L'un di giudicare i Na dopo la lore morte, non meno che glivifini sitului i, è generalinatore vanitas siccome una mirabile sistitusione. Ogumo area dritto de preduri in qualità di accusatore i il appole ora giudice: se le presure contro il morte appariziono decisive, venia cegli previate della repolitora. Quindi i Savensi trorascegli previate della repolitora. Quindi i Savensi trorascegli contro i nel diti, e l'ideo di un gioditio, a cui soggiacere, darre far a cisi rispettare gli sonniti o le leggi.

(1) In Egitto s' imbalsamarano, e si consersa vano i corpi de morti.

## ARTI, E SCIENZE.

Per quento risulir si veglia nella storia 'iconstruoria in Rigition non solo la urii sorceata per biengri dell'avia, una ciasulio quelle di puero diletto. Quari ripeterusi do Onirie li reseasiono dell'artori, na bienche fosso daprincipio di legno seesa forre ol altro metallo: ciò che ha latto osterare al sispone Gegarei, ole l'antara sone potci incominsiare, se nuo dorre cento terre leggiere, como lo Egitico dell'artori de

ELLE ART.

Esso, come neserva Calo, furcoo aempro ristretto o trattooute ne' limiti del culto: el è a presumersi che i sonerdeti Egizinni, i quali governavaco con costanti abitadini sino al reggine della vita privata de' Ro, non permenenere il win sicolo le furo, con de migliorare le arti.

Le pittera, e la scoltura orano emblematuche. La maggior parte delle statue egistiene hanno delle positroni deere, le braccia peodenti , e mancano di espressione. Esso non rappresentano che diviolit. Ro, saccredoi, e hanno ordinariamente un grembiale , come i saccridicatori somani.

Gli Egiziani non vivendo, per così dire, che nella posterità avrebbero dovuto mettere una grando importansa alla scoltura ; ma essi la riputareno come un accessorio, o un oroxmento dell' architettura cho principalmente Insincava il loro genio monumentale. Due principi formavano il carattere dell'architettura egiziana, semplicità e solidità. Una precisa disposizione di pocho lioce sempre rette dimostra questi due principi. L'esteriore dagli edifiai scoza archi o formati quasi sempre a scarpa, era melto semplice. Nelle decorazioni interiori s'impiegavano quattro generi di ornamenti. Il primo riguardaya gli attributi della divinità , tre' quali bisogna compreedere i quadri dell'astrocomia, 2. Le figure umone diseguate oo' quadri storici o religiosi. 3. I geroglifici maschiati in queste figure , e che forse altro non erape che la apiegazione di teli quadri. Finalmenta i disegni che noi chiamismo arabeschi, i quali decoravano ceo molto gusto i frego, le corniei, e i basamenti, M. Le Roi pretendo che

la capanna rustica di Vitravio sia stata sgli Egizii non meno che a' Greci il medello archetipo de' più supesbi edifiri. Quanto al simanocio delle belle atti non mancavano spii Egiziani nei istrumenti, nei metodi sicali par condurla a perferienca; na eglino peccanò nei disegno, tutte le lovo invenzioni composte erano difettose sensa simmettia, grania, e mobilità. La munica loro cra decestalale al pari della possa.

CHIPCA.

CHI Egisisoi doversuo consecria in grado sublime.

Diversamente non si potrebbe spiegare ciò che rapporta
la Seritura di Mosei, allorabi dopo di svera nifamto il
vitello di oro, lo ridusso io polvere, e mischiandolo celte asque del fiume, ne fece i' neo patable che diede a
bere sell' Israeliti: operazione chiamata da liberave una delle
più difficii dell'arte, e da ponhe conosciuta.

SCIENZE. I quadri di astronomia rinvenuti ne' tempi Egiziani . o particularmente i 12 segni del Zodiaco sculpiti in quelto di Tenure, e de quali abbiamo copie fedeli, ci convinceno del grado eminente cui gli Egiziati erano pervenuti nello sciente astratte in uo' epoca infinitamento remota. Diodoro di Sicilia pel lodarli sopra la loro applicazione allo atudio decli astri dice che a avoano raccolte delle antichiisimo ed esattissime osservazioni , col cui mozzo erapo in istato di conoscere i divern movimenti di essi , e le loro orbite; toggiunge che potevano annunzure ancora i tremuoti. Ic incudazioni, e nocho il ritorno delle comete. » Gli Egiriani (det pari che i Caldei) siu dalla più remota aptichità coltivarono l'astronomia ad essi necessaria non solo per la geografia , per la navigazione , per la cronologia, ma per l'agricoltura, o per l'ordine della vite civile; poiche le operazioni del lavoratore, non meno che gli affari della società o gli oserciaj del culto con si recolavano che con una osatta divisione del tempo , e cella comitione del periodico moto de' corpi ce-Icsti. Sembra che gli Egiziani fossero i primi ad avere no anno di dodici moni. La osservazione delle fasi della luna di leggieri produsse una tale acoversa prima di atabilirsi l'anno solare. La atoria non si diffondo sopra le altro scienze degli Egiziani; ma ci avverte che Morè, ed i principali filosofi della Grecia si formarono alla loro scuole.



DIVINITA



CONTUME







### RELIGIONE , COSTUMI , VASI , E SPINGI.

I Fenici, i Greci, e tett' i popoli dell' antichità hanno attinto le loro prime idee di mitelogia dell' Egitto. In questa regione si rifuggirono eti Dei sotto la figura di diversi auimali, allerche furono discacciati dal Cielo da' Titani. Da queste favole ebbe origine l'insane colto daeli Egiri per gli animali. Dapprima il solo, la luna, la terra, il Nilo erauo le loro bouefiche divinità. Eglino rappresentarono il sole, e il Nilo con Osiride, che adorayano sotto diverse formo: (2) dinota quella più comunemante conosciuta. Ounado veniva tappresentato come (8) chiamavati sucora Serapide, Lide (o) figurava la luna e la terra. Gli Egiziani prestavano ancora un culto religioso ad Oro (10) figlio di Osiride o d'Isido famoso per la suo vitetoria contro Tifone uccisor di aun padre. Fin uni il loro culto ricuardando eli sato, e eli nomini divinistati era mono irragionevolo di quello reso seli suimali cho forma in vero l'ultimo termine del delirio superstinioso. Il bue Api (11) principale e riverita divinità che rappresentava Sesostrit il gatto , l'icneumone, l'ibide, il falcone, il lupe, il coccodrillo etc. erano annoverati fra gli Dei d' Egino. Di qui è, che quasi tott' i monumenti Egitiani sono ripicoi di figure di divinità rappresentate per la più con teste di soimali e col coreo umano: come vedesi non solamente nel N. (2). ma apcora pel (13) che presenta il dio Apubi solla testa

La specia decli animali dagli Egiziani aderati varlava secondo le diverse provincie; avendo ciascuna no dio particolare. Credesi ( secondo Diodoro ) esser questo il frutto della politica di un saggio Re, affin di ovviare le ribellioni, seminando tra' soos sudditi l'irreconciliabile discordia delle religiose contese.

Le divinità egiziane, riguardando quasi tutto le allegorio nin o mano increnose della natura, davavana essere unfinite , come inanmerabili craup i loro nomi e le loro funzioni.

Alcune di tali divinità corritnondavano a quelle di altri popoli del gentilesimo, como p. o. luide si confondeva con Cibele , e eli Leisiani stessi talvolta la adoravatio totto la forma ed il costume straujero, come quelle de' Greci . e de' Romani (12)

A malgrado di tali follio, alcuni spiriti illuminati fra

quale davane vari nomi , o di cai sette simboli diversi sappresentavano eti attributi. Plutaren riferiace di un tempio d' Evitto la seguente incrisione : Je sono tutto ciò che fu , è , a sarà ; veran mortale non ha mai alsato il velo che mi ric spre. Ques t'altra tuttavia esiste: A te che una essendo sei ogni cora la Deo, laide. Ma a che giovavano questi lamni di santeera in merro ad un populo che nortava a tal samo a sua stolta superatizione fino a sacrificar vittimo umane? A ACKRDOSIO.

· I spoerdoti d' Egitto avenos un eccessivo potere. Soli depositari della sossosa facerano credere al popolo guanto lor piaceva : posevanto io tal modo in catego, e la gaverniyyang colla superstittione. Allorche veniva ad estina quere la famicha reguante . era d' nono esaltare un saperdote. La loro teologia, abbenchè mista di flazioni, era molto ausoriore alla populare credenza.

COSTUMA. Il costume degli Egiziani eta capriccioto al pari della lero religione. Gli abiti delle donue erano di stoffa e legcerisima tela , con locrente al corpo , che alcune delle loro statue sembrano nude ; ma quando si guardono d'anpremo. vi ti morgono dello pieche in alcune marti del corpo, e degli erli un poco rialisti al basso delle cambr. Senza il seno scoverto e la capellatura sarebbe difficile distinguero le figure delle donne da quelle degli pomini. Brodote dice che ellene, il più sovente, non portavano che una veste, la goale latriava il seno, le spalle, e le braccia secverte : e si attaccava alla cintera come un erembialo (14). L' egizio (15) à ricavate de un antico originale di Montfaccott, L'eciziana che porte il sittro è presa da diverse pempe e processioni d'Iside, l'Iu-: tarco assicura che le donne andavano co piedi nodi , ma noi le vediamo ne' monumenti con sandali e nantofola.

VARC', E SPENGE. I numeri (17) e (18) danno una idea de' vasi desti Esta mani. Il (19) rappresenta il lere Canope ; a presto vaso . Is our semmith terminava con upa testa d' nomo o di enimale, attaccavano can delle sincolari idee, è gli rensections of days a devano anche gli onori divini.

Lo slingi (20) grano alate e senza ali ; il lor corpo era eli Ecizii comervavano l'idea di un trimo Ente, al , quello di un legue, calla testa e il seno di una dont lla.

#### LE PIRAMIDI. LA GRAN SPINGE, OBELISCHI, E TEMPII.

I principali monementi Issciati daeli Egiziani sono le piramidi , il famoso laberiuto , ali obelischi , i tempi , etc. Queste opere celebri serprendono assai niù per la loro immeosità colossale e l'estinata pasienza di quelli, i quali le han costrutte, che pei gusto, e per la loro ulitità. PERANTEL.

Le famose piramidi (1), che molti scrittori supponeopo fabbricate inpanti al diluvio . resittono aucera sel' insulti del tempo. Esse trevansi alcuee michia discusto dal Cairo , ev'era già l'antica Menfi. Secondo il viaggio di Norden, quattre soltante meritane attenzione, perchè quasi inticramente rovinate lo altre sette, e otto che sono celle vicinsore : veggonsi le prime quattro quasi sopra ena stessa linea diagonale, e distanti una dall'altra circa 400 passi, colle rispettive facce, che corrispondono ai quattro punti cardinali. Una delle più grandi forma un quadrato di 2640 piedi di circuito, avenda 660 piedi ciascue lato della base. La sua altesta perpendicolare è di niedi 500 circa. Un lastrico di circa eti niedi per peni lato ne termina la cima. Molte pietre di goesto ecorme edificio sono 30 piedi lunghe, alte 4, e larghe 3. Pretendesi che fossero socora più ragguardevoli le epere sotterranee. 100mila operaj , secondo narra Erodoto , vi travagliarono pel corse di 30 anni consecutivi. Una iserizione mostrava che ne' legumi di cui erano eglino stati alimentati, si spesero 1600 talenti ; Malliot rapportando la descrizione della gran piramide fattane dall'astronome Nouct: asserisce seconde le dimensioni di questo astore, che contiene tanti materiali , quanti ne sarebbero sufficienti per contruire un moro alto 3 metri. largo 33 centenmi, e lungo 2359720 metri, che formano circa 660 leghe i quanto è approximativamento il ciro del regno di Spagna.

LA CRAW SPINOR. Gli Egiziaci crano trasportati per li colossi. Vedesi anche oggidi nua testa di sfioge (2), che ha 25 piedi di circonferenza e 26 di alterra. Ma non trovanzi in gersta gigantesca mole, rispettata dal tempo, nè diseguo, nè grazia , pè propergioni,

\*\*\*\*\*\*

Erodoto parlando come testimonio ocolare di queste meraviglioso monumente dice , che era superiore a tatti gli edifia, non meco Greci che Egiziaci. În un solo recinto coeteneva, per quaeto dicesi, 3000 sale, che tutte comunicavano le une con le altre, per una iofinità di giravolte. La stesso scrittore dice che alcuei suoi appartamenti erano apperiori , altri inferiori ; e di aver egli veduto solamente que' superiori , giacchè i governatori del laberinto non gli permisero osservare I sotterranei . destinati, secondo essi, per sepoltera de' coccodrilli sacri, e de Re che avesco costrutto questo memorabile edificio. Il suo tetto, del pari che le soe mura decorate di figure , erano di pietra. Interno di ciascun cortile vi era pus colonesta di pietre bisoche perfettamente enite tra loro.

ARRITHMEN Ue altre genere di monumenti che gli Egiziani lenulravano sono gli obelischi, molti de' quali fureno trasportati in Roma entto desl' imperatori. Essi ci sorprendono non selamente ner la bellezza del travarlio, ma ner la difficoltà di trasportarii de sì lungi e ristzerii ; le fecce di essi soco coverte di geroglifici. I sacerdoti li chiamavano lo dita del sole, perche la loro embra indicava l'elevazioni di quest'astro. Si collecavano in luoghi secverti e in messo delle piazze. Veggonsi tuttavia in Egit-

to diversi di questi obelischi innalizati (3 4). Le due statue colonnii (5) trovanni fra le ruine del palasso di Mempone. Tra i mogumenti isolati non solamente vi crano gli obelischi , e le statue colossali , ma benanche delle colonoc. Quella (6) obe vedesi in Alessandria, porta il nome di colonea di Pompeo, abbenchè io essa nulla dimostra di essere stata inpalizata a questo generale romano,

#### TEMPII.

Si distinguevano particolarmente quelli di Tentira, del quale ne conosciemo il suo magnifico portico (7), il più perfetto nella esecuzione tra tutti quelli dell'alto Egitto (8) presenta la magnifica porta del tempio di Apol-Ionopoli Macna.





L'acc militare fu coliritat degli antichi Egiji, ma ignota è la toria delle loro prime guerre. L'idea di versempre in armi un corpo di troppe per la difesa dello santo è dovoste "prima popoli necritali, tra quali eni pericolarmente si distinguoso. Questa pratica fu obtanome della disconsidazioni di supericolario di conma loggo perceivara, che la tera parte delle rendise della Monarchia appartonesse alla militata ciò dimostra che di bosolo ra avesso pessono i mensi di formare lo

troppe.

Lo laro milizi era divita in doe corpi, nno composto di addati detti Caisarieni, l'altro di Ernotibieni, giardi detti Caisarieni, l'altro di Ernotibieni, giardi la Peve, reconde la diversa forna degli abdi, onde si di-niigarano. La maggior parte della famigle militati, dide lo issues astero, si trovavano nol Delta, perchè gli somioli di quotta parte netteoriossia dell' Egitte avenso i di quotta parte netteoriossia dell' Egitte avenso.

Di riscariasi i subdimenti della militati egitina eraso.

compresi nella città di Saiz. Le provincie degli Ernocibieni ne' tempi in cal era più numerosa la popolazione protevano somministrare, a dire degli storio, zbomala ucmini, e quelle de' Calseirieni in circa 250mila. Questi soddati, secondo Erzodoto, ezano temuti da padre in figlioslo ad attendere unicamente al mestiero delle armi, ed era loro vistata graulaurou altra professione.

La guarda del Re era forenta da mille Ermothical, ed altertant Classifieria i, quali d'avon in suno d'ara classifiare del contratta Classifiare i, e quali d'avon in suno d'ara langa el altri, acciocchi tulti potessero podere delle stendante del contratta del contratta del propositione del propo

di Sesostri, ma del pari incerti e favelosi sono i fasti di questo famoso conquistatore.

CAVALLERIA.

Alcuni storici credono che gli actichi Egizi non ebbero cavalleria. Altri sostengono, che l' equitaziono sia stata da essi inventata, attribueudola a Oro figlio di Osirida, e d' laido.

Diodoro rapporta che i loro antichi Re mettevano molta cura nel mantenare un gran nunero di oavalli. Mosà depe il passaggio del Mat-rosso ringratia il Signore di aver sommetso il savallo, e il cavaliere. Lo stesso Diodoro parlando delle coopuiste di Secontri dirittorge chiaramento

La cavalleria de' entri armati in guerra. La synato à « arri particolirmente, il vinggio di Denon nell' Egitto ha disspato opoi delsie a verede questrlialitate vinggiame invaria di un absonabilera notoca di lattitate vinggiame invaria di un appropriate di parimento del più autichi scolpito sa le mare cettera del tempio di Clastaza slocal curri di querra, distinguedone molto bena con solo la survir, a la piecola proporsiosi in na bele ancho la masiore come enco satolocci i civalli, con tanta erratte di pinno in segno di triodo, nonrella di lateria l'estre la lore mai in eronabiatore.

È impossible il determinare le armi dello quali si nervivano gli Egiri appirati tempi. L'uso della lance, i delle piche è di non eposa remotinira, coma lo è alteria, i forsa più oconne quello dell'arco, a della fercer, son apparencodo che il tempi posteriori di piggiariore che i delli tervale lissa, periudo di ridui li nest distinti dalle loro cintare poste al di appa delle reni, decore un guerriero irrorado di totto le une nemi, dich le frecco, il lancia, il giarettote une muit, dich le frecco, il lancia, il giarettoto il revano distinte situ suri, etco delle multi.

guardaco i tempi posteriori , come sciable , pugnali , ec. Le armi difassive dovevano essera da principio le apoglie degli animali. Diodoro racconta , che i Re d' Egitto si coprivano colle pelli da lecoi e da tori, uà forse per

altra ragione ci fammo aempro croi rappresentati gli natichi eroi. Gli Centi ; al lir di Platone, pretendevano di aver inventale gli codi, olio perimente si trovano scolpiti ne bassi ribisi qui Tale, de pari che lo corazze. Una stato di Scantti che a' tempi di Erodoto si vedeva ancora valla Mate, of Sardi a Smirno, rappresentava questa commistatore armate all'Etiopa , cei giavellatto in una mano, est aree nell'altra. Supra il suo petto era agrillo i llo conquertato questo paese colla foresa del mio braccio. Montfaucon parlando degli antichielmi cita un superbo cammeo, coma una delle più belle opere dell'arte Litegliptica, rappresentante le teste di Alessandro e di Olimpiode, credute con maggior ragione anelle di Tolonico Filadello e di Arsinos sua prima meclie , come assertice l'illustre E. O. Visconti nella sua recongrafia antica. In esso vedesi sull'almo il acrpante alato di Cerere. L'astro Sothis o Canicola consacrato a questa Dea di Menfi a'ionalza sopra la testa del serpente ; l'elmo è cinto da una corona d'alloro.: la divina Egida fatta a squame e guarnita di serpenti gli servo di gorazza : vi si vede altres) la maschera della Gorzone

ed un' altra barbata colfe ali attaccate alle tempia, Scientra indubitato che alenzi Tolomei , e le nersone loro addette si vestissero e si armassero alla foncia de' Macoloci , dacche lezgiamo in Frontino , che Timarco avende ucciso Carmade luegotenente del Ra Telomeo, si travestì da Macedone cogli abiti del morte, e che in tal guisa s'introdusse nel porto di Samo. L'abito militare di Tolomeo Evergata ancondo Cosma egiziano elle dice di averlo ricavato da una statua posta vicino Axumia nella Etiopia, oggi Abissinia, e la cui immagine trovani in un manoscritto del Vaticano che ha errea mille auni di antichità, vien rappresentato così aderente al corpo dalla testa ai piodi , che lascia trasparire quasi tutte le forme dell'some audo. L'etmo che porta è simile al petaso di Mercurio, ma più profondo, e più largo nel basso ; la scudo è ovale , a la picca è di un piede in circa più alta dalla stesa figura. Si sa nulladimeno che l Tolomei portavano delle corazze di oro, giacchè questo fu il segno distintivo , pel quale venne riconosciuto il cadavere del fratello di Cloonatra che si trovò appegato nel Nilo.

Fine del terso articolo.

## STORIA DE GRECL

#### INTRODUZIONE.



La Grecia non meno octebre nella Parolache nell'Interia fia la patria delle cera il tumpin dei romi di generia la qualta delle arti, dei filiosofi, e dei legislator. Il solo nome di quetta controla finansa parla il 'immaginaziono, e ricorda l'amor della gleria, la aspinata e il argandezta dell'amona legono, l'ecce divinatando tratagono della controla della partica della controla della controla

La bellezza del clime, sviluppando la loro immegianziono , dava ad essi un carattere entusiaste e semibile. Le arti vili abbandonate agli schiavi, non li facevan gemere sotto il peso della fatica. La moltitudine de' piccoli stati promoveva tra loro delle rivalità di onore. I grandi interessi, o le vittorie faccan nascere quel sentimento di elevazione che aspira alla rinomata. Le feste , i giuochi funebri, le assemblee di tutte le sazioni, le corse ed i combattimenti lungo l'Alfen presentavault continumente in ispettacolo gli uni agli altri. I premi esclusivamente di onore distribuiti alla forza, alla destrezza, al genio, ni taleuti facevan luro dispreggiar le ricchesse. I Re che venivae a confondersi tra i combattenti, i vincitori proclamati dagli araldi , le acclamazioni delle città nel loro passaggio, gli artisti, gli oratori, i nocti che ningevano , modellavano , e celebravano gli eroi , tutto toudeva ad innalsare lo spirito de' Greci, e faceva nascere i grandi nomini.

Per tali diviasmenti questo popolo singolare ei ha laseiato sì forti impressioni, che dopo tanti secoli oredition ancera di trovare negli antichi Groci sorprendenti, ed inarrivabili modelli. La Grecia presentemente distrutta, harbara e apopolata ritoriana spesso nel mostro pensieren, e conserva sopra gli spiriti l'influenza che ha perdute sulla terra.

la vedere il grap numero di scrittori greci , potrebbesi credere non esservi popolo al mondo i cui fisti primicri suno coi) sviluppati, come quelli di questa nuziono. Per tuttavolta vi si trovano delle invetorimilitudini . e gran voti per l'openrità de' tempi , e per le favole in out sono avvolti gli avvenimenti; ciò che fece dire a Varrone, il più dotto de Romani, non conoscere altro tempo storice che dalle Olimpiadi; ma gli storici della Grecia dispensandosi di questa avveduta riflessione , adottata generalmente da moderni, rimontano a tempi più remoli. Diodoro di Sicilia, dopo di avernarrato in sei libri quanto si pretende esser proceduta alla guerra di Troja, incomincia la aua istoria dalla presa di questa città. L'Ioro di Cume limitasi nel tempo, che seguì il ritorno degli-Eraclidi nel Pelopouneso, e Giulio Affricasso stabilisce il priocipio della sua cronologia sotto il regno di Feropro re di Arro 1200 appi avanti la prima Olimpiade. Ma qual fede potran meritare i loro favolosi , ed inverosimili racconti? Chi sarà mallevadore ( per ragion d' esempio ) dell'eporme inondazione accaduta ni tempi di Deucalione? Chi ci svilupperà quanto vien detto dell'incendio di Fetonte, della nascita di Erittonio, del ratto di Proserpina, e di Europa, e quanto narrasi di Cerere , di Apollo , di Bacco , di Minosne , di Perseo , di Cadmo, di Castore, e di Polluce, di Esculopio, e d' Ercele ? Il principio stesso delle olimpiadi è incerto. Sappiamo essersi trascurato per gran tempo il notare i pemi do' vinciteri ne' giuochi olimpici. Corebo il primo di cui si fa menzione, non riportò la vatoria che nella veuterima Olimpiade 108 anni circa depe lo ristalulmente de juschi fatto da líne, a cha prima erano stati intituti da Atree figlinolo di Polope se funerali di suo patro. Da tall incertezae risulta ancera l'impossibilità di conocere con practiene i primi ablitati che popolarono la Grecia. Questi semini advaggi non poterono lossiera che mommenti, e tradizioni. Credeci che il Nord di questa regiona fu dapprincipio abitato da comini vennti da diversi passi dell' Europa, mentre il Mesmini vennti da diversi passi dell' Europa.

zogierno si popolà collà securioni di alcuni pirati usciti di porti dell' Asa, e dalla solo dell' Artepiaco o. Vi ha chi crede che i primi abitanti dalla Grecia pertana il nome di Pelangi, derivante da Pelango o Faleguno de Iven Re. Gii Ebrei, i Caldoi, gli Arabi chia-di chia della di periodi della di alci, canto della di porte dei popoli cenocipiti sotte di nome di Greci, e cher i figli di m., Elisa, Tari, Gettie, Domain, furono carpi di dif-

fercoti tribit.

Pretendesi ancora che dalla stessa Elias, la quale pur chiamavasi Elot, tia derivato il come di Elleni o Elleni, o secondo questa derivazione Cettio passavir pel progenitore doi Maccolosi. Il libro de Maccolas chiama Alossandro re di

Cettio, e Flippe o Persee re de Cettei.

Melle apere d'Ounce's Greei au esuppe chiamati ElMelle apere d'Ounce's Greei au esuppe chiamati Elquat mai la decominazione di Greco. È singulare, che
onni piona conocerce l'estigne vera di tal nome, auto
del guale questi popula isono presentamente più conoceiudel guale questi popula isono presentamente più conoceiumanta Greco, e dei quala l'isieria mon e la ho conservata alcunu rimembranza. Cò che sembra indubitato è che
quati popula (guarrenza a tal auguo i primi elementi
questi questi conservano a la magno i primi elementi

Pelasgo, perchè avea loro imparato a nudrirsi di ghiande. Queste popolazioni probabilmente si unirono dapprincipio per difendersi contro le bestie feroci, a conservarsi colla loro distrusione le greggi, che servivano per Vestirai e quidrisi.

Alcumi autori dicene, che Deucalione avea un figlie chiamato Elleno, e che resoni questi padrone del Pelopouneso, chiamo i suoi sudditi Elleni. Gli Achei ed i Joaii abitacti di Lacedemone attribuivano la loro origine a Jon e ad Achen nipote di Elleno. Eolo e Dero altri discendenti di Elleno furone capi degli Eolii e de Don, Pelope figlio di Tantalo vonne dipoi dal Pelopouneo, e gli diede di sun come. Fiosimente gli Erezidi discendenti di Ereole ne succisamon gli Achei ed i Josii , che si ritizzance nell' Asia minore.

Tali sous la opinioni di diversi natori sopra l'origine
Tali sous la opinioni di diversi natori sopra l'origine
consinuazione del primi popoli che abitarono la Grecia, cia consinuazione del primi popoli che abitarono la Grecia, cia di solivori la confusione del nomi i, quali
nibrioria, affin di schivori la confusione del nomi i, quali
nibrioria chi con consistenti di consistenti di quali
nibrioria con consistenti di co

che compressione 2154 seni.
La prima segan la data della fondazione do piccoli regni che cominciarono da quello di Sicione fino all'assedio di Troja. Quast' età compressio mille aeni dall'anno 1820 fino all'asse.

no 1820 fino al 2820. La seconda età incomiocia dalla prera di Troja, fino alla prima gnerre persiana: essa comprende 663 anni

dall'smo del mondo 2020 fino di 3(82).

La teras, che forma la bella sposa della Gereia, cominLa teras, che forma la bella sposa della Gereia, cominper, termina alla muerta di Alessandro il grande, a comprede 193 mai dell'amo del mundo 3(83) all'amo 3681.

La quatta el altina è qualla della sun decadenza,

La quatta el altina è qualla della sun decadenza,

per principali opposhe la distrizione di Gereia conora

del conole Muzanto sudl'amo 3558, l'estinance del

regres della singe de Lagdi detroniziati da Augusto nol 3576.

Strano del parti che infrattunos sarabhe al mostro disco el volorie minosi instrutence sopra i primi tempi del la Grecia, perché favele contengono, ed incerti accoministrato del regione di ciaccon del mol principal tiati, il lestore non dorrà sorprenderia cell'incorprer che storie di questa regione famora, e che tanta luce ha spano sulla terra, i preser dobba la sua origino da' ano estato del control del contro





Dig read by Google

L'antica Grecia dividevati in Epiro, Peloponneso, Greria propriamente detta, Macedonia, e le itole; abbenche l'Epiro e la Macedonia nella loro origine abbiao formato regni separati.

I populi dell'Epire erano i Motesti, i Cacoi, i Tespresti, gli Acamit ec., tralla tos città vi si distinguevano Dedono celebre per una foresta che reociva gli oracoli, Dorica, Butroto, Ambracia, Nicopoli, Anio fasmaper la vittoria di Ottaviano sopra Antonio, Il Cocito e l'Achetoote, fiami dell'Epiro, son quelli che la favola mette nell'informo.

IL PELOPONHESO.

Le sue divisuoja erano l'Acoja, we fu Siciose la più sestica cità di quanta penissala; Cerito che ecoterva i estesso nome , l'Elide celle cottà di Patra, « O limpia rinettesso nome , l'Elide celle cottà di Patra, « O limpia rila tiscoretà la cità di Menero», « Zachario quelle di Pio 
la via riscoretà la cità di Menero», « Zachario quelle di Pio 
lo patria di Nostore ; l'Arcesfa celeberta di posti per 
la via pastencia de rusa labianta; » le cet pi principal 
cità crano. Tagra, Sitafafa, Magalopola, Manioces illustrariata di Sparta, « Decelemone sia capitala; l'Arquiello 
lagganta dal fiume Eurote » dominista dal monst l'appera, spassa consorte fia la patria di Ecceto, « di Agnomener»; « vi a sumirevanta le cità; di Arqui, « di Nemea, « di Menera, di Nemea, « di Menera, di Nemea, « di Menera, di Nemea».

Comprendeva P Acturania, orgai Carnia, F Escha colle entid Chicade e di Geldonia, I Dorride, orrece il parce del Locol-Edele, In cui capitale era Naspatta, del Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Local Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Local Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Local Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Local Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Local Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Local Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Local Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Local Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Local Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Local Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Local Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Local Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Carnia del Local Carnia del Ca pre imperentabili. La Teusglu conocienta pre le su maje, e per le sor ulti, e duve reun le città di Magnesia, Aletona, Gorfia, l'Che di Teusglu, Lurius genti di Adulle, Demetrisle, e Pranglia, ne ciu ciarni Pempeo lu visto da Cesare. L'Olmop essidona de sonat, il Peloto, e l'Ous fomoi per la genera dei vi rirgava l'amona vello di Tempe, la cui montepar formazza di della della Cempe, la cui montepar formazza di della della Cempe, la cui montepar formazza di della della Cempe,

I lucghi più celebri della Mucedouis erane Dirrachiom, eggi Darano, Apellonis, Egea, Edessa, Pallena, Olinio, Tessalonia, Filippi, dover furnos vinti Cassus e Brato, Stagira, Scoto, Pella patria di Alessaudro, il moute Atos, il Humo Strimone etc.

Nal mar Jonio Gereiro, eggi Gorfia, Cefelicea, Ilaca patri, al Ullas, Giera conservata a Venero. Renaptri, del Ullas, Giera conservata a Venero. Relamina Inmea, per la vitentia navile riporetta da Temistacio apon la Fernia. Tra il more Ego, e e l'insici de Gent, le Gidedi, e la Spersib. Della parte della Bessia New Section del Particolo del Particolo del Particolo del Videnco, Verse l'Asia rimoter Chie, e Lecho, la cui Creta, a Cassi adellata per le meligi, e pel recorte del Companyo del Particolo del Particolo del Creta, a Cassia calebrata per le melgri, e pel re-Minance. I laughi più memorchii di quari l'odo venone le critta di Gereira e Sibone, e di l'unosti fa, dore l'Pour

I Greci avana fondato delle grandi colonio nell'Asia micro, in Zolia, ove il vedevano Gena, l'occo, librano, con la colonia della colonia della colonia di ne, Clasomera, Tro, Colofore, Efero celcire pel tenpio di Disco; ficalmente nella Decide che annaversa tra lesse città quelle di Altanavae, patria di Evodoto, e Giolo consersita a Venere. I Gene avano recoto della Colonia in Sciali vei in Colofore, alle quali discontroli della colonia di Colonia, alle quali dis-

#### GEOGRAFIA ISTORICA.

Le regioni più notabili tra quelle mentovata nelle couquata di Alessandro il grande, sono in Europa (elere della Grecia) la Tresta e Plairia; in Alficea, P.Egito, e la Libia, ed in Asia, l'Asia minore, la Siria, la Prenicia, la Placitica, la Babiloni, il Perini, la Battrinoa, la Sogdinna, la Scisia, il paece dei Messageti, P. Iodia, la Gedroon, la Cormania co.

TRACIA E SLAIRIA. La prima di queste due contrade limitrofe della Macedon's , e che presentemente fermano parte della Turchia Enrapea (Romania e Bulgaria) era abitata da nomini di feroci costumi. Onivi furone Bijanzio oggi Costantinenoli , Abdera patria di Democrito , che trovani in Nicopoli, Cipsela che conserva lo stano nema, Linimachia edificata da Lisimaco generale di Alessandro , Apollonia , Filippopoli, Adriauspoli, Beira, Lampisico ec. I suoi fium principali erano il Mestir oggi Masto, a l'Ebro che chiampo Mariara. L' Illiria ciedesi così detta da Illirio figlio di Cadmo, Fu abitata da' Giapidi, n Giopidi. I luogh principali erano Glanona, Ferastica, Senia, che corrispendano a Fianena, Tersutz, Segua. Selona città min forte suriste apoora. Le diverse ssola sulla costa chiamayansi Absurtidi.

Oggi Natola: conteners la Nisi; la Treade, la Rivan It Caras, la Jossi, h. Lide, in Galasia, la Frienza It Caras, la Jossi, h. Lide, h. Galasia, la Frienza It Caras, la Joseph La Levis, h. Cilicia, h. Paellis, p. Paellis,

ASIA MINOSE.

LA SIRIA, LA PENICIA E LA PALESTINA.

La prima di queste sontrade ricorda laso celebre per la dislatta di Dasie, e la famosa Damasco che tuttavia esiste con splendore. La seconda conteseva la cistà di Tiro, e S-dene distrutte, e rinomate per commercio ed opulessas. Rella terra tono motabili, Gaza che conserva lo stesso nome, o Gerusalemma, alla cui insigne celebrità ai aggiunge pur quella di essere stata rispattata dal conquistatore Maccelone.

La città di Menfi, nella coi posizione oggi trovasi il Carro, Alessaedria fondata dallo atesso Alessandro, e la celebra Oasi son mentovate in Eginto; in Littà lo è il tempio di Giavo Ammone loutone sa giorante da Menfi.

La BRILOMA, LA PERMA, R LA NERMA, LA LA NERMA. La famons Bablonia, il puece de Guegomeli, le sittà di Arbella oggi Erbil, e Suna che trovasi in Sun, appartererano alla Bablonia i gel alla Persia le città di Perapoli, Pasagrada, Giropeli, ed di fium Tigri cenoceirus presoutemente aette il suoma di Tagh, a che traversava queste contrade; Echiana era la capitale della Media, MATRAMAR, S. 6000MAM.

Il fiame Battre avende data il nome alla Battriana, la tramme ancoma a Battra sua capitale, che oggi trovari in Balk chit moderna del Larvetta. Gli seichi Tocari tene preventencue gli abitatta di Tocarittan. Il limiti della Sogdiana venivano determinati da' fiomi Jassarte, ed Ore. La città di Maracado travasi in Samared, Ue' Alessandria sull'Oxo (Gibba) ha preso il nome di Oziana. La fotezza di Patre chiamusi large.

Corrisponda alla Tartaria. Dividevasi in Scizia di qua, e Scizia di la del monte Imao; i popoli più numerosi di queste centrade erann i Messareti.

Dividevati in Iudia di que, cd India di là del Gange. I lueghi più memorabili erano Bacea, a Nicea sull' Idaspe, Sernada, un'altra Alessandria se., Sogda oggi Bucer, e Patch cantiale della Patalesa.

CENDOSIA, R. CARMANIA.

La prima di queste contrade fu il termine della coquiste di Alessandro. La aua città principala era Pura,
oggi Pari. Il Cherman presente de l'erinaul rappesenta
la Carmania, oda era contigna alla Persia verse l'eriente.
Carmala sua capitala chiamati Cherman: i luoghi più
seconicitii sono verso il masco estro il masco.



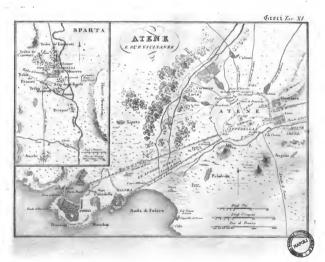

Digitality Google

# ATENE, E SPARTA.

Cecrope Egizio, dopo di aver inciviliti gli abitanti selvaggi dell'Attica, li persuase di ravvicinare le loro dumore sparse nelle esmpagne; edifica Ateue e la circonda di mure, onde metterli in tal modo al coverto degl'in-

sulti stranieri. Il benemerito Barthèlemy (1) nel descriverci questa famosa città, così fa parlare il suo giovane Anacarsi » Ateme à divies in tre partir gire la cittadella costruits sopra uns rocca : la città tituate interne di casa ; i porti di Falera di Munichio . o del l'ireo. Sulla rocca della cittadella si stabilirono i primi abitanti di Atene : quivi era l'aotica città , la quale abbenche naturalmente inaccessibile dalla parte del Sod-Ovest, era da pertutto circondata di mura. Il circuito della ouova città è di 60 stadi . le mura son fiancheggiata da torri. Delle città partono declunghe muraglie una di 30 stadi che ficisce al porto di Falera, l'altra di 40 che termina a quello del Pireo. Esto son quasi letieramento chiose alla loro ostremità da uen terza che abbrancia, pel circuito di 60 stadi , questi don porti, e quello di Munichio situato pel mezzo : e come le tre meraglie, oltre questi porti, riuchiudono ancora un grao comero di case di tempi, e di monementi di ceni specie, si può dire che il recipto totale della città è circa 200 stadi. Al Sud-Ovest, e nella vicioanac delle cittadella è la rocca del Musco, cho uon piccola valle separa de ens coltina, ove è l'Arropago. Altre emipeeze concerropo e rendere il avolo della città estremamente inecoale. Le strade generalmente non sono silureate. La maggior parte delle case sous piccole e poco comode. Alcune più magnifiche Isseison appras scorgere i loro creamonti e traverso oo cortile, a piuttosto en viale lengo, e strette. Al di fuori totto respira semplicità; i forestieri che e primo aspetto cercano in Atche la città sì celchre pell'opiverso : la loro ammirazione si occresco ioscosibilmente quendo a bel agio, esaminano i tempi e i pubblici edifiri, cho tette le arti si han disputate la gloria di abbellire. L'Ilisso, e il Celiso serpeggiano in-

(1) Squarei del viaggio in Gercia del giovane Anaearsi verso la metà del quarto secolo prima dell'era volgare.

torno la cità, e pressa le loro sponde vi sono delle passeggiato pubbliche. Piò lungi, e a diverse distanze elcuore colline di civi, di ciberi e di vigne formoso come un recinto interno delle pianore, che si estendo verso il mezzogiorne fino al mare ce, a:

Secondo il lioconggio dello stesso autore reco la descrizione che fa Assecarsi della gapitale de' Lacedemoni.

a Elle pon è circondata di mura , o oon ha per difesa, che il valore de' suoi abitanti ed alcune emiocaze, che si gearniscoco di truppe in caso di attacco. La più elta di queste eminenze serve per cittadella : casa termina eco uo grae pieno su del quale s' innalzano diversi edifici sacri. lotorpo di questa collina vi sono cinque borghi separati tra lara , ed occupati ciascono da una delle cingoo tribu de' Lacedemoni , i cei quartieri eon sono uniti come quelle de Ateue. La gran nierra , ella quele vanno a riuscire diverse strade , è ornata di tempii , e di statoe: vi si distinguono gli edifici, nve si ricoiscono separatamente il senato , gli efori , ed altri corpi di magistrati. ed ue portico, che i Lacedemoni innalzarono dopo la battaglia di Platea a spese de' vioti , di cui avenuo divise le sporlie: il tetto di esso è sosteonto ono da colorne, ma de graedi statue che rappresentano i Persiani con vesti strascipanti. Il resto della città offre grao nemero di monomenti in anore degli Dei e degli antichi eroi, Sopra la collies vedesi il tempio di Minerva, che coll' sdiagente bosto code il dritte di esile : avvi ancora eno piccola easa, dove si feco morir di fame il re Pausania, e presso l'alture veggoosi due statue innalante d' ordine dell' oracolo, onde placare la collera della Dea per tale delitto. Il tempio è costretto se bronzo, come ere quello di Detfo. Nel soo ieterno sono scolpiti in bassirilirvi i travegli di Ercole . le imprese de' Tindaridi . e diversi gruppi di figure. A dritta di questo editisto trovasi ona status di Giove la più antica, forse di quante n' ristogo in bronzo. Le tombe delle famiglie che regnarono in Lacedemone sono io quartieri differenti. Da per totto trovansi monumenti gratci , cioè edifizi dedicati agli seticli. eroi e ec.

Arni

lei Mon A - C

del Mea.A.G.

[2010 2059 Main to regard of Sainor : a 's' ill prime, re"1910 2059 Main to regards prepared. S. int. Doys I ment of
Zeuippe Fultmon di exit, il governo è date a' sacerdoi
d Apollo per le papa de 103 ame Finalmente Aguncamouve et di Micros, a' ampedembre di queste piecele
disconsissemente de 100 ame finalmente Aguncamouve et di Micros, a' ampedembre di queste piecele
disconsissemente de 100 amente de 100 amente
et del Nicros, dominata de tremis, gene neste di la resistanpertable giaga: velecido acosterio di il georgeo a Calbaddis la fa morte, a dirith di utti i pared et di amid

# SICIONE.

di bai, e ade sel treso. Arate figlie di Clois scampas del ferere di Abasida concepitare il disegne di liberare il son panet forma una conprazione centre Nicole ruscessoro di Abasida con producti. Il deposi appean centre di Abasida de prende la città. Il deposi appean ta alla nasa patria, centra nella lega degli Achei di cai al ma patria, centra nella lega degli Achei di cai al contra di consegnitare in ano di segne delle guerre della Greco dell'especiale delle contra di consegnitare in ma nel tempo delle guerre della Greco diviene potente i ma nel tempo delle guerre della Greco diviene potente i ma nel tempo delle guerre della Greco diviene potente i ma nel tempo delle guerre della Greco diviene potente i ma nel tempo delle guerre della Greco diviene potente i ma nel tempo delle guerre della Greco diviene potente i ma nel tempo delle guerre della Greco diviene potente i ma nel tempo delle guerre della Greco diviene della Greco della Greco

# ARGO.

Inaco gitta i foudamenti del regno di Argo. Feroneo suo figlio riouisce in società gli nomini dispersi nelle montagne, e nelle foresse : da loro delle leggi , o raddolcisce i costumi selveggi de' primi abitanti dell' Argolide. Dopo circa 300 anni Danno scacciato dall' Eguto da suo fratello vicoe in Argo, detronizza Gelanore, e a' impadroniace della corona. I soni successori sono Linceo, Alba, Proto, e Acrisio che ha una sola figlipola chiamata Danae madre di Perseo. Questo giovane principe non potendo più dimorare in Argo per aver lvi ucciso a caso Acrisio suo avo, edifica Miceoe, e vi stabilitee la residenza del suo regno. Indi Argo diviene repobblica, ed ha molta parte to totte le guerre della Grecia, Suscitatasi la guerra tra gli Argivi ed i Lacedomoni, a motivo di oo piccolo paese chiamato Tirea, i due partiti essendo sul punto di venire alle mani, per risportniare il sangue convengono, che si nominasse da una

parte, e dall'alies un entre samere di combattenti, e deil l'atrese contrevers restaux à vincient. Avanatile de l'atrese contrevers restaux à vincient. Avanatile chiadattum can equale di stitute ceragio, La mite sola pio ripartati; con restaux des recupioni, des dalla parte degli Argini, e une da qualit de'Lacedemon-face, l'accedenta contre de l'acce

(s) La storia degli Argivi nulla offre più di considererole sono al tempo, in cui passino sotto il degrinio de' Romani.

# ATENE.

1556 Cecrope Egizio sbarca co' suoi compagni nell'Attica paese salvaggio e sterile. I popoli di questa contrada accolgono dogli stranjeri disgraziati , che vengono per imparar lore i vantaggi delle vita socialo. Ben presto le due nazioni non formano che un sol nonolo. Ma la superior rità de' lami assicura il dominio agli Affricani. Cecrone viene eletto per comun Re. o ciustifica la loro scelta colla felicità di cui fa godore i moi sudditi. Egli promove l'agricoltura quivi sconosciuta prima di lui e sottomette il matrimonio alle leggi I anni regolamenti grenna do i doveri fan mascere le virth. I vincoli delle famiglie fan sorgare qualli della società, o gli uomini una volta isolati incominciano prima ad amaro i loro tetti , e quindi la loro pstria. Cecrope edifica la città di Atone, c stabilisce l' Arcopago. Onesto tribunale fa conoscere la ginstinia a' Graci. Per simediare alla sterilità del paese istraisco i suoi sudditi nella navigazione, e con questo

1516 mezzo biade abbondanti son trasportate dall' Affrica Craoso successore di Cecrope è scaccisto d' Ateue da Descalione. Anfiziono I., e da Elleno principe di Tessaglia, e figlio di Deucalione. Aofizione divien celebre per aver formato un' alleanza fra divotse città della Grecia , detta consiglio deeli Anfiriani.

> Sotto il regno di Anfigione ( come credesi ) Bacco . altrimente Dionisio, dalle Indie viene nell' Attica. Egli impara a' Greci diverse arti, e particolarmente quella di coltivar la virna. La sua gloria eccita l'invidia : gli Ateniesi attectan diverso volto a' suoi giorni , ma dono morto la divinissana

Credesi che verso questo tempo sia accaduto il ratto di Proserpina figlia di Cerere regina di Sicilia, e che mest' ultima accorsa in Grecia per cercarls, siasi fermata in Eleusi presso di Triptolemo, da cui impara l'agricoltus ra. I lumi da essa sparri in questa contrada la fan riguardare come una divinità. Il suo oulto si stabiace in Efrusi, i oui misteri divengono celebri nell'universo.

Erittonio stabilisce in Ateno le corse de' carri , le festo di Minerva chiamate Pauateuce, ed impata agli Atenieri l'uso delle monete d'ero e di accenta-Pandione II. ba due figli Egeo, e Pallante; quest'ultimo divien colebro per l'ambigione de'suoi 50 fich chiamati Pallantidi.

Egeo ha la gloria di ossere il padre di Tesco nato da Etra sedotta da lui. Teseo si rende immortale per scenalate imprese, ed acquista una eloria insiene. Chiude i dodici borchi di Ateus in un medesimo recisto, eva riunisce tutte le autorità.

Codeo un P re avendo consultato l' orneole sull'evento della guerra, che si faceva tra gli Atenicsi, e gli Eraelidi , septe cho quel populo , il eni capo perime , sarebbe vittorioso. Onesta risposta decide de suoi giorni . e della vittoria degli Ateniesi; egli si metto nel più folto della battaclia , o vi perde la vita,

Done la ma morte i due fieli di lui Medente e Nelso si dispetano la corona : ma eli Atonicsi prendene da cià motivo di abolice l'autorità reale, e si eriegogo in repubblica sotto la condetta degli Accouti, il out covergo dateprincipio è a vita. Medoute è il primo cho occupa questa carica ; il terzo ed ultimo è Alemeone.

Avvedatiei eli Aseniesi cho la sevranth non avez cam- 3380 bisto che il solo nome, fistano la dignità degli Arconti Descone. a dieci auni. il primo è Carope, e il auttimo edultimo Erissia. Finalmonte gelosi dello loro libertà fen questa carica annuale. Simili cambiamenti suscitaco delle fazioni. Ateno lacerata da discordio crede porvi fine depositando l'autorità tra le mani di un asguo. Ella gitta gli occhi sopra Dracone, il quale fa leggi oosì severe, che dicesi essere state scritto col sangue. Solone saggio e virtuoso del pari, governa dopo di lui, ed inspira agli 3500 Ateniesi il gusto delle arti, Importunato dalla moltitudino per demandardi delle internetzazioni e delle anodifia carioni del suo codice. Intrin al tempo la cura di comolidare opesta opera, e si alloptana per dieci appi, dopo

di aver ettenute dacli Atenicai la promessa di pulla cambiare nelle leggi five al suo ritorno. Solone va in Egitto, ed in Creta; celi da la sua legislazione ad una per-



# AVVENIMENT

Anni

ad Mon.Av.G. le di quest'isola, ed il suo anme ad una città di eva sesa del Mon.Av.G. felica dalle intunzioni di luz. Torrieto un Ateno tuva la repubblica unavamente lacerata da fazioni che vogliona 3445 500 cambiare le leggi, Solone volcuda calmare questi torbidi,

3.55 cambiare le leggi, Solouse volceula camisare questi sorbini, credesi dappinia soconidado da Pisiriatto capo del partito più popolare; ma avvedesi ben presto obe questo anmo ambignoso suscitava de partiti per divenis trango.

Surgono tre fazioni dirette da Pivistrato, Megacle, e Licurgo. Più abile e più potente il primo, è più felice, Pinistrato nasconde la sua smisurata ambigione sotto la machera della virtù. I snoi talenti . le auc promesse . la un liberalità gli conciliano talmente l'amore degli Atenien, che pervenuto già al momenta di rendersi nadrono del governo, ha il rammarico di vader tossuro Splone. Informato questi de' perfidi disagni di lui, tenta d'opporai alla luro osecuzione. Pisistrato mostrando il ano curno coperto di ferite, che s'eta fatto cul stesso, e che dice d'aver ricevate difendendo il popolo, si fa trasportare sopra un carro nella pubblica pisara, e sicsee col pianto, e colla aua eloquenza a fara dare una guardia di 50 nomini per la propria sicurezza. Il numeun delle sue enarche s'accreson, e formano una piccola armata capace di trionfas d'ogni nitacolo; s'impadronisce della cittadulla, ed usurpa il potero supremo. Solone unu sopravvive lungo tempo alla liberta della sua patria; e muore nell'età di 80 anni compiante da tutta la Garcia.

Passitato non contento di aver goduto della sovranità lipra, cipparco. la trannette meranda a' anoi due figli lipria, ed lipra-co. Eglina teggencia le tracce patrene proteggono le lettere, e con la loro liberalità sacan conciliansi l'amore del pepolo. Dopo di avez regoato 8 ami. liprarco per

una ingiuntita commessa perde il trono, e la vita. Due giuvani Atenuch Armodio n Artisegliarue un'il di tenera suniciala concepticono di disegno di liberare la pastina dal suoi oppessori, e vendicare la sercila di Armodio di un affronto che lipprico le avez fatto, seneziando la di una cerimonia pubblica. Inparco è ucesso nel rempio di Minerva, mentre col fratollu offirira un sacrifica, di dez amici che sono egualmente traccidata. Pipria sfug-

gito alla congiura fe morire un gran numero di cittodini per sospetto di avervi avuto parte.

Forma ancura l'ammirazione de' secoli il coraggio di una cortigiana chiamata Lionessa. Posta alla tortura i sopporta la crudeltà de earnefici cou invincibile fermezas, a tamendo che il delore le strappasse qualohe parola, si recide la lingua co' denti e la sputa in faccia al tiranno. Temendo Ippia la stessa sorte del fratello, per sostenersi perca alicanan straoiere. Si dirigge a' Lacedemoni, ma trovasi prevenuto dagli Alemeonidi banditi da Atene nel principio della usurpagione. Questi aveano saputo randersi favorevoli i sacerdoti costruendo il magnifico tempio di Delto, ovo totte le volte che gli Spastani consultavano l'oracolo, il Dio l'impegnava a proccurare la libertà di Atene. Si determioano figalmente a questa impresa, e dopo sver sufferto dapprincipio qualcha sconfitta, riescono a detropizzare lopia ( l' auno medesimo in cui Roma bandisce i auoi Re). Abbenchè la famiglia di Alemene fosse statu il principale istramento di questa rivoluzione, il popolo dimustra una particolore ricenoscenza pa'due amici che n'erane stati i primi accoti. Dalle statue a' tonalrano pelle pubbliche piazze in onore di Armodio e di Aratogitone.

pubbliche piazze in onote di Armodo e di Arasiogione. Ippia estole e shalazio dal troma, non rimonza alla paranata di riacquistario. Sollecita movamente i Lacedemoni: quetti pentiti di aver presiato fede ad un oraculo aubornato, prima di soccotzerin comultano gli altri atta tdella Grecia; trovandali di contraria opinioge, abbandunan per somore l'appia, e la sua causta.

Ippis deluus nelle sue mire, recure ad was putenta pin formidable; suppresenta ad Artaferae governaco Gegine della del Re di Persia a Sardi esper facil cosa conquista genticapiana.

Pittica. I Persia a Sardi esper facil cosa conquista genticapiana.

Pittica i Persia a sectiana di progetto. Gli Artafesi avendo invita la Ferria un ambascatore per seclamate consta i maneggi di pipis, vicin lori risposto che per evitar I, querra devevan resmoncera lippa par re. Sordi evita della constanta dell

co' Lacellemani, si preparano a difendersi. Il ristabunento d'Ippia non è la sola cagione di questa gnerra. Lo colonie greche stabilite nell'Asia minote, o che trovansi sotto il dominio de Persiani, profittano di que-

Dhazeday Google

# GRECK MEMORABILI.

sta occasione per ricuperare la loro indipendenza. Secretamente incoraggiata da Istico governatore di Mileto prendope it partito della ribellione. Avendo implorato invano il soccorso de' Lacedemoni, si rivolgono agli Ateniesi, che accogliendo favorevolmente la lora dematida, inviano ad essi, del pari che agli Eretriesi, de' soccorsi. Aristagora capo della ribellione entra negli stati di Persia, penetra nella Lidia , e brucia la città di Sardi ; indi abbandonato dagli Ateniesi nella prima disfatta, vedesi tosto in situazione da non peter far fronto a' Parsiani; ed abbenebè gli riusciase di mantenersi per quolche tempo , è obbligate finalmente di fuggire in Tracia, dove la sua armata è distrutta. Istico è condotto prigioniero ad Artaferne : questi le fa crocifiggere , a manda a Dario la testa di lui

La rivoluzione della Jania , l'incendio di Sardi , e la risoluzione di ristabilire Ippia sul trono rendono la guerra inevitabile. Dario riunisce 300 vascelli, ed una forto armata di terra, dandone il comando a Mardonio suo conero, principe pieno di orgoglio, generale senza talenti e sensa esperienza. Dispersa la flosta da una tempesta nel passare il capo del monte Ates, l'armata Persiqua è viota nella Tracia. Altro escreito ed altra flosta imdi Mardonia, monsa sotto il comando di Dati di Media , e di Artaferne figlio del governatore di Sardi si metteno in movimente per invadere la Grecia. Gli Ateoicsi ritalvono

> di punire cli abitanti di ligina, per aver colla loro vile aommissione tradito la causa di essi. Gli Eginesi dapprima si difendono : vinti finalmente . La loro disfatta aceresce la notenza maritima di Atene, a seguo d'opporsi con forac equali a quella del Re di Persia.

Gli Ateniesi non banno che comila uomini per resistere alla formidabile armata de' Persiani : ma onimati tutti dall' amor della patria , e comanulati da più abili generali che la Grecia aveasc mai prodotto, Aristide, Temi-Temstock , stocke e Milaisde , si credone invincibili.

La guerra comincia presso gli Eretriesi che si rinchiudone entre la mura , non petendo in campa ancito resistere a ferse cotanto superiori. Dopo no assedio, e l'ostinata difesa di sei giorni , son presi d'assalto o la città è ridotta in cenere.

Gonfii i Persiani per questa prime vittoria, ponetrann nel centro dal paese, e gustati da Ippia, giungone nei piani di Maratona. Ivi gli Ataniesi stabiliscono di arreatarli , e demandano soccorso a' Lacedemont. Questi lo negano per l'insaua superstiazone che proibiva loro de porsi in marcia prima del plenilunio. Ricorrono agli altri stati della Grecia, che intimoriti dalla potenza de' l'ersia-

mi non osano dichararsi loro nemici. Ridotti gli Atenicsi al proprio coraggio, rinniscono i to mila nomioi, e ne confidano il comando a dicci generali , cui presiede Milziade. Si stabilisce che ciascaue per un sol giorno debba comandare; ma s'incoutrano tanto difficoltà in questa organizzazione , che per consulio di Aristida . Milziado ha solo il comaudo , come il più abila a più sperimentato. Si risolvo nel tempo stesso di andare incontro al pemico, anziche aspettarlo nel re-

ainto della città, Milzisde non profitta di questa generosità, ed aspetta il giorno in coi il comando gli ampartiene di dratto. All' aurora di questo giorno propizio , forma la sua armate in battaglia a distauza di cuca otto stadi dal nomico, Callimaco comanda l'ala dritta, i l'Isteri compengono l' ala sinistra. Austide e Temistolo conducono il centro. Milriado trovasi dovenone la sua presenta è peconaria. Per evitare di essere circondate appognia le sue troppe ad una montagua , e profitta di una quantità di albare aparti nella pinanta, per garentire le sue ali dagli sforti della cavalleria nemica.

Milriade lascia poca gente nel corpo di battaglia, per portare la più gran parte delle sue forze alle due ali. Datosi il segnale . I Greci iovece di marciare contro i Permani , si precipitano alla corsa sopra di loro ; i nemici sorprest per questo nuova genere di attacco cedone dapprima all'impetuosna; ma le loro forze, rinnovate a vicenda, ristabiliscono il combattimento, e malgrado il coraggio di Temestocle e d'Anuade, il centro de Greci. dono alcune ore di estinata resistenza . è obbligato di

retrocedere avanti le masse persiane. Miliziade profitta di questo critico istante per decider Battaglia la vittoria. Vedendo totti gli sforzi de' l'ersiani di- di Maratona. retti sul centro, la avantare rapidamente le sue due

35.5

Phisfatta

Mileiade . a Aristide.

# AVVENIMENTI

Anni ali che prendono i nemioi in fianco , l'incalzano e gli del Mon. Av.G. apingono sopra una marca, nella quale periscono la maggior parte. La rotta diviene generale , i Persiani fuggono precipitosomenie por trovare ssilo sopra la flotta, Gli Ateniesi l'inseguogo, ed attaccano il fuoco elle lo-

> L' Ataniese Cipegira, fratelle del poeta Eschilo, afferra colla mago destra uno de' vascelli nemici che cerca aliontagarsi dalla rive; ma essendogli stata recisa, ferma

la navo colla smistra: questa pure tropcata v'ettacca i

decti, e riceve la morto. L'armata di Persia perde in questa giornata settemile uomini , e quella di Atene 200 guorrieri. Milziade è feriso . Stesileo , e Callimaco generali Ateniesi perisenno gloriosamente. Ippia termina la sua obbrobriosa carriera. Un soldato stemese, malgrado la fatica di un sì lungo combattimenta, volendo essere il primo a portar la notizia della vittoria a' suoi concittadim : corre , cinnee avanti ali Arconti , nonunzia la salvezza di Atene , e

muore avanti i loro piedi. Delle colouge tronche a' inualzano pella pianura . sopra delle quali sono spolpiti i nomi de' guerrieri di Atene morti nel campo di onore; cegl' ictervalli di queste colonne brillano i trofei formati colle armi de' vinti.

Doverani una ricompensa a Milaiade : ecli l'ottiene degna di lui : gli Ateniesi mettono sotto uno de loro portioi un quadro rappresentante la battaglia di Maretona, coo Milaindo alla testa de generali, esortando le truppo che va a condurre alla vistoria. Ma la cratitudine verso questo celebre goernero non è di lunes durata a l'invidia la accusa . la moltitudine . la quale erede sempro ciò che teme , rigetta tutte le obbiezioni della ra-Condanna gioce, ed il popolo condanna a morte l'eroe che l'eve-

di Aristide. Ye salvato.

Totti i cittadini virtuesi gemono invaco per goest' atto atroce : indarco ricordano Maratona agli Ateniesi. Non ottiensi che una commutazione della pena di morte con une ammenda di 50 talenti. Milziade non potendo soddiafarla, resta in prigione. I dispiaceri irritano la suo ferita, e muore poco dopo senza ricevere gli enori del sepoloro. Cimone figlio di lui coll' atuto degli amici paga l'ammenda cui era stato condannato, e può così rendere al cenitore eli ultimi uffizi.

Montre eli Ateniesi coo tarde ed inutili lacrime onorano la memorie del graud' uomo, danno una nuova prova di leggerezza ed ingratitudine. Temistocle che più della patria ama la gloria, geloso della virtù di Aristide , eccita colla sua destrezza la diffidenza del popolo verse di lui. Il virtocio Aristide è condamato all'esilio. Un cittadino dell'infime classo che pol conosceva, si diriece e lui stesse, e lo prega di mettere il nome di Aristide solla coechiglia. Il pobile accusato avendogli chiesto quale ragione aveva egli per condannare Aristide con: il cittadico gli risponde non averse altra che quella di essere appoiato e sentirlo sempre chiamare il giusto. Aristide senza rispondero scrive il suo pome-

Nel partire per l'esilio prega gli Dei di preservare la sua patria da ogni sventura che potesse costringerla a

richiamarlo. Mostre gli Ateoiesi non pensano che a godere de'lore trionfi , Temistocle prevedendo il turbine , che minaccia la Grecia , persuade Il popolo d'implegare alla costruzione de vascelli le reedite delle mine, che encualmente, per lo passato, si erano divise tra tutti i cittadini. Il fatto prova beu presto la seggezza di questo consiglio. Dario furioso per la disfatta della sua armata medita nos lomicosa veedetta; impiega tre anni a for de' preparativi di uos invesione più formidabile delle precedenti , e che vuol diriggero egli atesso. La morte lo arresta no acci progetti. Il ano figlio Serse, erede del trono, delle passioni, ma noo delle virtu di loi, minaocia la Grecia di una totale rovios, ed il mondo che vuol riempiere della soa gioria, non rimbomba che de

grido delle sua vergogna, e delle sue follie. Serse tornato da ena felice apedizione la Egitto spera feconda guerra che la fortune non lo abbandoperebbe in Europa, Deciso a portar la guerra pella Grecia , rignisco in Sardi le truppo di terra, e la flotta si avanza lungo le coste dell'Asia minore. Entra in Grecia colla sua innumerabile armata, e risopote nel passaggie la sommissione dei popoli, Tutti I piecoli stati atterriti dalla sue potenza si rendono alla prima intimazione. Ateue , del pari che

Sparta, adegnano solamente d'imitare la loro viltà, e risolvono di resistere all'oppressore della patria, o morire per difenderia. Scelgono per generale Temistocle, il più abile capitano della Grecia dopo la morte di Mil-

ziade, e richiamano Aristide dall' esilio. Temistocle conosce la necessità di resistere al nemico per mare e per terra ; fa quindi costruire cento galere , per aementare la flotta. I Lacedemoni e gli allesti secondano la sue mire, e all' avvicinarsi di Serse banno in niedi una flotta di 280 vele, il di cui comando è dato ad Euribiade Lacedemone.

Per acrestare la marcia de' Persiani prescelgonsi le gale della Termopile, a vien confidato a Leonida re di Sparta il comando di questo passo importante. Ei vi conduce un corpo di 6000 nomici, tra' quali si annove-

rano 300 Spartani.

Serse ai avanza colla sua numerosa armata, ed à sorpreso in vedere che un pugne di uomini disperati vuol contrastargli questo passaggio : intima loro di abbassar le armi, Leonida gli responde di venire a prenderle. Qualenno dicendorli che l'armata persiana era con numerosa, che nell'iscagliar i suos dardi oscurerebbe il sole, lo Spartano Dieneceo gli replica esser ciò vautaggioso, perche avrebbero combattuto all' ombra,

I primi ad avanzarsi per forzare il defilato sono | Medi. I Greci , chiusi in massa , l'incalzano , li mettono in rotta, a ne fanno ena grande strage. I comita immortali che li seguone non hanne un miglior seccesso; il loro impetacso valore piega contro il coraggio fermo e di-

sciplinato de' Lacedemoni. Meetre il Re di Persia è scoraggiato per tanti isotili aforzi, un abitante del paese gli scovre un sentiero, pel quale egli guadagna il monte, e gira la posizione dei Greci. Leonida vedendo il male scura rimedio rimanda gli alleati, e resta solo sulla montagna con i 300 Spartani decisi come lui a perire nel posto loro affidato, Prima di combattere vnoi desinare con essi, ed monn-3524 48e zia lezo che la sera tutt' insieme cenerebbero con Plutone. mento .. Quant' intrepidi guerrieri sono attaccati da uno stuolo

alle Termopile, impamerabile di Persiani. Leonida è il primo a succumbere dopp di aver sacrificato un gran numero di pemici. Tetti i Lacedemoni periscono, un solo di some Aristomene salvatosi, giunge a Sparta, ove e trattato da vile. Atene fa mettere delle iscrizioni alle Termunile: ie ona di esse leggesi che pochi Greci avena resotito a tre milioni di Persiani , e nell'altra le seguenti parole : Passeggiero vo a dire a Sparto che noi siam morti per ubbi-

dire le sue sante leggi.

La flotta de' Persiani maltratista da ena tempesta aveva perduto 400 vascelli : quella de' Greci l' attacea presso di Artemisio e del promontorio dell' Eubea. La vittoria resta indecisa dope tre giorni di combattimenti. Intaeto i venti sempre contraj a Serse distruggono sulla costa 200 de' suoi eavigli. Seperata le Termopile Temistocle, che comaeda la flotta, si ritira a Salamina. Sesse marcia sensa ostacolo, traversa, e saecheggia la Duride, e la Focide, I popoli del Pelopooneso spaventati, e non pensaodo che a difender la penisola , abbandonano gli Ateniesi;

L' oracolo di Delfo avea detto, che Atese troverebbe la sua salvezza tra le moraglie di legno. Alconi si avviasoo che parlasse della cittadalla circondata di palizzate, Temistecle sostiene, che l'oracelo designava i vascelli come solo rifogio di salvessa, e persunde i suni enecittadini ad abbandonare la città. Un decreto la mette sotto la salvaguardia di Minerva , ed ordina a tutti gli uomini in istato di portar le armi a sitirarsi sopra i vascelli. Le donne, i vecchi, e i fancialli sono in predir alla disperazione, in vedere questa giovento guerriera imbarcarsi ed allontaperei dal lide. L'aria rimbomba dei loro gemiti. Ouch che non fan parte dell' armata vannoa ricoverarsi in Trezene, i cui abitacti offrene loro un asilo.

Mentre il gran Re gode del terrore che sporge da pertutto, e crede la Grecia agli estremi e pronta a ricevere il suo giogo, sa con istupore che i giochi di Olimpia al celebravano tranquillamente celle ordinarie solennità, e che i Greci più delle sue mionece si ioccupava-

no a disputarsi le corone di olive.

Nel tempo medesimo Serse saccheggia il tompin di Delfo; ma innalastasi tutto ud un tratto una terribil procella, delle rocche enormi cadendo schiacciano ao gramnumero di Persiani. Ovesto disastro aumentando le superstisioni , rianima la fiducia de Greci , e forsa i loss-

Anni

nemici a desistere da questa intrapresa. Auclante di vendel Mon Ar G. dotta il Ra cutra in Atene , e l'abbandona alle fiamme. Un gran numero di vecchi trattenuti dall' età si difendono coraggio-amente, e vi periscono. La città, e la cittadella son ridotto in cenere.

Dopo l'irreparabile rovina di Atene Eosibiade vael che la flotta si avvicinasse a Corinto, ed all'armata di terra comandata da Clembrota fratello di Leonida per difendere il Pelopoppeso. Temistorio sostiene osser il colmo della follia l'abbandonare il vantaggioso posto di Salamina : la disputa divien così viva , che Enribiado alza il bastone sopra Temistocle; Questi senza alterarsi, gli dice batti, ma ascolta. Tale moderazione gli dà il campo di persuaderlo a secuire il son avviso. Indi dubitando cho i confederati caogiasser progetto, ricorre ad one stratagemma. Fa avvertire Serse che i Greci uniti a Salamina si preparavan a fuggire, e che nulla era più agerole quanto l'attacearli, a vincerli. Onesto artificio ha tutto l'effette. Serse ordina alla ana flotta di bloccar pella notte Salamina , onde prevenire una fuga che poteva essergli funesta. Nel momento istesso Aristide , venendo da Egina, va a travare Temistocle . e gli diee esser tempo di dimenticar le loro private dissenzioni, e uon pensare che a salvar la Grecia; infine

tribuire così alla salvezza della patria, ed alla gloria Temistocle commosso da tanta geograsità , lo rendo consapovole dello stratacemma di cui erasi servito: sapendo che un vento periodico, favorevole ai Greci, fra poco doveva spirare, lo attende, da il segnala del combattimento , o schiera la flotta in ordine di battaclia. L'urte è violento, ma il vento contrario ai Persiani metta il disordine nei loro navigli. Il tradimanto de' loaj aumenta la confusione ; il valore Atenicie , e Spar-

protesta volerlo abbidire da samplica soldato a per con-

tano fa il resto. Serse testimonio del combattimento, che guarda daldi Salamina. l' alto di una montagua, vede la sua flotta battuta, i suoi vascelli presi, o celati a fondo, e i soci alleati in fuga. La sola Artemisia regina di Alicarnasso oppone una ostinata resistenza; ciò fa dire allo etesso lle, che in questa battaglia i suoi soldati avevan combattuto da donne , o lo donne da soldati.

Questa Rorina rimasta sola , e senza soccorso in messo de'nomici , uno stratagemma la salva. Pa inalberare la bandiera greca nel suo vascello, attacca un bastimento persinno, lo cola a fondo, e col favore di questa astozia si allontana senza essere inseguita dai Greci.

che prendone la sua nave per una delle loro. Dopo sì segualata vittoria Temistocle , trasportate di gioia , vuol rompere il ponte sul Bosforo per impedire la ritirata ai Porsiatii; ma Aristide la dissuade, facendogli conoscere il pericolo che correva , se aveste ridotto il nemico alla disperazione. Sorse temendo l'esecusione di questo progetto, lascia dietro a sa , sotto il comando di Mardonio, 300 mila uomini, meno per conquistar la Grecia, obo per assicurarsi la ritirata. Si affretta di giungere all' Ellesponto: trovando cho lo onde avovano rotto il ponte, vedesi obbligate a passare il mare in una piccola barca.

Questa celebre battaglia fa conoscere al mondo che l' Asia aveva prodotto degli nomini, o la Grecia de'sol-

Temistocle riscuote singolari onori da' suoi concittadini, per aver più degli altri contribuito a salvar la Grecia. La repubblica di Lacedemone accorda ad esso il premio della saggozza, e ad Euribiade quello del valore. Nel comparire l'oroc atcujete ai giuochi Olimpici tutti si rizzano iu pie par fargli onore, o confessa egli

stesso non over mai avuto nio bel trionfo in sun vita. Mardonio, dopo di aver passato l'inverno in Tessaelia. conduce nella seguente primavera le sue truppe in Beozia. Alessandro, re di Macedonia, di suo ordine viene a proporre acli Atcuiesi di sottomettersi all' autorità di un Monarca, le eni inesauribili forze si sarebbero contitsuamento rinnovate ; o nel disegno di dividerli dal rimaoente della Greeia, promette ad essi di riedificare le loro città o i luro tempi, ed estendore il dominio di

Atene sonra tutta la Grecia. Gli ambasciatori di Lacedemoor prendono la parola dopo Alessandro, o si sforzano persuadere agli Ateoiesi che si disonorerebbero abbandonando la causa comuno.

140

Aristide rimprovers i Lacedemoni per tale inutile arripga, e dichiara agli ambasciatori di Mardonio che il popolo Atoniese sarà namico de Persiani fictanto il sole continuerable nel suo corso ordinario. Indi avverte Alessandre di desistere da tale inopportuno messaggio, se vuol che si rispettico in lui i drutti del trono, e quelli dell' espitalità.

Mardonio itritato entra nell'Attica, e rinnova le suc proposizioni accompagnate da violenti minacce. Un mem-bro dell' Accopage, Licia, propone delle trattative; il pepolo le lapida, ed involve cella sua cieca vendetta

sigli, e la moglie di lui.

ficationi.

di Platea.

Gli Ateniesi si ritirano di ouovo in Salamina : Mardonio entra nella città che trova deserta, o vi distruppe tutto ciò che le fiamme avenno rimarmiato nell'anno precedeote. Indi si ritira in Beozia, le oui pianure sono più favorevoli alle aviluppo delle sue forze, e particofarmeste della cavalleria.

Gli alleati di Atene in vece di sollecitare i promessi anccorsi , si occupano a fortificare l'istmo di Corinto. Gli ambacciatori dell' Attica rimproverano vivamente a Sparta la sua lentezza, e nen ettregono risposta che a capo di otto giore i dopo terminate le incominciate forti-

La sera dell'ultimo giorce Pausseia parte per la Beosia con settemila Spartani, venendo ciascupo di essi socompagnato da cinque llioti armati. Mardonio si accampa nella pianura di Tebe lungo Il

fieme Asopo, I Greci occupano uoa posizione poco lungi dal suo campo a piè del monte Citerione. Aristide comunda gli Ateniesi, e Pausania tutta l'ar-

mata. Questi due generali fan dare un giuramento ai Greci di preferire la morte alla schiavitu. L'armata de' Persiaei compresi l Somila tra Beorg e

Tessali è di 300mila nomini : quella de' Greci è di 60 3525 4:0 mila. Battactia

La scarseaza dell'acqua obbliga i Greci a cambiar posizione. La loro ritirata è eseguita con molto disordine. Mardenio eredendola una fuga l'insegue, e li raggionge presso la città di Platca , dove li attacca con molto impeto. Gli Spartani, che compungono la retroguardia dell'armata , arrestano un tale ardore. Disposti in falange sono immebili all' urto del nemico. Fariero Mardocio in veder fuggire de sue troppe, si alancia nel più folto della mischia, code ristabilire l'ordine della battaglia, ma viene accise dallo Spartano Aimneste, L'armata intiera si da alla fuga. Artabase coo un corpo di somila nomini si ritira verso l' Ellesponto ; gli altri rientrano ne' trinceramenti, dove tentano difendersi. Aristido alla testa degli Ateniest s'impadronisce del campo, e passa

a fil di spada soomila Persiani Dope la battaglia i Greci per ringraziare il ciclo faune innalzare a spese del tesoro pubblico ona statua a Giove nel ane tempio d' Olimpia. Sul lato dritto del piedistal-

le verrousi scolniti i nomi delle pazioni creche che avevan liberato la patria.

Nell' istesso giorno della battaglia di Plates la flotta degli alleati, comandata da Lentichida re di Sparta . e dall'atociese Santippo insegue quella di Serse, I Persiani essendosi ritirati a Came preaso il promontorio di Micale aveao tirati a terra i loro navigli , e si orano fortificati con trinceramenti difesi da 100mila uomini. Leutichide , secondato da' Joni , infiamma lo spirito dello sno truppe , forza le fortificazioni , estermina un gran numero di Persiani, mette in fuga il resto, e brucia la

Serse sapendo a Sardi tali disastri, rivolge il sue inntile furore sopra i tempi e le città greche, e le distrugge per consiglio do' Maghi, i quali attribuiscono queste eventuro alla sua telleganza per un calto nemico. Indi ai ritira a Sosa divorate da collera , o da vergogna,

Liberi I Greci da timori stranieri incominciano ad essere sgitati da gelose rivalità. Gli Ateniesi ratornati nella loro patria , nel riedifionre Atene voglion circondarla di mura, Talo impresa risveglia la gelesia de Lacedemo- rifabbricata. ni ; questi rappresentan loro che tali fortificazioni petrebbero ossere feneste alla Grecia, se Atene fosse puovamente caduta in mano de' Persinoi, ed anumerano con fierezza l'intenzione di opporsi al compimento degl'incominciali lavori.

Temistocle conoscendo olio Atene non aucora può onporre la forza all' insolenza i in qualità di capo del con-

#### Anni

del Mon.Ar.G. ludi rappresenta la necessità di deliberari maturamente enpra un affare con importante per tutta la Grecia, e

propose decidersi in Isparta Is quisitione. Gli Atculeri neminano de'depatati; Temisteele il primo tra essi, recasi in Lacedemone precedendo i suoi colleghi. Quivi differice da giorno in giorno la discussione sotto il pretesto dell'assenza di esse.

Iotento tutto il popolo di Atene colle donne, ed i fasciulli travagliano incessaciemente a rializaro le mora. L'avviso ne giuoge a Sparta. Gli Efori si dolgono dell'affettata lentezza di Temistoclo, e dell'attività degli A-

teniesi. Compiuti i lavori . Temistocle si toglie la maschera e diebiare nel sconto, che i suoi coocittadini avesuo risoluto di vegliare alla propria sicurcasa, e che a torto i Lacedemoni volevaco fondare la loro forza sulla debolezza degli altri popoli della Grecia : conchiode che eli Ateniesi saprebbero difendere le opere già termioate contro qualunque aggressione, Sparta sorpresa e confues si tace. Indi a poco Temistocle dichiara al popolo Ateniese di aver concenito, un cran disecto da non notersi manifes stare al pubblico, perchè la ana esecuzione esige un profondo secreto. Invitato a confidarlo al solo Aristide, gli dice che il suo progetto è quello di brucisce le flotte de'vicini stati, per reodere Atene padrooa della Grecia. Rientrato Aristide nell'assemblea annunzia che non vi era calla più ottle, ma nello stesso tempo più inginsto dal progetto di Temistocle. Il popolo secondando quetto marganimo sentimento rifiota il propetto, senta envara si di saperlo.

Gla silvati liberi di rivolgere le lore armi contro incidi allevati liberi di rivolgere le lore armi contro incidi allevati per sul propositi di controlo di contr

w was a confess

Fugs Pansaoia aveodo tradito la causa della Grecia, prometdi Temistorie, te a Serse di rendernelo padrone. Temistorie inviso

A Charment or a

già agli Atenicsi per la sua vanità , viene accusato non solamente di conoscere l'iniquo disegno del Re di Sparta. ma di averne ancora favorito la esecuzione. Gli Spartani gelosi della sua gloria profittaco della circostanza por discreditarle in Ateoe. Il popolo domanda la sua morte. Istruito Temistocle della sorte che lo attende, va a rifoggirai cell'isola di Corcira, di dave passa cella corte di Admeto re de' Melossi. Ma goesto Mouarca non potendo per longo tempo accordargli la soa protezione . recasi a Sardi . di dove travestito da donna si trasferia sce in Susa. Quivi presentandosi corargiosamente al Redi Persia si annunzia per Temistocle bandito da' suoi concittadini, e domandu un asilo, e la morte; dice al Monarca che usando clementa acquisterebbe no suddite fedele; ma abbandonandosi alla vendetta libererabbe la Grecia del ano maggior nemico.

Artaserse non sa dissimular la gioja che gli cagiona l'arrivo di Temistocle; lo ricolma di favori, e gli as-

segna diverse città per soo mantenimeoto.

Ma niuna cosa poò cancellare dal di lui cuore l' smor della
patria. Voiendo il Monarca Persiano preparare non suova spedizione contro Atene, glicae offre il comzodo,
L' erce per con portar le armi contro la patria, si avvelona.

Nel medesimo tempo Aristide, anachè esser l'oggette della gelosia de suoi compatriotit, si concilia sempre più la loro stima, col suo disioteresse e colla sua giussizia i questo grand' uomo, padrose del pobblico tesro, muore povero a segno, che i suoi finerali si facon a spese del governo, il quale prende ancora cura della sua famichi.

Dapo la morte di Teminscole e di Aristici C. Genoce Consessione che control la conductat di queri Visino erati formata la lerività e alla gloria, amministra con saggerara la requisibile. Egli riscurci i corraggio di Missione, la prodessa di Teminotele e la giuttina di Artsido. Capo dell'arcività di Artsido. Capo dell'arcività di Artsido. Capo dell'arcività di Artsido. Capo dell'arcività di Campardensice di Elone, il etili giurerio della Tracia, a l'impardensica di Elone, il etili giurerio retre. Doge, depo un'estisata resistenza, succide la maglie e i figli, e si abbraccis i un rego, esi egli sitesse avan

appiecate il fuoce.

Cimone sapendo che la flotta de' Persiani avea gitta-

Digitated by Google

to l'ancora all' imboccatora del finme Eurimedone . fa vela verso quella volta , distrugge i vasorlli nemoi , e forza i Persiani ad accettare ona pace vergognosa. I tesori acquistati in tala spedizione sono impiegati all'abbellimento di Atene. Gli Ateniesi spiegano in questa circostanza i lore estraordinari talceti per l'architettura.

Cimene abbenche l'uomo più atimato della Grecia trova un rivale in Pericie figlie di Santippo viucitore de' Perrinci a Micalo. Pericle che ai dooi della natura e dell' arte unisce quelli della fortuna i profitta dell' assenza di Cimone, parla sovente al pepole, e mestrasi suo fautoro. Il primo uso che fa della sua estraordinaria eloquenca è d'indebolira l'autorità dell'Arconago : vi riesce cell'ajute di un certo Efialte altre capo ponolare . che trova la maniera di cludere le decisioni di questo celebre tribunale in quasi tutte le caose portandole inpanzi all'assemblea del popolo.

Intanto il credito di Cimone si sostiene, e bilancia quello di Pericle. Il primo giange auche a trionfarue in on affero importante. Sorge la quistione se gli Atenieai debbao soccorrere ali Spartani per reprimere una losurrezione degli llioti, che aveaco prese le armi per sottrarsi dalla schiavità. Periclo è per la occativa : poù generoso il sentimento di Cimone viene adottato. Ilestinate egli stesso a condurre le laparta un corpo di truppe , reprime la sedizione. Ma gl' flioti aveodo un'altra volta prese le ermi, s'impadroniscono della fortezza d'Itome. I Lacedemoci implorane muovamente soccorso dagli Ateniesi. Pericle prevale per nen farle lore accordare. Tale condotta degli Atenieri riaccende l'odin, che da longo tempo esisteva tra i doe stati. Cimone è bandato per essessi mostrato favorevole seli Spartani, L'alleanza coo questo popolo è infraota. Ateue pe stringe un' altra con quello di Argo nomico dichiarato di Lacedemone : prende sotto la sua protezione eli achiavi cacciati dal Peloponneso, e permette loro di stabilirsi in Naopatta. La proteziono accurdata dagli Atenicai alla città di Megara che avea rimunisto l'alleanza degli Spartani. mette il colmo a gersta inimicizia.

Orgogliosi gli Arcuiesi per le vittorie riportate appra i Persiani, si danno il titelo di protettori della Grecia ed

exicone . che gli stati si rienissero in Atene , e stabilisomo di far la guerra aperta a chiunque esaste attaccarli. Dano qualche tempo scoppia la guerra tra le due repubbliche. La loro armate vengono alle mani presso Tanagra, e malgrado la presenza di Cimone, che dimen-

ticando in questa circustanza l'ingiusticia della ana pastria la difende , gli Ateniesi sono battuti. Due mesi dopo to un'altra azione Atene è vittoriosa, Ci-

mone per questa condotta riscquista il favore del popolo , vien richiamato dall' esilio , e per opera di lui ai conchiuda una tregua di cinque anni

Ciò d'a campe agli Atenicai di misurarsi contre un nemico più lontaco. Duccento vascelli sutto il comando delle stesso Cimone si preparano per conquistar l'isola di Cipro. La flotta fa vola, ed assedia Cizico sus capitale. Cimons u ferito in qualche attacco, o sorpreso da malastia ordina a' soni uffiziali di toner nascossa ull'acc mate la sua morte, sino che l'evento non avesso corpnato l'impress. Trenta gierni dopo la perdita del grand'une mo . l'armata che lo creda sempre al sco posto forza l' inimico a rendersi , e torna vittoriosa in Atene , comandata dall' ombra, e dal nome di Cimone.

Libero Pericle del suo rivale consulida da giorno in giorno la sua poteoza, malgrado gli aforzi dell' Aristocrazia che iu vaco gli oppone Tucidide cogoatu di Cimono. Pericle, nadrone dello stato, gaverea con prudenza ena

a) attiva e onmerosa popolazione. Equipaggia in ogni anem 60 vascelli , stipcudia , od occupa uu grao numero Atone manda diverse colonie nel Chersoneso, nell'Arciuelago , in Tracia , ed su Italia , dove i coloni fabbrio

cano la ontà di Turio. Protettore illomicato delle lettere, Pericle riempie la città di statne, di quadri , o di monumenti. La sua maenificenza. Is sua erbanith richiamano una fulla di forrestieri, che vengono a profondere le lore ricchesse nelle more di Atene

Finalmente è accusato di tirannia, per aver impircato il danare del tesoro alla costruzione di tanti edifici pubblici. Periele offre pagarli di preprio danaro, parchè si scrivesse solle colonne, che egli solo li avez eretti.

...

di Cimone

# AVVENIMENTE

.

del Mon-Ar.G. l'accusa.

Perrice abbeglismo il popolo Atonisco collo splendoche sparge sod caso, trondo dell' opposizione di Constanti dell' populazione di pre più estredere la demicanosse della sua patria, perpose aglà Anfanoi un decreto per impegnare tutte le ettà greche dell'Europa a dell' data di niviane i loco per la companiazione della sua patria, pertendi della guerra, e riparate i tempo distratti. Sparta conotec la scopo di queno progotto, e la fia revaire rapresentacio, che la sua escenazioni ferebe divenire Aiperiazione di suoli di suoli di sua di sua di sua di presentacio, che la sua escenazioni ferebe divenire al-

Avveduosi Peride che la trasqualità esteriore porterebbe l'attività degli Attevisi da deceparia della lore amministrazione, e della lore libertà, conosce il bisegno di farli combattere per governazii. L'ambissone del popelo favoritore le sue mire: fa la guerra ceo successo in Tracia, porta il terrore salle costo del Peloponesso, penetra nel Poste, o minaccia colle sue armi l'Egitto, la Sidità « Cortagione.

Ues querra chismaita acrus si manifesta is Gereia, Sparta vera esto ha soverniendosaa del tempo di Bello 8º Foccis; Pericle ve si ristabilitec: l' Etches essendosi sollevata; ha sottemetta. Sparta sosteunde dall'alleman di Megera ettacca l'Attica, Pericle riporta una vittera septra gli Spartati, e cecchicade tra Attica. Pericle riporta una vittera septra gli Spartati, e cecchicade tra Attica e Laccedemone non bregna che dovers darrae 30 anni. Ma l'anticione e l'antinomi del de de procedi nost tarda a romperta, e di inconsisione del mensione del

cia la luega è latale genera detta del Pelepionene. Tenti già illetti di Ancen ei dologno di Percico la Catalano, percichi impriga di tenero pubblico s'i mona-noculi, coi quali decerna la na partia, lagli serza spravamiei celle vitteric. Chiode con una lorte muruglia l'itano di Cosino per differedere degli stittoric del Cosino per differedere degli stittoriche de Traita. Di prestete, soste la non sumministrazione, la potenna di Artea de ripperstat. Per verppii estrebere la non doministra del propositione del propositione del propositione del la manual del propositione del propo no democratico. Una flotta Fesicia volendo opporai e quarata intrapreza è battuta, e quadi internencie districtia. Una quistione più difficilo e terminaria ha fuego tra Coreira, e Coninto. Gli Atemicia i dichiarono per Corcira, e danne a' Corinti diversi combattimenti, il cui successo è indecisa.

Ateno vuole che la città di Potidea, colocia de' Coriutii, demoliuse le sue mura e carciasse i ausi magistrati sominiati de Corinto. La batteglia las leggo preuso le mura di Potidea. I Corintii son battuti. Il seggio Socrate che coversi di gloria si questo combattimento fa aggidicare il premie del valore al giovimo Alciliade, di cui presaciose di alti desigii.

D'aisobi di Poides à il risattemento di questa vituria. L'Oristiti prizzo le loro degliare aggli atta della Greta, pretidi gli Atroica i versano violate il tettatte di estimato preside aggiori di considera in risposta degli Atonoica di consodera no l'imiti del dorrer. Un loro della della

Malgrado glisfori di Tuoidde e del suo parito; il sitteno dominatore di Pericle prevale. La guerra è risolata. Egli biasea it vanisi da deprodo risochasologli insu transita del progo risochasologli insu transita foren militari , e della stato della muana. Pericle (come credesi) viene iecitato a questa guerra dalla cortiguna Appaia, il de cui spirito e vinesti irichiman Plattenolore di tutt'i poeta e lisochi di Atron. Appaira il temolore di tutt'i poeta e lisochi di Atron. Appaira della collegia di ese gli Sparania, Proide sono ringue del conserti di ele egli Sparania, Proide sono ringue del conserti di ele egli Sparania, Proide sono ringue.

che i consegli di lei.

La maggior parte degli stati della Gercia si dichiarano
pe' due partiti, ciascuno recondo il proprie interesse.

La maggior parte nose pe' Lacedemoni, che ri credono i liberatori della Grecia: essi haeno in favor love
elli Aclevi, i poneli di Merara, di Lorri, della Vocida,

di Leccade, di Anactoria, e di Beczia. Atene ha gli abitanti di Chio, di Lesbo, di Plates, molto isole e qualche provincia marittima , fra le quali la Tracia.

Atene in questo tempo offre il miscarlio più singolare di sapicaza e di follia ; di lumi e di saperstizioni ; di pubbliche vittà e di privata licenza. Tra i principali anpicoti, ed artisti della Grecia, che in questo medesimo tempo illustrano Atene, si annoversno, Anassagora l'intiterare , l'amico ed il consigliere di Periola ; i poeti Pindare , Eschile , Sofnele , Enripide , Aristofane ; gli storici Erodoto . e Tucidide : gli oratori Senufonte . e Isocrate : Fidia insigne sculture : i pittori Zeusi . Parra-

13a sia . Timante en

I Lacademoni sotto il comando di Archidamo loco Ranon tardano a mettersi in campagna. La loro armata,

compresi ali alleati , ascende a fiomila nomini. Le forse deal. Atepiesi sono molto inferiori.

Periele, non vedendosi in grado di avventurare una battaglia , rianive di rinchinderai nella città. Questa opicione dapprima è mal ricovata, ma la necessità la fa adottare. Gli Ateniesi reselvone difendersi fino all'ultima estremità. Se le lore forse di terra sone inferiori a quelle degli Spartani , baugo una marina molto superiore. Con 300 vascelli davastano continuamente le coste della Laconia, ed impongono, e rapiscono delle somme bastevoli per supplice alle spese della guerra.

I Lacedemoni entrono nell' Attica, e pen trovando ostacolo, marciano ad Areani poco lungi d'Atene. Furiosi gli Ateniesi per l'affronto ricevuto, rivolgono il loro risentimento varse Pericle, che riguardano come l'autore della comune discravia . a malgrado l'inferiorità del namore vuelian marciare contro il nemico. Finalmente Per ricle fa trioufare il partito più saggio. Chiade le porte mette de' distaccamenti all' interno , manda innanzi la cavalleria per tecere a bada il nemico, ed allestisce una flotta di soo velo per devastare le coste del Pelaponueso. Il piano riesce, i Lacedemoci levano l'assedio, e si ritirano dall' Attica.

Nel corso di gnesta anedizione accade un'eclissi del sole che spaventa i marinai. Il niloto di l'ericle costernato abbandona il timone : questi per dissipara in Ini il timore gli spiega il fenomeno, gittandogli il suo mentello sugli occhi , e dicendogli che la lana carendosi internoata con tra la terra e il sole. Il privava momentanasmente della sua luce.

Questi primi successi danno degli allesti agli Ateniesi : essi conchiudono un trattato co' Re di Tracia, e di Macedonia, a' impadroniscono di Cefalonia, del porto di

Nises, e devastano il territorio di Megara Grandi onori si rendono a' guerricsi morti in questa prima campagea. Pericle per immortalizzare la loro me-

motia propunzia una orazione funebre : monomente insigne della sua gratitudine , o della sua eloquenza. Nell' anno segucota l'Attica è devastata per la secon-Peste jaAtens. da volta. Ma co flagello più terribile incomincia ad in-

erudelita la Atenc. Alle aventura della guerra si uniton la peste, che nacita dall' Etionia, dopo di aver percorsa l'Asia viene a sponelare la Grecia.

Il male è con violento che talvolta uccide al momeuto della sua aggressione. Spasimi violenti e spaventevoli convalsioni fanno rimbombar l'aria di lamentevoli grida degli ammalati. Uo faoco crudele divora le viscero di essi , e eli sliti fetidi che esalaco dalla loco bocca allontanano i soccorsi che invano dall'umanità invoca il dolore. Non solo i legami della natura sono infranti, ma altre funcate conseguenze risultano da questa scingura. Essa corrompe i euori : non eredest più alla giostizia degli Del : e eli nomini vedendo al breve la loro vita, si abbandonano a tutti gli eccessi delle più sfrenate passioni,

In mezzo di sì orribiti disastri. Inpoerate di Coo recasi in Atene : la presenza di questo celebre medico vien riguardata come l'apparizione di un nume. Lottendo continuamente contra l'arribile finella , canone in agni mamento la sua vita per strapparell qualche vittima, e non abbandoes l'Attica, che dope serminata la peste. Il popolo Ateniese gli accorda il dritto di cittadipacta, nua corona di ore , o ordina che sia manteneto a spese del Pritanco.

Gli Atancei rivalennei contre Periolo, cho avendo radunata molta cecto in Atene avea contribuito a' progresai del male. Viene accusato, privato degl'isopieghi, e condannate ad upa ammenda. Ma questo popolo incortanto

# AVVENIMENTI

Anni

Periele.

del Mon. Av. G. lumi, lo richiama con enteriasmo.

3566. 438. Gli Atenicsi sono novamente attaccati dagli Spartani:

560. 438. Gli Atquiesi sono movamente attaccati dagli Spartani.

Asselio di questi assediano la citth di Plates, che si distingue coa

Plates. una difesa degna della sua riputzzione. Altaccati gli Ate-

niesi dagli abitanti di Calcido, son bettuti ed insegniti fino alla porte di Atene. Sparta o i suoi all'esti, volendo gareotire il Pelopoozeno da continui insolti della flotta di Atene. forma un'ar-

mata navale ; questa è battuta.

Tale vittoria è l'ultimo trionfo dell'emmioistrazione di Pericle. Questo grand'nomo dopo di aver perduto

per la peate tutte la sun famiglia , a gran parta de sunici, trovai presso a morire dello tesso consignio.

I magistrati di Alean gli ricordas la sua amministrazione, ed i suoi numerosi trofei. Egli fiscendo un ultima observadice loro, che le sue vittorie ezano atsue l'opera della fottuna, e del suoi compagni d'armi ; a cho il merito fottuna, e del suoi compagni d'armi; a cho il merito

di cui più si onorsva, era quello di non aver fatto prendere il lutto ad alcun cittadino.

Dopo la morte di Pericle due rivali si dispotano
l'autorità, e prendoco a vicenda le redini del governo.
Cleone temerario e vano gode il favore del popolo,
perchà divide con esso le soc passioni. Le libertà, la giusinia sono sempre sopra i suoi labbri, e la capsidgia, del

Nicia

e la prevanicazione nel suo euore.

L'Aristocrasia gli oppose Nicia che aveva l'odevolmente comandato le armate, Timido questi per carattere
non sa arrestaro le intraprese temerarie di Cleone, che

guida il popolo colla violenza delle sue declamazioni.
I saggi coosigli di Pariole sono dimenticati. Atene disgusta i vicini popoli colla sua amisurata ambizione, a ascrificando la propria sicurezza a de vani progretti

di conquista, prepara la sua rovina. L'esbo si sol-L'Attica è devastata per la terza volta, L'esbo si solleva. Una vittoria degli Ateuicci sopra la flotta di Mitilene produce ona sospensiono d'armi. Si mandasso da ambe la parti de d'epitati aj iguochi olimpici. Gli Ambasciatori Ateuicci non vi appalessuo che la loro ingiusitiu, apponendo secta, puoder l'interesse alla rapione, de-

il dritto della forza a quello delle genti.

Lesbo estra sella alleanza di Sparta. Atens si arma ci parge lo spavento nel Peloponenco, Milieno è astediata: i soccorsi neu arrivando a tempo, si rende. Mila de' principali cittadini di questa disgrasista città ma messi a morte dagli Ateniesi ; un harbaro decreto elm avova ordiosto la tituga del resto de' suoi sibilanji.

vien rivocato al momento dell' succusione.

I Lacedemogi non mostrano meggior generosità verso
i loro senaioi. Stringono Platea da gran tempo assedia.

La Qocata piatra mancado di viveri non può perolungare la difena ; alecsoi de' suoi abitanti cercan la lora
salvezas untila finga, gii altri si reodeno gali giarriai chia
i fact tencidare, concelenco le loro donno in achiavità, si
i della concelenca del difetata, del Peniani e da le aleria de'
remon ricordo la disfatta da l'Peniani e la eleria de'

Greci.

In questo tempo aoche Corcira diviena il testro di si- Guerra civile mili orrori. I magistrati, a i principali cittadini di que: in Corcira. sta città precedene il partito di Corinto: il nondo ve-

mais ordan. I magnituta, a i principale ottotici ad quedendo arrivate de navi Ancieni castele turi Paraginal dell'Anisceratis. Il quinto dil seste sono della guerza sono segnati del diversa incursioni di Sparasia all'I Attica, a til Ancieni mal Palipananeo, Arom sancia Detesto, mai ricarsta con cource fiora s' impadionizo della città di Pilo. Quivi I Lacedemoni lo stiaccano per mare a per terra. Di cuppi centre considerente di tan, ore resus vivere i esson soccersi à childipate di dimander la para da Atresa. Questo monoste fioreverche avrebba postus consolidere i sua potenza, a der fice alle avrebba postus consolidere i sua potenza, a der fice dile varebba postus consolidere i sua potenza, a der fice dile varebba postus consolidere i sua potenza, a der fice dile varebba postus consolidere i sua potenza, a der fice dile varebba postus consolidere i sua potenza, a der fice dile vareba postus consolidere i sua potenza, a der fice dile vareba postus consolidere i sua potenza, a der fice dile varetta effectivo l'ordanise di Picta e la seco-

avesas évonges o l'opissoir a rivela per y pace.

Lecedemone nella sua dispersione arma tutte il popole, e di neche gli schiari per secorrere gli arcidire.

Gli Spariani si difendone con un coraggio degne del loro noma; sua traditi da' Messeoj tributari di essi, sono chibigati di abbasar la armi nenderai. Gli Atocieti innatzane un trocco, si lo contaminano trecidando 110 prigioneri. Gli altri son conducti per ostaggio in Atene. Dopo otto anni Nicia alla testa delle forze Atenicoi s'imnadronisce di Citera , di Tirea , o mette a morte eli E-

rinesi che si erano ivi rifuggiti. Gli ahitanti di Leontino in Sicilia domandano soccorso ad Atene contre Siracusa. La repubblica spedisce loro 20 vascelli ; ma i Greci di Sicilia temendo cha allesti A potenti divecissero loro padroni , prevengono il pericolo . e fango la nace.

Gli abitanti di Megara si dichiarano per gli Ateniesi: il pepolo sollavato vuol aprir lore le porte. Le funeste couseguenze di questa sodizione sono prevenute da Brasida cenerale Spartano , che s'impadronisce di Megara. Tucidide spedito dagli Ateniesi per salvara questa città , ginnse tardi : Claone glie ne la un delitto, ed ettiene il suo

Gli Ateniesi provaco altre sventure. I generali Demostene, ed Ippocrate si lasciano battere presso di Delia dai Tobani, che si rendono padroni di guesta piarza. I tre anni segoenti sono sognati da perdita reciproche . e da alternativi vantausi. Questa oruselianza di nosisione porte le due repubbliche a conchiudere una trecua di un amo, che sensa l'ambigioso orgoglio di Cleona . c

di Brasida sarebbe stata coronata dalla pace. La guerra ricomincia. Una battaglia ha luogo presse Antipeli. La vittoria è per Cleone. I due generali vi per-

dono la vita. La morte di Cloope mette Nicia alla testa decli affari-Paca di Nicia. ma i suoi talenti per la guerra nos gli fanno odiar la pa-

oe : essa vien conchinsa tra i due stati. L' orgoglio di Sparta , la vanità di Atene , l'ambisione, e le violente passion del giavane Alcabiade fan riac-

condere il fuoro della mierra. Aleihiade. Alcibiado, famoso per le avantere dal suo paese, porta al più alto grado melti vizi , e pache virtà. Figlio di Clieia . e discendente di Aisce mostra fie dall'infanzia uno straordinario coraggio : vince i costemi , e le leggi come i nemici, e per soddisfare le sue nassioni brava talvalta le voluttà. Avido di dominare , favorito dalla l'eloquensa , divisos l'idolo degli Atemesi.

paseita , dalle ricchezar , dalle grazie , dalla figura , dal-Sucrate prevedenda che il tuo indomabile carattere da. veva un giorno farmare la gloria e la sventura di Atene, invano si sforza per condurlo alla sacrezza. Il filosofo ne illumina lo spirito, ma non può riformaro il suo cuore. L'ambigione di Alcibiada cresce corli anni. Si connone a Nicia rispettato da' suoi competriotti del pari che das Lacedemoni, cui spiega ue odio implacabile, perchè gli

danno la preferenza. Alcibiade per riscoendere la cuerra fra i don stati eccita il popolo d'Argo a remperla cogli Spartani , promettendogli la protezione di Atene. Informati i Lacedemoni di queste trattative mandano, per large doclianza, deeli ambasciatori in Atene muniti del potere necessario onde terminare amichevolmente questa differenza. Dubia tando Alcibiade, che il suo progetto fosse revesciato, ricorre all'artificio. Cerca ed ottiene una secreta conferenza cogli ambasciatori, e sotto la sombianza di amicizia persuade lero di nascondere al popolo i poteri di cui erano rivestiti , e dichiarare semplicemente che erano venuti per fare delle proposizioni, ed ischivare cost l' exerbitanti domundo degli Ateniesi

Gli ambacciatori credendolo lenie eli eccordano la confidenza che prima avenuo in Nicia. Essi nel ciorno appresso appalesano uell'assembles la limitazione de' lero peteri , secondo l'insidioso avviso di Alcibiade. Questi montando alla tribuna li rimprovera di esser venuti ad illudera eli Ateniesi con false rimostraure, annunziando ena pace che une voglione conchindere.

I depetati pella impossibilità di ritrattarsi restano confati : il popolo li congedo,

Gli Ateciesi si collegano colle città di Mautinea , e di Elea, Alcibiade, nominato generale, fa de' gnasti nella Leconia, ed allostana in tal mode la guerra dalle frantiere dell' Attica.

Lacedemoni volendo sofforore il mule nel pascere . armano i cittarlini, o chi schiavi, e pritisi co' loto allesti accampano autto le mura di Arno. Le due armate sopo in presenza, ma al momento di

veniro alle mani una tregua di quottro mesi è accettata. come no probulio di una nace discovoto.

Vedeodo oli Ateniesi che eli Sportani erasin occupati nelle turbolenza eccitate nel L'eloponneso, pertano più Attni

lungi le loro vedute, e consepisono l'ardito disegno di del Mon. Av. G. conquistare l'isola di Sicilia. Gli abitanti di Egesta ne presentano ad essi l'occasione invocando il soccorso d'Atene ecotro il popolo di Selinoste allesto de Siracusam. Si abbraccio con trasporto il pertito, Gli Ateniesi. onde assicurare i mrazi di una sì granda intrapresa , mandann de' deputats a Egeste per sapere lo stato del pubblico arario: avendovi trevato un grae numeio di vasi di oro, e di argento di un immensu valore, e che eli Ezestani avevano preso ad imprestito da' loro vicini, vien risoluto accordarsi ad essi quanto avevano domandato.

4.6 Alcibiade, Nicia, c Lamaco con pieno potere son 3584 nominati per comandare la flotta. Si fanno con celerità tutti i necessari preparativi. La vanità stenicae si trasports nel veder partire l'armata composta di 6 in acttemila nomini scelti imbarcati sopra 136 navi da guerra. seguiti da circa mille bastimenti mercantili. L' andacia di Alcibiade , abs suima la sue truppa , l'ordore , l'ilsrità di esse , i loro cunti di guerra accompagnati da strumenti musicali danna a questo spettacolo l'aspetto di ue trienfo.

L' armata arriva a Roggio ; quivi non trovasi il danaro promesso dagli Egestani. Nicia malcoutanto, io vace di combattere vorrebbe negoziare. Lamaco pretende, che la guerra può termiuntsi col sorprendere il nemico, marcinedosi dritto sopra Siracusa. Alcibiada propone che bisogna estendersi io Sicilia per accrescer le forze co' soccorsi du' Greci stabiliti nell' nola. Il suo avviso prevaler egli sbarca il primo , e con on attacco vigoroso si ren-

de padrone di Catania. Me i suoi più formidabili pemici non sono in Sicilia : quelli che aveve lasciati in Atene profittano della sua assensa per perdarlo. Viene occusato di aver profacato i misteri di Cerera. Multe false testimonianza onetro di lui . o strappate colla tortora , o pagata dall'odia , son ricevote della credulità. Alcibiade è richiamato : fiorendo di ubbidire domenda di fare il viaggio sopra un bastimento di propria pertinenza, Gianto a Turio si eascoede, a trova il messo coma involursi alla persecuzione

da' suoi nemici.

Il popolo steniese futiom per la sus fuga lu condanna a morte : egli sapendolo dice , che spera fargli vedere

oo giorno di essere ancora io vita-I Sirecosani stando sulla difensiva, e vedendo la lenterra di Nicia risolvono di attaccarlo nel suo esmno. a gli dicono beffandolo , ch' era veonto in Sicilia per istabilitai in Catania. Offeso Nicis di questo scherno, si decide all'attacao. Mancando di cavalleria, teme d'investire lu piasza per terra ; volendola anche assediare per mare , per rinscirvi ricorre ad one stratagemma. Impegoa un cittadino di Catania a passare come disertore in Siracusa per ioformare i suoi abitanti del disordine iu cui trovansi gli Ateniesi, e che facil cosa sarebbe il sorprenderli ne' loro accasepamenti. Prestando fede i Sirecusani a questo falso rapporto, escono, e marciano colle loro truppe verso Catacia, Appena Nicia le as, imbarca la sua ormata , giunga il giorno dopo a Siracusa , a si fortifica uni ripari esterni. Questa astozia irrita talmento i Siracusam, che ritornano tosto nella lore città, ed nifrono ta

Nicia esce da' suoi trincerementi per ander loro incantro, Il combattimento è ostinate : finalmente gli Ateniesi forzano il nomico a rientrare nella città , dopo avergli uocisi 160 nomini, senza sver perdata che cinque da' loro. Malgrado questo vautaggio noe poteodo attaccare la

città , prendono i quertieri d'inverno a Nasto e a Catania. La primavera acquente avenda ricevuto da Atene un soccorso di esvalleria con munizioni da bocca, e da guerra , Nicia risolve di bloccare la piezza per terra , o per mare. S'impadronisce quindi di Epipoli alta colli- di Siracosa. ua , che domine la città. Conoscendo i Siracusani l'importanza di questo posto, in vano cercano d'impedirae la press. Nicis respingo un corpo di 600 unmini venuti per iscacciarnelo. V'innalsa un forte, ed ieveste la città, cui toglio ogni comunicazione cogli abitanti della campagna. Varia scaramuoca hao luogo, in una delle quali Lameco è ucciso, I Siracusani tentano puovamente di preodere il posto perduto. Nicia rimesto solo al pomando trovasi ammalato: ma vedendo che il nemios forsava la triociere , mette il fuoce alle opere costrutte intorno al forte. Ciò produca un doppio effetto, serven-

do di segnale o' Greci , e sperentando i nemici e segno che rientrono ia città.

Dopo questo avvenimento Nicia concepisce molta speranza d'impadrenirti di Siracota : tanto più che le altre città della Sicilia trovanzi seco unite, e somministrano alle see truppe provvisioni di ogni specie.

Bloccati i Siracusael per terra e per mare, e disperando di potersi più langamente difendere , sono al punto di rendersi , quando gionge Gilippo generale lacedemone, che cooducendo loro on soccorso di truppe, il libera da orei timore. Fidandosi delle sue forse, e pieno dell' orgoglio apartano, Gilippo menda agli Ateniesi un araldo, per dichiarar loro cho accordava cinque giorni per evacuare le Sicilia. Nicia sdegna di rispondere, e le due perti si preparano a combattere.

Nelle prima untia gli Spartaci sono sconfitti. Il giorno seguente Gilippo attacca gli Ateniesi in più vantaggiosa posisione, e riporta una vittoria compiuta.

Porzato Nicio o porsi sulla difensiva, a impadronisco di Plemmira presse del grae porto, dove costruisce tre forti, ie uno de qualt si rinchiede colla sua guarnigione, I Lacedemoni ricevono da Corinto delle nonve truppe. Nicia ie questa situazione scrive e' suoi compatriotti , che in vece di essediare i Sirecussoi trovasi assediate da essi, e dai loro ellesti : soggiunge, che molte città si erano sollevate contre di lui, e che senza ou nuovo soccorso è d'uopo rinunciare all'impresa : infine domanda il suo richiamo per esser la sua salute alterata a segno da non permettergli di continuare a servire. Gli Ateniesi rigettando quest' ultimo inchtesta risolvoo d'inviargli Eurimedonte, e Demostece coo truppe fresche, duvendo il prime partire sul momento, e l'altre al priocipio della primavera. Si nominano cel medesimo tempo Menandro. e Eutidemo per soirei tosto a loi.

Gilippo nel disegno di prevenire all Ateniesi prime di ricevere i soccorsi , persuado i Siracusani e tentaro una battaglie ie mare, mentre egli cercherebbn di prendere Combattimento d'assalto il forte di Plemmira. La prima parte di questo progetto va a voto, me l'ultima ha l'aspettato successo. Gli Ateniesi non han che 20 vascelli da opporre agli 80 de' Siracmani, ma seperiori in destretta sono vittoriost.

Nel medesimo tempo Gilippo attacca i forti di Plemmira: ne prende uoo d'assalto, il che fa abbandeoare gli al-

Incoraggiato da questa vantaggio risolve di preseguire la guerra prima che gli Atenicai ricevessero soccorso. Personade di ouovo i Siracosani ad assardare un'altra battoglia in mare, che ha per essi en esito più felice della prima. Nicia avrebbe valuto evitare il combattimento, ma vi è forzato dui due suoi colleghi Menandro, e Eutideo. Gli Atcuiesi hanno 75 galore , ed i Stracusani 80. Il primo giorno le due flotte sono in presenta, e non han loogo che delle scaraseucce. Il giorno dono i Siracusani non fanco il menomo morimento, e nel terzo al ritirano. Gli Ateniesi immagioandosi che non ritornerebbero all'ettacco, si lasciano sorprendere, e battere. Essa avrebbero ricevuto una accolitta e ocor più terribile, se pon aversero avuto la precauzione di procacciarsi un porto sicuro. Perdono sette galere, ed on grao pemero di

soldati soo fatti priginoseri. Mentre Nicia è costerunto per la sua infelice situaziope . l'arrivo della flotta di Demostene lo libera de cent sogustia, Essa è composta di 63 galere, con cinque mila soldati , e tre cula accieri. Con una prudente condo:ta si avrebbe potuto di sunvo far trabboccare la bilancio dallo parte degli Atenien; ma la precipitazione di Demostens . e degli altri generali , che si oppourone si conaigli di Nicia, noo serve che a rendere più segnalata le loro sennfitta.

Vien risoluto di attaccare toste la cistà , e per riuscirvi cominciare col preedere Epipoli. Nel prima assalto teotato nella untte sopra questa fortezza, gli Ateniesi a' impadroniscoup delle fortiticasioni esteriori. Ma nel secourle sone all'improvise attaccati delle truppe della gite degli Ateniesità useite dalle loro lince , e sosteunte du Gilippo Spaventate queste dall' oscurità prendonn la foga : sea i Becati che le seguono fauno una vigorosa resistenza, vanno le centro seli Ateniesi , gli respingono , e ne fauco una terribile carneficion. Il terrore si aparge nell'armata : i faggitivi strascipano seco que' che venivano le lor soccorso, e prendendoli per oemici con cua loro si assuffano. La denzità delle tenebre impediece di distinguere

#### \_\_\_ AVVENIMENT

Anni

l'amico dell'inimico. I fuggitivi pello confusione si gitdel Man. Av. G. 1800 dagli scogli , e molti muojono schiscciati nella caduta; altri che vanoo errando nella campagna, c oci boschi, il giorno dopo sono insegniti, e trucidati dalla cavalleria nemica. Gli Ategiesi perdono duemila nomini in questa buttaglia.

Gilippo avendo tosto scorso la Sicilia, e fatto leva di truppo fresche ocquista sopra gli Atcoiesi una tale superiorità, che risolvono questi di abbandonare l'isola, e ritirarii.

Nell'atto che sono per imbarcarsi di nascosto . accade un eclissi della luna : tutti ne traggono augusi fuoesti. Consultati gl' indovini dicono , cho gli Ateniesi non debbonsi imbarcare prima di sove giorni, Nicia dominato dalla superstizione dichiara, cho aspetterebbe la rivolusione intera della luna per mettersi alla vela

Informati i Siracusoni di tale progetto stabiliscono di nou lasciarlo eseguiro. Io questo diseggo attaccano immediatamente i triporramenti oemici, e riportano no leggiero vaotaggio. Il giorno dopo rionovando l'attacco . dopo un ostinato combattimento gli Atenica vinti perdogo 18 vascelli . ed Eurimedonic che li comandava è ucciso. Onde impedite la loro fuga per mare, i Siraensani chiodono l'iogresso del porto largo 500 pani : vi mettono a traverso de vascelli tsattennti de aucore, e cateuc di ferro. Vedeodosi gli Ateniesi così rinchiusi, e privi di viveri azzardano un' altra battaglia. I capi dell' armara mettopo in eso tutta la loro eleggenza per enimare la truppe, facendo loro conoscero che dall' esito del combattimento dipendevo one solo la vite, e la libertà di esse, ma ancora la sorte della loro patria. Nicia riempie ocote Galere di soldati , e gitta il resto sulla rivo. Le Galere Ateniesi si precipitano sullo catece per remperle : quelle di Siracusa accorrono pes opporvisi. Le des armate si coofondopo talmente in un luogo si angusto, che peni macovra diviene impossibile: i bordi delle navi si ravvicinano, o si combatte corpo a corpo con inaudito furore. Dopo diverse ore di una mischin sanguinosa, la flotta degli Atquicit è respinta ed insegnita salla tiva, ove re-

Distruzione della flotta Atemese.

sta abbandousts. L'armata nel ritirarai trovo tutti i passaggi guardati.

Bravando questi ostapuli , o dopo di aver ebbandonate gli ammalati ed i feriti al forore del nemico, si apre un cammino.

La retroguardia comondate da Demostene si smarrisce nell' oscurità. Attacenta ed investita , dono una lunga difesa . Demosteun vedesi costretto a readersi co' seimila

uomini che ha sotto il suo comando, Nicia proseguendo la maroia stabilisce il soe campo sonra una emineura. Indi circondato delle forza nemiche . apre delle trattative, offre di pagare le speso della guerra , e di dase degli ostanzi. Questa proposizione è rigettate , e seguito da un attacco improvviso. Non rimanendogli altro scampo che il suo coraggio, si difende vigo-

rosamente e si ritira sulle sponde del fiume Asinaro. Quivi molti soldati oppressi dalla fetica, volcado dissetarsi son trucidati. Nicia non potendo più ristabilire l'ordine, si rende a Gilippo a condizione, che risparmicrebbe il resto delle truppe.

Il numero de' prigionieri è prodigioso, I Sicsonssoi riternano in trioulo nella loro capitale, tutti gli olberi della strade sono eretti in trofei coriohi delle armi

de' vinti. Il populo di Sirecuta domanda la morte de' prigionieri. Nicoleo vecebio venerabilo con elequente discorso praya, cho una vendetta cusì etroce discoorerebbe la laro vittorio; ma Diocle secondando i voti del popolo Morte di Nicia.

Stracusago fa mandace al supplicio Nicia, e Demostene, e di Demostene. Gli altri prigionieri son riochiusi in vaste careori, do-

ve la maggior parte di essi moore di misetio. Moutre Atene vede le sue campagne devastate, le suemine sorpreso, e le sue mara minseciate digli Spartani, sa la morte di Nicio, e di Demostene, e la totale distruzione dello flotte, e delle armate. Per colmo di sventure gli allesti l'abbandonano per mettersi sotto la protezione di Lacedemone, trovando più giusto il suo par-

tito , perchè è il più fotte. Alcune città dell'Asia niù coraggioso e più leali re-

stano fedeli agli Ateniesi. Tisaferne governatore di Lidia pel ro di Persia, o Farnabezo Satrapo dell' Ellesponto, promettono de' sussidii agli Spartam se vegliono sintatli o privare questocittà della loro indipendenza, e distruggere con gli ultimi alleati di Atene.

Sparta conculcando le leggi di Licurgo vi acconsento : la brama di dominare le fa ricevere l'oro stranioro e si arma coutro la libertà greca. La corte di Persia vinta dalle armi della Grecia , ma trionfante per gl'intrichi profitta delle divisioni de' suoi nemici, per corromperli ed abbatterli,

La calamità di Atene risvonliana in Alcibiada l'amordella patria. Egli per impedire il trionfo compinto di Sparta , traversa le trattative di Tisaferne , e moltiplica el intriabi . ande ritardarne il successo. Cerca di far ritorun alla patria , purchè l'amministrasione della repubblica foste attidata a mani potenti , e tolta da quelle del popolo, che lo avea bandito.

Per impegnaro i suoi compatriotti ad accettare questo proposizioni , offre non solamente la protezione di Tisaferne , ma quella della atesso re di Persia , presso di oni eran ricoverato, Frincio ano de generali, più degli altri si oppone al suo ritorno i questi per compiere i tuni progetti ne avverte Astioco generale spartane, ed offre di abbandonare in suo potere la flotta e l'armata di Atone Segretari tale perfidir. Prinicio à epoglista del-

la tea carica, ed indi messo a morte. Abelizione del. Gli Ateniati effettuano la variazione nel governo prole Democrazia, posta da Alcibiade, Si abolisce la democrazia in multe piccola città , e tosto Pisandro stabilisce sodacemente la riforma nella stessa Atene. Per dare un nuovo sistema al governo fa nominare dieci commissari rivestiti di on amoluto potere, coll'obbligo di render conto al popolo in un tempo prefisso della loro aperazioni

Spirato questo termine si convoca no assemblea concrale in cui si stabilisce, che ognuno potessa fare quelle proposizioni che più eli paressero nonvenienti.

Si decreta tosto l' elezione di un nuove consiglio con pieno potere di amministrare i pubblici affari, e di scegliere nuovi magistrati. Si nleggono cinque presidenti che nominano too cittadini nel numero de quali sone pur essi. Ognuco ne associa tre altri, il che forma un non-Tirmais de foo siglio di Apo , pel quale rimede l'autorità. In tal modo l'Oligarchia prende il posto della democrazia. Il sensto resistendo a tali innovazioni vien disperso da' Joo ma-

gistrati col pugusle alla mano, Questo atto di violenza vica seguito da una crudele proscrizione: i partigiani della democrazia aono imprigionati . e trocidati , e i nuovi despoti si mostrano più

crodeli verso il populo, cha i suoi nemici. L' armata che trovasi a Samo sapendo queste atencità. si solleva , depone i suoi capi , e metto nel lungo di esat Tarifa e Trasibulo. Essi richiamano Alcibiade, e lo nominane loro generale.

I Lacedemoni lungi dal profittare di quetti torbidi , e di attaccare prontamente Atche, portano le loro armi pella Eulea , e se un impadroniscone Questo eccore sal-Va pel mamento gli Ateniesi. Essi riprendono caraggio: confirmano il richiamo di Alcibiade, a depongono i ano magistrati, che tanto avenne abusato del loro precario

natere. Alcibiade non vuole rieutroro in Atene, prima di aver riparato i suoi torti con de' servisi, ed i suoi tradimenti con delle vittorie : alla testa di alcuni vascelli Joni si riunisce alla flotta ateniese; attacca i Lacedemoni pressa di Abido, e gli batto compigtamente.

Dono questa vittoria Alaihinda impresdentemente curra a Sardi , per mostrarsi vittorinso a Tisaferne. Il satrano lo fa arrestare ; ma egli corrompe elcuna guardio , altre ne nceide, si salva, rimonta sulla flotta, e dopo di essersi rionita a Teramene, e a Tessibulo, marcia versa Teramene a Cisico con 40 vascelli, ove trova all'ancera la flotta Trambulo. del Peleponneso. Con 20 delle sue navi imegoe i nemici , che abbandouano le loro galere , o ne accide un gran numero. Gli Atenicti prendono la flotta nemica , e si rendono padroni di Cizico.

Alla testa de' suoi vitteriosi soldati Alcibiade s' Impadronisce di molte città, che si crano ribellate dagli Atcteniesi. Marciando di vittoria in vittoria fa vela versa A- Atchiada ritore tene. Niento può aguagliare lo spleadore di questa cu- na trinofante trata trionfale. Atene, che credevasi perduta, ritrovasi in Atene. vittoriosa : gli onmini manifestana i loro trasporti colle crida : le doone , i vecchi , ed i faveiulli esprimoso la loro ginia colle lagrinte. Alcabiade vien ricevato come uo eroe, un liberatore, un nume. Vuol giutificarsi



aeli occhi del popolo dell'antica occusa, ma la fortuna del Mon.Ar.G. In aven assellato : vien cancellato il decreto del sun esilio , e si ordina a'sacerdoti di rivocare la loro maledizioni.

Il popelo nel suo trasporto non si contenta di rendere al vincitore i suoi diritti, ed i suoi beni. Dimenticando, che Milziade non avea potuto ottenere nua corona di lauro, da al proscristo una corona di oro. La plebe vnol dichiararlo re : mu i saggi cittadint si limitano a nominarlo generalissimo delle forze di terra, e di mare. Alcibiade trasportato più per la gloria, che per l'autorità a ubbidisce. Fa vela con 100 vascelli verso l'isola di Audres, che si era ribellata, Avendone soggiogati chi obitanti , parte per Samo, Intimoriti da' suoi felici successi, I Lacedemnni scelgono so Lisandro un generale degno di essere il suo antagneista. Lisandro assnelatto alla fatica, appassionata seguare de' costami, a della disciplios del suo paese, pieno di valore, evendo condotta la sua armata ad Efeso , fa unire tott' i vascelli di trasporto, e forma un cantiere per costruire delle galere, rende il porto libero a' mercadanti , incoraggia il commercio, e sitta i fendamenti della anlendore di questa il-Justre estib. Avvertito, che Ciro fielio del re di Persia era a Sardi, va a fareli visita, e si duole della illeale condotta di Titaferne. Ciro inimico personale del Satrape, secanda le mire di Lissadro, ed aumanta a sun capriceio la paga de' muranari di lui , par eccitate quelli degli Atcoieu a namare, come avviene, dalla parte dei

Lacedemont. Ma non è questa la solo aventura di Atene : obbligads Autiona. to Alcibiade di abbandonare la flotta, ne da il comando od Antioce , prosbendegli di combattere nella sua asseura. Questi volendosi distinguere con qualche ariona strepitora . fa vela verso Lican . e colla sua calera stida in tott'i modi il pemico a combattere. Lisandro dapprima si contenta staccare pochi vascelli , per respingerin. Le navi Ateniesi si avantano in soccorso di Ansioco; l'affare diviene generale , egli è battuto , a perda 15 galere. In vano Alcibiada corre in aiuto de' suci. in vapo offre di ncovo battaglia. Lisandro trappo prodente, non sa compromettere la gloria che aveva acquistate.

Ouesta sventura rianima in Atene i nemici di Alcibia-Nuove diagrasie de : Trásibulo lo accusa avant' il popole di aver abban- di Aleibiade. denato i suoi vascelli, e di avere delle colpevoli intel-

ligenze ca' Satrani Il pepoin credulo alla voci dell'invidio, condanna di nunvo all'esilio il guerriero, che poro tempo prima volea portare al tippo. Non ali si permette difendersi , ed è obbligate di rifaggirsi nel Chersenesa. Lisandro profitta di questo avvenimento, conquista diverse città, e vi stabilisce il poverno aristocratico. I suoi servizi sono così mal ricompensati e Sparta, come lo erann stati quelli di Alcibiade in Atene, Il comando della flotta gli vien tolto, e dato a Callicatrida, Gli Ateniesi danon a Cono- Callicatrida.

ne il posto di Alesboade.

Callicatrida intraprende l'assedio di Metippa pell'itola di Lesbu , che prende d'assalto, Minacoia di far abbandenare il mare a Copone : l'insegue nel porto di Mitileue con 160 vascelli ; ne prende 30, n l'assedia nalla città. Oltre dodici vascelli , che recavano a Conone soccorso, ne prende altri 10. Sentendo che gli Atenieri avenno messo alla vela tutta la loro flotta, consistente in a50 vascelli , ne lascia 50 de' suoi ovanti Mitilena , e va lare incontre con altri 120 alle Arginuse vicino e 3508 Lesbo. Il combattimento a'impegna, e continua d'ambe Battaglia delle le parti con eguale bravura. Il vascello di Callicatrida à Arginuse. celato al fondo, gli alto prendene la fuga. Gli abstanti del Pelonomeso perdono pirca 60 pavi , e eli Atoniesi

25 cella maggior parte del loro equipaggio.

Questo combattimanto rianima la speranze degli Atepiesi. Esa igneltano un trofco sulla costa. I loro generali troppo solleciti nell'operare , trascurano di soccorrere i muribondi, e di seppellire i morti secondo gli ordini di Conone: il popolo ateniese a vicenda leggiero , apperatizioso , e crudele , mette in gipdizio questi bravi guerrieri, e sei tra loro son condaupati a morte.

L'armata ateniese marcia in soccorso di Lampsaco sasediata da Lisandro, Giusta troppo tardi sa che il vincitore se n'era impadronito, e si ferma ad Eros-Patamos. Onivi Alcibiade viene a trovere secretemente i cenerali . e li avverte de' pericoli che correrebbero combattendo in una sì syantaggiosa posicione : li consiglia di atten-

## ..... MEMORABILI

dere . e si offre di attaccara celli stessa il perpico per terra con alcone truppe di Tracia, che sono a ton diaposizione.

Si dispressone i soni consigli, si rigettano le sue offerte: l'apparente timidezza di lui inspira una fonesta fidacia agli Ateniesi; i lore equipaggi abbandonano le navi, e Any discendono a terra per darai in preda al riposo, ed al Soundate dest piacere. Lisandro profitta del momento favorevole , at-Ateniesi presso tacca la flotta ell'improviso , e se ne impadronisce, Co-Egos-Potames, none può appena salvarsi con neve galere. I Lacedemo-

ni essendo abarcati forsano il campo, lo saccheggiano o fan priginciert I geoerati, e tremila Ateniesi, da' quali Sparts sensa pietà ordina la morte.

Le conservense del disastro di Egos-Potamos sono terribili. Lisandro a' impadrocisce di tatta le città marittime , e viene a bloccare il porte del Pirce. Agide e Pausauia assediano Atrue. Questa disgraziata città circondata de totto lo parti - non notendo riparure la distruzione della flotta , e dell' armata , propone di abbandonare le sue pretentioni , i suni dritti , i anni allesti , e l'Attica ancora : parchè si lascisse il porto libero , e la città indipendente : ma gli Efnri esigono che si demolisse.

Teramene spedito dagli Ateniesi per preoxiare con Lisandro nulla poò conchiudere: la sorte di questa repubblica è sottomessa in Isparta alla decisione del sena-

to , e del popolo.

I Tebani domandace vivamente la ana rovina : Lisendro vi si oppene, diceado che non convien privare la Grecia di ana de' suoi occhi. Finalmente la pace è conchiusa con umilianti condizioni par parte degli Ateniesi.

Atens è press Lianndro arrivande da viocitore nel Pirco, ne fa spiada Lisandro. pare le fortificazioni al spopo d'istrumenti musicali, e parla da nadrone : obbliga il nonolo a sciogliera l'Oligarchia . e comina per envernare la repubblica 3u Arcoati, che meritano po' loro delitti una funesta immorta-

lità sotto il pome di tirappi.

I unovi magistrati, timidi e crudeli, si asseciano mille pomini seera nudere. Ouesta tarba avida d' impiechi, e di fortana , spia gli scritti , le parele , gli agaardi , ed anche il silenzio. Arli occhi loro la ricchezza è un doloto , la virtù è una colpa. Il sanene acorre per la stra-

de: il lotto è in tutte le famielie. Crisia il più foriosa de' 3o Arconti , pon risparmia nepopre I seoi polleghi. Uoo tra cssi, Teramene, che osa alzar la voce per la giustigia . o per la pietà, viene accusato di tradimento Crisia vodendo I giodici bilanciare sulla sorte di lui , li circonda di nomini armati, e li minaccia col pugosle alla mano, Nell'universale conternazione Socrate spiamente ha il coraggio di parlare a favore di Tetamane. La sua eloqueoza è inutilez i giudici lo condennane a morte , e temendo il contaggio dalla virtà , proibiscono a Socrate d'istraire i giovani Ateniesi.

Ateon agitate da tante calemità rivolge eli occhi sopra Alcibiade aperando rineter da esso la sua liberazione : ma una delle prime care da' suoi enpressori è di farto uccidere. Temendo celing, che potesse essere di ostacolo a' loro disegni colla sua popolarità, pregaco gli Spartani a liberarli da un si formidabile nemico, Lisandro temendolo equalmente, ne serivo a Farnaliste sovernatore persiano. Oceato Satrana manda delle guardio pella caan de lai : con usanda elleon di attascarlo apertamente . circondago la sua pasa, a vi appiocago il faoco. Alcabiade colla spada alla mano si apre una strada in messo di Alcibiade. alle fiammo , albentano i barbari , une non han corag-

gin di seco combattere , spayanta il resto , ma tutti nel fuggire gli lanciano de' dardi , e l' uccidono.

Cos) savore all' cià di 40 soni questo soma celebre . che avea a vicenda formato il flarello, e la eloria della

Gli Arepiesi privi del suo braccio, e desolati per la sua perdita, cadono sotto i colpi dell'inginitatio. In nicato all'universale conternazione, Sociate aolamente sa bravare gli astassini, e consoler le vittime.

I cittadini più distinti, e più coraggiosi si disperdono nella Grecia : ma l'implacabile Sparta li perseguita da per tutto, o vool forzatii a ritiraru nelle mura di Atene. Mosara e Tebe osapo solamonto dare asilo a' fuggitivi. Tranbule li riunisco. L'oratore Lina leva a sue spese Son soldati : tutti giarano di monice . o liberate il lera

pacse. Tranbulo alla testa di guesto purno d'intrepidi guerrieri attacca i 3uno nomini comandati dagli Arconti, li

## AVVENIMENTI

mette in rotta, ed estermina un corpo di Spartani cho del Mon Av.G. difandono il posto di Filo.

Questo primo successo risvegliando il coraggio, rianitaa le speranse : 700 oomini vengono ad aumentare le sue forze. I perfidi magistrati temendo una defezione conerale , fan trucidare pella città tutti i giovani in istate di portar le armi, che rifiutano di seguire i loro vessilli. Nel medezimo tempo percano di trattere con Tranbulo, proponendogli di associarlo al loro potere. Rifintando egli con dispresso le loro offerte, alla testa di 1000 uo-

mini entra nel Pireo, obbliga i nemici a fuggire, ed necide 1 30 tiranni Crizia nella mischia. Il popolo commosso da' suoi detti da Tranbulo, si solleva, depone gli Arconti, e per piacere a Sparta mette in luogo di assi i decemviri, ahe volendo seguire il sistema de' loro prodecessori , attaccano Trasibulo per discacciarlo dal Pireo, eve erasi trincerato,

Lisandro e Pansaoia accorrono per sostenere i decemviri . battono alcuni corpi Ateniesi . e li forzano a ritirarsi pella città.

Trasibulo imperterrito comparisce in measo del ponolo. La sua veomente elequenza risveglia le passioni nasopita degli Atepiesi. Da tutte le parti si corre alle armi. I decemviri periscono , del pari che gli Arcooti.

Trasibulo, avendo distrutti gli oppressori della sua patria, vi ristabilisce l'antico governo, e propone un nerdono generale, con cui si promette di obblista il passato; lo leggi hanno il primiero vigora; l'elezione del

magistrati si fa colle solite cerimonie. Verse questo tempo Seno'onte ateniese, resosi in ainto di Cire il giorane nella sua spedizione contro Artaserse fratello di fui , si rende immortale per la parte che pren-

de nella famosa ritirata de' somila, 3604 App Intorno al tempo medesimo Atene aj disonera cella Morte diSocrate morte di Socrate, Opesto nomo illustre, che l'oracolo di Delfo avea dichiarato il più saggio de' mortali, viene accusato di non credere sgli Dei della Grecia, di voler introdorre un nuovo culto, e di corrompere le spirito della gioventu. In vano l'oratoro Lisia compone un elequente discorso in difesa di Inl. Socrate, rifintando quest' apologia, preferisce una difesa semplice, come la sua virtà ; dice non rigoardar la morte come un male . o

che per evitarla non può smentire le lezioni che avea date per imparare a disprezzaria. Egli si presenta al tribuonle non come un accusato, ma come un giudice di

quelli, che devono giudicarlo. L'odio prepondera alla giustizia ; il saggio è condannato: il decreto non avendo stabilità la pena, avrebbe dovuto sceglierla egli atesso (secondo l'uso) tra la prigione , e l'ammenda.

Socrate dichiara di non riconoscersi colpevola, ma che se deve prononziare una condanna contro ao si esso, convenirali opella di esser pudrito nel rimanente dei suoi giorni a apese della repubblica , per aver coesacrato la spa vita alla patria ed alla virth.

I giudici irritati dalla sua fierezza la condanuano a bere la ciocta. Socrate , dopo intesa la sentenza dice ni giodici , che la natura lo avea già condanesto alla morte prima di loro; ma cho la verità condanna essi, ed i spoi accusatori ad eterni rimorni.

Socrate resta 30 giorni in prigione prima di eseguirsi la sentenza : in questo tompo non abbandona la sua fermezza; è visitato da' suoi amici, cui mostra una inalte-

rabile ilarith. A Critone riesce di guadagnare il custode della prigiono per farlo fuggire : ma Socrate sestiene che l'injunità di un decreta non autorizza un cittadino a trasgrodire le leggi. Impiega l'ultimo de' suoi giorni a trattenersi co' suoi amici sull' immortalità dell'anima. Giunto il momento fatala, il coraggioso filozofo colla funesta coppa io mano, lonci del repuardar la morte come una violenza che gli si ma . la crede un merro per salice al cielo : dice che gli nomini uscendo dalla vita trovano dua cammini, per upo de' quali la virtù è condotta nol centro della felicità, e per l'altro il delitto è strascinato al aupplizio. Indi ordina di sacrificarsi un gallo ad Esculapio, abbraccia i suoi figli, e prega la Diviuità di renderlo selice nel suo ultimo passaggio. Io sentire l'affetto del veleno si metto a giacere , a muore placidamente dopo di aver rimproverato a' suoi antici di gemere per lui.

L' invidia che muore co' grandi nomini vittime delle sue persecuzioni , permette al popolo ateniese di vendicarlo

fizioni

con tarda riconoscensa ; esso passa all'istante dal furore al pentiniento; proclama Socrate innocente, rivoca il decreto fatale che l'avea nondannato, manda e morte Melito uno de' suoi accusatori , ed esilia gli altri. Finalmente il celebre Lisippo gl' innalaz una statua di bronzo, monumento meno durevole che la mamoria della

3610 Vittoria di Conone.

ane wirth. Dono analoke sano Couone entdaena nas vittoria nas vale sopra gli Spartant presse Gnido; indi non si occupa che della speranza di rialzare le mura di Atone, e liberarla dal giogo di Sparta. Gli riesce impegnare i Persiani a far la guerra n' Lacedemoni. Incaricato di

comandare la ffesta di Persia , con alconi brillanti suc-303 cessi prava a Lacedemone, che Atone sensa mura rin-Disfatta degli chiude ancora formidabili difenenti. Da un'altre parte Ateniesi a Co. gli Ateniesi son battuti de Agesilao re di Sparta nelle Ponca. piannre di Coronea.

Questa guerra si continua con vigore da una parte e dall' altra senza decisivi vantaggi, finchè ambidue gli atati egualmente indeboliti per una guerra inutile ad alcuno di casi, conchiudone la pace.

Dopo le famose battaglia tra i Tebani ed i Lacedemoni, e nelle queli veruno avvenimento importante riguarda gli Ateniesi; a questi nitimi vien dichiarata la guerra da alenne repubbliche loro allente, per essersi serviti di tutti i fondi destinati alla guerra per rappresentare non incredibile pompa dogli spettaculi, ed a promuovere il perfesionamento delle urii. Questa guerra di poca durata , è untabile solamente per la morte di Cabria generale ateniuse, che nell'assedio di Chio preferisce l'enore ella vita , volundo piuttosto perire nel sun vascello , che

Filippo re di Magedonia rivolge la sue semi contro gli Ateniesi , che disfatti in una battaglia segnano pas 357 non durerele more.

3657 Guerra secra,

Nella guerra detta Saora, che sorge fra la differentirepubbliche della Grecia, per avere i Fucesi coltivata una terra appartenente al tempio di Apollo, gli Ateniesi del pari che gli Spartani, ed altri popoli del Peloponneso prendone il partito do' Focesi, Onesta guerra ordimate degli Auffrequi noe è notabile che per istragi , e grudeltà , trattandosi di vendicare un nume offeso. Le passioni s' infiammano, o ciascune detesta come sagrilego il suo avversario. Filippo profitta di questa occasione per preparara le catene alla Grecia senza che questa pensame a difendersi. Ma eli Ateniesi infiammati dall'eloquenza di Domostene, dando tregna s' piaceri, si armano,

Atene sempre più intimorità dell' imprese di Filippo gl'invia ambasciatori, per sapere quali fossoro i sooi disegni. Questo principe con inganno tutti se li concilia funeche Demostene, che resta sconceriato dall' artificio dei Demostene

spoi discersi. Le promesse ed i trattati non sono che giocchi per Filippo : egli prosegne i suoi acquisti , a' impossessa dello Termopite difese dagli Ateniesi, devasta la Focide, raguna gli Aufizioni , ed uttiene la presidenza di questa illustre assemblea, che consolida la sua autorità sopra la Grecia. A questa notizia gli Ateniesi prendono le armi , fortificano il Pireo, e spargono lo spavento pel Peloponneso, Filippo si arresta. Egli teme di concerbare gli animi divenuti difficili a sottomettersi per uns lunga abitudine alla libertà. Simulando esser pago dell'unore di aver terminata la guerra sacra, fa ritorna ne' suoi stati, e chiede a tutti popoli della Grecia la conferma del decreto degli Au-

Irritata Atene di vedere capa della Greca confederarione na Macedone, sanzinnar non vuole il decreto: ma Dumostene dà a conoscere a' suoi concittadipi che il pericolo di un rifiuto trarrebbe sonra essi soli il pesp dell'armi della Macedonia. Prava la necessità di agmentare le loro milizie per far fronto a quelle di Filippo, senza però farnire alcun legittimo pretesto alla sua ambizione, Il Re di Manedonia simula delle pacifiche dimostrazioni per assonnere i numici ; e mentre parla agli stati della Grecia di giustizia, di pace e di elleanga, le sue ermi invadano la Tracia, si assienra della Tessaglia, e finisco con assalito il Cherseneso. Questa penisola dopo avere successivamente obbedito alle leggi di Atene, di Sparta e de' principi limitroff, eta divennta indipendente , tranne la città di Cardia recentemente usurpata da Cutide ficlio del Re di Tracia che vien disfatto da Filippo ; ma Diopito che trovasi la vicino con troppo Atenesi si

### AVVENIMENTI

Anni

avanza in Tracia , hatte alcuni drappelli Macedoni , e del Men. Av. G. a' impadronisce di molte città.

Filippo si duole di questo avvenimento, ed accusa al popolo di Atone Diopito di avat vielati i trattati, Gli oratori sedotti sosteegopo l'accusa. Demostene nei difendere Diopito smatchera coll'usata sun veemenza l'astuta politica di l'ilippo, e fa assolvet l'accusato. Sorgono delle trattative tra Sparta ed Atana sostenute

Fecient.

da Demostene. Filippo scrive agli Ateniesi per epporsi a quest' alleguza che rasta suspesa. Focione alla testa di un esercito marcia contro di lui. Discepolo questi di Zemoerate, austero come il maestro, energioo e facondo, ricorda ad un tempo le vistis di Aristide , ed i tulenti di Temistocle, lo ordinata battaelia vince Plutarco di Eretria capo de' partigiani di Filippo, e s' impadronisce depo questa vittoria dell' isola di Eubea.

Pilippo, per privare Atene delle vettovaglie che riceve dalla Tracia, porta suovamente le sue armi in questa contrada . assedia Perinto e minaccia Bizanzio. Quest'ardita impresa riaveglia gli Ateoiesi. Filippo

rinfancia ad essi le precauzioni che prendono contro di lui, e nel punto stesso io cui assalo le loro colonie osa biasimarli , perchè ricercano allegti.

L'eloquenza di Demostene tunna sempre più sopra gli Ateniesi, per dimostrare che l'ilippo fa realmente a loro la coerra , mentre essi si satinano a rimacersi in pace

Gli Ateniesi al armano. Il maneggio prevale ancora nella scelta del generale. Carete è eletto a guidare l'armota navale ; ma conoscintasi la costui cupidigia, Focione gli à antrogato.

Questi corrisponde con prosperi successi alla pubblica aspettarione, batte i Macedoni, e costringe Filippo a levar l'assedio da Bizanzio.

Il Re di Macedonia inganna ancora gli Ateniesi con promesse e pacifiche dimostrazioni; queste impediscono di formarsi una potente lega contro di lui.

Due anni durano tali negosiazioni. In questo tempo egli marcia nella Scisia. Al ritorno di questa spedizioce . dichiarato darli Anfizioni generalissimo de' Greci, invade la Focide e a impadronisce di Elatea. Tale notizia dif-

fonde lo apavento in Atene. Demostene propone d'inviare ambasciatori a tutt'i popoli per chiamarli in siuto del-

Filippo nomina per combatterlo un distinto oratore . detto Prione . che parla con motta destrerse a' Tabani, ed impiega abilmente ogni sorta di seduzione, cosde persuadere questo popolo, da luega età reloso deeli Ateniesi , a secondare il Re nella conquista dell' Attica , o tenera almena neutrale in questa guerra.

Tale lotta mette il colmo alla gloria di Demostene. Egli dimestra esser la presa d'Elatea il presagio della rovina di Tebe. Dimenticando i Tebani l'antico rancore, entrano a parte delle mire degli Atenieri, e ne accettano l'alleanza. Demostene riguarda il buon auccesso di

quests negosissione come il suo più bel tricolo. Filippe , prima di combattere apertamente la lega voole aucora tentare l'artificio. Propone la pace agli Ateniesi , e fa parlare l'oracolo di Delfo in suo favore. Burlasi Demostore di questo stratagemma, e dice che la Pitonessa Alippizzara.

Gli Ateniesi ricutaco la pace : il Re entra in Beoria con 22mile nomini. L'esercito greco oguaglia il suo nel numero e pel coraggio. Carete con maneggi ne ottiene il comando, ed he Lisiele per collega, nomo mediocre

quanto il primo: Focione viene escluso. La battaclia ha luogo nella pianura di Chernesa. Filippo comanda l'ala destra, ed Alessandro la sinistra degli Atenica de Macedoni, Dapprima Alessandro rompe il battaglione ancro de' Tebani ; ma Liziele batte il cantro dell'esercito reale. Altero di questa vittoria va tropp' oltre per inseguire i fuggitivi. Scorge Filippo l'errore, e ne profitta. Sensa perder tempo muove colla sua falance, attace

ca alla coda gli Ateniesi, gli sbaraglia compiutamente, e raggiunga l'ala vittoriosa del figlio. Demostene, il quale sin allora avea valorosamente comhattato, presa da timore getta le armi, dandosi precipito-

asmente alia fura-Perde Atene in questa battarlia tremila nomini. Piline po , dopo la vittoria , si abbandona a' trasporti di on indecente gioia. E veduto sul campo di battaglia insoltare i morti, ballare e cantare, facendo la perodia del

decreto che Demostene aves ottenuto contro di lui. Demasdo, priginoriero ateniero, deleganto di questi ecossi, gli ricorda severamente la usa digoltà, col dirgil che sembragli Agamenono che rappresenta il personaggio di Tersite. Il Ra in lungo di offendera , gli di la libertà, e lo rimanda sersa risestto. Poccis comethude la

Pace coo Atena.

Chiameto Demostene le giudirio per aver consigliate nea guerra tante disgraziata, è assolute o ricolmato di

onori.
Continuano gli Ateniesi e prevalersi de' consigli di liui ; gli è commesse l'elegio funebre de' guerrieri morti a Cheronea. Egli fa crigere ed essi una tomba coe uca

conversile iscrisione.

Demostene sommieistra del proprio ana somma per riparare le mura della città. Il popolo gli decreta una
corosa di oro. L'oratore Eschine, nell'opporti al decreta,
giustifica la sue calebrità y me Demostene le surpassa.

L'arriaga di questi, terminata con una bella spostrofe
agli Ateleia; è un capo di opera di eloqueran. Eschi-

ne vinto è calliato a Redi.
Liziela è coodamusto a morte. Licurgo accusatore di
lui gli indirizza queste parole: Tu eri capitano, e sono
morti mille cittalini! Tu eri capitano, e la Grecia ven-

3668 336 ne soggiogata!

Montedifilippo. Carete, colpevolo del pari, ma più ricce è as-

Finalmente la morte di Filippo sparge io tutta la Grecia un giubilo eguale al terrore che egli inspirava. Il popolo di Atena zi nocorona di fiori, adornal tempii di ghirlande, e ringratia gli Dei.

Ma le sue vane speranze sono hen presto deluse. Alessondro successore di Elippo resta per qualche tempo perplesso interno alla condotta da tenera versa i popoli della Grecia; me eccitato de' Tahani si decide a far uno della

forza.

Gli Atenieal dopo la presa di Tebe restano costornati ed abbattuti per l'improviso arrivo del viscitore.

In vece di resistergiti gindicano epportuno impleraro la
clemenza. Gl'invisso ambasciatori nel numere de' quali

è Demosteco. Ma quasti appena ginulo al monte Gitcrio-

ne , temendo la collera di Alessandro , lascia l'ambasole-

Alexandro riconosceado negli oratori il ostiegno della liberta, ed il maggiore staccolo al compinento de' suoi disegni, dimanda che gli fossero ceutegosti dice di cesti ta cia cecasione Demostroe promesti aquella favola singenossa de' lapi e de' casii, nella qualo soppone che il langi diono si guastori. Los per ottorer la pace bisogna

of sui conseguar i cui doniusi alla loro cuttodia. In quanti ordiodi alternativa ja Mensieri monatus debaboloaria ne ceta morte i loro cratori, quanticapur forbaboloaria ne ceta morte i loro cratori, quanticapur forbaboloaria ne ceta morte i loro cratori, quanticapur forbaboloaria ne consecuente della nas michiia, qu'er d'antica solo a difionder le causa de'a sone compativisti, e vi ric-sce. Atesandre volondo concisioni i Ceci per la uni spedizione in Asia, diministra le sue peterionisti, e morte della consecuente della consecue

vrebbero essi dettio! Is legge a tutta la Grecia.

Depo la morte di Alessandro si ravviviano lo Grecia
le sperazzo degli amiei della libertà. Gli Atemesi ni abbandonano alla giola, si creduno indipendenti, e ad enta de' consigli di Fecione, legzano en escretto, armano de navigli, e seguono gl'ampeteosi suggerimenti di
Leostene, che nominano amerado dello pro militie.

La tribuna rimona movamente dell'elequente voce di Demontente ggi esenti il popole a collevara tutta ia Grecia per difundere la proppia indipendenza contro l'ambitico di Antipatro vicerè della Maccedonia. Fectore lotta in vane contro Demostene, in vano certa di permadera l'imm possishiti di vincore con ferra pono nomerore i terribili ci agguerriti eserciti de generali di Alessandro. Le passino possisto della considi della nagerata, e la puerra è non possisso della consocia della nagerata. e la puerra è

decisa.

Quasi tatte le città del Peloponneso prendono le parti di Atene, e Leosteno si vede alla testa di considerevola nesercito.

Istratto Astipatro di tali avvenimenti entra in Temaglio, Leostece gli dà battaglia e lo scooliggo; nell' moo Anni

segueste gli Ateniesi lo butteno e lo costriugono a ritirardel Mon.Ar.G. si nella città di Lamia, che assediano. Avando egli ricevute un soccorso tenta di puovo la sorte delle armi. I Greci reportane vitteria; Antipatro capitola, rende Lumia

zgli alleati, e oel ritirarii colle sue schiere scauza prudeotemente ogoi azione sino all' arrivo di Cratero dall' Asia

in suo soccorso.

Questi vantaggi inebriano d'orgoglio il popolo ateniese. Il solo Focione, prevedendo le conseguenze di questa guerra , miclama : E quando finiremo di vincere !

lodi a poce questi timori si avversuo: le forze di Aotipatro, per l'arrivo di Cratero si aumentano, quelle degli alleati sono molto inferiori. A malgrado di tule superiorità attaccano essi il cemico coraggiosameote, La terribile falange rompe le loro file, e li mette in rotta : prepongeno la pace: Autipatro da scaltro e valoroso risponde che avrebbe trattato separatamente con ciascuna città. La sola onione faces la forza degli allesti , questo ertifizio la rompe. Si dividopo al' interessi a ogni città richiama le sue miligie, e noo atteude che ad otteuere per se siessa favorevoli condizioni. Antipatro si accosta anccessivamente e tutte le città, che coo esso aveano convenue di abbandopare Atene alla vendetta di lui.

Gli Ateniesi deretitti, passano secendo il loro costumo, dell' arroganza all' abbattimente. Antipatro era partito da Tebe, e movea centro emi; gl'inviano Focioce, dal medesimo teputo in istima; acciocchè tectane disarmarno la collera. Fomono salvo Atene da uea tutas che sembrava inevitabile; me i suoi aforzi non possono liberarla da dure condizioni. Antipatro esige cho venissero dati in tuo potere Demostene ed Ingride : che si ristabilisse l' aristogracia in Atene; che si ricevesse nella rocca una guarasgione macedone, a che fossere pagate le

spese della guerra. Demostene ed Iperide, informati della lor sorte, prendono la fuga. Archia, apeditoi per inseguirli, ritrova Iperide in Egina, lo strappa dal tompio in cui si era tileggito, o lo mette in posere di Antipatro, che lo fa

Giueto Demostene nell'isola di Caluria, per cercare un asilo presso gli altari di Nettuno; tenta inutilmente Archia d'indurlo ad affidarsi alla clemenza di Antipatro. Quest' uomo illustre, scoperto l'artifizio, si avvelega. Decretano gli Ateniesi che il primogenito di sua famiglia forse sempre mantenato nel Pritanen a spear del pubblico : al' inpulzano uca statua, fecende iscrivete al basso queste parole: se la tua forza, o Demostene, ervarliato aressa il tuo ingegno e la tua eloquenza . il Marie macedone non avrebbe giammai trionfato della Grecia. 368.

Atene si sottometto el potere di Amipatro ; e siecome Focione vica eletto a governarla, addoloisce egli questo e sottomessa giogo colle sue virtu. Severo e giusto, richiama gli shanditi . celloca gli onesti cittadini negl'impieghi , reprime i faziosi : o se non può restituire le libertà alla sua natria , le fe godere i vantaggi del buon governo e delle pace.

Sentesi in queste circostanza il rammarico di non averlo ascoltato, allorchè combatteva i divisamenti di

Le discordie tra i successori di Alessandro sono danprima favorevoli a' Greci. Polispercope successore di Antipatro richiama gli esiliati per procacciarsi no ajuto, e restituisce alle città l'antica indipendenza. Atrec io queste circostanze è un oggetto troppo importanto per li Macedoni conquistatori. Alessandro figlio di Polispercoce accorre per impadronirsene, e per ristabilirvi la demo-

Ma Nicapore per ordine di Catandro evea già occupato il Pireo La presenza di geeste due forze nemicho riempia la città di discordie e di fazioni. Aniorati gli Ateniesi dalla speranza che Polisperesso dava a tutto le sittà di ristabilire la democrazia, occussoo Focione di tradimento. Gli rinfaogiano d'assere d'intelligenza con Nicapere o con Cossaudro per conservare l'oligarchia, di cui sempre crasi mo-

strato partigiano. Focione in vene vuol difendera la propria causa : tumultuosa è l'assembles e composta di tutti gli somini più faziosi e più depravati della città , che ricusano di esceltario. L'accusato potendo seconde l'uso pronunciar la sua pene , dice : Cittadini , io condanno me a morta; ma rei dovete assolvere tutti colare che minoeciate meco di supplisto; essi sono innocenti; non hunuo fatto che obbedire al loro cavo. Iontile è la una genero-

sith : totti soe strascinati depo di loi. Focioce , neiversalmente chiamate l'uomo dabbene , tranquillamente s' lecommine alla prigione, eirenndato da alcuni virtuosi cita tadini che versano lagrime, e da una insolente terba di 3.8 vagaboedi che lo insolta, Serbando il pobile corsegio sico all' altimo momento , beve placidamente la cicuta , e fa

di Pocione. dire a suo figlio che dimenticane l'incientizia della patria, Tale è la sorte d'one de più grandi comini di Atene, che per of volte avea comandato eli escroiti.

Il penelo ateniese non si contenta di aver sacrificato nel me furore Focione . ma fa trasportare il suu corno fuori dell' Atties, e vieta ad ogni cittadino di rendergli onori funchti. Gli abitanti di Megara gl'invalgano no rogo: una matroca di questa città erge sul locgo straso ne emotefio : recoglie le ous dell'eroe : le seppellitee sotto il suo focolare, e gl' indirizza queste parnie : Af-6do a soi sacri Lari i prestori acansi di un nomo cittuoso : serbateli fedelmente, per restituiris poscia alla tomba de' suoi antenati quando eli Ateniesi saranno di-

ventati giusti e saggi. Il voto è esquelto; al delitto succede il pentimente : si riportano in Atene le religoie del grande uome serbate con religiosamento dalle cure di una straniera, Inpales il nopolo una statos di bronso a Focione , ed i suoi Per la ritireta di Alessandro, figlio di Polispercone,

aconsatori son puniti di morte.

privati gli Ateoicai del soccorso che aperavano, ricevo-317 no la legge da Cassandro. Questi lascia milizie nella rec-Demet.Falerco, ca , e da loro Demetrie Falerco per governarli. Questo como molto stimato in Atene per eloquenza, saviezza e corarrin, e che s'ora altamente dichiarato per l'indinendensa della repobblica, e contro il dominio di Alessandro , diviene doppiamente celebre, e como filosofo e come politico. La sua giustizia, o la sua fermessa maotenrono la quieta nella città ; egli somenta l' cotrate , diminisce le spese . la rispettare la lorei , solleva I naven ri , e si mostra sì giusto , cho nel tempo della sua amministrazione, la quale dura nih di dieci anni, la repub-

blica pon si syvede di avere uo padrone. Ma goesta felicità di cui gode Atene non ha lunga durata. Demetrio figlio di Antigono giange improvisamente

nel porto di Atene con comercea flotta. Impadronitori del Pireo propose seli Ateniesi di ristabiliryi la demoerasia. La profferta è accolta con catasiasmo. Demetrio Falcreo temende anche egli di divenir vittima dell'ingratitudine del popolo atenicse, chiede al vineitore di esaere trasferito in Tebe. Stimandolo Demetrio eli permette di portarvisi. L' evento giustifica la sua previdenza. Quegli stessi Atenical che portata aveano la venerazione ner la sua ciastiria e asvierra , al nuoto d'innalascett tente statue quanti sono i giorni dell'augo . lo condennano a morte in contemacia , rovesciano le see statoe . predigano i più alti ocori ad Antigono e a Demetrio; danno ad essi il nome di Re e di Del salvatori, e nortar fanno le immagini loro in processione con quello delle altra divinità nella feste di Minerva.

Demetrio Paloren intesi ali oltraggi degli Ateniesi tue . ma cancellar non potragno le virtu che me le hanno meritate. Si rifugge daporitua presso Camandro, poscia in Egitto da Tolomeo Sotero, nel goalo trova na amico. Demetrie even onorata la ana vita con una glu-

sta amministraringe : illustra il suo retiro con iscritti insigni. Dopo la morte di Cassandro la Grecia concepiace qualche aperanaa di libertà , ma l'attiva ambirione di Demetrio one ell permette goderne. Queste principe senza trono ottiene grandi possedimenti in Asia , leva milizie , 30.8 arms vascelli, ritorna io Grecia, cotra nell' Attien e s'im- Aiene e press

padronisce di Atene. Il popole teme la sua giosta ven- da Demetrio detta : il terrore reena nella città e ciunce al colma Pohorceteallerche tutt' i cittadini ragonati nel testro per ordine de Re al vescono stretti da una folla di armati. Paco Demetrio di aver punito la loro ingretitedine con alcene ore di spavento, perdona a tutti.

Dopo le guerre di Pirro re d'Epiro, Antigone liberate da il terribile pemico crede esser giocto il momento da poter seora estacolo camminare solle orme di Filinno a di Alessandro, e restituiro alla Macedonia l'impero della Grecia. Settemette al spe notere molte città , ed entra nell' Attica. Accostumsta Atene da lungo tempo a cambiare di signore, eli fa pon debole resistenza : celi se ne impadronisce, e vi riceve eli omaggi che questo

### AVVENIMENT

3723

Anni polo leggiero era avveszo a tributare ora a' suoi didel Man. Av. G.

lensori , ed era a' suos nemici. Verso questo tempo ha luogo la famosa lega dagli Achei. Avando i Romani spedito e questa confederaziope degli ambasciatori per seco collegarai : gli Ateniesi

danno ad essi il dritto di cittadinanza, ed apropo in tal modo le porte a' loro padroni.

De questa epoca in poi Atene in preda ell'anarchia . ed alla confusione non cammina che verso la sua decadenza, e del pari che le altre repubbliche greche finisce per divenire provincia romana.

Sotto il dominio di Roma le città greche godone lungamente un profondo riposo. Governate da' lorn magistrati, più unu hanno eroi; ma brillano di più bella luce polla scienze, colle lettere, e colle arti-

Avendo di poi Mitridate ge di Ponto sollevato l' Asia , ed 86 ppa parte dell' Europa contin di Ruma , Archelag , per ordina di lui s' impadranisce di Atene, e la mette sotto il governo di un steniese nominato Aristione. Spedito Silla dal sensto romana a combattere Mitridate, entra in Grecia con cinque leginoi. Tutte le città eli apanen le porte. La sola Atene, fedele a Mitridate, fa retistenza contro i Romani. Silla vi pope l'assedio : l'alteaza delle mura ed il coraggio degli abitanti tengano a bada lungamente gli aggressori. Silla per la costruzione della son maochine, taglia gli alberi del Liceo; a maoeando di danara, saccheggia i tempii di Delfo e di Enidauro. Dall'una e dall'altra parte si combatte con accanimente. Le sertite anno tanto frequenti quanto ali assalti : la torri e lo macchino di Silla vengon sevente rovesciate; a' impiegano da ambo i lati con buon successo le mine. Avende una di queste fatto crollare un gran pezzo di muro , erdina Silla un assalto generale, I Romani fanno igutilmente prodizi di valore, cui sono respinti, e durante la notte gli Areniesi chiudono la breccia con un nuovo muro.

Silla, si mette ad assediarla più al large, chiudendo l' ingresso alle vettovaglie. Un' orribile carestia , più micidiala delle armi romane, scoraggia gli abitanti, i queli obblirano Aristione a capitolare.

3 I deputati di Atene, giunti nel campo romano, Indirizzano un eloquente discorso al generale, in cui rammentano con orgoglio la gloria della loro patria a le gesta de loro antenati. Il feroce Silla dice loro interrompendali : di non esser venuto con un esercito ad ascoltare arringhe, e ad udire le millanteria degli Ateniesi sulle antiche loro prodessa, ma bensì a punire ribelli, sol- Silla s'imp

nisce d'Atens.

tometjerli o trucidarti. Rotta la conferenza, esegue nella seguente notte un altro assalto, da la scalate alla città, l'abbandona al saccheggio, sacrifica la maggior parte degli abitanti, fa vendere gli schiavi all' incapto, ed assedio la citta-

della che si arrende per maocanza di vivari. Ariatione ed i suoi partigiani son mossi a morte ; a' impadronisce Silla dal Pireo , lo demolisce ed abbrucia l'arsenale. Dopo aver vinto Mitridate presso Cherones ed Oroomeno, sottoppes di puove tetta la Grecia e le Macedonia , e lo città greche dell' Asia al romano potere. I Greci soggiogati manifestano in diversi tempi l'ardente lero amore alla libertà. Nel tempo delle guerre civili prendono la parte di Pompen contro Cesare. Dapo la morte di quest' ultimo , non curando lo sdegno di Ot-

tavio , gli Ateniesi innalanno statue a Cassio. Divenuta Roma la nadrona del mondo : Atene è la capitale della lettere, de' talenti, e delle arti. Onivi si accorre in folla d'ogni dove a studiare le scienze, a prendere lezioni di buon gusto e di elequenza. La lingua de' Greci è coltivata da' letterati romani. Nella decadenga dell' impero, i Basilii, i Gregorii, i Grisostomi traggon da Atene duttrine che poi diffondon nella chiesa cristiana; ed il solo dispotismo de' Musulmani ha potnto distruggere la dominazione dell'ingegno che avea preso il lungo di quella delle armi (1).

(1) Ritenas il lettore che per ischivar le ripetizioni negli avvenimenti memorabili degli altri stati della Grecia, quelli già annoverati , perché increnti a' fasti di Atene ascanno appena accennati, ende conservare partitamente la loro corrispondenza, l'ordine crorologico , ed il filo della narrazione. Onella poi che ciascuno degli altri stati particolarmente riguardano, saranno col solito metodo descritti.

Lelego è il primo re di Lucedemove. I suoi successori sono Miseo . Eurota eh' edifica la città di Sparta . Lacedemone . Amicleo . Argalo . Cinorteo . Abalo . Ippocounte, a Tindaro.

Quest' ultimo sposa Leda, i cui figli divengono celebri totto il come di Cantere , Polluce , Elena , e Cliteu-

Castore, a Polluce gemelli ai distieguono tra gli erei della Grecia, Liberano la di loro sorella Elena dallo ma-

ni di Teseo, e di Piritoo, e concorrono alle vittorie degli Argonauti; il nome di essi divinizzato, è dato ad una costellazione. Dopo la loro morte Tindaro accorda aua figlia Elena

in matrimonio a Menciao fratello di Agamennone. Questo principe riceve da lei il reggo di Sparta. Elena famosa egualmente per la aua bellezza, o per

la sua infedeltà , appena scorsi tre anni , da che era maritata a Menelao , o rapita da Paride figlio di Priamo re di Troja. Per vendicarsene i Greci investuno questa città, e dopo l'assedio di 10 anni se ar impadroni-

Sparta nella sua origine governata da' Re ne conta 13 della famiglia di Polope, che reggono successivamente lo redini del geverno. Sotto eli Eraclidi, che loro mocedono, il popole orea due Re in vece di uno investiti di egual potere. Aristodemo morendo lascia due figli gemelli Euristene, e Procle. La lor madre avendo per essi una egual tenerezza, u desiderando l'inoalsamento di ambiduo, dichiara non esser nossibile distinguere qual fosse il maggiore, ed in conseguenza quello chiamato per dritto al tropo. Il popolo conferioce ad cutrambi il potere sovrano, e benchè questa forma di governo fosse singolare, nulla di meno dura per parecchi sceoli.

Verso questo tempo gli llioti, ovvero gli nomini delle campagne di Lacedemone prendono le armi , per reclamare l'antico dritto a' medesimi privilegi de' estradon di Sparta, dratto, che loro era stato accordato da' due pumi Re, ma de qui Agule It aven poc'anzi privati. Vinti,

dopo un estinato combattimento , sono co' laro pesteri condannati alla schiavità.

Licurgo per impedire che si rincovassero questi disordini assai comuni presso gli Spartani, atabilisco quel celebre codice di leggi, che reca tanto splendore, n fama alia Grecia, e che rende i Lacedemoni per luogo tempo sì formidabili a' loro vicioi. Ma prima di dare

questa prova del suo amore per la patria, egli mostra il suo disinteresse, e il suo amore per la giustizia. La vodova del suo fratello Policlete gli offre, per lasciaclo pacifico possessore del trono, di far perire il figlio che portava nelle viscere , a condizione che la aportase . e dividesse seen il suvrano petere. Licurgo dissimula l'orrore, che risveglia in lui una proposione si snaturata, e dubitando cho la Region eseguisse il suo diseguo alla naacita del fanciullo, l'assicura che sarebbesi egli incaricato del modo di allentanario dal trono. Appena nato, Licuigo se lo fa portare . e mostrandelo al popolo come suo legitimo sovrano , gl'impone il nome di Carilao , e continua iudi a governare come reggente Oude perfezionarsi nella scienza della legulazione , Li-

corgo viaggia nella Grecia, e nell' Asia, e si pretende che fosse il primo a scopriro le opere di Omero.

Le sue istituzioni ben presto ottengono l'ammirazione de' vicini popoli. Per assicurarne l'esecurione, il legislatore actte il pretesto che maneavano ancora del loto compimento persuado i suoi compatriotti a permettergh di andare a consultare l'oracelo di Delfe , e si fa promettere con giaramento di osservare le suo leggi fino al suo ritorno, e parte da Lacedemone madute di non più tornarvi. Giuoge a Delfo, richiede l'oraeolo se le suc leggi sono bustavali ad assignment la felicità de' Laggie. moni : invia l' affermativa risposta che otticne a Sparta, e si dà da se messo la morte ( altri pretendono che morisso a Creta ). Il gioramento de' suoi concittadini è fedelmente osservato, e conoscendosi totte il merito delle 3161

sue legel , sono religiosamente eseguite. I Lacedemons dimestrane per la prima volta la loin di Messenia.

Lieurgo

#### AVVENIMENTS

Auni

auperiorità a' vicini popoli. Nel fac la guerra a' Messedel Mon Av.G. ni, obbligati tutti i cittadici e preudere le armi , si atringono con giuramento a non tornare a' loro tetti, che dopo esser rimasti vittoriori. Le loro mogli rappreseosano che rimanendo lungo tempo assenti , si estinguerebbe la loro posterità. Per riparare a questo inconveniento s' invigno ad osse dall' armata da' giavani recentemente arrolati, i quali non crano come altri legati con giuramento, ed i figli nati da questo strano ed illecite ceonubio chiamausi Partenii. Quindi vergognosi della loro origine si esiliano da per se stessi , e sotto la condotta di Falanto vanno a stabilirsi a Taranto in Italia, ove

fondano una colonia. Depo diversi combattamenti indecisivi per ambe lo parti, una mulattia contegiosa spacsa nel cempo dei Messeni diminuisce a tal punte le lora forze , che veggonsi obbligati di ritirarsi , e rinchindersi nella città d' Itome situata sull'alto di una montagna, Consultatoni l'oracolo di Dalfo, questi diahiara che per assicurarsi il favore degli Dei è d'uopo offrire ad sui in olocaosto nna delle loro principesse. Aristodemo principe del san-

gue reale sperifies sun figlia. Dope di aver sofferto per 30 anni pu giogo rigoroso , Seconda cuerra i Messeni condutta da Ariatomene fauno muo aforzo onde di Meseria. ricuperare la perduta libertà. Aristomene vince tre volte gli Spartani. Questi consultano l'aracolo che ordina loro

di demandate no reporale alla città di Atene. Gli Ateniesi, gelosi di Lacedemone, e desiderando la sua perdita, le mandano, quasi per derissone, un poeta chiamato Tirreo, mal fatto, e di meschina figura. L'inesperterza del muovo condottiere produce de rovesci. Gli Spartani scoraggiati vogliono abbandunare il campo, e ritornare ne' loro tetti : ma Tirteo nili abile in pocsia che in tattica, compone de' canti, la cui forza ed armonia trasportano i Lacedemoni di un tale ardore, cho domandano di esser condotti all'istente a combattere il

l Messenj sono compiutamente battuti, e si ritirano sul monte fra. Dopo una ostinata difesa Aristomene perisce, I Messeni son vinti: alcuni di essi socciaccione alla stessa sorte degl' llioti ; gli altri cercando di salvarsi colla fuga, riounciano alla loro patria, e si stabiliscono

in Sicilia , dove fondano la città di Messina. Prima della seconde guerra di Persia Demarato figlio Demorato. di Aristono è scacciato dal trono per gl' intrighi di Cleomepo altro re di Sparta : ritiratosi io Asia è accolto da Dario figlio d'Istaspe. Avendogli no giorno domandato perchè essendo un Monarca si fosse lascisto esiliare ! Risponde

essere in Isparta la legge più potente de' Re. Demarato quantunque ricolmo di benefici alla corte di Persia e trudito da' Lacedemoni, avverte questi ultimi de' preparativi di Serse contro di loro, eredendosi niù obbligato alla sua patria, bepchè ingiusta, che a' suoi nemici generosi. Per maggior sicurenza dell'avviso. lo

scrivo sopra una tevola di legno intonacata di cera. Sparta nel tempo della seconda guerra persiana, abbenchè scarsa di popolaziono , collegatasi coo Atene , e soccorsa dalle vicine repubbliche ancor meno potenti di

casa si prepara a respingere un nemico potente. In questa guerra si distingueco particolarmente Leoni- Leonida, Eurida re di Sparta che con 300 guerrieri si sacrifica alle biade, Petta-Terroopile contro 300mila nemici; Euribiado nella bat- nia, Leutichide. taglia di Salamina; Pausaoia in quella di Platea, ed Leutichida che brucia la flotta nersiana a Micale.

Dopo la guerra di Persia, sorgono tra i Lacedamoni e gli Atenicsi delle geloso rivalità; ma questi due popoli si rimuscono di auovo per rivolgere le armi centro il nemico comune. Equipaggiono una flotta potente. Pausania comanda gli Spartaoi : Aristide e Cimone eli Ateniesi. Essi battono presso l'Isols di Cipro la flotta persiana; indi dirigondosi verso l' Ellespeste prendono diverse città marittimo ove trovano immense ricchesse. In questa occasione presso i Greei non iscorgesi più la semplicità de' costumi. La ricchezza avea alterata la loro morale, e più del merito s'insominciano ad apprezaure i beni di fortuna.

Il male scoppia con maggior violenza fra gli Spartani. Pausania non ne va escute. Superba, imperioso, divorato dall'ambizione, effre a Serse di farlo padrone di tutta la Grecia, se gli accorda la sua figlia in isposa. Pausania è due volte citato nel tempo di queste cospirazione, ed altrettante assoluto per mancanza di prove ; finalmen-

3500 505

# MEMORABILI.

te convinto va a rifuggirsi nel tempio di Minerva. La santità del luogo non permettendo di acciderlo, il popolo mure le porte, scopre il tatto, e lo lascia motire

3572 432 Una terribile gara, sotto il nome di guerra del Pelo-

Guerra del ponneso, sorgo tra Sparta ed Atene, o fe decidere Peleponneso. per nua parte, o per l'altra tutti gli stati della Grecia. I Lacedemeni penetrano pell'Attica, e colle loro forze imponenti obbligano il nemico a tinchinderal in Atene : persuasi che ogni sforzo sarebbe inutile per prendere questa città , tolgono l'assedio , dovastano il paese , e si ritirano. Gli Ateniesi per vendicarsi dell'affronto ricevuto, invadono la Loconia, a prendono il porto di Nisea, Dono qualche tempo gli Spartani assediano Platea, la circondano di una forte muraglia, e colle loro macchine fan erollare gealle della città ; essi tentano nuovi mezzi per disendersi, e rendono quasi inntili quelli del nemico. Stanchi i Lacedemoni cangiano l'assedio in blocco, vi lesciano delle trappe di Beozia , e si ritirano in Isparta.

Finalmente i Plateesi ool favore delle tenebre , e di una violonta tempesta scalano la muraglia, s'impedeoniscono delle totri, uccidono quelli che la difendono, travarsano i fossi esteriori, e si diriggono verso Tebe, dimentichi che vanno ad incontrare non città nemica. Depe pochi stadi ternano verso la moetegna, e pren-

dono la strada di Atece, ove giungono in numero di 200 : il timore avea fatto ricotrare gli aliri in Platea. Alla fice della campagea , mancando affatto di provviscope, ed incapaci di proluprare la loro esistenza, i

l'Intesti si rendono a condizione di non essere puniti fino che non fossero giudicati.

di freddo n di fame.

Ma Sparta ad istigazione de' Tehani implacabili nemiei di essi , cerca totte le ragioni per farli perire. le vano gli abitanti di Platen additugo loro i sepoleri de guerrieri Spartani quivi morti nella fomosa vittoria riportata da Greci, ed a quali in oeni anno avenno prestato gli onori; in vano gli fan conoscere essere ingianto il consegnarli a quegli stessi Taboni, che allora avesno combattuto contro di loro : infine che sarchbe una empietà il distrusecce i tempi decli Dei, cui dovesso esti i loro trofei. Simili ragioni o multa valgono, o

gl' infelici prigionieri sono da' Lacedemoni sacrificati. Malgrado questo vantaggio, i Lacedemoni infruttuesamente domandano la pace ad Arene. Attaccati da Cleuun nell'isola di Sfatteria, ad onta del loro inaudito valore, sono battuti, e si rendune a discrezione; molti son trucidati : agli altri condotti in Atene si prometta sicoressa sino alla puce, purchè i loro compatriotti non invadessero l'Attica, nel qual caso sarebbero tutti messi a morte. Queste misure aprono ana strada alla paco generalo , perche gli Spartani vogliono la libertà de' prigionieri , tra' quali vi sono i principali cittadini di Sparta. La guerra dura altri due anni Gli Ateniesi mendono l'isola di Citera , ma i Lacedemoni li sconfiggono a Delia. 3582 Siegue l'assedio di Anfipoli, ove muore Brasida conerale spartano. Cleone ateniese è neciso da en soldato che si era dato alla fugo per salvarsi. La madre del coraggioso Brasida nel sentire la sua morte domanda se cra perito aloriosamente : ed in ndirne eli elogi dico freddamente che suo figlio era bravo; ma che Sperta possiede oncora molti cittadini più valorosi di lui. Dono la morte du due generali si conchinde la pace. I principali articoli di esso sono, che le fortezzo e le città sarebbero evacente, ed i prigionieri restituiti scambievolmente. Per al' intrighi dell' ambigioso Alcibiade la gnere ra si riacceede tra i due popoli , ma una tregua somen-

de le ostilità. Uno do' più strepitosi avvenimenti che han luogo durante la guerra del Pelopouneso , è la guerra di Sicilia. La vanità di Atene eccitata dell'ambizione di Alnihiade concepiace il disegno d'impadropirsi di quest'isola. La campagoa non comincia con favorevoli autoici. Dopo vari fatti d'armi per la maggior parte indecisivi, e mentre i Siracusani trovacsi bloccati per mare, e per terra, Gilippo generale Lacedemose giunge a Siracuta cun con-

aiderevell forze in lero soccorso. Nel primo combattimento gli Spartani sono sconfitti : nel secondo vittoriosi.

Le due armata greche si fanuo una guerra estinata inauesto nuovo teatro. Dono molte e aradeli viciusitudios per ambe le parti , la flotta e l'armata ateniese sono distratte. I trofei di Lacodemone le procurane malti-

3558 di Sicrlea.

### AVVENIMENT

allenti, e tra essi finanche il Re di Persia, i cui godel Mon Av.G. vernatori di Lidia e dell' Ellesposso promettono loro dei sussidi per ajutati a distruggere tutti gli alleati di Atene. Sparta pel desiderio di dominuto si lascia corrompere da' l'orsiani un tempo suoi fatuli nemici.

I Lacedemont lungi dal profittare della loro superiorità . per attaccare prontamento Atene pertano la armi nell' Eules. Ouerto errore incoraggia gli Ateniesi : essi riportago altre vittorin , ma la loro flotta è indi battuta

406 da Luandro presso Efcso.

Disfatta de Las. A Lisandro vien tolto il comando, e dato a Callicaerdamoni premo trida; questi dope brillanti impreso è battuto da Co-

le isolcArginuse. none atenieso prossu la mole Arginuse. 405 Liandro assedia Lampsaco; gli Ateniesi marciano in Vittoria di soccorso di questa città ; trovandola presa si fermano ad Egos-Potamos Egos-Petamos dove sous computamento disfatti dal geperale sportano. Il vincitore da la leggo ed Atene . o

Lacedemone per tanta prosperità è sul punto di essere 307 l'arbitra della Grecia.

al grande.

Indi a qualche anno Agesilao re di Sparta è spedito nell' Asia sotto l'apparenza di liberare lo città greche. Egli riporta una segualata vittoria sopra Tisaferne. Questo successo impegna il Monarca persiano ad evitar una guerra aperta con Agestian, e procurar di distruggero la sua infloenza nella Grecia por messo di danaro. Il disegno riesce, il Re di Persia corrompe i Tebani, indi gli Atmiesi che profittano di questa occasione per issociore il giogo de' Lacedemeni. Ben presto i popoli di Aren, di Corinto, o di Enbea fan loga tra loro. Gli Sportani veggonsi costretti a richiamare Agesilao: ma prima del suo ritorno non potanno evitare una hattaglia presso Sicione, ove a malgrado della sconfitta de loro allegti sono vittorioti. Indi son battoti da Conone generale stenicse eletto per comundare la flotta de' Persiani, e perdono 50 vaccelli. Da un'altra parin

3625 300 Agrailso batta gli Atonicsi nelle pianure di Coronca. Finalmenta Sparta e Atena , sianche di lacerarsi scumdi Antaleide bievolmento fanno la pace, e la conchiudono ancora,

non senza umiliazione, colla Persia. Opesto trattato prepde il nome dello spartano Antalcida che n'è l'antore. Scane la famora battaglia di Lenetre contro i Tebani. Battuti compiutamente i Lacedemoni dal granda Enaminonda, Sparta non abbandona in questa circostanza la sua anstera fioressa. La fatale natizia vi giunge al momento della celebrazione de' gioochi; gli Efori non permettono che siano interretti ; si felicitano i parenti de' morti ; i suporstiti della battaglia son ricevuti con dispresso. Secondo il costumo si avrebbero dovoto shaodire da' pubbhoi prausi, obbligarli a radere per metà la batha, o costringerly a coprissi di rosse vesti. Ma il re Agosilac atteso il gran numero de' fuggitivi decide esser necessaris l'indulgeora. L'esercito nemico forto di 60 mila nomini, malgrado la resistenza de Lacedemoni attraversa l'Enrota. Agesilao vedendolo entrato ce' subborghi non perde ne la calma dell' suimo ne la speranza. Da la tiberta e lo armi a seimtla llinti , e scanza prodentemente qualunque combattimento generale , che mai rioscendo avrebbe potuto condurre a totale ruina la repubblica.

In questo pericoloso momento si forma ena conginra . per revesciare il govarno. Il senato ordina la morte di 200 congiurati, che si crano già impadroniti di an posto vantaggioso. Agesilao reputando violenta questa misura , maggiormente perchè è ignoto il nomero de' complici, recasi egli solo davanti i ribelli e dice loro non esser quello il luogo dove erano stati spediti. Meravigliati dell'audacia di lui, e credendo cho la loro comiraziono fosse tempes celata, obbediscone. Sparta sarebbe stata nel punto di succombere , se Epaminonda per non cocitar la gelosia de Greci, non si fosse contentato di umiliarne l'orgoglia , contringendola con un trattato a re-

stitoire la Messenia agli antichi suoi padroci. Una ngova cooginta scoppia in Isparta. Agesilao questa volta d'accordo cogli Efori marcia contro i conspi-

ratori , o li fa tutti periro sensa giudicarli. Indi Lacedemone implora il seccorse di quelle città che prima aveva oppresse. Atenn e Corinto gelose di Tebe le accordano la loro alleanza, a condizione obe regnerebbe fra esse una perfetto eguaglianza.

Questa lega mantiene la tranquillità per qualche tempo : ma Sparta avendo domandato socentro al Ro di Persia , queste trattative vengon frastornate da Pelopida. Artaserse fa alleaura con Tebe , garentisen l'indipendenza di

#### MEMORABILI.

Messene . e promette di manteneso l'equilibrio tra Atene, Sparta , Tebe , e Corinto.

Fra questo tempo Dionigi tirauno di Siracusa invia alenne squadre si Lacedemoni, ed Archidamo ficho di Acesilen riporta una piena vittoria sugli Arcadi uniti agli Argivi. Siccome non perisce in questo conflitto alcuno Spartapo, chiamasi la battaglia sensa lutto.

Dopo le samoso vicende tra i Tebani, ed Alessandro Tiranno di Fore, la Grecia gode una calma passeggiera; questa vica torbata da una nuova contesa tra gli Arcadi, ed i Mantinesi. Lacedemone . Atene . e molte altre citthe i collegano contro i Tebani. Il grande Epaminopda marcia direttamente sopra Sparta per sorpronderla. Alcuni dai suoi soldati penetrano dorante la notte in messo alla pubblica piassa, Isada intrepido spartano si sveglia allo strepito dello armi, e nudo colla spada alla mano sacrifica i primi che incontra , chiama ad alte grida i spoi concittadini .

li rincora , e caccia il pemico. Il sennto gli decreta uoa corona, degno premio del suo valore, o lo condanna all'ammenda per aver viola-

te le leggi col combattere senza acudo. Intanto Agesilao istrutta della venuta dell' inimico accorre colle sue truppe, ed a malerado della sea vecchiaja facendo prodigi di valore salva la patria.

Costrette Epaminouda a ritirarsi marcia sopra I Mantinrsi. I Lacedemoni e i loro allesti lo ragginngono. La battaclia ha longo nella pianora di Mantinea, Enaminonda muore nel conflitto. Dopo la morte di queste grand como Lacedemono o eli alleati , liberi di al formidabil nemico, si disputano la misera gloria di aver contribuito alla morte di fui

Taco re d'Egitto domanda soccorso a' Lacedemoni contre il Re di Persia i vedesi con sorpresa Agesilao all'età di 80 anni comandare questa spedizione. Ginnto in Egitto, dove era conosciuto per le sue imprese, la semplicità de' suoi costumi e il suo lipruaggio laconico cangiano in sulle prime l'ammirazione degli Egizi in di-

Accellan comenda la milisia di terra, e l'ateniese Cabria la flotta. Tano dispressando l'avviso di Annilao che lo consiglia a mantenersi sulla difensiva marcia in Fe-

nicia. Nel tempo della sua sucreza scoppia una ribellione. ed il re Nectapebo col favore di lui usurpa il trono, Un puevo concerrente al regno inserge in Festto Nos etanebo , nih docule di Taco , serno i consigli del Redi Sparta, e col suo ajuto batte il rivala, e lo fa prigiopiero. Questa è l'ultim'azione di Agesilao , che imbarcatosi per ritornare a Lacedemone, una tempesta lo git-

ta sulle costo d' Affrica , ove infermatosi muore nell' età di 84 anni, lasciando una reputazione d'intigne generale e di virtuoso cittadino. Sposesta Lacedemone per laughe guerre, più per riparare le perdite che a vendicarle , incomincia a minacciare I Tebani già privi de' loro famosi guerrieri. Atene eccitata da Demestene frastorna questa impresa .

per tenerz pari la bilancia tra le duc repubbliche da gran Nella guerra soom Sparta del pari che Atene prendono Guerra socrail partito de' Pocesi in opposizione della lega promosas dagli Anfizioni. Filippo per sottomettere la Grecia fo-

menta quosta gara religiosa. I Tobani rifiniti dalla guerra contro i Focesi, consa di tante stragi, temendo le armi di Sparta si metteno sotto la protezione del Re di Macedonia . e formano così il primo apello della catena che

lega la Grecia. In questo tempo l'ambigiosa Sporta, abbenche priva de' suoi grandi nomini, e di nua parte della ma fama, attagea gli Argivi, ed i Messent; che d'accordo co' Tebani imploranti la protezione di Filippo. Querti fa emaeare en editto dagli Anticioni , col quale vieu ordinato a Lacedemone, di respettare la libertà di Arco e di Messenia c e per sostenere l'editto si mueve celi steno cal divisamento di entrare in Laconia, Sporta spavemata chiede secores ad Atene a l'attione per opera di Demostene i ma in tale circuttanta i Lacedemoni ciù deceucrati culla

intraprendono centra Filippo. Dono la morte di Alessandro e la divisione del suo immeuso impero tra i successori di lui . Pirro re d'Eni- contro Pirro. ro avondo portato la geerra in Grecia si dichiara contro Lacedemono nella sporaoza n per sol' oggetto di trionfare del popolo il mu colobre per volore, Cleonimo re di Sparta odiato da' suoi concittadini per la sua violen-

#### AVVENIMENT

Anni
del Men.Av.G. za., è costretto a scendere dal trono. Il sue cellega Ato. Riceve Cleonino nello stesso tempo su affrosto,
che fiorce d'anaprire l'impituoso asounore. Cheldon

to. Riever Clonimo nello sterso impa na sifranto. Con che ficire di imparpe i l'imprisso na unore. Chiclo-sida sua meqlie rompe i legami che la suivaza o lai para abbandonari acan riregno al la pavince che le impra Aerodato figlio del re Arco, Quenta nuora ingioria spego ogni sobila sottimenen un electro el la likuloisto Capo or trailer il proprio pares, per anicurarsi sua Temedita. Su orte al campo di Erro. e pi noticera di discholera di desdere di desdere la sua contra al campo di Erro. e pi noticera di discholera di desdere di desdere di sua contra di campo di Erro. e pi noticera di discholera di desdere d

Il Re d'Épire seun sel Peloposneso calla repétità di un aguila. Percento ad terreros se revo attavoli, chi vengoso apelui ambastistori per trattare i il lusinge egli con vagher inpetit, costituna il sui commino, e giung alle potet di Éparta, Sparvatti gli Spartani per la loro immoente rovine, indivoteso mostele le medji el figli selli indi di Gret ji il sevaro di gli permuniari si desenti per la considerazione del permuniari desenti con la considerazione del considerazione del considerazione del permuniari con permuniari sul considerazione del permuniari sul considerazione dell'associale dell'associ

sopravviere alla revina della patria. Si armano gli catavi , tutti gli bitimati senza distinzione di sesso, n di eta, portardo ad on tempo la spada, la vanga, la marra, acavano fossi, piaotano palizzate, e combattono. La Regina Chelidonide guidando le sage compagne, le incoraggia coll'esempio, e porta nu undo cotto interno al collo, prouta a siterzaria; se Clecotto interno al collo, prouta a siterzaria; se Cle-

nima a Pirro avensero piena la città.

Il Re d'Eppie, escriusmos a vincere latto, el irrizato di une resistenza che credora impossibile, incalaz e rinmorari increascutenza gla antili. Accessivo, figlio del remorari increascutenza gla antili. Accessivo, figlio del reno della contra della contra co

rierdinare i suoi soldati ; me il cavallo di lui ferito da en giavellotto lo porta lungi a suo malgrado, e l'esercita seguradolo disordinatamente, si alloutana dalle mara

di Lacedemone. Il Re di Sparta inergue caloronamente l'inimico, taglia a pessi la retroguardia, ed uccido il giovino Tolomeo fi-gilo del Re di Epiro. Pirer ridotte alla disperazione , ma terribile nella pagno coma il ano ave Achille, "svavat cel abbatte quanti otsecti turo, traffigir colla sua apada il georrale della cavalleria. Lacedemone, fi gran macello di Stantania, i le castirine a ritiratti.

macello di Spartazi, e li costringo a ritirarsi, La retistenza di Sparta ridesta il coraggio della città del Peleponuezo, e Pirro circondato in una di esse v'in-

see trajponesse, y arte erroussen un un ut esse viertrajponesse, y arte erroussen un un ut esse vierAntigeno re di Mecedenia crede poter Scallmente trionfare di Sparte indebellita dalla geerra enteeuata contre
Pirro y dalle discordie che l'agiano tattavini. Ma ossa 39-33 38,8
lega formata dagli Achti, e la indipendenza che in questo Legha Achtamomento intense o oquista Sicione per opere del famoso no

Arato errestano i disegui di Ini.

Questa lega fortificata da molte conquiste od alleanze
diviene in poco tempa la potenza proponderante in Greeia, e par ch' ereditasse la gloria perduta da Sparta, da Atene. o da Tebe.

3763 241 iorni Agide.

Nello stesso tempo un virtuoso re, degoo de' bei giorni di Lacodemone, fa inutili sforzi per ristabiliro nella sua patria lo leggi di Licurgo ed i cottumi autichi. I Lacedemnni manifestano ancora molto coraggio nei granda pericoli ; ma questa repubblica avea perduto ciò che coatituiva la vera sua forza , il disprazao per le ricchesse. n l'amore dell'egnaglianza. Un eforo , Epitadeo , in odio di suo figlio , fa ammettere una legge che permette di doeare o di legare i propri averi e chiunque. Questa legge e l'introduzione dell'era straniera , venefica frutto delle conquiste, corrompono la repubblica, a fauna nascere l'ineguaglianza delle ricohezze. I vizii del lusto e della miseria dividono gli animi, ammolliscono i costumi, ed offrettano la decadenza. A poco a poco le ricehezze si onoccutrano a segno che non si contano più di mille Spartani proprietarii , il restante della popolazione è com-

posto d'artigiani e di stranieri. I ricchi epprimone i po-

veri , l'imprigionano per farsi restituire il danoro prestato. Tal è la situaziono di Sparta allorchè Agide e Leo-

mida salgono al trono. Leonida, fiero e voluttuoso segue la corrente del secolo. Agida , di vent' appi, presenta in se l'immarine di po antico apartano. Animato dall'amora della gloria o da quello della patria, sommesso alle leggi, amico della libertà, partigiano degli antichi costumi , profondamente afflitto della correttela de' suoi concittadini , a dell' avvilimento del mo nacie, concepiece la nobile idea di riformare la repubblica . di richiamara gli antichi recolamenti , o di rendare a Lacedemone il Instro o la forza di prima. Comunicando i suoi disegni a coloro ch'egli crode atti a servirlo , ritrova Lissadro, Agesilso ed un gran numero di giovani eittadini disposti ad abbracciare la sua causa. Egli è sieuro da' poveri, ninè della più gran parte del popolo. di cni sontiene gl'interessi; ma i vecchi ostinatamente difendono le loro riccherze ed i loro pregiudizii , e le donne respingona con raccappriccio ogni cangiamento che tende a distruggere il lusso, a disturbare i loro piaceri.

La sola ava di Agida, la virtuosa Archidemia, come pure Agesistrata sua madre, ne approvano le nobili idee e lo sollecitano all'esecuziono.

Agide, avvalente d'a lono consigli, ceuvoca il populo o, pi propose lo risublimente della leggi; l'abidiano dei deltai i a divisione della sera. L'escinda vi tennis vi del deltai i a divisione della sera. L'escinda vi tenti, l'atti del populo, e la gloria inseparabile dalla tenti, l'atti del populo, e la gloria inseparabile dalla vinti. Langa è la lotta. Areaso i tricli comprete i affirej di un gran numero di artigina. La capoligia si la propositione del Agide la vince; na une la contituta che pet la maggiarità di una sola voca. Lesnichè accessive del trono, e poperato che vora menesa i alle leggi coll'acceppiant a magjia straniera, e si celloca in nas giuna statuta della districta della peter.

Tutte le scritture de' debiti vengon portate aulls pubblica piazza, ed abbrucciate con gran dolore de' creditori, e con gran gioja del popolo e della gioventà, che dice pon aver ma vedato un tincon à bello e in riplende che. Non si dubita del buco successo della rivoltaione; ma l'averisia dell' eforo Agestilo fa sodara e voto la cona. Questo nomo artifizioso persuade il re Agide che si attiperabbe troppo nemici cell' serquire ad un tampo le di-

leggi di ferèce sedutter.

Aggie di presta fort, sodagia e a peròt. Le diazione, Aggie di presta forti soda di columbia di columbia di columbia di presta di resoluto di columbia. Le quanto menure, sonono depresta di territori per alla parte dei resoluto della columbia di columbia per le lacci intervazioni. Aggie e, sestenuto da soda peripira, si di-ver a qui sutterità dalla pubblica tracequilità, per la lecci intervazioni. Aggie e, sestenuto da soda peripira, si di-ver a qui sutterità dalla l'Esti quando di della forta della condita di consultata di columbia di co

Questo prospero successo dovea solidamente ristabilire il auo poten; ma la topubblica aventuratamente esseado collegata cogli Achei a danno degli Etoli, si vedo Agido costretto ad uncire della città, a prendere il comando dell' astroito, na muovero in soccorso di Ara-

to di Sicione, Agreido e, nell'assenza di lui , fatto di nuovo eforo , disguata talmenta i cittudisi colle sue violenze, colla sua mon ouranza degli orduni di Combreto, e colle paradie, dalle quali si fa insalentemente circoodere, obe più non lascia dubbio agli suo disegono di pervativa illa trianuole. Il popolo inasprito da' ricchi , che prifondono tenori pare collevato , richiama Leoudia, e cassa tutti i decreti ema-

onti in addiere. Non arendo Agide avuto occasione di combattere, ritorna a Sparta, ove rittova fatta la rivoluzione o proceritta i sua prenona : si risogge in un tempio per mottere in sicuro la vita dal fatora del non sermier. Cerca pare Clembrota un assi peresto gli saltar degli Bei; ma ritaviene più sicuro ajoto nella corraggiosa tenoresa di un modie Chatonidio fassia di Leonida. Questa vittuora

---

Anui

pfuriyean, ammye foshe mila vrentra, ava neguto di Mem.A.C. na price nell' cuiti a mulgatod gi colici del mario; san retendo Lennda sel tense è sposo vicino al pario hibole, veste le gamaglie, e si dichara situanen per Cleombroto. Le sue lugrime, le suo preghiero gli silvano la viu. Eglà mondanto la bando, e Chelonde, sema pre contante nel dover di figlia n di sposa, lo segue sell'estilo, sensa cochere alla statua del vadre che fa

ogni sforzo per tratteorda.

Nos si on adoperere la forza per istrappar Agide dal

100 silio. Leonida, ceresado d'ingamanto, gli offre di

110 silio. Leonida, ceresado d'ingamanto, gli offre di

110 silio. Leonida, ceresado d'ingamanto, gli offre di

110 silio. Leonida, per cesta vittima dell'intrigo.

111 del marcia dell'intrigo.

111 del control del per cesta vittima dell'intrigo.

111 del control del per cesta vittima dell'intrigo.

111 del control del per cesta del control del per cesta del per ce

unnemi sqli Efori.

In quano- imminento perievio non immeniare egli la
rua fermetta: con elequenza notivera li giustinia della
rua care presenta della superiaria della riccia sonoria. Visuoli non addiso desi strategere in
Barine, gli dice di uno piangere la morte di un virtuoro cittadino, nas compiungere piattono i milasgi ele lo
condocomo. E ecodotto in prejener. Informata il proplo del
decreto faulte i salebra per l'arrar la pigliorio ribertra Aginte i salebra, disperazando un ordine engueta, riccusori o
periente del presenta del presenta del proposito del
Morte di Adrico di tampo, temmolo que l'atmolio lo fia restratare dal estr-

nefice. Archidamia ed Agesistrata faccadosi largo nella folla , si presentano in quel momento alla porta della prigione. Il erudele Aufare permette ad case l'ingresso, e dopo avan goduto delle loro locrime. Ic fa succidera. Esse mosiono

da spatisto.

Nos poteodo Lieunida imprigiocare Archidamo, fratello d'Agule, arresta la meglie, e la forza ad univis inprosa cos aos figlio Clemento. La vereitrata principerasa constrea maisranpe eo odin intenso per Leonida; masa laccia muevere dalle attencioni e dall'amore del suogiovana sposo, cho porta poscia sul segho le virti di
Acido.

Termica ben presto Leonida una vita macchiata di 3779 235

delitti. Cloomene , suo figlio e successore , deliberata di eseguire i grandi disegni cho Agide non avea potuto adempire, pensa con ragione cho la guerra sula poteva dargli modo di acquistare sufficiente gloria ed autorità , per operare la meditata rivoluzione. Profittando del primo pretesto, impegna la repubblica a rompere cogli Achei . uniace milizie . dimostra nelle prime imprese il suo valore , prende Mantinea , e costringe Arato alla ritireta. Qualche tempo dopo riporta una gran vittoria sugli Achei nelle vicionnze di Megalopoli. Sicuro dell'affenioce delle squadre, e del popolo lacedomone; ritorua suaspettatamente a Sparta, sorprende gli Efori alla menta che cospiravano alla sua perdita, e li fa uccidere da' suoi soldati. Il solo Agesilao fugge in una cappella dedicata alla Paura, eresta alla porta del tribunale . per rendere più sacro il salutare timore delle leggi,

Cicomene caccia in hande dalla città Be cittadini della parte più contaria all' antice diciplion; redona il popolo, deplera la sotte d'Agide, so vanta le viria, un retiergra la momoria, rimette in vigore i decretti di lui, fa adottare la legge del compartimento della terre, da il primo l'atempio di apediara d'a suoi beni; o dopo avere ristabilito i prassi pubblici e totti i regolamenti di Licurgo, ristona celeremente al campo, per vi meglio con-

solidare con move vittorie questa rivoluzione.

La fortuna favoriceo per qualche tempo la suo armi;

a' impodronisce egli di molte pirase del Pelopounero, riporta una nova vittoria sugli Achei, finalmente contide con essi la pace, a condizione di sominarto geuerale
della leza Achea.

Artin son a risalevni a profere il comundo di un'a Artin son a mi il suo risalemente le sociocea sai veri interessa della patria, invia degli estatessi d'Assigno, o per reclaribo a reprimere l'ambitione di Sparta fa de uso declinarare, che Clemence meditara la compiuta del Pelapunoro. Arta immoritante ioduce i Megdepulstani a solicciare apertamente i sociocori del Red di Meddepulstani a solicciare apertamente i sociocori del Red di Meddepulstani a solicciare apertamente i sociocori del Red di Meddepulstani a solicciare apertamente i sociocori del Red di Meddepulstani a solicciare apertamente i sociocori del Red di Meddepulstani a solicciare apertamente i sociocori del Red di Gieci li

Cooducono alla loro mina.

L'abile Autgone profitta proutamente dell'uccasione per

immischiarsi negli affari del Peloponneso, e annuaia tutti i divisamenti di Arato. Essecribati gli Achei contro Sparta per la disfatta sofferta, entrano io alleanza col Re di Macedonia, rompono ogni negozianicne cui Lacedemoni e contipuano la guerra.

Cleomenn, senza shinottirsi a'nuovi ostacoli, raddonnia il vignre e riporta altre vitterie, ma Antigone, avaoratosi can zomila oomioi a'smpossessa a viva forza di Otcomene, di Mantinea, e la siduca a difeodere la Laconia. Il coraggin del Re di Sparta si accresce co' pericolt; libera dalla servità gl' llioti , gli arma , e merce questo aumento di forza, iugannando ogeora i oemici colta sua orlarità companisce paprovvicamente formidabile inpansi a Mecalepeli, e la prende d'amalto. Gli abitanti di guesta città preferiscono di andarsenn in esilio, abbandonanda tutto piuttosta cho obbedire alle leggi di Sparta, o supararsi dagli Achei. Ma oon tardaon questi a pentirsi di aver chiamato Antigono, da cui con trattati non come alleati, ma come sudditi. Li forza egli a pagarn i suoi soldati, o fa gemere Arato sul grave danno che avea eagionatu egli stesso alla sua patria.

Profittando Cleomene del momento in cui i Macedoni avean presu i quartieri d'inverno, piomba supra essi, Il batte , e sacchegeia l'Argolide. Nella seguente estate 3: "> 222 s'innoltra Antigono in Laconia con 3emila pemini. Glic-

Battaglia pe opposo Cleomene 20mila. I due eserciti si scontrano di Selasia. a Selasia, presso al moote Olimpu. Ostinato è il combattimento, ed indecisa per lungu tempo la vittora. Enclida , fratello di Cleomeuu , comanda l'ala ainistra der Lacedemoni. Gli Achei e le truppe di Autigana, per ordine del Re tengono a bada il pemico senza attaccarto. atteso la sua vaolaggiosa posizione i ma il gievane Pilopomene, semplice capitago nelle milirie Achee, scorrendo pell'esercito pemica un movimento da cui crede poter trarre vantaggio, non aspetta ordine alcuno ; strawing onl suo esempio quelli che lo circondano, e muovo contro gli Spartani. Gli Achei ed'i Macedoni In sostengono; a' impadronisce della alture, inviluppa Euclida e lo butto, e con questo avvenimento decide della vittoria. A en ilgrado degli sforzi del Re di Sparta . la falance macedonic

tempe i Lacedemout. Scimila rimangono sul campo di bat-

taglia : Euclida è trucidate: gli ausiliari quasi tutti periscono. Cleomene non riconduce a Sparta che ao nomini la questa grau disastro, Sparta appalera l'antica fer-

mezza, e si mostra nell'ultimo momento di sur rovinz degna dell'antica sus gloria. Si deplora la pubblica disavventura , non la privata i i vecchi invidiano la sece de' giovani guerrieri morti per la patria.

Cleomene sopporter pou può la vista di Lacedemone prosuma a ricevere il giogo del vincitore. Senza speranca di soccurrerla, risolve di vendicarla, e s' linbarca colla sua famiglia per l'Egitto, da cui spera trarre potenti soccorsi. Gli rinfaccia no vecchio la sua faga, dicendogli cho un discendente di Ercule dovea niuttosto morire sotto la spada di Antigono, che abbamarsi a ricorrora qual supplicante ad un successore di Alessandro, Cicomeor risponde: Quando si cerea la morte fa el nopo che sia utile e lodevole; ma morire per faggire l'accercità, è un mancar di coraggio, è un abbundonare la patria.

Entra Antigone nella città di Sparta. Pago della vittoria e della partenza ch Gleomene, non commette alcuo eccesso; ma se non versa il sangue de' populi, reca un colpo mortale alla repubblica, coll'abolire le leggi di Licurgo. Egli ritorna poscia in Macednoia, ova

non vive che 3 anni. Cleomene Istanta, giunto in Alessandria, è accolto da Tulpmee ce' rignardi dovuti al suo grado, alla sua gioria, alla sua sventura. Il Re d'Egitto arma vascelli e leva soldati , per restituire a Sparta il suo eron, e la perduta libertà i disgraziatamente la morte impedisce a Tolo-

men di cundurre ad effetto le sue promesse. Il successore di Tolomeo non credita le sue virria. De' vilt adujatori denouciano Glaomeoe agli ucchi del Re: il grande uomo vien caociatu in carocre; i suoi amier glione aprono le purte. Il Re di Spatta, punto da questa ingiuria , corre le contrade di Alessandria colle armi alla mann, chiamando il popolo alla liberia. Alcani bravi Lacedemoni lo circondana s la moltitudine li segue , Il compiange, ma noo li difende. Si avanzano i satcibiti del Re . e gl'intrepidi Spartani , vedeodosi abbandonati, si necidona l'un l'altre per sottrarri all'onta del supplizio. Incancabile il Re d'Egute ordina la morte del- di Chemene

Anni

la madre, della moglie, de' figli di Gleomene, e la sospendel Mon Av.G. dere ad una croce il corpo di questo principe illustre.

Morto Autigono Sparta euncepisce la speranza di veder ritornare Cleamene dall' Egitto con soccorsi, e ristalilire la sua indipendenza. La gioventù lacedemene corre all'armi, i vecchi la spronauu verso la gloria; le donne la eccitano alla vendetta; tutto è in movimento. Un efero partigiano de' Macedoni perisce in una sommossa ; improvisamente si ude il tradimento del Re di Egitto, la morte di Cleomeue, la distruzione della sua famielia , e de' suoi amici. Si riceve nello stesso tempu la notisia dell'arrivo a Corinto di Filippo successore di Autigono. della sua alleanza cogli Achei , e della mossa dellu sue squadre contro gli Eteli. Sparta dalla gioja passa subitamente al dulore, dalla speranza alla costernazione; il peso della sue cateue le sembra tanto più insopportabile , quanto avea credata più vicina l'occasione di spezzarle.

Da questo momento in poi essa geme sutto il governo di multi tirauni , che la tema del risorgimento della libertà reode sanguinari e feroci. Uno di essi, Chilune, fa trucidate gli Elori, e shandisce od uccide tutti i cittadini che gli danne ombra per la loro virtò.

Filippo, successore di Antigono pell'ascendore al trono. esercita grandi ingiustizie su i popoli che sottomette al suo dominiu. Il solo Arato osa dirgli la verità. Importunato il Reda a rigido censore lo fa avvelenare. Privo Filippo de consigli di lui è abbandonato dalla vittoria. Lo sfrensio suo dispotismu obbliga la maggior parte de Greci di andare incontru al giogo della repubblica romana, che cussola le conquistato nazioni della loro disfatta coll'associarle alla sua

grandensa e liberth. In guesto tempo Macapida , oltro tiranno di Sparta , di accordo coeli Etoli penetra nel territorio deeli Achei, Fie-

lippo respioge i loro attacchi, e li batte. Nell'anno seguente Macauida minaccia tutto il Peloponpeso, e fa temere agli Achei la revius della loro repubblica. In questu gran cimento nomiusno essi Filopomene generale della confederazione. Molte geste la ave-

vano già distinto come un degno successore di Arato. Filopomene move cootro i Macedoni, e da loro battaglia. Gli Spartani combattono con interidezza : rompono

peraino l'ala destra degli Aeliei; ma nel mentre che 3796. Macanola l'insegue ; Filopomene attacca di fiance il deap- Matanda telepello di lui, lu disordina, e tronca la ritirata al ticanno, mene-Questi, riconcentrandosi sul suo passaggio, cerca di cvitarne lo scontro : ma Filopumene gli laucia la sua gisvellma con tanta forza, che attraverta la corarra ed il corpo, e lo steude morto al suolo. Sparta perde ámila de' suoi più bravi guerrieri in questo combettimento. La

presa di Fucea è la conseguenza di tale impresa ; e gli Achei , per conservarue memoria , innalezno non status di bronzo al loro generale. Nabido nel prendero le redini del governo di Sparta supera in crudeltà l'antecessore. Compone la sua guardia di truppe straniere, manda al aupplizio gli nomini di cui teme, caccia in bando i più distinti cittadini, o ne usurpa le ricchezze. Filippo gli di come in deposito la città

di Argo, ove commette gravissimi eccessi. Nabide, padrone della maggior parte delle città del Peloponneso, continua ad ingrandirei col terrore, e ad arriechirsi ool saccheggiu. Gli Achei avendo caugiato il generale e la fortuos . le lere schiere prive del genie di Filopomene, debolmenta resistono agli Spartani.

Mentre questo grand' nomo viaggia in Creta per cunoscere la saviexta delle sue leggi, e la moderazione della sua politica, la procella preparata a danno di Filippo addensasi ogni giorpu, Nabide , i Tebani , il Re di Pergamo , e gli Etoli entruno in alleanza con Roma. Una grau battaglia ha luogo presso Cinocefalo tra l'esercito Romano, ed il Re di Macedunia; questi resta compiutamente battuto. Nomina il senatu alcuni commissari per regolare gli affari della Grecia, Quinzin Flaminio generale dell' armata Romana proclams la libertà della città greche in Europa, e nell' Asia, Queste proclama vien pubblicato pe'rinochi Nemered eccita presso di tutti trasporti di giuja , senz'avvedersi dell' am-

bizione de Rumani celata sottu una fiata moderazione, Si obbedisce agli ordini del coosole: Nabide solo ricusa di restituire Argo. Il Scuatu ordina a Ouinzio di obbligarlo cella forza ; i Romani marciano contro Sporta. Nabide respinto in una sortita, prepone di reudere Argo. Quinzio esige la liberazione delle città marittime, cento talenti , ed alcuni ostaces.

Si rompe la negoziazione. Outazio con semila nomini stringo l'assedio meggiormente. Gli Spurtaui si difendono con intrepidetta. Ad onta del loro curaggio i Romani finalmente apperante le fortificazioni: inforrati i Lucedomont, incendiano gli edifizi più vioni alla mura, le fiamme fermano i Bomani, che spaventati si ritirano.

Nabide restituisce Argo, ed è conclinua la page. Ouinzio nugo di aver liberata l'Argolide, visita le città della Grecia , sistabilisse da per tutto l'ordine , e la giusteria, reguna in Corinto i deputati di tutto le greche popularioni, rende cento del suo operato, dichiara di nou aver concedeta la pace a Nubide che per impedire la raina di Sparta; esorta finalmente i Greci all'accone, " s' imbarca per Roma, ove godo gli onoti del trisofo il pui glorieso, a lo più meritato.

Nabide per consiglio degli Etoli che mantengono intel-Licenza con Autioco re di Siria, solleva le città marittime, ed aserdia Gizio. Spedisce Roma sulle coste della Laconta il pretere Attilio con una flotta, e gli Achei avendo dato il comando de' loro eserciti a l'ilopomene , dichiarano la guerra ai Lacedemoni.

Filopomeno arma alcuni vascelli che ance battuti da di Nalade. quelli di Nabide, ripara egli ben presto questo colpo, dista il tiranno in ordinata battaglia presso Sparta, u lo

forza a rinservarsi nella città. Rotta così la pace, gli Etoli escauono i loro disceni pin apertamente, contraggono alleanza con Antioco, e fermano divisamento d'impadronirsi ad un tempo di Dametriado , di Calculo , o di Lacedemone, Tre Geografi sono eletti per quanta spedizione. Diocle sorprende Demotriade : Tos è respinto dagli abitanti di Calcide. Alcesamene si pensa di far un buon colpo con un tradimento: fiegendo di voler soccorrere Sparta, v'introduce mille uomini, che Nabide ricevo con ginja come un utile sussidio contro gli Achel. Alessamene col protesto di secolui conferire lo alloumna da soni armati , lo assale repentinatocate, lo rovescia da cavallo, e lo fa accidere da'suoi sol-. dati. Questo trionfo duruto alla perfidia è di ourta durata. Mentry gli Liuli corropo al palazzo per saccheggiarlo, gli Sumtani si oteo pitane sunra di essi, li tagliano a pezzi, si venuicano la morio di Nabide con quella di Alessamone.

Profittando Filopomene di questa confusione entra colle 3813 sue squadre in città, raguna il popolo, lo suduco a ra- Gli Spart-se pigliare le sue leggi, la sua liberta, e ad unirsi alla con- entrano nella federazione degli Achei, Inibisco a suoi soldati il commettere gli eccessi che ordinariamente accompagoano la vittoria , ricusa un dono di 120 talenti offertogli dai Locedemoni, e si acquista una gloria essusente, dovuta nir-

alle sue virth, che alle sue semi. Il Re di Seria entra in Grecia, ma è battuto da Attilio. Questi dopo di aver debellati gli Etoli vuole impadromesi di Sparta. L'ilonomene nemico di qualunque dominazione straniera , si gitta audacemento in Isparta , rianima il coraggio do cittadini, e costringe il coosole ad alloutanarsi. Ma pece dono Lacedemone mette Filopomene nella necestità di guerreggiare contro di lei , per aver proscritti alcuni Achei entrati in città dopo la pace, nella credenza che questi maotenessero intelligenza colle città marittime cho Sparta cerca di assogettire, e la cui indipendenza è protetta dagli Achei, Gli Spartaci rompono ogni al-Leanza con essi, ed acciecati dal riscutimente contro questa confederazione scrivono al consule Falvio, proponeudo-

gli di mattere la repubblica sotto la protezione di Roma. Gli Achei dichiarano la guerra a Sparta. I due stati inviano deputati a Roma, perchè il Senato giudicanie questa contesa. La decisione è ambigua come quella degli oracoli. Gli Achei la interpatrano in loro favore.

Filonomane si avvicina a Sparta con un esercito, o domanda la punizione di coloro che ad enta del trattato avevano di recente usurnato il borgo marittimo di Loo. I più ragguardevoli cittadioi escono dalla città per trattare: ma in messo alla conferenza gli sbanditi di Sparta che si travano nel campo degli Achei, piombano sopra ai loro concittadini, a ne trucidano ottanta. Questo fauesto avvenimento sparge la discordia nella città. Filanomane vi entra quasi senta resistenza : e più non considerando Sporta come l'ornamento della Grecia ma come un trofeo di Roma, ne fa demolire le mura, lionozia i soldati mercenarj, e porta l'ultimo danno a que- 3816 ata famosa città coll'abolire le leggi di Licurgo, che a- l'ilopomene vevano fatto per lungo tempo la sua forsa, e la sua s'impadromana

di Spathin.

Anm

Bettaglia

de Tegera.

Pelopida.

elet Mon Ar.G. Cadmo viene dalla Fenicia, e si ronde padrone della 2511 1/13 Beoria, Vi fabbrica la città di Tebe, e la forterza Cadmea, alla quale dà il suo nome e vi stabilisce la sede

del sue dominio.

Tebe sotto I suoi Re è gossi sempre in preda ad intestine divisioni. Le disgrazie dell'infelice Lajo, uno de'sucpesseri di Cadmo, la immergono nella desolazione. Polinice . frosto incestuoso di Edipo e di Giocasta, muove guerra el suo tratello Eteocle re di Tebe, o si collega con Adrasto re di Argo suo auocero e con altri. Ouesta è la coerra che chiamusi l'impresa de' sette eroi tenonzi Tche. Ponano essi le loro armi fioo elle porte di questa città , ma non possono impadronossene. Gli Epigoni , o i figliooli de' capitani di quest' armata soco più falici , e 10 auni depo prendono Tobo d' assalto.

Morto Xaoto 14.º re , Tehe diviene repubblica. Quindi i Tebani godono per lungo tempo una pace profonda , finchè le interne divisioni danno il mezzo agli Spactani di soggiogarli. Ma Pelopida gli scaccia da Tebo dove si orano impodrociti della lortezza Cadmea, il solo baluardo di questa città. Egli avendo formato un corpe di giovani opiti co' legami di pon ioviolabile omicizia , e cell'obbligo di non abbandonar mai i loro compagai, si rende illustre per la prime volta al combattimento di Tegira, Pelopida alla testa di questi bravi guerrieri batte unn falango lacedemone, la metto in fuen e decide così la vittoria. Tele vantaggio accresco Laute maggiormente la gleria di Pelepida , che prima di

miesto tempo i Locedemoni non erano stati battuti ciammai da uo nemico inferiore in numero. Umiliata Sparta, la Grecia gode il riposo e la pace : ma tale traoquillità viene ben presto turbata dall' ambizio-

Questa repubblica libera appena, vuol dominare an-

ch' essa, e toglicre l'indipendenza agli altri stati della

I Tebani dichistano la goerra agli abitanti di Platea e di Tesnia. In vano Atone impiega la sua mediazione in favore di questa città; essi la distruggono, Sparta riprende le armi ; ma prima d'incominciaro le ostilità si aprono delle conferenze. In une di esse Agesilan re di Sparta dichiara a' Tebani che la guerra è ine-

vitabile, se non restituiscano la liberta alle oittà della Beoria. Il celebre Epaminonda, che il voto de' suoi concitta. Epamaonda. dini avea rapito alle lettore e messo alle testa del governo, sostiene doversi incominciare dal liberare le città della Luconia e della Messenia prima di parlare

dello altre contrado greche. Irritato Aposilao cancella dal trattato il nome di Te-

be , romue la conferenza o dichiara la guerra, Sparta fo marciare sollecitamente io Beeria 11 mila Lacedemoni, e 13mila allesti sotto gli ordioi del re Cleombroto. Ocesto priocipe manda degli araldi per intimare a' Tebani di rifabbricar Platea e Tespia ; sul loro rifiuto mercio verso Leuctre per riquirsi all'armata.

Le forze di Tebe ascendoce a binila uomini , ma hanno alla loro testa Epamincoda e Pelopida. Epaminonda comanda l'armate. Facendo aso in questa circostanza di ma nuovo tuttica, perta quasi tutte le ano forzo alla sua sia sinistra, o non lascia nel centro e nell'ala dritta che una lineo suttilissima, che culi esten-

de per circondare Cleombroto. Nell'iscorgere contui tuli disposizioni tenta cambiare il soo ordino di battaglia ; ma l'elopida alla testa del liste taglione Sacro lo attacca nel movimento, e mette gli Spar-

tani in disordine. Enaminonda in questo momento si avanza coo l'ala che avea fortificata, e decide la vittoria. Cleombroto in vono as difende con on valore degoo di Sparta; egli è ucciso, del pari che Cleonimo figlio di lui, i suoi prin-

cipali uffiziali e le truppe più scelte de Lacedemoni. Una suffa terribile ha luogo intorno all'estioto Cleombroto; gli Spartani si battono con accanimonto per difendere il corpo del loro Re ed impadronirsene, Epaminonda vedendo che questo sterile punto d'ocore prolungava il combattimento , lascia prendere Cleombroto agli

Spartani , e porta tutte la sua truppe sopra l'altra ala , e la tuglia a pezzi.

La cavalloria tebana spinge ed integuo il nemico a cambia la ritirata in una rotta compiuta.

I Lacedemoni perdone in questa gieroata ámila nemini . e Tebe áon.

Epaminonda semplice ne' suoi costumi come ne' suoi sentimenti non mostra orgoglio per si gino trionfo, si manifesta solamente di esser felico per la gioja che questa vittoria avea recato a' suoi genitori.

Tebe vittoriosa trova da per tutto alleati; gli Elei, i Focesi , i Locri , gli Enbei abbracciono il suo partito. La causa del vincitore sembra ad essi preferibile ,

perchè il successo avea deciso dell'opinione. L'aristocraz-a che governava in Argo, temendo di perdera il auo potere protetto da Lacedemone, vaol compri-

mere i partigiani della democrazia; ma questi eccitano il popelo che la mon bassa sopra i ricchi ed i grandi. L'armata di Epaminonda n di Pelopida co' nuovi al-Epominouds marcia sopra leati trovasi forte di fomila nomini. Essa traversa l'Eu-Sparts. rota, malgrado la resistenza de' nemici che gli uccido-

ue molta gente. Epaminonda entra ne' subborghi di Sparta. La prudenea di Agesilan salva la città dov'egli si tiene racchinso. e scanza di combattere , perchè una sconfitta avrebbe partorito fatali consegornze. Sparta sfornita di fortificazioni non avrebbe pototo resistere langamente, Ma Epaminonda temendo di concitarsi contro l'invidia e l'odio degli altri popoli col distruggeria; contento di avere abbattuta la sua tirannia si ritira coperto di gloria, dopo avere liberato i Messenj dal giogo degli Spartani. Epaminondo a Pelopida ano cailega di ritorno in Tebe sono capitalmento accusati, per aver ritenuto il comando quattro mesi oltre il prescritto. Epaminonda si disende in persona, diccudo cho volentieri accetterebbe la morte se vuolsi tutta a lui riponziare la gloria delle sue ultime naioni , e dichiarase di averle fatte senza il conscotimento della repubblies. Riscuote egli l'ammirazione in luogo di con-

Questo eroe, superiore alle piccolezze della vanità, adempie colla più attenta cura un ufficio subalterno che

i suoi nemici gli fea corferire con anima d'insultarlo. Le cariche dice egli nontitano il cittadino; ma il cittadino parimente nobilità le cariche.

Frattanto gli Spartani umiliati implorano soccorso dagli Atenicai. Atene promotte di non aver che un intercuo con loro comune, n molti altri popeli entrago a parte di questa confederazione. Gli alluati cercano la protezione

del Re di Persia. Tebe deputa Pelopida per isconcertar le loro misure. La sua gloria, i suoi talenti, gli procecciono la stima di Artaserse Memonne, e gli riesce di persuaderlo a favoreggiare noa repubblica, che non essendo mai stata in guer-

ro co' Persiani , cerce di tenere la bilancia fra Spatta . ed Atene loro nemiche. L'illustre generale esegue poscia un incarico più degno Pelopida e spedella sua reputacione. Vien'egli spedito contro Alessan- lessandrotirandro . tiranno di Fere in Tessaglia , la cui ambisione o no di Fere. crudeltà spaventano tutti popoli del paese. Alessandro nou

lo attendo, a si da alla fuga. Arrivando Pelopida ristabilisce la tranquillità, e conduce seco in ostaggio 30 garzoni della primaria nobiltà : fra gli altri Filippo, abe di pei ascende al tropo.

Qualohe tempo dopo questa impresa, per lai e per la sua patria più gloriosa delle sangginose vittorie . cade per un eccesso di confidenza fra le mani di Alessaudre ; ma benchè prigioniero lo minaccia di ponire i suoi

delitti. Richiasto dal tiranno perchè andasse in traccia della morte, affinche tu gli rispondo abbia presto a perire est-

ritando maggiormente l' adio degli nomini e degli Det. Liberato da Epaminonda si abbaudona incautamente al desiderio della vendetta, si espano con imprudenza in 1660 una battaglia per uccidere Alessandro di son propria

mane , a spira dalle ferite in mezzo alle sue truppe già di Petopoda.

vittoripse. Il crudele Alessandro è trucidato dipoi per una congiura ordita dalla propria moglie.

Tutta la Grecia vede con occhio geloso qua Tebani di anzi dispregiati, divenuti in sì poco tempo gli arbitri della parione. La loro superiorità, dipendente da un solo capu, è tosto perdeta, Essendosi accesa una guerra

# AVVENIMENTE

Anni

civile in Arcadia, fee Mautin's, o Teges, Tebe si didel Mon. Av. C. chiara per li Tegei , Sparta , ed Atene pe' loro avversari , Enaminonda, incaricato del comando, fa un accondo tentativo contro Sparta, e penetra nella città ; ma Agesilao la salva di nuovo colla sua prodeora , e col suo valore.

36.51 363 Il generale tebano ritorna sollecitamente indietro per non Britighe trovarsi fra le due armate nemiche. Gli allenti gli sono di Mantauca, alle apalle, ed ha luogo la famona battaglia di Mantipea. L'pominonda apiega in casa tutta la serenza militare, e combatte da eroe; una ferita di un giavellotto che riceve sul

petto, corona la vittoria e sua vita gloriosa. Trasferito al campo, mentre che dura tuttavia l'azioue, gli viene annuoziato che morrà quando si estragga il ferro dalla aua piaga. L'unico suo pensiero in questo momeeto è d'informarsi dell'esito della battaglia , e che sia divenuto della sua armatura. Vede il suo scudo , gli vien detta clas i Tebani sono vincitori, consola i suoi uffiziali disperati : non riguardate , lero dice egli , questo giorno come il fine della mia vita : è desso viuttosto il principio della mia felicità. Lascio Tebe trionfante, Sparta umiliata, e la Grecia libera dalla schiavità, Tutti gemono veggendolu morice sensa prole, ei sogginnge, che Leuctre, e Mantinea gli terrebbero luogo di posterità, e non lascerebbero perire il sun nome. Finalmeote cava egli atesso il giavellotto e spira in un ittante,

Marke Dopo la merte di queste grande uomo ( cui Cicerone de il primo luogo tra gl'illestri personaggi della Grocia); questa potenza ricado nell'oscurità to cui era prima di

esso e di Pelopida; Tebo noo è più nulla, e sinn alla sua distruzione operata da Alessaodro il grande pon offre alcun potabile avvenimento. Il macedone conquistatore nell'ievadere la Grecia ri-

volge particolarmente le sue armi contro i Tebani, cho sedotti da una falsa voce della sua morte aveano trucidati i Macedoni di guatojejone nella cittadalla, Giunto Alessandro presso le mura di Tebe adopra dapprima i

consigli , e la dolcezza per dar loro il tempo di riflettere a' pericoli che vanon ad incontrare. Promette la liberth, purche gli si comernino Fenice, e Protolo autori

principali della rivolta, I Tebani iu vece di aderire a spesta inchiesta domandano che Alessandro consegnasse loro Filota, ed Autipatro due de' primari auoi generali, ed invitano pubblicamente tutti quei che amano la indipandenza della Gre-

con ad unirai con essi. Rotta ngoi negoziazione Alessandro cinge d'asssedio la città. Le sue armi sono favorite da una guarniginon macodone stazionata nella rocca Cadmos. I Macedoni a' impadroniscono di Tebe, la tal disastro i Tebani dimestrano un coraggio degno degli eroi di Leuctre, e di Mantinea. Nou piega alcuno innaozi al vinestore, Quei di Platea, i Focesi, ed i Tespiesi al servizio di Alessaudro, e le cui città erano state altra volta distrutte dagli eserciti Tebroi, vendicano strocemente le antiche ingiurio, e la ruma della loro patria, uon risparmiando nè donne, nè fanciulli, e trocidando le vittime sino al piede degli alteri. I Lacedemoni ne imitano il

furore. Questa apayentosa strage dura per un' intiera gior- 3669 nata; periscono scimila Tebani; 30mila son venduti; le Distratione

matrone tebaue prigioniere ai vaggono ridotte in servitu; ticalmecte Tebe è totalmecte distrutta. Alessandro fa rispettare soltante i tempii , la casa del

poeta Piedaro, e quelle famiglie tebane che data aveano ospitalità ad esso, ed al padre auo. I barbari soldati di Alessandro volendo distruggere Io

tombe de' Tebaol morti a Cheronea; il Re ordica di rispettare quel monumente sacro alla sventura ed al co-IACRIO.

Venti anni donn Cassandro figlio di Antipatro ripare questa città.

Finalmente il destino di Tebe à quello del restante della Grecia : ella diviene proda de' Itomani.

# CORINTO.

(26) 3.306 Staffe figlinade di Eale, a appere di Eleva refficie la città di Effin denominata portici Goritate, Egli in per maggie Meropen siporte di Akistate. I successori di lui sono Giance suo faffe, hellereforme, Ornitione, Transisto, Alton. Staffe (genesie la ferela) questi Menti alla transista di lui sono per compissere Pilatone i cua respo diventari deservo. Il posti collecami Siafa sull'influence, per serve ggli tractica un accessionale della consistenza di consistenza di

Incerta à la serie du Ru di Cerinte / szione stenna non seguale la virin di ens). Bacchide mor tra loro dh'il nome alla sua stirpe che vien scacciate dal trono. Cerinno libera riporta sall mara alcune vistorie; a finoda le solonie di Cercira, di Sirscuna, e di altre floride cistà. Il Bacchidi dopu nu lango bando ripattono, e stabilisco-

no A governo uristocratico,

Capto. Call'audraful compo Cipado unrap a l'autorità, una giusifica, queste mistite colla su moderainere qui prego la soni.

Parisandre son figliando commento coma il padra vene finite, insunosia des giunte ficti anna calma durevente. E ammirato per le sono cognicioni e, per la sua prodesas; fa del saggi di la Ferena una menta, calmirità del commento risolare del sugliare l'atoma constituirà al commendo risolare di lagliare l'atoma e constituirà al commendo risolare di lagliare l'atoma e confondere de mani. Egli sustice delle genere, a le non fondere de mani. Egli sustice delle genere, a le non

vistorie dacco un'aisi idea del sco valoie.
Le splestore delle sun aus imprere, n le lodi de' coruginni aviloppano finalmente il suo carattere, di cui avea sempre represso la violenta. In un uncesso di collera dà la motte a Melissa sua sposa da lei perdutamenta amata. Questo è il termine della sua felicità, delle sue virtà. Pracetta da profogolo dolere, cresce il suo cordoglio nel sapere cho lungi di esser compiante, è accuazio di avere una volta contaminatu il lette di soo padre. Privo della pubblica atima si circonda di satelliti, ed imuola molto vittima innoccuti al suo furore.

Il piu giuvane dei mos figli obiamato Liesfrese Intratto dal na uvo matemo dei disparazio destimo di un madre, concepiare un odio implacabilo contru di lai. Yeriundio per alianta, vererilo in vana impigato contrututioni per alianta, vererilo in vana impigato contruproblendo a tutti cittadini, non malamente di rioreverio, ma benanche partiagi intel persa di una somerada per pilabalhe al tempe di Apallo. Il giorzastito va a rifarguri ustatu uno dei pentri pubblici vi relacio puntano di soffiri tutta dai esperra i mosì annici al forever del pubri.

Periambo dopo una lunga vita morre lacerato da rimorri, ed ha per successore un principe poco conoveluto else regan tra suni. Dopa questo entre intervolloti tempo i Coriutii, avendo riunita le lore truppe u quelle di Sparta, ricupperan odi unovo la libertà.

Fidose si distinguo come uno de legislatori di Cerinto. E notabilo nella teteria la querra tra Coreira, e Corino 10, avecdo essa occasionato la famosa guerra dal Pelaponeneso. Gli Ateniesi easendosi dichiarati per Gorrira danuo da Cerintii diversi combattimento rosta ilamento rosta di Corezza.

decisis, questi aliais nells batugli di Petitea nono difatti, 5575 3
Kilo turbolenzo di Gristia na malinino cittadino, Timo-tomo, fase, tenis sottemettres la patria di ano dispotico di immafase, tenis sottemettres la patria di ano dispotico di immanatore di anoma di considera di considera di considera di consulta di consulta

un magistrato di Corinto per risvegliare io esso il corag-

gio e combattere il suo tifiuto, gli dice: Timoleone se tu

.

di Concern. 3655 350

ane vieth.

#### AVVENIMENTS

Anni

seras braco contro i nostri nemici, noi crederemo che hai del Mon. Av. G. acciso il nostro tiranno; ma se ti comporterai male, noi ci persuaderemo che hai assassinato il tuo fratello.

Timoleone marcia arditamente in socrerso di Siraeusa, ed elude la vigilanza de' Cartagiocsi. Dionigi vedeodosi sensa messi di efficace difesa, gli consegua la cittadalla con tutte le truppe, le armi, ed i viveri, e se ne fugge a Corinto. Magone, generale atoniese, lo segue ben tosto: Anmbale ed Amileare, incaricati del comaudo dope di lui, risolvone di recarri ad attaccare i Corintii: ma Timoleone eli sconfigeo - e s'impadronisce del loro campo. Dessa vittoris è arguita della presa di varie città. I Cartaginesi so-

no obbligati a chieder la paco con umilianti condizioni, Timoleope passa il restrote della soa vita io Siracusa vivendo da privato, e contentandosi di godere in messo alla sua famiglia la gleria acquistata.

I Siracusoui pieni di riconoscensa per questo grand'unmo loro liberatore . lo riguardano come un padre. Le decissori sugli affari importanti dipendono da' suggerimenti di loi. Accusato un giorno di malversazione i il popolo è sul procioto di mettere in brani i delatori. Timoleopo arrestando il loro forore , li avverte che a chicegne è permesso di accusarlo, e che si guardassero a non lasciarsi trasportare dalla riconoscenza, per distruggere quei medesimi dritti che egli avea loro restituiti. Timoleone termins la sua entriore in Siracesa, ove gli viene ignalanto uo monemento per memoria delle see imprese, e delle

Coristo nulla presenta di notabile no tempi di Filippo e di Alessaedro. Cadota nella escurità risorge dall'oblio allorchè i Greci tentano un ultimo aforzo per ricuperare la loro indipendenta, mercè la famosa lega degli Achei che soli ri-243 cordano l'antico potere della Grecia colle loro imprese. Corinto presieda Democrito , primo magistrato degli Achei , attacca Sparallalega Aches. ta protetta da' Romani , e succheggie la Laconia. Spedisce Roma commisseri a Corinto per lagnarsi dell'infra-

zione dei trattati. I Greci ricevono con duprezzo le loro doglianae. Critolao generale dei Corintii percorre tette le oitta della Grecia e le eccita a combattere contro i Romani. Il console Metello che trovasi in Macedonia spedince conttro deputati a Corinto per escritare la lega Achea a con esporsi

olle vendette de Romaoi. Questi deputati vengono insultati, e rescesati

Critolao ad alta voce grido che basta volerlo, per resistere a Roma: che tutti i popoli alegenti contre la ana oppressiono son propti a prender le armi al primo argania, e che mostrandosi una pobile audacio, non sarebbe mancato l'ajuto de' Re di Oriunte. Questi detti rissimanoglispiriti. Tebe, l'Arcadia, l'Eubea , o la maggior parte degli Achei abbracciano la causa di Gorinto. Metello di puovo propone la pace, cel sacrifizio di alcune oittà. Si ricusa di ascoltario. Egli tosto col soo esercito muove contro i Greoi, o li mette io cotta, facendo più di millo prigionieri. Disperato Critolao del cattivo successo di una guerra, di eut è il promotere, si da alla fuga, e si sommerge. Ha per successore Dino, che raccoglie un'armata di samila uomini. Prosegueedo rapidamente Motello oe seos trienti , passa a fil di spada un corpo di mille Arcadi, cutra nella cettà di Tebe , che trova abbandonata dagli abitanti , o si avaoza sopra Coristo, ove Dico trovasi riuserrato.

Frattento giuoge Mummio con nuovi rinforzi , e prende il comando dell'esercito romano. Trovandosi aci suo compo tre magistrati della lega Achea ligi a Roma; li fa entrare in città per indurro gli Achei a sottomettersi : ma la fazione di Dico l' imprigiona. Gli assediati indi fanno uta vigorosa sortita, e costringoco i Romani ad alloctanarsi.

Gonfio del buon successo Dico offre battaglia al coesole; questi freuando l'ardore delle suo squadro, simula un contegno timoroso per incoraggiare la circa presunsione degli Achei. S'inoltrano questi coo temeraria fidacas; el combattimento ha luogo nella parte più stretta dell'Istmo. Il console avendo imbescata la sea cavalleria , colpisca i Graci di finnco , li mette in piesa rotta , e taglia loro la ritirata, Dies, perdendo ogni speracas, corre a Megalepoli sua patria, puro

uccide la moglie, appieca il fuoco alla casa, e si avvelena. Corinto è di Gli Achei sensa duce si disperdono. Gran parte degli strutta de Mouse abitanti di Cerioto fuggono dorante la notte. Mummio muentra in città e l'abbandona al saccheggio. Son vendute le donne, e i fanciulti : si mettoco da parte le statue, ed i quadri : tutto le case sono abbruciate , e le mura distrutte sino dalle fondamenta, Con finisce Corinto ucll'anno istreso in cui è distrutta Cartagine.

#### MEMORARIZA

## MACEDONIA.

Stá Cassos della stirpe degli Eraclidi, parte da Corinto.

Stá e fanda à repso di Mecodonie. Le startis de jurnii Re
di questa regione è molto oscura, non si leggono, also
poche guerre particoleri inte cogli liliri, no. Tasto, e
oo papili citanovicini. Maccedoni quantinoque indipendenti
uro di Tabo, rar al Sparta a secondo de l'iron interessi,
uro di Tabo, rar al Sparta a secondo de l'iron interessi.

Amina padre di Filippo apogliato dagl'ilitiri di enaparte de voio stati, ricorre aggi Olietti. Cred est casi elsuue terre vicine alla loro citti per eiser seccorre e iparer le suo-perdine. Binsibitto de Tensili nel trom i, veoli ricottorie in possesso delle terre codute agli Oliutito di lingo ad oun guerre. La queste circottana Aminde de la comparazione del conservatorio del contro del conservatorio del conservatorio del conlicione del conservatorio del conservatorio del conchimente. Roberto. Perdicas e, Elippo, ed use altre estimente. Roberto.

Alrassolve per essere il maggiore auscade al petro. Regro un onea side, e estitice un appetra creitale cate si filli. Alla meser di lai Pannana principe dolla regro un onea side, e estitica un perimetto del petro della cate si della cate si

Tihepeo Quivi il giovane principe dotato di gran coraggio, di natrandimario ingegno, o sorbato ad alti distini standa le laggi delle nazioni nicrivitto per riformare lo sna, l'artede sommi capitani per ageagliarli, ed i costumi dei popoli liberi per soggiogarli.

Moore Perdicea dieci anni dopo ia un combastimenta contro gl' Illini , lascisseda per successore un figlio in tenero età , nomato Amioita. A questa notizia Filippo fuege da Tebe, a giusto in Miscedonia i impossessa della reggenta.

Rippova Pausania le suo pretantiem al trose ; r Treci le sjutano : un oltro principe , Ageo, si disputa pure la co-

rons; questi è sostenute degli Ateniesi. Le Mondonia trovasi infertate degli Ilirrii, il teaore è casuste, il popula diviso, l'escretto sansa capo e renna ordine, e la costa piece di raggiri pradice la ruise delle stato; ma Filippe mostrasi superioce totte le dif-

Appesa ha egli prese le redini del governo, tutto casa -364 his d'aspatto. Cull elequente risence il speede i cerdini del seguito del seguito del seguito del seguito del seguito escala disciplanti, con alcon aitu di rigore reprime la sedizione; l'abilità seo risrore i gooti especimita. Rispatto degli dilascil che assauctere, edorate dei violoditi che della contra della dilascila del della dell

Il battaglione sacro di Tebn è il modello sul qualoforma le famosa falunge che soggioga le Grecie, conquista l'Asia, e fa iremane il calnam romane. Filipon com incredibile attività cascia gli Illiri, ubbliga-

Filippo con incredibile attività caccia gi fittiri, nabliga i Traci a consegnarghi Pausania, e distà il corpe atquiese che difende Argeo.

Da sagaca e valoroso rimanda generosamente in Atenoi prigionieri , e tratta con quello repubblico, mostraudo un vivisimo desiderio d'ettenere la sua amicisia. È Macedoni , alteri pre le vittorio ottenute , depongono

il giovane Aminta nipote di Filippo, ed a questo denno la corena. Filippo indefesso egoslimente nell'amministrazione chenelle guerre, stabilisca il mielior ordine di cose nello-

Filippo indafesto egosimente nell'ammunitratione che nelle guerre, stabilizca il niglicio ordino di cosa nello stato, asmenta il nunere della milute, accreace l'avtante, abbelliaco la capitala con nunementi, acceptia la pace ulla grastata i mirodinee le scenare, le l'elere, recherita della propositiona della superiori della superiori di recherita della superiori di la superiori di propositiona della superiori della superiori di haccitori, un tiesere da tutte le contrade, e si mette in heccatori, que tiesere del tutte le contrade, e si mette in heccatori, que tiesere del tutte le contrade, e si mette in heccatori, que tiesere del tutte le contrade, e si mette in heccatori, que tiesere del tutte le contrade, e si mette in heccatori, que tiesere del tutte le contrade, e si mette in terre della contrade della contrade della contrade della contrade della contrade della propositiona della contrade della contrade della contrade della della contrade della contrade della contrade della contrade della della contrade d

#### AVVENIMENTI

Anni

di un paese per lui salvato da una goasi inevitabile ruidel Mon Av.G. na . e che mercè il suo geuso era uscito da ana densa nottel per brillare improvvisamente dal più vivo ed

> inaspettate splendore. Nel tampo stesso la sorto, per innalesre la gloria di lui, gli prepara on degno competitore. Questi non è un He potente, ne un famoso guerrioro; ma un celebre oratore, Demosteae, il quale prova con tutti gli osta-. coli che sa opporre a' talcoti di Filippo, che la psrola vale spesso un esercito, o che l' eloquenza ha i suoi ful-

mini come la guerra. Il potere di l'ilippo cresce allora al pari del suo ardire. Dopo aver delatto in ordinata battaglia gl' Illiri . di Antaoli. prende Aofipoli colonia ateniese. Siccomo ogo vuol per anco adombrar troppo gli Atenieni, dichiara questa città indipendente; ma lia cura di lasciarvi nomini scaltri ed afferionati a lui , che inducono poco tempo dopo gli a-

bitanti a porsi sotto la son dominazione. Incuraggiste de questo buon soccesso, spinge più eltre le sue imprese, secziona l Peom, ed usurpa ancho

Potides rimandandone la guarnigione ateniesa. Demostene cha con occhio inquieto spia ogni azione di lui , si sforza inptilmento di rendere sensibili a questa ingiuria i saci coocittadini : l'abile Filippo trova medo di addormentare la loro diffidenza lusingandone l'amor proprio, facendo magnifiche promesso, e ricercaodo la loro

alleanza, meotre no assale gli alleati. Riescono cotanto i suni artificii presso i varii popoli della Grecia, else in vece di epporsi a' suoi progressi, lo rendono anzi l'arbitro delle loro liti. La presa di Gaido è uoa delle più rilevanti sne operazioni : la conquista di questo paese eli procaccia miniere di oro, da cui ri-

cava annualmente sommo immense. Questa pueva sorgente di riocherre acererce le sue milizie, gli procura da per tutto esploratori ed amici, e gli apre l'adito a molte sittà. Ciò gli fa dire non esservi fortezza alcuna inerpugnabile dovo si possa introdurre un mulo carico di danaro.

Atene e Tebe, in vace di frastornare i suoi disegni , si occupaco delle particolari loro contestazioni , e con soccorsi alimentano la discordia eccitata in questo

tempo nell' isola di Eulea da due contrarie fazioni. Oucita guerra di noco momento è terminata all'arrivo di una flotta ateniese, dalla quale sbarcano truppe cha caccison i Tebani.

La regina Olimpia, moelie di Filippo, da alla luce Alessandro il grande. Questi nasce lo stesso giorno in coi di Alessandro. l'insensata Erostrato abbrucia il tempio di Efeto per ren-

dere il suo nome immortale. Nell'atto cha Filippo è avvisato della nascita del figlio, sa per lettere di aver meritato il premio a' giuochi olimpiot, e che Parmeniona uno de' suoi generali avea riportata una graode vittoria contre gl'Illim. Filippe la questo momeute serive al famoso filosofo di Stagira Aristotile, di evere chi un fielio, e che ringrazia gli Dei non per averglielo dato, ma perchè lo han fatto nascere nel tempo della vita di lui , e che spera mercò le sue cure

di avere un successore degno di sè-Il genio militare di Filippo si appalesa in coa impertante occasione. Alcuni contadini vicial al tempio di Delfo avenno lavorate della terre consecrate ad Apollo : altri nemici de' primi prendone il partito del nume, e maltrattano i profanatori. La contesa diviene comune ; ciascuno sotto l'appareoza di un selo Guerra sacra. religioso ceres di sostenere i suoi particolari interessi. Il tempio di Apello è saccheggiato da un partito, che contro il perere de' sacerdoti sostiene daver il nume pa-

gare i soldati destinati a difendarlo. Dopo dieci appi di sanguiooso battoglie, i rivali ricorrono a Filippo; questi avendolo già preveduto tien prooto un esercito all'ocno. Tosto passa le Termopile: piomba sopra i Greci spossati da loro propri furori, e li costrioge a rimettere nelle sac mani questa causa .

oggetto di tante atragi-Filippo trionfante e coverto di gloria si abbandona ul soo gran progetto di distrugger la Persia col braccio de' Greci. Fattori eleggere lor capo in una assemblea . mentre minaccia di rendere all' Asia tutt' i mali ch'essa altra volta avea recati pell'Europa, è ucaise da uac de' soni sudditi . e lascia al figlio Alessandro un regon quasi da lui creata, molte trappe agguerrite, ed abili generali.

Marries

#### MEMORABILE

Instatabile Alessandro di ogni specie di gloria avea gila mostrato il desiderio di essere il più sapiento degli uo-

mini, come il più grande de Re.

Gli stati della Grecia disprezzano la suu giovanezza, o niuno giudica che questo principo dovesse in brevo divestere per loro il più formidabilo degli uomius.

In vece di mostrorii igomentato dagli ostacoli che oircondato il suo troto, la prontamente sentre la sua autorità alla corte, la sua beneficenta a popoli, ed il suo ripore a' nemici, e' mescolanda sagocemente la dolcezza il vicore, si concilii l'all'attesce de' popoli.

Ristabilito I ordus pubblico Alexandro attenda a serve il ferometto della Gercia. Gli Accaratania, gli Ambrasieri, i Tebani, e gli Arcade dhe caeciate evano dal trop pates le guacoguam maccido, delbiarano mo discoprato della compania della compan

Alessandro apaveota alcuui nemici colle minacce, altri guadagua con promesse. I Tessali le riconoscono i primi per lore cape. Gli Anfinoni gli danno il comando geoctale di cui aveano ievestito suo padre.

Armeto da questo decreto, inaspettatemente si presen-Prime imprire te alle porte di Tobe, la quale pei momento cesso dal di Atsamito, fengli resistenza. Segueratati gli Ateniesi da taota cletità gli invisano deputati per calmare il tao adegno.

Alexandre, slopa over repress, cells ma prevens, le calirone the formar in vidue costro di lui, riteria in Marcelana, e marcea seotro i laschir. I Cetti dispressando la sua giorizzata, a ensor dividuali e rasa li hazarda la sua giorizzata, a ensor dividuali e rasa li hazarda la sua contra di la contra d

meete rispendoue di non tenare che la cadea del ciclo. Le vittorie del grevano principe esgl'illiri lio conducone al di là dell'Istur. Per evitare che quenti barbari durante la sua lostonanza si pottasero a nonce mellio-Soli si, chibliga i Re vinti e segurto in Asia, ladi si vendica crudelmente del Tebani con iconendare la lova cuth. Ricove os' ambanciata dagli Ateniesi, i quafi sotto l'aspesto di congratularia da suoi trodi intendono di amman-

zarne la collera.

Aecoglie Alexandro graziosamente gl'iovisti, e domanda cho si danero io una balta gli oratori, che tauto avesuo declamato cootro di lui, ma Atene prega il lle di Jasciare el popolo le puosicione de'colpevoli, e impetta

nel tempo steaso la sua clemenza pe' Tehani (nggritri. In tal jusis perificate le core, egli ritorra in Macidonia, ove fa celebrare pubblica giucohi in enore di Gioove e delle Maus. Alcou tempo dopo i tree a Dello per consultare l'oracolo sopra la guerra dell'Asia. Riccua la Plomenza di aslite nal tripole. Alessandro la preudo in broccio della sua sua perimenta i può rezistere. Alcosandro nal momento parte discondo, di non aver più bisandro nal momento parte discondo, di non aver più bi-

soguo di altro eracolo.
Coarceati da esso in Corinto tutti i Greci, di bel
suovo lo nominano generalissimo. Dichiara in questi sisemblea che tutte le citti greche rimaresbbero libere o
viesa loro di richiamaro gli absoditi e di conoscere alcui sovrano.

Gianto II momento di eseguire i grandi unoi disegui, jū/ya 317 seguo l'esercito computo di traini Menceloni ni, dimi l'ementanti allesti, domin mercenari, tatte genti a piede contacha tener di Altactaria del Carlo di Carlo di Altactaria del Carlo di Carlo

335

Digital of Google

# AVVENIMENT

Clite . Efestione . Cossandro . Tolosomoo . Calante . Perdioca , Cratere , Celo , Filippo figlio di Aminta.

Alessandro lascia il governo della Macedonia, e la ispezione sulla Grecia ad Antipatro, che gode di tutta

la sua confidenza. Atessandro in età non ancora di 25 aoni fascia le rive della Grecia , ed esegue la sua famosa spedizione. e bottacha La prima impresa dell' erec Macedone è il passaggio del Granico : egli traversa questo fisme ad oata chi sto

mila Persona, comandati da Memanone di Rodi, il più abile de' generali di Dario : 20mile nemici cadono nell'azione, e l'Asia minere divieno il frutto di questa prime vittoria : Sardi , Efeso , Mileto , Alicarcasso son prese, e si sottomettone ; entra in Gorde, eve custova il carro di en autico ro chiamato Gordio , il cui timone era ligato eru nodi inestricabili. Un oracolo aven promesso l'impero dell'Oriente a colui che lo sciogliorebbe. Alessandro deno inutali sforzi . India guesto nodo colla sea sciabla, e erede in tal modo adempir l'oracolo, todi percorre la Frigia , la Cappaducia , e s'impadronisce di Tarse ; ove è surpreso da son mainttia paricolosa, e si vede sal momento di apirare, per esergi bacasto sel Cidoo. Ivi mostra quel celebre tratto di marganimità verso il see medice Filingo, dal quale prende con fiducia e senza pensarci la beyanda soncorrinta , malgrado l'avviso di esser quella destinata ad yv relenario.

Alessandre appens convalescente corte colla sua armeta impontro a Dario , e vince contra di loi la cele-2 disgliad Iro bre battegha d' leso celle gole della Gilicia , che separano l' Asia minore dalla Siria, I Persiani ( come credesi ) vi perdono scomila nomini. La madre, la moclie, e i figli di Dario restano prigionieri : egli stesso nos isfugge ohe a stente al vincitore che l'insegue. Dopo questa vittoria Alessandro percorro la Siria, prende Damasco ripiene d'immensi tesori di Darie, distrugge Tiro che prende d'assalto depo un peneso essedio di sette mesi, entra pacificamente in Geresalemme, ascehenna Gasa . e sottomette l'Egitto. Visita nel deserto il tempio di Giove Ammone, ove si fa riconoscere figlio del nu-

enc. e edifica la celebre città di Alessandria.

Alessaudio Inscia l'Egitto per audare a cercare Dario, che avendo radunate tutte le forze del soe impero sulla tiva orientale del Tigri , in vano offre al vincitore van- 3673 331 tacciose proposizioni. Alessandro traversa l'Enfrete ed il Tigri, od arriva alla vista di Dario fra Gaugamelo. e Arbella. lo questo famoso campo si decide la serte dell' Asia. Alessandro alla testa di fomila fanti, e di 7 in Smila onvalli , combette 65omila Persiani , ed necido lore (ei dice ) 300mile nomini. Tal è la battaglia che distrugge la monsrchia persiana. Babilonia e Susa divengano i primi pegni della vittoria, del pari che Persepoli cui fa appiccare il faoco per un eccesso di nbrinchessa, od istigazione della cortigiana Taide.

Mentre Alessaodro insegue Dario, questi diviene la vittima del più infame tradimento. Il Satrapo Besso, uoo da' anoi uffiziali , s'impadrocisce di lui per coose- 2606 gnarlo ol vicestore, e enccedergli se la forteca gli fosse favorevole. Questo treditore ell'avvicinamente delle armi macedoni assassioa vilmente il suo padrone, che cicoso di seguirlo. Alessandro, che deplora Darie, insegue da principio il suo necisore, ma dispereto di raggiungerio, torna a Ecatompila; quivi fa riposare na istante le sue truppo ; e ripresdendo tosto la sua marcia vittoriosa, entra nell'ircaoia, e soggioge tutti i popoli al mezzogiorpo dell'Oxo. Oni si pone l'abboocamento singulare, o senza dubbio (avoloso di Talestri region delle Amazoni, che viene di sì longi per conside-

rare colui , le di cui fame empire l'universo, Verso questo istesso tempo fa ucoidere Filota, ed if di lai padre Parmenione: l'uno era stato fino allora son amico : l'altro il pris illustre , selante , e fedete de' soni generali. Il figlio è messo a morte sotto preteste di una cospirazione, ed il padre vilmente assassinato per timore cha veodicasso la morte del figlio. Oneste sono lo prime macchie della gloria d'Alossandra ; a per quante mano

cuormi, aventurasamente non sono le sole, ne le ultime, Ostinato egli in inseguire il perfido Bease , traverse paesi renduti eterili dalle netura, o devastati dal nemice , che credo di con petere afurgire al viceitere , se non separandosene con da' deserti. La costaora d' Alcesandro supero tutti questi ostacali , ranzinoge Besso , che tra-

di Dane

dito da' suoi nella Sugdiace , è consegnato a' Macedoni , e trova in una morte terribile il castigo del suo regicidio. Ricoodetto a Echatana, quivi dopo essere stato mutilato, è attaccato vivo a quattro alberi ravvicinati per forsa, i quali raddrizzaedosi di poi non violenza

trasportano lungi le membra lacerate del traditore. Alessandro arriva finalmenta al Giassarte, prende Ciropoli fabbricate da Ciro , traversa il fiume e disfa i harbari che vengono sulla aponde opposta i indi gli abbandons per occuparsi di più grandi conquiste, e rivolgere le sue mire ed i suoi passi verso le regioni dell'India. A Maraccoda, espitale della Sogdiana, occide cella sua ubbrinchessa il vecchio Clito: questo illustre guerriero, che gli avea salvato la vita al pastaggio del Granico la prima fra le soe vittorie, spira sotto i suei colui-Alessaudro traversa l'Indo, e arriva nelle contrade 3677 327 indiene, ove Tassio, uno ce accordo Poro le corebatte Distatta diPoro d'amico, mentre un altre nominato Poro le corebatte

con coraggie. Più bravo che fortunato, questi è disfat-

to di là dall' Idaspe, e cade in potere di Alessaedro,

di cui otticor la stima pel suo pobile coraggio. Sampre vittorioso, e sempre avido di conquiste, Alessandro a'icoltra verso il Gange, con l'intenzione di soperarlo e peoetrare fino a' confini orientali della terra s ma i suoi soldati spaventati dalle difficoltà , e da' deserti di ignoti paesi, ricusano di seguirlo e l'obbligaco a rimeoniare al progetto: ritores sull' Iodo per Ossidraea, al cui assedio quasi perde la vita, essendo aslinto solo dell' elto delle mura dentro la oittà , ove trovasi sella necessità di difendersi contro uos folla di nemici , fiochè i seni soldati nen gettano a terra le porte per accorrere

ogrospos ous at Alessandro scendendo quindi lungo l' Indo, arriva fino all'Oceano, ove incentra con sorpresa il curioso e neovo spettacolo del flasso, e riflusso del mare che era per lui igeoto del pari che per tetti i seui. Ripreode finalmente la strada di Babilonia, per terra, mentre la sua flotta abbandona edosi sotto la condotta di Nearco . sopra mari scocosciuti , arriva felicamente al porto di Armosia, situato all' ingresso del golfo Persico.

Alessaedro , al soo ritorno , sposa a Persepeli Statira-

la figlia primogenita di Dario, e da la minore ad Efestione, il più caro de' soni favorsti, che muore peco dopo per gli eccessi della sua intemperanza.

Alessandro di ritorno a Babilenia è trattenoto dalle predizioni de' Caldei, che gli accunziano di trovare in questa città il suo sepolero. Quivi il conquistatore del mondo torbato da terrori , spaventate da eracoli , erra incerto ne' contorni di Eubilonia paventando di caporali

alla sporte da lui tacte volte affrontata.

Finalmente il desiderio degli omaggi che lo attendono in goesta capitale vince ogni timore. Gionto oci seo palazzo vi riceve gli ambasciatori di quasi tutti i popoli dell' Eurona , e dell' Asia. I deputati di Corrato gli offroco, in nome delle città, il dritto di cittadionota, offorts che dapprima lo, la sorridere i ma informato poi ehe Ercola tola aves ottenoto questo privilegio avanti di lai , l' accetta di buon grado.

Si occapa per qualche tempo dell' esecuzione de' seol disegui per l'abbellimento di Babilonia , e fa preparativi per puove conquisto : ma la sorte tropca ad un tratto le sue speranse, ed i gioroi soci.

In on grao baochetto dopo aver molte velte votata la tazza di Ererde, capace di molti bocali, perda Alessandro la conoscenza, ed è assalito da una violenza febbre. Riovecota icutile l'arte de' medici , ridotto le pochi giorni all'estremità dà il soo soello a Perdicea . e fa afilare topanai al ano letto i suoi venchi soldati. I loro gemiti sono la più eloquente orazione fanebre. Vien demandato a chi lascerebbe l' impero : al prù de ene risponde egli; ma preordo soggiunge che le vostre discontie onoreranno la mia memoria con istrani ginochi funebri. Quando vuoi tu, gli doma odano i suoi generali, che ti si rendano 3680 gli opori (soebri! allorene sarete felici. Dopo aver propocciate queste ultima parole spira, in cia di 3a anni di Alessandro. dopo en regno glorioso di 22 , lasciando di se una riputaxiona, alla quale alcuo principe con ha porute forse secor pervenire. Nuo lascia che un sel figlio chiamato Ercole, e che aven avoto da Barsiana fielta di Artahano e vedora di Memoone. Ma si oreda che morendo . Rossaue e Statira fossero gravide.

I successori di Alessandro non sostengono la gloria di lui-

# AVVENIMENTI

Anni

La Macedonia è io preda alle rivoluzioni. Nessono fra i del Mon. Av. G. sooi nompagni è moderato ubbastanza per sopportate un padrone, ne ha sufficiente preponderausa per for-

sar gli altri ad obbedire. In tale stato di cosa aspet-353 tando che la sorte delle armi decidente delle loro pretensioni, convengoso di riconoscere per re Artdeo fratello naturale di Alessandro. Per essere questo principo imbecille, Perdieca è dichiarato reggente per governare

actto il come di tal factasma di Ro. Actipatro che trovasi al governo della Macedonia tenta tutt'i mezai per atsicurariene il possesso i ma la sua amministrazione nou essendo che un vano titolo di potere , gli lascia il periculoso dritto di disputare co'scoi colleghi; od è per lui una sorgente di timori e di spedizioni. Morendolascia la recgensa a Polispercope il pri vecchio capitano di Alessandro. e riserba i suoi stati pel suo proprio figlio Cassandro.

Polisperecou richiama al governo Olimpia madre di Alessudro : il di lei ritoroo numbota le turboleose : ella fa morire Andro. La reggenza di Polispercone non è che una guerra tarribile e costante fra loi e Cassandro figlio di Aotipatio, della quale restano vittima i due figlt di Alessandro ed Olimpia.

Questa Regina assediata in Pidna è costretta ad arreedersi a ducrezione : i parenti delle vittimo da lei sacrificatu coevocano l'assemblea de' Macedoni, e ne domandavo la ponisione. Etla si difende con alterezza: on decreto la condanna a morte. I soldati scelti per l'esecustone ricusano di stender la mono sulla mudio del loro eron che taute volte gli avea guidori alla vittoria; ma i figli della sintunate vittime della barbarie di lei , noo ascol-

tando che la prepria dispernzione, lu si gettano sepra, 316 p ne troncano i giorni. Cassandro. Finalmente nervenuto Cassandro a forza di delitti al trouo de Macedonia . la vittoria d'Ipso , dove è disfatto

Demetrio, ve lo stabilisce, n tutto l'impero di Alessandro è diviso tra i vicentori. Tolomeo ticce l' L'gitto , · la Palustina. Schruco la Babilonia, la Persia, e la Media. Lisimaco la Tracre, la Bisicia , ed altre provincie. · Demetrio errenta , e accusto da alcoci ficii enerrieri va

a ricercare asslo 10 Atene. Gli Ateniesi , che lo avenno trattato come ue Dio , allorelie era vincuose . lo coustderano come un vile shandito dopo la sua disfutta. Avesco offerto nu tempio slis Fortuna, ne chiudouo le

porte al momento della sua disgrasia. Cassandro per rendere i suoi dritti più rispettabili agli occhi de' Macedoni prende in sueglie Tessatunica sorella di Alessandre : favorite dal destino più uon la altri nemiei , che il rimorso. È odiato, dispressato , ma ubbedito. Un tropo acquistato con tanti delitti cade tra poco.

Contandro muore dopo di aver governato qual Re di Macedonia : i suoi figli si contendoco la successione. Uco 3014 di loro chiama io suo ujuto Demetrio che l'uocide, e Liamaco. si fa proclamare Re; ma private poi del treco da Pirro o da Lisimaco muore per doloro, e per dissolutesse.

Vioto Lisimaco, ed nooso in una battaglia contro Soleuco, Inscia la Tracia, e la Macadoois ju balia del viucitore, che giunto uella capitale de' pnovi spoi stati vi 3754 280 è ucciso da Tolomeo Corauno shandito d' Egitto. In es. Cerauno.

so finisce il più grando, e l' altimo de'espitani di Alessandro. La sete di regoo, che strasciosto avea Carauno e tanto delitto, altri gliene fa commettere per appagur la sua ambizione. Arsipoe sua sorella, vedova di Scleuco, etu stata proclamata Regiua ; il perfido Cerauno, inguamadola , la sposa , e poscia l'uccido iosieme co' suoi figli. Li-

berato da ogoi concorrente si fa Re di Tracia, e di Macodonia. 3726 278 Il eielo non gli permetto di godere lungamente il frutto delle sue crudelià. Un innumerevole esercito di Galli comandati io prima do Belgio, ed indi de Breuno entrano io Macedonia. Ceranno acciecato ricusa il soccorso de' Dardsoi , e rigetta le proposisson di pace de' barbari, che manifestaco volor soltante un tributo. Cli af-

fronta con debole etuolo di armati, e muore sutto i lore colpi. Finalmente liberata la Macedonia da questo flegello diviene soccetto di puove guerre tra Antiece successore 300 a di Stleuco, e di Actigono figlio di Demessio, La lotta termina con un tratteto che concede ad Anticco tutto l' Asia , e lascia la Macedonia ad Antigogo, Cerca questi tutti i modi, onde restituire alla Maredonia l'impero della Grecia. Sottopiette le città del Pelapouneso, entra nell' Attion, e s'impossessa di Atene, Crede poter facilmente impossessorsi auchu di Sparta ; ma la famosa

lega deeli Achei attraversa i suoi disegni, fino a tanto

che per le particolari dissenzioni degli stati della Grecia. e soprattutto per le gelosie insorte tra Arato di Sicione, e Cleomene re di Sparta, riesce ad Amigeno di entrare in alleanza cogli Achel. Cleomene gli prende Megalopoli d'assalto, indi ha loogo la celebre battaglia di Solasia, eve la vittoria resta sudecisa: ma finalmento Anticono mercè il valere del Tebano Filonomene vince Cleomene. a' impadronisce di Sporta, e ritorna in Macedonia, ove non vive che tre anni, e fascia per successore il giovaca Fi-

3283 221 lippo soo figlio, che recasi a Corinto e fa allesoza cogli Achei, Filmpo pell'ascendere al tropo da a conoscere la brama d'imitare l'illustre padre di Alessandro, di cui porta il nome. Ambizioso, pronto nell'operare, e prode nelle armi avrebbe forse acquistata cenal fama se la fortuna di Roma non avesse severchiata la sun. Prima di eptrare nel Pelopoppero fa alleanza con molti priocipi dell' Illiria. Quei dell' Acarnania, e di Epiro seguono la parte degli Achei, e del Re di Macedonia.

Filimo IV.

Dorimarco geoerale degli Etoli eutra nell'Epico e lo devasta. Filippo, nenza essere trattenuto da questa diversione, peoetrs in Etolia, s'impadronisco delle città principali, e saccheggia l' Elide. Un favorito di goesto principe chiamato Apelle commette terribili eccessi celle oittà alleate, e si conduce coeli Achei come il più assoluto tiraono. Filippo convinto de delitti di costui ne ordina la merte.

Indi il Re di Macedonia battuti i oemici, ed assodata la sua autorità conchiode la pace cegli Etoli. Una impresa più vasta occupa in questo tempo l'animo dol Re. I Cartaginesi comandati da Annibale eraco entrati in Italia, ed avenne guadagonta la battaglia del Trasimeno. Giudiea l'ilippo favorevole la circostanza per attaccare i Romani, e per fondare la sua grandessa sulla loro rovina. Disfatto pres-

so Apollonia , rivolge il suo forore sopra degli allesti. Indi a qualche tempo favorito dalla sorte, Filippo fa de' progressi nell'Illinia, ed espugna la città d'Isso. I Romani cealtati della fortona, dopo aver ricuperata Sirecusa e Capua . deliberano di rivolgere tutte le forze enutro il Re di Macedonia, Questa sanguinosa lotta divide la Grecia, i Lacedemoni e gli Etoli si dichiarano per Roma; quei della Acamania, e gli Achei seguono la parte di l'ilippo, Questi sostiene altre guerre, preude Scio in Bitinia , trucida una parte degli abitanti, vende il resto , e spiana la città. Dopo l'assedio e la presa di Abido torna in Grecia , ed entra nell' Attica. I Romaoi gli dichiarano la guerra, ed ioviano soccorsi agli Atenesi; queati combattono il Redi Macedowa, ma son disfatti e costretti a ricotrare in cuth.

Obbligato il Re a muovere contro i Romani, ha la peggio, ed è otbligato di vecire ad una conferenza con Ogiorio Flamioto per trattare la pace. L'orgaglio di Filippo, e l'alterezza romana rende impossibile qualunque conciliazione. Rose

Fundmente ha luogo la battacha di Cipocefalo: Filipe Rutario po è interamente battoto, e ai tottopone allo condizios di Cinorefato, ni che piace al senato romano d'imporgli. In aspettazione della conclusione del trattato si fa una tregua di quattro meni. Paga Filippo previseriamente ano talenti, e da in cataggio il suo figlipolo Demetrio,

Filippo più oco regos in Macedonia, Negli ultimi suol gioroi la discordia ch' egli avea disseminato pella Grecia divido la sua famiglia. Perseo il maggiore de' figli suoi concepisce un adia violenta contro il fratello Demetrio, e ne delibera la perdita. Lo accusa falsamente al padre di aver voluto atteotare alla vita di lui in una giostra , la calunnia trionfo. Demetrio scrive al governatore di una provincia per facilitarsi la fuga Sorpresa tale corrispondenza è considerata un delitto. Filippo oppresso dat dispisoeri , indebolito dall' eth e da' disastri, e continuamento aizzato da Perseo condanna Demetrio. Questi perisce, ed il fratello seuza rivali sale ad un soglio ioannguinate, che egli discoora colla sua viltà come lordato lo avea co' suel musfatti

Il nuovo Re di Macedoois inebbristo di orgoglio, si crede atto a rovesciare la potenza romana. Aumeota l'esercito , spedisce emissari , e trava da per tutto alleati. Lomene Re di Pergamo tradisce la soa confidenza, avelandone le jotenzioni a Roma.

Paolo Emilio con un esercito romane atincea Perseo. e da prode generale rompe la falange macedons , la diatrugge totalmente, riporta intera vittoria, e conquista la 3823 Macedonia. Perseo che non sa ne vincere ne morire, è Perso i disfatto raricato di catene, serve di ornamento al tricofo di dell'estolo Rasilio. Paolo Emilio, e termina i suoi giorni nalla cattività.

#### COMINI CELEBRA

| Sec. a. G. ao. a. G. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sec.a. G.ao.a.G. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dal XVI al IX        | 1556 Cerope, 1516 Lelege, 1432 Cadmo, 1333 Lajo,<br>1336 Sinife, 1833 Egeo, 1366 Edippo, 1335 Tenes,<br>1238 Eisecle, 1691 Codro, 1070 Medoste, 814 Garano,<br>Datti ec. 1406 Minot, Orfro, 1370 Anflore, Esculapio<br>907 Omero, Fidooe, 884 Lieurgo, Estodo,                                                                                                                                                                                  |                  | doo<br>Pelopida Epaminonda Timefane.<br>Timeleone. Pocione. 360 Filippo. Parmeniuse<br>Clito. Cassadro. 336 Alexandro il grande.<br>Autparto. Demetrio Falero.                                                                                                                                                                                                     |
| vm{                  | 276 Carebo i vincitiore gimechi olimp. Elato i, efeco i<br>Sparta. Arbibi di Cerinto. Artistedeme red ilivatione di<br>Datti ec. Eomelo di Corinto. Ilito. Cresfonte legia<br>de Meneci. Zeleuro legia. del Lecretti. Archaloso.<br>200 Artistamese. 660 Cipselo. 661 Periandro.<br>Datti ce. Tittae. 631 Dizacone. Terpandro.<br>Artisone. Artope. Estima di Leubo.                                                                            | 14               | Detti ce, Sendonte, Ctain, Apalledore pittore, Timeo di Leeri, Telomeo, Antitene, Zeusi, Archita, Aristipp Pittone, Disore di Sirassus, Issorata, Arsto, Ometierito, Efero, Sprensipp, Aristolite, Protogenee, Eschine, Sonoratae, Demosteneo, Demade, Apelle, Paulifs pittore, Pastistic, Tenfastre, Eferosa, Memodrie, Pastistick, Tenfastre, Eferosa, Memodrie, |
| v1 {                 | 600  50 Printrato, Politrate, Ippis e Ipparco, 513 Armólio e Asitugitone, 525 Demarato, 513 Armólio e Asitugitone, 525 Demarato, 526 de T. Hette, 533 Solone, Arcellas, Saffe, Epimenoide, Autenti, Espas, Sireicon, Anastimaente, Espas, Chebulo, Pittaco, Anastimene, Teogrado, Fercada, Pittagen, 500  500 Millorde, Artitide, Lenoida, Temisteche, 500 Millorde, Artitide, Lenoida, Temisteche, Fassania, Gimen, Puicle, Angasia, Alchiede, | 111              | Zanone. Cranfore. Pirrone.  300  Pirro. Antigono. Demetrio Polioroete. Liginaco. Agde. Filippo. Cleomene re di Sparta. Nabide. Macanida. Filopomene. Arato di Sicione. Critolaco, Dieo.                                                                                                                                                                            |
| . {                  | Coonec Luandro. Teramege. (o) Trailbalo.  Dotti ec. Eschilo, Pindaro. Anassagora. Sufocle. Aristareo. Zeleuco. Eredoto. Empedocle. Euripide. Fidin. Carsino. Eupoli. Aristofase. Socrate. Democrito. Gorgia. Tucidide. Ippocrate Protazera. Lisia. Parraisio. Cebate. Euclide.                                                                                                                                                                  | 11               | Erasistrato medico. Manetone Celebilo.  Dotti ec. Metrodoro. Polibio. Ipparco. Carneade. Aristaton alessandrino.  Dotti ec. Panezio, Diodoro siculo.  Sirabone. Plutarco. Dionigi di Alicaroasso.                                                                                                                                                                  |

# GOVERNO . E LEGGI.

L'Ab, Bartelemi patlando del governo degli antichi freci, oi avverse che non il trovavano presso di condide nazioni, o don esità, che avessero precisamente la stessa forma di governo: songienge che da per tutu coscituazione insilnava verso il dispotismo de' grandi, o verso quello della mobiliudine.

L'Attica fu longamente divisa la 12 castella Indipendenti. Intorno al tempo della guerra di Troja Teseo le rium in un sol corpo di popolo, e formo mu specie di repubblica . di coi Ateno era la capitale. Egli distribui i cutadini to tre classi , nobili , agricultori , ed artigiami. Quella de' nobili , assas meno delle altre numerosa , la uguagliava o pur le superava in potore, perchè avea in mano tutte lo dignish. Questa forma di governo si mautenne sico a Codra. Gli Ateniesi più che alcun altro popolo della Grecia anciavano alla indipendenza. Una contesa sopraggiunta Ira i doc figli di questo Re fece abolire la regia potestà. Giove solo fe dichiarate re di Ateon. Il governo fu affidate a' magistrati che chiamavansi Araonti. Questa carica perpetua ed creditaria dopo lo spazio di tro secoli fu ridotta alla dorata prima di 10 anni e poi di un solo, o furono errati nove Arcosti, affinchà dessero meno embra , dividendosi fra loro l'autorità. Il prime tra i nove chiamavasi propriamente l' Arconte. e cel ano nome veniva acunate l'anno corente.

Prima di Dracone Atene ancor non avea leggi : quindi i magistrati si regolavano ne' loro giudizi arbitrariamente. A' teorni di Solone il potere supremo fu rimosso tra le mael del popolo, e foroco le magistrature effidate a'membri priocipali dello stato. Sebbene i cittadini doviziosi o di una diacreta fortuna formamoro tre classi, e i poven una sola ; gli ultimi più numerosi provoccusi per le disposizioni del legislatore arbitri degli affari più rilevanti. Nelle pubbliche assemblee generali e particolari ciascuno chhe dritto di soffragio intorno la pace, la guerra, l'amministrasione pubblica, ed ogni altra cosa direttamento spettante alla patria. Gli nomini dell'otà di 50 anni erano i primi a dare il voto in tale assemblea. Totte le magistrature ammicistrative crano annuali, aleune oligibili, altre tirate a sorte. I giudici orano presi indistintamenta ed a sorte in tatte le classi de' oittadini.

Tali divisamenti continizano un gerenze democratico.

L'Arcappa composte di comità i pia rispettabili fa
testricato di vegliare il mantenimento dello loggi, etra pago avea il divisi di contro, a l'irrectitara nopa i magintati, e-toper i prateolori. Si appaliarano all'Arcappa,
tintati, e-toper i prateolori. Si appaliarano all'Arcappa
conderre contamentoria di autorità i principi della cocittazione, ed i prateolori alla regolo della marzia. Gli
Arcosti nel succió della line catara di erraco depor na arrare

Sparia formava ona repubblica aristocratica, che utiva i vantaggi della monarchia, dell'aristocrasia u della democrasia. Si pensò che la crazzione di un seonto fornito di grande autorità potrebbe temperare la potenza del Ru, u terrebbe a freco la turboleuxa del popolo, le cui passiono procipitavano lo siato nell'anarchia. La durata delle sue sittuanoni ne provò la avienta.

I don Re tolli da doe rami della essa degli Eraclidi; continanzono ad compare il trono. Usivano essa aggii o- usori della dignità reale quelli del gran ascerdozio. Camandavano gli esercici e precedevono al anato. I senatori ri oraso in somere di 30, contando i due principi, and era no cominati a vita. Tutte le leggi e tutti i decessi vonirano estaminati, discusti e proponi dal senato. Il popolo approvava, o rigettava la una propoliticoni senas

partel i disactore e medidiare.
Altri ciaque magistra i detti Eric, scelli dal popolo per impetire a ile ed al seasio di accedere la propria natorità di chi delli controllarenia, arcensi dificio di desione.
E impiginare i testicio i in controllarenia morte. Pateraso menera in cui l'organizament i testicio i incoltannii amorte. Pateraso menera in cui l'orasello consolitate il proposen al tresso.
Ericolo e Samofoste attributerono a Lourge al cera-isone degli Erici, Arintotice Patatros discono altri con controli chi fossa une per prosone Terposopo, che fatti un lo dece mai risport a morti con de l'accessi anche degli Erici, altri coltano altri con la controli con degli Erici, altri coltano altri con la controli con degli Erici, altri coltano di controli coltano degli Erici, altri coltano di controli coltano degli Erici, altri coltano degli erici, al

Il governo di Tebe era vario i auos sopremi magistrati chiamavanosi Beotaschi , ed erasio nel tempo istesso ospa della lega Beotsea.

## GOVERNO, E LEGGI.

Quello di Corinto dapprima fe mocarchico. I magistrati di questa repubblica, detti Pritani, eraco eletti dagli anniani, e sociti fra lero ogni anno.

Il governo della Macedonia fu contactemente monarchico.

LEGG:
Interno alle leggi sanniamo, che quelle di Solone furono

Interno alle leggi sappiamo, che quelle di Solone furono prese pur modello dagli eltri popoli, ed adottete dalla maggior parte delle città greche.

Descent virtuese Arcente parve il prime degno del gioricas ministre di legislacce di Atena; me qgi caderia necessa di servente, attala pena espitali per della rica della rica della rica della respecta della rica di servente di servente della rica gli sembrano le morte, e che altra pomissiona parte rittevar per il più gravi. Valle persiono pante e coasi inanissise che arcente consulmente ammittato un usmo. L'accordis nocierira il hande con successiva della segue, pictone disease gli vittili, il directito del segue, pictone disease gli vittili, il directito della segue, pictone disease gli vittili, il directito della segue, pictone disease gli vittili, il directi

sere da se medesime per essere impraticabili.

Solone obbe la gloria di procacciarsi la fiduoia di tut17 partiti el issere scelto per legislatore di Atese. Il popolo
volca fario anche re; egli si contentò di socettare si goverso della repubblica, e rifato lo scettro.

Solose aves conscisio che nelle pubbliche turbolense un piccolo numero di malvaje e di fatoni profitano con sudocia, per dominuro, dell'inazione della genta dabbene. Onde evitare questo incanvaniente, decreti delle pene gravi contro colore che in un tempo di rivoluzione non si dichiarazione nayttamenta per uno de' due partili. Questa legge per lungo tempo ammerata, ma di roro e-seguita, forsarsi le vrith al corragio.

seguita, lorsava sa virtu al coraggio.

Un'altra legge condennava e morte qualunque eittadino, che teodosse alla usurpazione del potere aupremo, non che i suoi faotori.

Tale ere lo spirito delle sun toggi generali. Quelle obe concernerano i particolari, counteleavano il cittadino, sella sun persona, come parte dello stato, nelle sas obbligazioni, come membro di una famiglia, che appartivos alle stato, i pulla suo condotta, come uno che fa patto di non socrete, la cui forra dev'essere costituita da'contumi. Una suassima di Solane ere, che non vi sterbbe ingiustiais, se ogni cittodico considerante, come tua personale, qualunque ingiunto fatta ad altro cittodico. Solo legge, velende proteggere i deboli ed i povers couver i pottoni ed i rioch, permattere od ensi imponenya eggi stenieso l'attaccare e perseguitare in giuntini educaque avense insultato un fancisillo, una douna; un una oue avense insultato un fancisillo, una douna; un una

libere ed acche une seblave.

Non poteva eleuso impegnare la proprie libertà per dobiti, ne dispere di quella de' suei figli. Poteve però il cittadino veodere la figlia e la sorella, nel caso che

si fosse discocrata.

Il soicida era mutilato ed infamato. La legge era mu-

ta sul parricidio, giudicacdolo Soloce impossibile. Le calucnia ere seggotia e gravi pene. Poteve ognuno errestaro un nomo accessandolo di furto 1 me se non po-

teve provaclo, pagava uso forte amusoida. La patria con assendo composte ahe di famiglie, veglia-La patria con assendo composte ahe di famiglie, vegliava la legge alla lero conservazione. Il seo capo desvera suppre essere representato da na figlia legitimo o aduttivo. Nel cano di morte sensa posterità, si obbligava giuridicamente uso degli erede a prendere il unume del mosto, ed a perpettare la na famiglia. Il più prossimo Durante di una figlia noica svera dirito di spossila.

Solone, per evitare le concentratione de beni territoriali, avez limitato gli acquisti permessi e particolari. Niuso poteva vondere le sue terre fuori del caso di una grau paccessith.

Ad instraince delle loggi egiziane, egui particolate venne costretto a reufer costo all'Arcopage de suo everi, e de suo mezzi diverer. L'esto era posito cell'infamia. La legge regolava l'educazione de fanciolli, gli studi delle scuule e gli servicii del cinnasio.

Si allevavaco a pobbliche apose i figli do cittadiol morti sal campo d'onore. I grandi servigi renduti alle stato orano ricompensati eco curone. I vili eraco puniti

con un giudisio, che li dichiarava infami.

Ogni nome di cattivi conumi are escluse dalle pubbliche funzioni e dalle assemblee del popole.

bliche Eunzioni e dalle assemblee del popolo. Il figlio deveva mantenera il patra nella vacchiaje; masse era note da una cortigiana veniva dispensato da questo dovere.

### GOVERNO, E LEGGI

Si poniva di morte ogoi magiatrato che fosse comparan abbrisco in pubblice

La legislazione politica di Solone oco prevenno le rivolusioni: le passioni del popole furano più forti della sua raginor. I magistrati ed il popolo ateoiese giurareno di osservare queste leggi per an secolo. Farogo iscritte sopra rotali,

che as affire to a' pubblici edifici. La costituzione di Sparia era più saggia a più solida di tutte quelle ch'esintevaco in Grecia; era , per coa dire, un trattato fatto tra le patrioni che turbano il sipose degli stati, poichò assicurava lo apiendore del trono, e la libertà del popolo, teseperandole colla saviezza e colla potenza di on scuato.

Uos istiturioes, atta a conservare sì longamente l'equilibrin tra tetti i poteri, era certamente l'opera di ue grande ingeguo ; ma oio cha sembrar deve aocor più meraviglioso è l'ardire, col quale Liourga imprese di chiamere i costumi in sjoto, ed a sostegno delle sue legge. Le sue idee superiori alle ordinarie viste della polifica, aveano per oggetto di foodare la forza dello stato

sulla virtà ; eppura molta della sua leggi sona evidentemeete contrarin a' principi della ginstizia, ed alle massime di una sona morale. Per tegliere nella sua repubblica le due più comuni

sorgesti delle corrusione, la povertà e la ricchessa, egli mise, per con dire, t beni in comonione, ed egualmente divise tutte le terre che distribui in Squila parti : q mila forono date a' cittadini di Sparta , e 30mila agli abitanti della campagna.

·Volendo pure stabilire la medesima egoaglianza nelle proprietà mobiliari , a haudire ogui specie di lusso, aboh le mouste di ore e di argento , o ne oreò una di ferro , sì pesante e di sì basso valore , che faces mestieri di una carretta con due buoi per portare una somma di

Questo regulamnoto potes dispensarlo dal cacciare dalla sus città le maosfattore di lusso, e le arti frivole ; eppore egli le mandò in baedo con un formale editto, per allontacare tuttociò che potesse ammollire i costumi. Lo stesso amore della povertà e della eguaglianza gli lece prescrivere i pranzi pubblici. Tutti i cittadigi mangiavano insieme; il loro alimente era regolate dalla legge, ed ara proibito ad ogni cittadino di pransare privalamente ie propria casa.

Si conducevano anche i facciulli a que' pranzi , perchè si avvessanero alla temperanza, e i istraissero ascoltando discorsi gravi. Entrando sella sala un vecchio dioeva lore , additanda la porta : Di la non esce cos' alcana di quanto si dice qui dentro.

I bambini nati appena venivano visitati dagli anziani della rispettive triba i il fencinile ritrovato debulo era condounato a perire : legge innmana contraria alla ragione p alla natura A sette anni i fone-ulli si starcavano dalla madre; erano distribuiti in classi; si radeva Lico il capo, camminavano a predi nudi i si accostumavano all'intemperie delle stagioni. Di dodici auni itoporaveno le leggi, as uddestraveno alla lotta . a maneggiar la spada , ad iscagliare il gravellotin, ed a combattere fra loro. Per unvezzarli all'astusia della guerra , si permettuva ad essi di robare le frutta : questi furti non eveno puniti che allora quando si lasecavano sorprendera. Alla fessa di Disca veorvaco battuti con verghe, per curcitarli mella

pozienza e cel coraccio. L'edecatione delle donne can un mone severe de quella degli nomini. Si esercitavano esse alla lutta, alla corse, ed anche a lanciere il giavellotto, e si presentavano nude sall' arena. Tele exanta che offendeva la modestis, al opponeva più tosto ell'amora che al visio. Volava Licurgo che le doque spartane fossero più nittedine che madri, e spose. Gol promovere il coraggio indurò

il loro cupre. Questi revolumenti facera de Lanedempui un popolo particolare che si rendà ammirabila s'auci secoli ed alla posterith Lacedemene era ue tempie dedicata alla gioria ed alla iodipendenza, da cui i sacerdoti fanatici avevano shandite le arti, le lattere, l'amore, l'agio, i piaceri , e parsino i più dolei vinenti che uniscono le famiglie. Tette le levri di Licerge avvigacco ali nomici con tante estece, e merch la pubblica educacione s'impressero cost profoodamente negli animi, che non si diede a Sparta per melti secoli alonea sedicione di popo-

le , alcuna privata violenza , alcuna usurpazione di autorità.

# ARTI . E SCIENZE.

ASSICULTURA , COMMERCIO.

I Greci, aequistaodo cognistoni, compresero tasto totti I vantaggi dell'agricoltura, per la quale avean eglioo dato a divedere tanta avversione, allorché gustavaou appeon i primi frutti della società. Plinio di susicura esser gionta gorst atte a lal perfesiono presso Greci, obe sui grano

di framento non di rado produceva cento apiglie lo Beoria.
Essendo il audio dell' Attica infrattono , tranno per gil Biri, che gli Atterica: coltvavamo dilignotemento, essi supphrono alla mancausa di biade colle loro colonic. Bizzozio, eccondo Depostene, il provvedeva di 440 mila madoni di

grano anonsimente. Il mediano calcolavasi sei mergia del peso di vanti libbre incirca per oggi meggio. Dalla spedizione di Serse in pos Aieus era dedita al commerco. La massa glicos avea aperti i oanali; ma era il medesimo assai limitato. Sessonate tel suo trattato

delle rendite esoria gli Atemesi a non trasandar con alcona, onde rendarlo florido, e proteggento. ancanterratura. scultura. parruras.

Pericle prousses in Atrus lo brille arti. Proregarioso case qel cono al dise reoli a produre eccellenti lareni. Eraso l'archistura que' apprehi messimienti, le vai menere le mai rigiliare son sirceptino che una catalen meraregla. I tra ordini di greca architestrar, il Dorico, il Junico ol Ceristia si manuesgono tattora consu una regola immatabile. L'ordice totcano la se ritireo una regola immatabile. L'ordice totcano la se ritireo una cell certaini, e penno prefetta.

Prima di Pericte la scoltora con avea quasi prodotte est alcuna se nun informe. Le atato de Groci, como quella degli Egitiani, aveano la braccia pensoloni luogo il octpo, le gambe e i piedi l'uno centro dell'altro aerna groto, senna atreggiamento, senna eleganas. Fichia ateniries perfesionò questa ball'arte, perchò accopniava moltu organizo de un talento superiore.

Mirone di Atroe, Pelicleto e Luippo di Sicione, Prassitole, Scopa di Jara furono parimente scultori celebratassimi. Più di Guo opare si annoversano di Lisppo. Noe permettava Alessandro ad alcun altro il fate la statua di sò, crecome amo permettera il dipingario cha al scol Apalla.

Tra i celebri pittori basta il nominar Polignote, che il consiglio degli Actizioni ringrazio con un decreto di aver gratuitamente dipinta la guerra trojana in un portico di Atene. e che in virtò dello atesso decreto esser davca spessio dovunque passasso; Apollodoro, che inventò la magia doi chiaroscuro, o prima del quale secoudo Plinio alcun quadro atto non era a fermare il goardo degli spettatori ; Zcuvi che melte arricchitosi denava lo mo opere, perchè dicea egli orgoglicamente non esservi ero sufficiente a pagasle; Parcasio, che da Zenti, come dicesi, ricocobbesi vinto per casere state tratto in errore da una certina da lui dipinta : Pamfilo, else il primo fu ad accoppiar le scionse alla pittara , e che essueva un annuo talcuto da oiascono de scoi allievi ; Timante , ricomato pel suo quadro d' figenia , in eur ricoperto aves di velo l'inesprimibil dolore di Agamennene : Apeile , discepole di Pamfile , il quale eaponeva le opere suc agli occhi de passeggieri , onde approfittarsi delle loro censure: Protogene rivale di Apelle ec.

Wetter, bestal.

Une delle eeus jin nichtli prens gli nichtle Greg.

Bin mit geligen g

te tout organ semios illustri castate da's pneti. Un giuno delicatio, ona vivace immeginazione; on genio facello e fectosdo procorarano a' Grecci il privilegio di irspere i fatto di elettratora, i maestri edi insidelli di cuili i propio ilcolit. La foro lingua incomparabile 
di di cuili i propio di colit. La foro lingua incomparabile 
che prima di combattore i Persiani annoverava famesi 
poeti. Omero attatiora all'era dello olimpiadi fui il primo da' grandi poeti, a serva a tatti fora fanco di medello.

## ARTI, E SCIENZE.

Reccosta l'Odisses i vieggi di Ulisse dopo la presa di Trojs.
Il soggetto dell'Iliade è la collera di Achille, al funesta a Orcci. Alessandro il graude considerava questi due momi nome il ospo d'opera dello appirito umano.

Cicerose pone Omero nel oumero de' più illustri pitteri; Orazio lo aotepone a' più profocti fitnodi; Quintiliano lo mette al di supra de' più insigni oratori. Il cion di Vegere, il tecero addio di Ettore e di An-

dromaes, il dolore di Prismo, che col pianto esima il decellera di Achille, le preghiere figurate da donne che colle lagrime van mitiganda la vandetta del Siguere degli Dei, e tanto altre ammirabhi finazioni, adoree di ma divina ekoquenta, le cui belletta apprezzat nona iporsono che imperiettamente, meriatono a quest'aomo maravigiinosi libel titolo di principe de' poeti.

Aloes onorò Mittlene sua patra col suo lirico talento.

Appassionato per l'indipendenza, attaccò coo forti satire
il tirapuno di Lesbo. Quintiliano ritrovava qualche rassomislianza fra lo stile di lai . e quello di Omero.

Fioriva Sallo nel medesimo luego e nello atesso tempo: l'amore avegliò il suo isegno, e cagiouò le sus sveture. Perta alcono non seppo meglio di lei dipiogere la passione; l'eccesso della sua ne oscurò la gloria. Tenni, contemporaneo di Solone, i oventò la tracedia.

I suo attori ambulanti e caotambanchi piacquere col raccento di croiche geste, interrotte da' cori cantanti. Correado in tal guista la frecie, aparse ovunque il germe, e il gusto di qualle drammatiche finzioni olte diveotarono la passione de' Greci, forcazono i loro costumi, e contributiono alla loro atelbrità.

Si dinime quai egulmente Simonide co' anoi vericlegicie e colla sua filonella. Jerone gli domandava una definizione obe gli facetse conocere l' essense di Dio. Simonide perse un giorno per rispodere, in seguito du, e pei quattro, finalmente un numero infinito, per piovare l' immensità del soggetto proponto alla sua meditaziono.

Vives Annecreone sells 3. olimpiada; egli ora di Teo Vives Annecreone sells 3. olimpiada; egli ora di Teo in Jonis, La sau vitera dedienta si piacere, la valottà fa la un meta o il suo atodio. Camb egli sino quasi al co anoi il vivo, l'amore, cel i piacere. Questo smabolio poeta fu longo tempo l'ornamento della corte di Policerste a Samo, e di quella di l'onareo tranno di Atane. Sofoole, di Atees, da prima si distiuse orgl'impieghi civile militari, edit suo ingegoo tregico lo resolette immortale. Euripide suo rivale, che gli avea dispotata coristemento la palma tragica, morì prima di lui. Sefecto, superiore alla gelozia, comparve nella pubblica assemblea vestico a lutto. Eschito, di Atees, perfessoolà la tragodia che Teso.

aven inventità.
Pindaro, di Tobe, fa il prima poeta lirico i egli è
socora il più famose. Non l'equaglitra alcano in farta,
socora il più famose. Non l'equaglitra alcano in farta,
socora il su in tamosi. Louconosto tweeta nelle feste
della Grecia, il suo talento neovera gli omaggi ordinariamente tributti alla poetna. Al ignochi pobblica di Dello gli
era nata assegnata una sedia dutinita a foggia di tromo
dalla quale incustrara l'assemblace el suoso della sua lira.

Questo grau poeta ebbe un rivale in ona donna tebana, appellata Coriona, che cinque volto gli daputo il premio.

Filosoria.

Mentre che la poesia gautava le meraviglio del cielo

Mentre che la poesia cautava la meraviglio del cielo e della terra, la filosolia e in lazava le engioni. I Greei Giovofi, tra i quali tennero il primo lungo sette ummini decorati del bel titolu di suggi (1), si occuparano a scrivere i principi della politica, le regole della moratle, e gli elementi della fisica.

Taleo, capo della setta jonica, coosiderava l'acqua come il principie noiverable, di cui un Die supreno ed intelligente si era servito per creare tutta le cosa. Taleta astronomo e nastematico finiò il corso dell'ascoo colare, preducas l'eclissi del solo, che accado sotto il regoo di Astrage, e ritoro la maniera di misurare le alterade delle piramidi con un calcolo preportionate tra la supreno della primaridi con un calcolo preportionate tra la

lero ombra, e qu'ella del suo cospo.

Mentre Tales illuminava I a Josis, Pitagora, capa della setta isalica, portà nell'occidente le conoscena, dell'Isalia, e della Perini. Egli insega mirabilmente il vistema dell' universo. Gli usessia sinquiri cossiblero che il sede a immabile, che la terca gira, che lo stelle fini e del della sono dell' universo. Gli usessia sinquiri cossiblero che con considerati della sede a immabile, che la terca gira, che lo stelle fini e della sede della sede della sede con considerati e con considerati della sede della sede con con considerati della sede con con considerati del sede con considerati del sede con considerati del sede con considerati del sede con considerati della sede con considerati del sede con considerati della sede considerati della sede con considerati della sede considerati della sede con considerati della sede con considerati della sede considerati della sede con considerati del

(1) Pittaco, Chilone, Epimonide, Solone, Talete, Anacarsi, Brante

## ARTI, E SCIENZE.

ri, primo frutto di ona fatsa applicazione della geomeiria alla fizica, per secoli si credò vedere os' veni calceli astronomici l'essenza istessa d'Iddio, ed i misteri niò prefondi della patera.

più protondi della natora.

Aussingora sostenne l'immortalità dell'anima, e tutto
cradava sommesso alle leggi di una intelligenza suprama.

Quindi le sphilte umaco prete altra streda, seguendo le tracce di un como appanionato per la vertie; una che disperando di travarla esè ceti. L'andava cercando nel cupor dell'unione, Si shhaodonò lo atudio dell'univara per le morsle. Secrate fu l'autore di questa rivedau cess spritte appende al nuo secolo, memico della sociata delle parole, appende al nuo secolo, memico della sociata delle parole.

e cha escando l'evidenza inversió nea filosofa oscella. Ma l'uome tempo igentarea tempo attifica per logo estra a consecurir de serana. Silosofa de more estra acconsecurir per lungo tempo a ono consecure che serana. Silosofa de more estra del universo. Pingora avea totto piegaso ce' more ri Platore piega totto colinare estra del vertir. Le sur legalitica de silosofa del more morale di vertir. Le nu legalitica del silosofa del mora del per la seguera del sus principal del mora de sun sentimente, a l'escanda del sun servicia del sun forma de sun sentimente, a l'escanda del sun servicia est, a l'escanda de sun sentimente, a l'escanda del sun servicia del s

carattera escritò il coma di divino.
Anistace fa il fondatore de' Ciolo! : collocò la frilcità nella virtà, e la vittà nel disprezao delle riecheaze e
de' godimenti della vits. Diogece suo discepole spinse
corsta massime fico al delirio, e l'indiproteleva per-

tico all'ebblio di tutte le convenienze.
Armonile, il più famoso discepolo di Platoce, fondo
la setta peripatetica. Il sumero e la varietà delle sua opere è tale, che l'attelletto ne rimane abalordito, vice riguardate come la spirito più vatto, e niù solido dell'amichiù.

Zeunne riprodusse la setta cinica sotto il nome di stoica, apoglista de suni vizi, e bella di tutte le sue vintà ; crea è la più ragionevole di tutto le sette precedenti, e le

più capace di mobilitare l'umaoità.

Pirrone ha dato il suo come alla setta de'pirronisti, o socttici , che dubitaveno di tarto , perchè in tutte le cose tro-

vavano delle raginoi da affermere, e delle raginoi da ocgare.

Epicuro ha date il auo nome ella aesta degli Epicurei,
la di cui hase si trova pella dottrios di Damocrito. Esso iusegnava il sistema degli stomi, non credeva che eli

Del si mischiastero negli avvanimenti di questo mondo, o collocava la felicità, o il sonnuo bese nalle volutà. Malti vesamente hanno protes che Epicura abbia voluto parlare della voluttà dell'anima, cioè di quelle dellinose commenziosi che hanno il loro sorrente nalla pratità della

virià, a sono la ricompenta più dolce delle buone azioni. La filosofia specolativa del Greci con predusse che dapuse de crrori. L'amor di solismi, le false settigliezze, l'ortionione e l'expoglie diveceure comoni e totte le sette : quiodi ante obimere. Leste fullie serretunte fino a' giorni nostri.

GLOMETRIA, ATPREDONIA, ELOCASTEIA,
Pitaganis inagengara la gamertina, Amasagara, Platone,
Aristotale ce. ne feacre use. Euclide Alesanedrino la perfesional intona all' seno Boo. a, GC. Anthinede i race inmortale per questa scienna, e, per le macchine inventate
mortale per questa scienna, e, per le macchine inventate
centre i Romani. Quente ingequa prodigissa col nescerosa
dell'identaties scopt' di ferto di ne orafo, che iu una
cereso fatta pel se Jerona varsa famoniciphica altro mecresos fatta pel se Jerona varsa famoniciphica si tro me-

talio nell' ora, di sul dovea susa composta.
L' astronomia fin siterdetta nalla Gracia da Taleta. Pege
egli cenescere il mere del sole, e della lona, l' anno nolare, la cause dell' acclini, e' l'eras misore. Anassimandro suo discepsio inventò la sfora, e la carte geografia.
Che Metros pubblichi à Ateus il sue Enanchicatridae,
oggi chiumate il nassera d' non. Evoluse disceppide di Plamatica atticata della considerata della considerata

sione delle castellasioni, o de' hisent.

Le sursonniche osservationi liminerono Aristotile intoree alla figura, e la graedezza delle terra. Eratostane
fece delle osservationi per misurare la eironosferenza del
globe. Ipparco, ej lui contemperaneo, foce il countersione delle stelle fisse, a seopri il moto lere particolare
interno a' nelle dell' Echitici.

La geografia le Greels non free che l'enti progressi. La navigasiece, ed li commercio ne ampliarono le consecune. Le conquisto di Alessandro, e le spedissioni de suoi successori farono miliasime alla geografia, Sirabone s'empi di Auguste e a posici Tolomeo di molto l'illustraveno, Quest'ulumo si appiricò a determinare le longitudire e la latitodies, unios mescolo vere circurore ad una ricorrana precisione.









Uscendo i Greci delle loro tetre foreste si ragunarono nelle pianure, si dispersoro sopra i fiumi, si raccolsero nelle cuttà.

Allettati dalla belletat degli oggetti che loro offirvano il delizione constated de sui sibilitate, adorarone la cagione creatrice di tanta meravaglio. L'ammirazione a la riconacceas defecto la primi sida di un Dio, o pintosto ne richamarano la samarita necrebana. Attistibile dece una remota trasilione inergorare essere della il Creatri della degli Dei paria sell'universo per vedeta, accoltrate, e i regilata e tatto.

Tale opinione conforme alle potenza pen già alla natura della divicità, corrisponde colla sublime teologia di Orfoo. Questi insegnava che iddio essendo uno, ha ricevuto molti nomi relativi alla varietà degli effetti di cui

è la cagione.

Poucia le favole degli altri poeti manderono in dimentinessan questi dottina semplica sell'uniti di Dio. Nos si à conservato che il seguente passaggio citate da Preclo: Tartorio che è stato e aorè e concensus nesi feccado seno di Giore. Giore è il primo ed altimo, il principio ed il fane; derivane da esso tutti gli esseri.

La greca ismangiarsione volendo attriboire un suima ad opini oggetto, daudo più rettu a 'porti che è stagi, ed al sentimento pinttostochè alla ragiena, popolò la tetrar edi cielo di Det. Altera, come dice l'ababe Bartelemi, si formò qualla filssofia, o pinttosto quella religione pagaca, mescuglio confuso di verità e mansogne, di rispettabili tradicioni e di ridenti finzioni tasterna che laziongi a tesni e rivolta l'azimo, che respira

il pincre, precenistando la virtà. Si divisiarà pore la aura, a le l'avola di Etiodo e di Omero divenerco la religione de Greci. Secondo queste referenza, una posteza infinita, una porta lence, una amore divino che stabilira da per tatto l'armonia tibil l'oute so dil cesa e creè gli Dei cogli pomini. Esi se me disportareso l'impero. La terra mone guarra si cello. I Titasi del contra del porta del porta

La razza immortole moltiplied. Saturno este dal cie-

lo e della terra ebbe tre figli che si divisero l'assiverso.

Giove governò il cielo, Nattuno regon sopre i mari, e
Plutone nell'inferno.

Tutti gli altri Del eteguivano gli ordial di questi; Vulcano presedeva al fonco; Cerere alle messi; Marte alla guerra: Venera inspirava le tenere passioni : Minerva dava la sapienza: Mercurio guidava gli oratori alla tribuna , e le embre nel Tartaro; Temi teneva le bilance della giestizia; Giore lacciava futmini per ispaventere il delitto. Le sue corte, centre dell'eterna loce, era il soggiorno della felicità. Ogni fiome avea la sua divinità, ogni fonte la sua Najade. Banco sormava l'allegria dei vendemmistori ; le Grazie ditfondavano i loto favori su i liuesmenti della bellessa , su gli scritti da' poeti ; Apollo a le Musa riscaldavaca tetti gl'inergni : Vulcano fabbricava armi alla focina : la giovialità stessa era protetta da Mome e dalla follia i i raggi di Diaca rischiaravane dolcementa l'occurità delle notti , ed i refrigeranti papaveri di Morfeo facesno dimeoticare a' mertali i travagli, le fatiche e tutti i dolori, fuorchè il rimereo.

Ricevevano gli uomini dagli Dei tutti i beei, e li accosavano come autori de loro mali. La divioità puniva i

falli colla ereptura

No tate le deiù de Greei eran delle atesar raspe distagerenie see in Dei, di prime, di seconde ci terne ordine qualità di prime orseo al seames di venii, citi Geore, Gioscoa, Riciano, Greer, Mercans, Misarra, Saitra, Giorgi, Giosco, Gioscoa, Riciano, Greer, Mercans, Misarra, Saitra, Ciesta, Pittere, Barco, I'Amera, Chiele, Prosernie, Glip dei accembo coline non aresso posto col cirist, per la maggior parte erans de mortal divinizati come, Pane, Panena, Pitter etc. de dramità del teri celias, chimate ancera Semidei, ripeterano la lovo origne de della della come della

Iniggai originali ci han laciato molte figure della greche devanish. Esco le principali tra quelle più conosciute. Il numero (1) cappres-ma Venero, (2), Ap-llo (3) Gianone, (4) Giove, (5) Nettano, (6) Mercuro, (7) Bacco, (8) Plutone, (9) Miscres, (10) Cibele, (11) Saturno, (23) Espele, (5) Cerror, (14) Mats.

## BELIGIONE

(1) Vesta, (2) Diane, (3) Velceno, (4) l' Amore, (5) Ime.eo, (6) Pane, (7) Flore, (8) il Cantauro Chirone, (6) Ebe, (10) Esculapio, (11) Temi, (12) Orico, (13) Castore, a Pollece.

I Greet crebando gil Dei simili egil consisi errovano per essi usa felicità vinile a quella cie formace l'aggetta delle line brama. Aves il cuela e ferte, e convint i la green de la consiste delle line brama. Aves il cuela e ferte, e convint i la green di pertera. La letta C. Papile con armanta tento e propositione del cuela a differente sul tento i sissono faces la volre dell'Olisapo. Nel mattico l'Aurora pairira le porte del cuela a differente valla terra la frechetta del rari, ed il doppio posimo di Plora Dee del final, el Possono Den de festa. Tebes attenda noi del final, el Possono Den de festa. Tebes attenda noi esta del rari, ed la doppio posimo di Plora Dee del final, el Possono Den de festa. Tebes attenda con esta del final, el Possono Den del final, el Possono Den del festa del final, el Possono Den del final, el Possono Den del final del final

In vaga Iride annunciava alla terra, colle tracce colorite de' suoi passi il rimran della calma, e dalla pace de' ciell. Gli Dei, di continuo presenti, combattavano nel cuore de' mortali, e dirigendo le loro inclinazioni inspirava-

no le virtir ed i visi. Se alcuni li facevano traviare; se altri cercavano di guidarli alla vistà, la Morte e la Parche terminavano quel dibattimento: l'inescrabile falce della prima ; e le crudeli cesoja delle eltre tronazvano gli umani destini. Mercurin allora non proteggeva più il latracinio : Venere più non serrideva alla volutta : il terribile Marta non days più eccitamento alle straci : si eseguivano le leggi di Giove. L' nomo, dono di aver pasaste la Stige nella barea del vecchio Caronto, entrava nel teten impera di Plutone, Minesse, Esen e Radamana to la giudicavano nell'infless bile trabunale dell'informe: Se celi avea fatto bene durante la vita, veniva condota to negli smeni boschetti dell' Eliso, per godere una coa. stante pace di un'eterna primavera . Ira i virtuosi croi . tra le pelle fedeli , tra i Re benefici , tra i poeti celebri : noivi rurovava , senza dispusorri e senza confusione, le dolcreze di un casto imenen . le canfidenze di una tenera emiciaia. la inponenti affezioni, i giuochi, gli esercizi e tutti i piaceri che aveza formata l' occupazio-

ni di sea vits. Ma se egli avea commesso delitti, l'implacabile Nemesi, deiali vendicarica, s'impassessava del suo cuora i le nere l'urie lo battevano en loro fisgelli, lo loceravano ce' loro acrpenti, lo strazcinavano ne' golfi.

dell' Accens, dandelo in preda a più paperatori supplicit. E chiaro che i Gecci edacati dagli Egiziani, credevano l'immotalità dell' anima. Nella loro aphione saltre
saa sel celo, o discendeva cell'inferno per ricavera
o il premio delle suo cirità, a la panismon delle suo colpe.
Pensavaos motti che in capo a certu memore di secola, le ombre bevesaro: l'unda del fiume Obblio a Lete,
che allera rimoraspera salta terra a ripigliare ossova vita.

Tutto era sensuale in quella religione, tanto la precome la ricompesse. Gli Dei stessi provavano le passeoi degli nomini: la discorda li dividera, l'Amore colla sofrecce il ferva, o li condocera saveote a copriri di umana sembanza, per uniri a femmioe mortali.

Giore seduceva Danne, inseguiva Ja, rapus Europa, dava cascimente ad Ercole dal seno della balla Alemena. La gelosia portava Gionona alla vendetta; Vulcame rea traditi da Vecere, che si dava in braccio al dio della guerra; e perisso la casta Diana si lasciava intenerire dal vego Etodimone.

Le goeria della terra si ripetevana ne' cicli. Minerva, Apollo , Marta , e Giova combattevena , gli nui per di-

striugare, gli chiri per silvare Troja.

In 11 mode la religione di Cerci, inconseguiate nel suo sistema, mescava molti fanesta arrox ad un poscol mome ed verità vastaggiore. Esta coincara, ana altra-monta del companio del religio del companio del religio del companio del visione, as premetterà ricompane alla vività, a castiga al delitto, per l'affa faredra le passioni caliprovile divisizava i vaj.

Un cui di distono mo potera dare cho una rilas-

Un culo à difettoi non potere dare che un rialsita morde; ma cibira alla politica gradi mocorsi per profittare della credulli de' popoli, che ventrano occupati con frete, tenuti a beda con miteri, spaventati, o, raccianti dagli corscili e dagli auguri. Nicota era regionevele, tottu mervajigiono; e nazioni ecolohe rationigliavano a tanti funcielli vivaci e creduli, occupati da usvelle, oduonti melle favole, e governati da una relicione postica.











I Greci, secondo Eredeto, fiu da' tempi più remoti comobtero l'uso del lico, che era loro prevenuto da Colco, e dall' Egitto. Essi se ne servirano pel loro abbigliamento, ma s'ignora se qual'epoca incominciaturo a farue uso este gli abiti di laca.

Chismovasi chitos la tunica di Iana che si metteva al di sopre delle altre, ed era come una casacca. Le gecti ricche la pertavaco biseca e talvolta oriasa di porpora. Essi vi aggiungevano delle strisce di diversi colori.

Qualls che "veere chimats meanable ere la più ta sale 2 le protoce di hanco le lore sale 2 le protoce di hanco le lore tatiche che orientamente rese bettor. Chimaveletto del conservatione del conservadata tanica. Validano in Marifacca con le questa specia di vente chians per devani era la più in ono presso i Graciale langhe che disconivezza fino d'estepata, vi al attere. Alcuni pertrasso mi disconivezza di gioreche; questa era l'interviera e il attere cere di di estato, questa era l'interviera e il anduccial del Rumoni. I necesment che representame il Crest con l'Accomita con sa accessi un sessible nes firenes futi che dopo i le lor amama carette menulle nes farenes futi che dopo i le lor amama carette menulle nes farenes futi che dopo i le lor amama di son, a registra el blasa come il clessiri egizzano.

If mantello green differive della tunien jesse departate est corto, e puco ampio; indi fe allunque te allingue to della propieta, fine a Annto che si fone discondere fino o' piedi. Il diplote es un mantello con federe. L' enabele e anabelente est una specie di mantellente all' un delle donne. La parola stafe copiemera agni gang di sibili di unumi, e di donne.

La cleanife ser un mossible orale che is dishistra qualche valte a lipeto, e più severe supre la spalle dritta. La forma del parladorentum era la stessa che qualti della hismosi pi indiana i sparasi di constitune libera lo pertuvano salta spalla ciusitre. Quello dei gorani isonorcia tidali gasenio della totta in per lumo targo di Ariano, i garratta alli iversome lo protessa i grago di Ariano, i garratta alli iversome lo protessa mas appries di sappaccia o matellatta che covirre la trata ja ottorno, c. le rolla. U resonit gene ramoni

gliava al rioco esod de' sommi sacerdoti Ebrei. La henn ero uno specio di elamida, di cui si seco uso oo' primi tempi. Le doune dappriva erzoo vestite di lans; mi in appresso fecero uso sociae del lune. Le più eleganti orlavano qualche

Leggest in Plinie, che gli ectichi ricamevano de' menogramma, a qualche votta il lore neme in lettere di ore segli abrit. Si racconta che il colobre Zensi comparva ad Olimpia con con materilo in tal guise ricamate.

Tra le autichiù di Eccolino si non trovate delle pitter e appresensation su mercato; sus fina conoscere che le genti del pepide presso i Greei sersano diversi sibit perimente delle petite perimente all'ame estano larghe tratta pattere per perimetta. Altrese estano larghe tratta pattere per perimetta. Altrese estano larghe tratta perimetta del perimet

Le sigure ( t 2 3 4 e 5 ) ricavate delle pitture di Ercolano, e dell'opera del Montfancco deces una idea del vostume de' Greci.

VAL: SUPPLICATIVEL, NO ASSESS.

(6 7 e 12) rappresentes ovari, e parace. (8 e g) orecchiui (10) indica no brecnisetto (11) on anollo, ed an esggello, (13) no cibanajo, (14) no snochio, (15) una corona, (16) on disdema, (17) un mocale, travalente maticals.

I principali e più compui eraco ( 18 20 e 22 ) le lira diversamente contrutta ( 19 e 21 ) i fisoti (23) il timpoco (24) le tronsbetta (25) i combali (26) il tregonio-

#### MEDAGLIE, TEATRO, SEPOLCRO, E TEMPII.

La Grecia, dono di aver godute per qualche tempo di una prosperità, che somento la sua potenza, fu in preda a delle dissenzioni che diedero un' attività sarpreodepte a tutti gli spiriti. Moltiplicaronsi cel suo acno la guerre o lo vittorie , le ricchesse ed il fasto , gli artisti ed i monumenti. Le feste divennero più brillanti, gli spettacoli più comuoi. Sorsero magnifici edifiej, e tra questi vastissimi tentri , tempi suntuosi oronti d'insigni nitture, tombe sorprendenti. I circondatii di Delto e di Olimpia furono coperti di statne. Al monomo successo la nietà, o niuttesto la vanità cazionale pagava un tributo all' industria . cecitata d' altroode da uoa istituzione che infiniva sommemente al vantaggio delle arti. Bisogoava decerers one pierra, un edificio pubblica, diversi artisti trattavano le stesso soggetto : essi espocevaco le loro npare , o i loro disegui : la preferenza veniva accordata a colui che riuniva il maggior oumeto di sutfragi.

Le città della Grecia, le quali non aveano conosciuta che la rivalità, delle armi, conobbero anche quella de talenti, e la maggior parte presero ne auvo a spetto seguendo l'esempio di Atene cho le sorpanò tutte in magnificenza.

Le medaglie greche (1 a 3 e d) ricavate dal visagio del gierono Auscardi danou un ideo di questo genere di monsmenti. La prima di Guido rappresenta la orlebre Venere di Prastitele. Le seconde di Samo radocia il tempio, c. la statua di Giusono, Nella terra di Aresolia si vede il dio Pase sisio sul monte tollimpo, il di ono some è indinate dalle lettere OAYM. L'altima di Arene rappresenta la giotta di Pane, la scalinata che coedeneva alla citololella, ed

alcuni mocumenti consacrati a Minerva.

In quanto il valore delle monete greche la dramma
che era la più commne degli Atroiesi, corrispondeva a
18 soldi di Francia, e gli eruditi ad essa zapportano il
valore delle altre più conoccute. Premesta quetta equivalores il talecto valeva Gono dramme; la mina 100 ja
tetradramma d, e la dramma si divideva in sei oboli.

TEATRO.

Il testre di Atene (5) come gli altri dell' antichità non era coverta, e per la soa vastità poteva contecere 3o mila persone. Esso dapprima era costrutto in legno, ma

essendo crollato in una rappresentanza, fa riedificato in pietra quello che esiste ancora all'augolo Sud Est della cittadella. Il prosecujo dividevasi in due parti , nella più alta recitavano gli atteri, nella più bassa comunomente vi si metteva il coro. Quest' altima era innaleata to piedi al di sopra del piaco del recisto, da dove vi si peteva montare. Durante la rappresentazione non ara permesso ad alcuos di restere pol mentovato piano i l'esperienza avea dimostrato che se con era assolutamente voto . le voul si facevaco meno sentire. Vitruvio rapporte che sotto i gradini, ove sedevano gli spettatori, in alcone celle socchiuse , gli architetti greci vi aveano messi de' vaai di bronzo destiosti a ricevere nella loro cavità i aucni cho veninano dalla scena, per reoderli forti, chiari, ed armoniosi. Questi vasi mootati alla quarta alla quinta e all'ottava l'una dall'altra aveana l'istessa proporgione che tra loro aveano le corde della lira che aosteneva la voce , ma l'effetto non era lo stesso,

La tomba greca (7) è ricavata dell'opera che M. Matois ha pubblicata sopra le rovino di Pompei.

La storia ricorda con ammirazione quello dedicate a Miperva col nome di Partenone (6) eretto in Atene sotto l'amministrazione di Pericle, Esso era situato cel mezzo della cittadella . e costrutto in marmo bianco . tratto delle cave del monte Peotalico, Veoiva circondato da un portico formato di colonno di ordine Dorico scannellate , ed avea 100 piedi di largherra, 230 di longherra, e 20 di alterra. Secondo Pausania il frontone acteriore rappresentava la passita di Minerva. Nel contuccio ecavi la sua statua di oro e di avorio alta 26 piedi, opera del celebre Fidia. La Dea veniva rappresentata all'impiedi col casco converta dell'egida, con laocia in ona mano, e pell'altra ana Vittoria alata alta cinque piedi a messa. Tucidide dice , che l' ore impiesate in questa statua era del valore di 40 taleuti. Il disegno di questo tempio è prese dell' opera di Stuart sopra le antichità di Atene. (8) Presenta nu altre tempio parimente di ordine Dorico e sacro a Minerva. Esso era costrutto sul capo Sunio , ove Pistone si ripaiva co' suoi discepoli.



I citation nui per dificulter la patria devecoo estrana indicata. e Panno della patria, e lo ciunolo della gloria ficenno naturalmente degli eroi. Uno apartaco marciava alla hattiglia degli neo di fondi "oli Copiona", o i vecchi vegliavano alla contedio della cita, a cen più cita La "guera e la rattempera e aliquanto l'austicci di quel popolo, ali cun tutte le inituationi avenno perfinopo la guera. Lorgo aven torona o sectuo di ovenita la la eggietto di placero. Quanto agli Atmonio, dall' chi la conseguetto di placero. Peranto agli Atmonio, dall' chi la conseguetto di placero. Peranto agli Atmonio, dall' chi la conseguetto di placero. Peranto agli atmonio per la con-

PANTERIA. L'infanteria formava la principal forza delle armate greche; ossa era composta di tre sorte di truppe; gli opliti , gli prili , od i pritasti. I primi che eraco pesantemente armati venivano così detti a causa del loro lungo, e pesante scudo ( opton); aveano di più il casco, la corazza, e la gmes, che covriva il davanti delle loro gambe ; tali armi erano di metallo. Questa truppa formava l'avanguardia, e combatteva colla picca, o la sarissa, e la aciabla. I Greci si servirono di picche a due punte nel tempo di Senofoote; ma le abelirone perchè incomode e fragili. Gli psili secondo l'espressione di alcuni aptichi erano pudi , ciò che significa , pon aver eglipo altre armi, che quelle missive, cioè giavellotti , freece , e fionde per gittar pietre. Essi comiociavano il combattimento, ed indi si ritiravaco dierre le truppe pesautemente armate, da dove tiravano sonra il comico. Il peltasts o peltifer erano con chiamati a caosa dei loro scudi, i quali erano simili a quelli delle Amazoni, eioè incavati , e non toudi. Eraco armati più leggiermonte che gli apliti, ed il loro giavellotto era più picculo, ma più pesante : portavano il casco , la corazza , ed i bottini. Sovento la corazza era di cuoio conciato come quella di diverse truppe groche. Questa truppa formava la seconda linea cogli argili , i quali eveano delle corte piccho , e combattevano to falanze, or cogli oplitt, or cogli ptili. Gli Argiraspidi erano de' peltasti, i di cui scudi erano di oro o di serroto. Gli semati alla leggiera una nontavano armi difonsive, e non combattevano che da luqgi a colpi di pietre, di dardi, e di giavellotti, e formavano la retroguardia. Gli aenetipoi erano de' fantaccini mischiati colla cavalleria.

I Greci non obbero avalleria, che circa 500 anni avanti G. C. Ne'primi tompi, i orocce di cavalleria, aveno della ri. No' irunji meno ci moto, che ci cavalleria, aveno della ri. No' irunji meno ci moto, ci ma morno questi carri di Islei. Era più terribilo il loro apprecebia che ono era perisolem di continuo di moto. Abesando teregno à Maccolo di roto-ficiale di moto. Abesando teregno à Maccolo di roto, chelao, na fecera un eggetto di rita, appendo la file a misra che ne comparis y suschiedano.

I Greci versus tre spesse di cavaluri, come tre spesse di fattacent. I cuisfordet, i transfuli e, gli somici e di fattacent. I cuisfordet, i transfuli e gli somici e con e consultati di spessa di pecce e rat fire per o, di corro o avraso concar delle arcesse di maglio, di fatto, de braccondetti, o del conceidi. I lato futi barti di fatta di controli con e con e con e consultati e con e c

La cavalleria chiamata tarrazina, nome pere de Tarentini sosi evenerori, combatres dapprenso e da langi i formava ordioni monte la rerogandia, lansira, il garcellotta, e dioi carrarea colidi lancia, a la pada, Dicili contacti di carratta coli lancia, a la pada, Di-Gli contadità formavano la cavalleria leggera; quatierano degli sicori a cavallo, ne litravano per socellenta le loro frecce, faggesdo, o da langi; quotche vida formavana la vaspogaria codi finatoria leggera, a montare a excello, qui lo praticevano palando; qualter votta il cavallo era addestrato a curraria per ajature

Delle pelli di bessie cel pela servivano di sella, e gualdrappa. Omero, ed Appiaco ei fan consecure, ebs i Greci ferravano i loro cavalli. Ma ciò non vicco indicada aleno mocamonto. L'mso delle selle noo fu coocciato, othe veno il V. ascolo, e verso il tempo unedasimo s'incomincié à for use di staffe; abbesché fossero cocosonate e tempi di Neroue.

L'abite militare de Grei poce differire da quelle dei Renaes. La lore reute era un pore comodé, e la chiadrone cas moutas, Quelle del Renaes. La lore reute era un pore comodé, e la chiadrone con sus moutas, Quelle dell'armans di Cure l'avenne hosta, e portavane on apesse di vente di cure destitat al colory, e che covirta suor parce delle concessione della compania della concessione della considera della compania della concessione della considera del

Omere ch an idea enta della sempleità dell'armate a della enta della sempleità dell'armate a della enta di guerrieri un'emperence in Parist, duce egla, perse i suni benieri, la sua convasa, cinne da sensa pudia, pune il son geruda e forte sende toppa de un pennecchia e, perse finalmente una latera a della compositata della compositata della compositata della compositata della contra della con

lifer-te arentese lece gli acadi più let vi e più leggieri, e le apade, e le picche più longhe; fece lavorare corazzo di lino macevate in areo, metcolato di sale, dhe ciano, dicesi, nigliori di quelli di fetto.

Gli scudi erano di legno, o di vinco ricoverti di cuojo, evvero di metallo (12 e 13), o pure solumente orlati di metallo.

La parma era un piccelo reudo tendo all'uso de' casiliera, o de' soblosi armati alla leggesea. La geron acela figura di un rombo. La cetra era un nitro scudo leggièro, della figura di ono mezasimu o di un a-microto. Hi giavellotto astamo uno era che una grande freccia. La giavellotto astamo uno era che una grande freccia.

Per lo più la figura di un ariete , di un lope , quella di Nestone , o di un labaro armo le josegne de Gre-

ci. Il generale deva ordinariamente il seguale del combattimento, facendo ristante la son clamida sull'estremità di una pieca.

\_\_\_\_

La pia finnita deputinos della trippe groba: da ricorda la mini di primi d

I Greei prima de tempi di Serse coo obbero vascelli con ponti. I soldati si mettevano per combattere alla popa, ed alla prora. I vascelli di gaerra erano looghi, e quelli mercantili tondi per aumotatre la carica, ma da

principio totti erano lunchi. Le prime triere , o trireme furono asste da i Sami verso la vigesima elimpiade e contrutte da Aminocle Corintio. Dionigi il primo che postò il come di tirauno di Siracusa . inveniò le pentere navi a 5 ordini di remi, ludi a poco se ne contrairone di ca gumero di ordini anche maggio. re. I Greet chiamavano mouners, triere , pentere , exere, entere . concre : i vascelli di a . di a . di a . di 5 . di 6 . di 7 , e di o ordini di remi, Il numero (15) di ona idea delle navi de guerra de' Greci (15) ne la conoscere ena maggior distingione il mode com' era costruita la poppa di esse, e (16) rappresenta l'ancora di coi si servivano, I Greci espalmente che gli Assiri ed i Cartagiuca, poce decoravano l'esteriore delle loro oavi, le quali sovente una aveano altro seguo distintivo che il nome del foro comandante scritto in lettere d'oro sopra la bandiera.

Fine del marta articola.





## STORIA DE TROJANI.

#### INTRODUZIONE



Il genio di Omero ha reso immerata il nemo di uperto pepolo. La nettra della Troude è ultancia consuna colla favela, e gli reni trojeni codi misti cegli Dei centidici, che non è agrevale il disgiungenti. Questo il-hutre poeta che cambi i, pasera di Troja 200 anni che poeta che cambi i, pasera di Troja 200 anni che consulta i per la ma ceduta, propressata in quell'opoca divise di cele con la terra. Gli chi secondo la favida, preserva che alla ped la ve illia, cipita pel speciali pel nel collega di consultata di pel la ve illia, cipita di tatta di revina, a Giove parava salla bilancia i destini di tatta di revina, a Giove parava salla bilancia i destini di tatta.

I combattimenti della terra erano ripetati nel ciclo, e le divinità dell' Olimpo, scendendo se mezzo a' cam-

pi, si esponevamo al ferro de'mortali: tauto viva e brillente era l'immaginazione di questi popoli, lo spirito de' quali sembrava che più non dovesse far progressi, allorche la ragione e la civiltà lore erano ancora nell'infansia.

Medi scrittori pretcriscono la storia del Tecioni per non esporre favole siffatte, e da litri chimeniei racconii. In quanto a noi abbiam oreduto non trasandarla, sulla considerazione chei tre più he topomi che l'omaso instellette abbia prodetto. I l'Iliade, l'Odisses di Omero, e l'Enonde di Vigillio hanco per principale eggetto la rovina di Troja.

Queste colebratissmo avvenimento ebbe lungo l' sono 1184 av. G. C. seguendo la cronologia ordinaria , e l' anno 1200 giusta i marmi di Arandel rittovati a Paro.

#### GEOGRAPIA ISTORICA.

La Troude parse deliniostatione en situate sulla costa dell'Asia naiscer tra la Prapositie ; il mar Egeo, la Misia, e l'Elisapsosto, il monte Ida, taggi conoccione Misia, e l'Elisapsosto, il monte Ida, taggi conoccione Parafe che decle a Venere il propio della beliana. Sone gli amori di Ero, e Leandro che ci fanno conoccera gli amori di Ero, e Leandro che ci fanno conoccera con estette di Sesto, e di Abido, e il versi di Omore incordano i procedi finumi Semanolero, e Simonetta, i viaggio-relata estattera di Conoccione con el soni dell'estato della contrata con perfetti estattera di socione con el soni della contrata con perfetti estattera di socione con el soni socione di contrata con perfetti estattera della contrata con el soni della contrata con perfetti estattera della contrata con el soni della contrata con el soni della contrata con el segmento della contrata con el contrata

Lo Troade era una parte della Frigia, e fu celebre per la opulenza, pel coraggio de' suoi guerrieri, e per la sua alleanna col potente impero dell' Assiria.

La situacione dell'antica Troja non riconocceti più mismo vestigio, ma solamente vince additata dalla positione dell'isola di Tanodo dirimpetto alla quale trevavani. Il mene d'Ilto vestiva da lle, a Troja da Tros, due delsos Re. Primm ultimo re de' Trojani fece delle computte, e ditatà nostalinacet i confisi del sosi dominij di marco che givune ad estendere il nos impreo oppra tutti la Frincatta dell'Ada mismos.

Troja dopo di essere stata distrutta da Greci fe riedificata dagli Eoli sotto le stesso nome, e cel ssedesimo luogo. Presentemente scorgafisi non lungi dalla sua ponpioce alcune rovine, che ricordano questa fattosa città.

#### del Mon. Av. G. 24cf6 1506

The Real Property lies

Dardane è il primo re de' Trojani. I principali successori di lui sono Erittonio, Troe, Ile, Laemedonte. Vo-. lando questi abbellire e fortificare la sua capitale ai era servito di un tesoro deposto ne' tempi di Apollo, e di Nettuno. Uoa pestilenza immantinento devasta la Trosde, o i sacerdoti attribuiscoco questo flagello all' empietà del Re. L'oracolo dichiara che Laomedonte con può pacificare gli Dei se non espone sua figlia Esione al furore di un mostro marino.

Ercole della stirpe do' Pelopidi giunge in questo mentre a Troja. Promette di liberare la principessa; ed estermina il mostro. Esione dovca essere il prezzo di questa impresa, Laomedeete gliela ricusa, Infuriato Ercole mette sossopra il paese, rovescia le mura della città . rapisce Esione, o la conduce nel Peloponneso.

Priamo figlio di Laomedoote à pure condotto in Grecia colla serella ; ma ritornato depo qualche tempo riedifica le mura di Troja, governa con saggezza il suo regno ; e le rende il più floride in tutta l'Asia.

2755 1260 Priamo sposa Ecoba figlia del Re di Tracia e sorella di Teaso sacerdotessa di Apollo. Ecuba nell'istante che da alla luce Paride, avea socrate di parterire un titacone cho abbrucerebbe la città di Troia, Priamo apaventato da questo sogno ordina di esporre il figlio sul monte Ida: ma à salvato da alcaoi pastori che lo allevano. lograndito Paride osa ricomparire nelle mura di Troja,

Priamo lo riconosce. La tenerezza supera il timore . e lo accoglie fra le 100 braccia.

Poco tempo dopo Paride si trasferisco in Grecia col disegno di visitare Esione son zia, che Ercole avea data in isposa ad uo priocipe , per nome Telamone.

Il matrimonio di Menelao fratello di Agamennone, re di Micene, con Elena figlia di Tiodaro re di Laconia. richismando in Isparta molti straujeri : Paride vi si reca. La bellezza di Elena lo invaghisce : quella del principo trojano seduce la giovine regina, Paride strascinato dall'amore e dalla brama di vendicare l'ingintia fatta ad Esione , rapisco Elena , e la coeduce a Troia.

Inferiato Menelao implora il soccorso di Agameunone suo fratello, che trova maniera di chiamare a parte del suo risentimento tutti i principi greci, i quali considera - e delle contese de' principi confederati,

no il ratto di una donna , come un insulto fatto dal-L'Asia alla Grecia ; la ruina d'Ilio è stabilita. Se qualche lie è tardo ad impegnarsi in questa impresa sì perigliosa, vi è strascinato dell'eloquenza del vecchio Nestore re di Pilo, dagli artificiasi detti di Ulisse re d'Itaon il più astutu tra i Greci, e soprattutto dell'ardore e dall' esempio di Diomede figlio di Tideo re di Calidone . di Ajace principe di Salamina, di Achille figlio di Peleo principe di Tessalia, o di una mano di giovani guerrieri infiammati dallo zelo di superare la gioria degli eroi di Tebe , a della Colchide:

Tutti questi principi confederati unisceno nel porte di Aulide un esercito di 100mila nomini; eleggoco Agamenneso per loro capitano, e 1200 vascelli li trasportano

sulle spiagga della Troade. Troja oitcondata da terrapieni e da torri , è difesa 2785 1219 da no numeroso esercito. Il femoso Ettore figlio di Prismo, il pio Ecca, Deifobo, Paride ed ue gran enmera. di principi dell' Asia fan resistenza a'primi sforzi do' Gre-

oi , che sono astretti di triocerarsi nel loro accampamento, e di rischiudervi la maggior parte delle loro galure, .. La pispura fre la città di Troia, ed il campo del Greel diviene textre di melti conflitti indecisivi. Le schiere disordinatamente s' incontrano ; si lanciano frecce o giavellotti ; indi si frammischiaco per battersi corpo a corpo, I priocipi ora mootano sopra catro, ora combettono a

piedi , scagliandori reciprocamenta invettive ed influtio. Se qualche capo cade, la mischia diviene fariosa interno ad osso; si adoprano i vincatori a apogliario delle armi, i vioti le ditendoce fine a tacto che la notte separa i combattenti, ma la puova aurora illumina altre battaglie.

Done lunghi ed infruttuosi conflitti, interretti de tregue di comune accordo per sotterrare i morti, e per enorare la memoria di essi coo giuochi fapebri, cuminoia la penuria de' viveri nel campo de' Greci. Una parte dell'armata viene spedita a seccheggisre le isole o coste vicine.

Achille famoso per questa guerra porta da per tutto Il ferro ed il fuoco, e ritorna al campo con immento bottino o con una folla di schiavi ; oggetto dell' avidità

Ricomincia ben presto la guerra con maggior furia. Ulisas e Menelao aveano richiesto Priamo perche restituisse Eleus e concludesse la pace. Il consiglio de' Trojani delibera per l'affermativa i ma il Re , mosao da' pianti di Elena e di Paride , non ascoltando che l'odio autico contre I Pelopidi , rempe ogni trattativa , e cagiona colla sua estinazione la propria ruina o quella della sua patria. L'actificioso Ulisse, geloso di Palamede principe dell' isola di Eubea , proclive alla pace , e stimabile per valore e scienza, fe nascondaro nella tenda di lui una grossa somma di danaro, e giuoge a far creder che Priamo gliel' avesse invista per comprare un tradimente. Irritati i Greci ordinaco la morte di Palamede.

Achille suo amico non potendo salvario, si stacca dai soci crudeli allasti, nè più combatte per essi, L' tanzione di tanto eroe diminuisce la forza de' Greci , ed aumenta quella de' Trojani.

Ettere ce suoi fratelli , molti alleati, come Sarpedonte, Reso, Mennone fauno grande strage de Greci. Finalmente Ettere forzendo i loro trinceramenti incendia l'armata. Tutto appuncia che la vittoria si dischiarasse per Troja ; ma Patroclo , amico di Achille , non potendo più sopportar oltre il trionfo de' suoi nemici , fa avanzare i Tessali , ristabilisce la pugna e mette in fuga i Trojani. Molti valerosi guerrieri periscopo ie questa battaglia. Patroclo , vestito colle armi di Achille, uccide Sarpedon-

te, e perisce egli stesse per mano di Ettore, Inferiate Achille per la morte dell' amico , dimentica il roprio risentimento varso i Greci. Dapo aver ascrificato dodioi prigionieri all'ombra di Patreelo, si precipita nel messo de Trojani per cercare di Ettore : lo combatte l' necide, e strascina il corpo di lui attaccate ad un carre interne alla città di Troja.

Poco tempo dopo una freceia scoccata dalla mano di Paride termina i giorni di Achille I Paride istesso cagione di questa guerra è spento da Filottete , cho avea ereditato le frecce di Ercole.

. I duo eserciti restan privi iu tal guira da loro più famosi guerrieri ; i Trojani maledicono Elena ; i Greci sospirano pel ritorno in patria; la sete di vendetta delude tutti i

voti formati per la pace. Dopo dieci inutili battaglie, i Greci ai usscondono nel ven- 2:05 1200 tre di un immenso cavallo di legno che dovea essere con- Distruzione sacrato a Minerva. Entrati di notte pella città , estermina- di Troja. no i Troiani sorpresi da quest'assalto improviso. Le case, i palazzi, i tempi sono ridotti in cepere, Priamo perisce al piede degli alteri dopo aver veduto scannare i suoi fieli sotto i propri occhi. Ecuba sua moglie, Cassandra sua figlia , Andromaea vedova di Ettore , totte le principene e tutte le donne trojane, cariche di ca-

tene, seguono i vincitori e terminano la vita nella schiavità, Talo è la scieglimento di questa guerra crudele. I Re greci appagano la luro vendatta; ma questo fatal piacere è il termine della loro prosperità, ed il principio delle aventure che li attendopp io patria.

Pochi di loro riveggono i propri tetti. Menesteo re di Atone muoro pell'isola di Mela : Ulissa va errando dieei anni prima di rivodere Itaca; Ajace re de' Locresi porisce colle sua flotta; Idomeneo, Filotteto, Teuero, Dinmede ritroveno il troco occupato da un usurpatore, il talamo ingiuristo, i sudditi ribellati, e vanno in altre contrade per ricercare asilo. Il solo Menelao gode del tristo frutto di questa spedizione, e riconduce la colpevole Elena a Sparta. Enna, con alcuni troinui, corre la costa della Caccia, dela

la Sicilia, dell'Africa; ed approdando finalmente in Ita-

lia, vi fonda una colonia famosa per l' origine de Romani, UOMINI CELEBRI.

1506 Dardano. 1475 Erittonie. 1400 Troc. 1340 Iln. 1285 Laomedoute. 1249 Priamo. 1209 Enea.

Fine del quinto articolo.

#### INTRODUZIONE.

I Fessio son consession rell'antico Tratemento sotto il cossa di Cansurii. Si ha loogo a rendere che Canana lero padre, a figlissolo di Cam co' son sudoici figli populaza assazi di boson resi la Palentia, e vi venisi più bito tegnati fa fisibirica della torre di Babel; come non aneste in sidabico, che quando fasteme giunne in queri parene il Cassaci vi crano de gran tempo stabilità di reti.

Depo che Giosul ebbe fatta la conquista della Palestina, ed ebbe stermioati o discacciati per la maggior parte i Causaci, coloro che restarono nel paese, sono conosciuti presso i profani sotto il nome di Fenici.

Onne on pil di quetto papedo che distribuio di commini industrione di de bidene il nome di ricci in rame. Eredote gli sargua nan remotissima anticità. Secondo lui l'anoica Tivo sarebbe stata fabriceta 2780 onni prima della nascita di G. C. verso l'anno dei mendo 1710, il che sasordamente precoderabbe il diluvio più di doo anni. Gioseffo non la mette che 260 anni vastati di tempio di Salomone, ciclo verso l'anno ani vastati di tempio di Salomone, ciclo verso l'anno

del monde syōo, quai al tempe della terre di Bakel.

I Funici aveza per l'addintro degli assati, del quali
Funici aveza per l'addintro degli assati, del quali
Dener. Diodoro, Méssadro, e molti altri evrano asciba
composti a terro de Penicis. In lisa Sancanistene di Berito, che srecondo Penirio vivra a' tempi di Seminansie, i
rito, che srecondo Penirio vivra a' tempi di Seminansie,
rito, che srecondo Penirio vivra a' tempi di Seminansie,
rito, a la secondo il Calmet de oni seco in pere riavaria
non à (a secondo il Calmet de oni seco in pere riavaria
non bi (a secondo il Calmet de oni seco in pere riavaria
del degli Elevri, o chi aveza sacrificato al Dio d'Irra-

le. soniesto Jie, ovrezo Jehova.
De quanto si do detto teorgeni che I Femicj si debeno sonoverave tra I popoli fassoni dell' satisfalti.
Deno sonoverave tra I popoli fassoni dell' satisfalti.
Generale dell' satisfalti dell' satisfalti dell' satisfalti dell' satisfalti dell' sono conservate dell' satisfalti dell

# GEOGRAFIA ISTORICA.

Il territorio della Fenicia non comprecelors che una stretta lingua di terre tra il mare Mediceranco e la montagne. I Fenicip merch il commercio fendanco molto colonie, rediferenco Cartagine, Citta, e Codice. Tro le città della Fenicia, Laodicea chiannai Latakeb. Tro ce era propriamento solla Pacietto, fed pio contrato con propriamento colonia della contrato della propriamenta colonia della contrato della co

presenta che ruine sepellite sotto l'arena. Sur, miserabile villaggio, addita la sua posizione.

I monti abitati da' Nazareni chiemaesi tettevis Nasari. Diverse città han conservato i vestigi de' lore antichi nomi, tra le altre Berito che chiamasi Berut.

sidone la rivale di Tro, risonata per ati e commercio, à conosciuta presentemente sotto il nome di Seide, abbenchè un luogo vicino conservi quello di Sidone. Non tungi era Sarepta. Sarfaud è nelle sua posizione.

### AVVENIMENTI MEMORABILI.

## SIDONE.

Sidone figlio di Canana oredesi il primo re de' Fzeici. Si trova dopo esse un intervello sion al regos di Totrameste famoso per aver somministrato 330 galere e Serse nella guerra contro i Greci.

A81 Tempo no nuocestore, si ribella s' Persiani Datrio Oco assedna Sidomo. Gli abitanti di questa città non potendo ottonere condizioni farorevolli, si vedendosi abbandonati al oemico, che alcuni traditori avcano introdotti entro le mura, per d'appreziane si ricchiedono utile lorocase colle moglii e figli; vi appiecano il fanco, e si appellizocco sotto le rovico della patria.

3522

Vincitore Dario non conquiste che le ceneri, dalle quali pur trae molte ricchezse in oggetti presioni, ed in metalli fasti. Il Re di Sidone solo era afuggito alle fiamme panta vitta gli è inutilo, perchè molte famiglie Sidone fissazie sa iloro vascelli si ritizono a Tiro e la fortificano.

Si rifishèrico Sidone | ed | mei labinati mestempono une democro un olio conceri l'Perinsia, che norspia al comme un consi conceri l'Erenia, che norspia al comme de l'accessor de l'acc

scettro, e forma culla sua prudenza la felicità del sudditi.
Sidono, come tutta la Fenicia cade sotto il domisso dei
successori di Alessandro.

## TIRO.

Il primo re de' Tiri è Abibal predecessore d' Iram tan-2058 1046 to noto per le see relazioni con Salomone.

Non al sa sulla di certo de ' 7 Re che gli succedano.

805 Fignalisses lore erede non è che troppa celebre per avarsità e crudeltà, uccide son coguato Sicheo per usurpaggi (i teori, ma Didone vedera di questo principa delede l'avisità di lat, trappattardo la mi richezza con malmente sulla contra di Affrica viscona d'Uties, ave fonnalmente sulla contra di Affrica viscona di Uties, ave fon-

da la vinomata celonia di Cartagine.
I Tirii inviduli per la loro opulesso da Ro viciei vege.
gonti toronte esposali al loro assatti, o aostengono in diversi tempi lumphi asseri, ci e quali una dova cioque,
ed una altro tredici soni. Alla fine sotto il regno di uno
de loro principi. Baal, Nibeocordonoser vinee l' ostimata loro resistenza. Non potendo esti difundore più oltre
a mura, ni altruno in mare appre assi, ed abbandona-

I Tri rifabbricano nas nuovo città in na' isola poco lontana, o le danno lo stesso nome, o la fortificeco in modo da renderla quasi incepugashile. Repubblicano à il suovo governo ji capi chianati Soffetti e sono i giudico di Coll' andar del tempo rissovati il vestorità regio. De rante un interregno, gli schivir, che il commarcio avea in gran numero redonati in Tro, occidono i padroni interregno, il schivir, che il commarcio avea in gran numero redonati in Tro, occidono i padroni interregno.

Volcodo poi scepliere un Re, convençoso di sominare ta lore colui, chi i prime nel ignore appresan vedesse di sole, e di nel mede comparirebbei il più faverito dei vitta al un engone, Sertone, gli littirice questo deservo. Il iriconscente pedrono gli dive: sell'istante che tatti gli dici estrevenso domant l'oriente per injune l'appressione del sele, ta syrandi un espediente efficio opportujore si set agrandi all'eccione il lingo della più algius si set agrandi all'eccione il lingo della più al333

## AVVENIMENT

mi raggi. Segue lo schiavo il consiglio, e riesce. Meradel Mon. Av. G. viglisti gli altri schiavi della segacità del compagno, l'obbligano a manifestare la persona cho gli avea suggerito tale espediente. Eeli confens il tutto, e gli schiavi attribuendo agli Dei la salvezza di Stratone lo proclamano Re. A costui succede il figlio, e lo acettro pasas nelle mani de'suoi discendenti : l'ultimo de' quali chismasi Anselmo,

Setto il suo regno Alessandro comparisce incansi a Tiro. 333 I Tiri gli spediscono una ambasciata con doni per esso, o ristori per l'esercito. Vogliono averlo per amico non già per padrone. Avendo dichiarato di voler entrare nella città per offrire un ssorificio n Giove Dio tutelare di Tiro, gli è negato l'ingresso. Altero Alessandro per tante vittorio non sa tollerare un simile affronto, e ri-

solve forzare la piazza coo un assedio. Assedia Risoluta Tiro di non arrendersi , distribuisce le macdi Tiro. chine sopra le mura, e le torri. Arms le gioventù, apre molte officine per attivare i suoi pumerosi artefici.

Da per tetto risponeno preparativi di guerra. E impossibile avvicinarsi alla città per darvi l'assalto; senza fare un argine, che arrivasse dal continente fino ail' isola dov' è edificata. Abbenchè questa impresa presentasse delle difficoltà cho sembrano insuperabili, nulla opò abbatttare , o vinorre la costanza ed intrenidoara di Alessandro. Ms prevedendo che questo assedio sarebbe lungo, crede dover prima tentare un accomodamento. Spedisce aleuni araldi per invitore i Tiri alla pace i questi li necidoce tutti contro il dritto delle genti . e li gittano dall'alto delle mura nel mare. Alessandro sdegnato per sì grave iosulto, si affretta a costruire una diga, e trova nelle rovine dell'antica Tiro situata nel continente de' materiali che gli servono per gittarno le fondamenta. Il mente Libano famoso per i auni cedri , quivi vicino , gli somministra il legnamo nei lavori. A misura che gli assedisati si scostano dal lido . crescono le difficoltà per la maggior profondità del mare, e perchè gli operai sono molestati da' dardi lancisti dall' alto dello mura.

Finelmente la diga incomincia a comparire sopra le acque, e mentre i Tiri fanno quovi sforzi per impedirne il compimento, è rovesciata dallo onde, l'er questo fatale secidente Alessandro è quasi in procinto di abbandonare l' assedio ; ma costante no suoi disegni in poco tempo fa enstruire una ouova diga non scora infinite difficultà. Indi coossendo l'impossibilità di prendere Tiro seoza forze marittime, riunitos delle navi, loveste di notto la città per mare, e per terra, ed ordina l'assalto generale. In questo istante sorge una fiera tempesta che obbliga gli aggressori a ritirarsi sul lido. La città seguita a difendersi con ardore. Alassandro stanco di una così vigorosa resisteora ordina nuovamente l'assalto, il coraggio cresce in properzione del pericolo. I due partiti eguslmente infiammati si battono como leoni. Gli aticti de' Macedoni fanoo crollare le mura. La città è presa done sette meni di assedio. I Tiri disperati forgono pel Tempio implorando il soccorso degli Dei : altri ripchiodendosi nelle loro case preveogono il vincitore con uca morte volentaria. I Macedoni passano a fil di spada due mila nomini. Alessandro fa mettere in croce intorno alla mura doemila Tiri. Le città è smantellata. Sopra le sne rovine Alessaodro edifica una città, che rimane colla Fenicia sotto il dominio de' successori di lui.

## HOMINI CELEBRI.

A.a.G.

Sidone. Temno. 1046 Abibal. 1026 Iram. 805 Pigmatione, 633 Itohal, 600 Baal, Stratone.

# ARTI E SCIENZE

Sappismo questo preziose fossero la drapperie "a le intutto de l'esciti. La lera parpras fa, par con dire, intutto de l'esciti. La lera parpras fa, par con dire, me prozò ma sonchiglici il lusque che ne use gli tince le gola; un colore moraviglico percosa la vista de la cola; in colore moraviglico percosa la vista de la cola della compania della cola della catatti; al trovè il messo di applicarba allo drappere se, o vende caso rischato per l'orsamento de Montrehi.

I Posici fareno savigatori, e consucreianti da un tempo immenuchia. Activada no pares infrattuso lango por immenuchia. Activada no pares infrattuso lango vita in balis del venti e delle onde, per andera activa atri clima raccopiere ciò di che lero sea savura lanea parti erras present deni, chi coi seppere tuta profitato. Non si dalbati, sel al commercio era positarso largamenta sino del primi secoli dopo di disirro i di quali serpore regione progoni in attonomia e in minta atti difficii. Non potorazo egitone aver che gli satri largamenta sino attituta della considera della contra della considera di serio della contra difficii. Non potorazo egitone aver che gli satri familiaria sel ama statila si riratere codi dell'ama sinore, e ana

 vazo.' I agentes che lore abbandera consuiramente Pece tempo depo la gerral Troja, excuto Strabona, 18- en inj avense gja stabilimenti alle coste occidentali da-PAffica. La Scittura parta di repensett viergie che facenno le flotte di Salemono sotto la condutta dei Peniej neulla terral di Oli, o di Itarii (c. di ven in pieta da tragm di Sofila in Etiopia) donde in capo a tra neni ritoravazoa caritali uro v. di reguent, al germate, a di ditte pposi di merconali. Patter di tanti i pipali neli di mandia per sono di refere con altri il lore prefitto.

Non "ha oosa più memorabile della impresa saeguita da Fenici verso i' auno 610 avanti G. Cristo, per appagare la curinità di Nocao re d' Egitto. Questo principa il feco pattire dal mar Rosso con ordine di essteggiare l'Afficae e di entra nel Mediterrance par le colonne di Ercolo, usata lo stretto di Cadico. Nel terso acno celion ai recarnosi nel fictio alla imbocatara del Nile.

SCIENCE. Decsi applicare in parte a' Fenici quanto si sa interno la scienze degli Egiziani. Ad un popolo navigatore a trafficante mancar non potesna cogniziani di geometria, di moccanica , d' aritmetica , di geografia ec. Le acquiataron essi a poco a poco, a non v'ha dubbio che ena pratica molto imperfetta per luro suppliva alla tuoria. Viene loro comunemente attribuita la invenzione della scrittura alfabetica. In somma sembrano eglinn superiori agli Egiziaci per la forza del groio. Schiavi questi dei loro pregiudizi e delle loro maore, si fermarono al termine . ove pareva che ogni cora l'invitagre alla perfesione o alle scuporte : quelli fecero puori sforzi per toccare la meta, e i loro passi furono tutti io certo modo segnati da prosperi oventi. L'avidità del guadagoo vi contribut forse altrettanto, quanto la tempera de loro ingegei.

## RELIGIONE E COSTUME

L'attività del traffico non preservò da ogni saperstizione la Fenicia, benche sembri ch'essa fessevi meno soggetta dell' Egino. Il culto di Venere a Biblide era misto di libertinaggio, ed i sagrificii amoni erano una pratica religiosa. Si adottarono assurda tradizioni in praposito di Adone, chiamato ancora Osir de n Tammus. Quando il fiume Adomde parera tinto di sangue, fenomeno assai naturale , poichè le sua correnti tracvansi dietro talvolta una spescie di creta rossa ; le donne allora amaramente pintigevano la morte dell' Adone di Venere : segnalavano con sagrificii luvebri ed auche non flagellazioni il loro cordegio. Nel di arguente supponendole restituito nel cielo, si radevano il capo, siccome gli Egiziani, che perduto aveano il dio Api. Quelle, che salvar voleano i lore espelli, doveano, per quanto dicesi, prostituirsi, ed applicavasi al tempin il prezzo della dissoluteara. Strane illusioni che ultreggiando la religione degradavaso la nature umane.

I Fenicii adoravano ancora Elagabelo sotto la figura di un cous e Asterte sotto guella di one donce . le eni parte inferiore terminava in code di pesce. Leggiamo in Eusebio che assi sacrificavano altres) de' fanciulli a Cronos , e che risnovavansi egoi anno tali orrendi sagrifiti. Questo popolo originariamente in vece di tempi avea de' hoschi sacri che chindeva con sieni o mura. Menteneva perpetuamente il fuoco sacro sopra gli altari : i sacerdoti danzavano durante il sacrifizio, ed invocavano gli Dei fintante che la vittima fosse consumata. Nelle loro cerimonia si suopava la Giogian Bauto funchen di avorio lungo un palme, e di loso particolare invenzione. Ad onta di tali colpevali follie, nella cosmogonia di Sanconiatone favoloss come tutic quelle che sone parte dell' nmons immagimazione, trovanti alcust rangi vivissimi di luca. Egli ammette un aves teurbroso ed uno spisito, che pone in ordine l'universa (nocuma). Le une ider sonra tatto il timanente nulla hanno di compar cella Bibbia. Non parla

egli nè della cadata dell'uomo, nè pur del dilavio e della dirpersione de popoli. Si è dunque troppo leggiermente affermato ch'agli abbe potizia de' postri libri sacri. Eusebio che he conservato nu frammento dell' opera sua tradotta da Filona, l'occosa ch'esti conduce all'atne ismo. Certi acristori hanno ripetuto la cosa stessa, sostenendo nondimeno che suo intra-limento era di accreditare la idolatrie. Queste due accusazioni sembrano contradittorie : ed è più verisimile che l'autore abbis semplicemente riferite le epinioni tenlogiche del suo passe come credavale egli stessu. Ei parla di un primo nomo a di una prima donna nessi diversi da Adama e da Eva ; attribuisce a' lora discendenti l'invensione delle arti; all' uno di fare il fuoco. all'altra di costruire capanna : e con della caccia . della peses , degl'istrumenti di ferro ec. Pom celi i fondamenti della sua storia su gli scritti di Tannt , che i Grees nominarono Ermete e i Lutini Mercurio. L' nnera sua oggi vien tenuta per antentica ; e fra tante favole ed allegorie scorgosi in essa con piacere la fancialless del mendo. COLTUME ..

Si conosce poco la forma degli abiti da' Fenicj: abbiamo solamente dalle Notti attiche, che la maniche di tati abiti erazo metto lungho. La culsattura delle Fenicie Isaciava il piode scoverto; le dunon del popolo la ligavano con una etamplice correggia. Le sicche l' unavaso di oro, e di gemme. La mitra di esse più o meco presiona, era formata a ggirie di cono, e vi attonovamo un velo.

most, we increase age of come, for increase was not very andergroup on a ferror in many, e con la farter a mille syst-let. Lese certi situil ascierano vedera la cabastra in forme do ostume, che per disturn insilira fino alla polpa della gumba, e d'avenit fine al giuscelho. Tale calastrue est di ine, di esopò, di giusno, di largo, secondo le bror sacolà. Esse pragerazio di non le polpobre; e le larm controlla con la conserva della conserva di conserva la conserva di cons

Fine del sesso articola

## STORIA DE' LIDJ.

## INTRODUZIONE.

I Löj gredevno di dissendore degli Egzinin. Nel leore paese ai videro figurare molti rery dei 'empi fessoli Ercela filiva presso 'ed Oufsle regina di Lisia. Rivesa papasaisle il rimontare all'origina di quenta popola ce considerati di la considerati di la considerati di la La storia talvolta (co. il pressots impraisiti delle vittore la storia talvolta (co. il pressots impraisiti delle vittore propriate seppa i vicini, ed ora riculiuni tel limit i più negoti per le loro disfatta. Invasi nescessivamente dagli della di la considerati di la considerati di la considerati di considerati di la considerati di la considerati di la considerati di considerati di la considerati di la coltifia e di revonore provincia dell'imprero romano. La Lisia pertò ne primi empi il nome di Mennia di Monos ano sorzono, che virazi varno l'asson 1506. Non si asano i suoi successori. In considerati depe di loca di la considera depe di loca di la considera del primi della di la considera di la consociato di l

### GEOGRAFIA ISTORICA.

Il nome di Lidis venne de Lido, uno de' suoi Re. La parte marittima di questa centrada essendo stata cocupata da colonie di Jonj fu chiameta Jonis, la cui capitale, Efeso, fu feedata da un figlio di Codro re di Atene. Essa presentemente uno à che un ammasso di revine i alcum Frigi sempati dal sacco di Troja essendovini rifugriti la chiamerono anche Frigis.

Un gran numero di Lidi essendo passati in Italia fundarono nella Toscana diverse esti.

Tra le città della Lidia, Smirne, che portava il nome di una Amazone lo ha conservato. La città di Focca colonia ateniese formò lu sciame che

chi cuita di recci cononta attendere formo in sejame cue colicio la città di Massiglia, Cuma, o Cimena fia I più potente delle colonie Ecule. Clesomene chiamasi Valta ed Eritres Ecreti, Dirimpetto a Scio l'antica Clio, solo, la cui capitale portuva lu atesso nome, era una colonia Jonia. L' isole di Sauso fia popolata da Carii prima di coserto da Jonia, Quella d'Lexia, famona pei nome di les-

vo, divense deserts. Eins chismani Nicaris. Nella parte interna della Lida, la città di sedi ce la capitala del tentra della Lida, la città di sedi ce la capitala del to da Caco, questi fere della Lidis una provincia della toda Caco, questi fere della Lidis una provincia della pata da Marmara, fa popolisa degli Irenas, che i fine pata da Marmara, fa popolisa degli Irenas, che i fine della quale Autoria della quale Autoria di seguina della quale Autoria di granda della quale Autoria di granda della quale Autoria di granda della quale Autoria di Stadellia. Il Pataloto, la cei conde roto-varia la città di Estedellia. Il Pataloto, la cei conde roto-

Chiannai Catalecaumene, passe intendiate, un vasto territorio che si ottendeva dalla Minia alla Frigia, ed il di cui stole sera vulcanico. Sotto Tibreia az città principali dell' Asia maioree, tra le quali crano Sardi, e Fisadelli fatrono quasi revecciote da un tremosto. Questa ultima: presentemente vien chiamata dagli Ottomani Ala-Shebt, sossia Bellos-cittò.

## AVVENIMENTI.

Auni del Mon. Av.G. 3264 735

Acton. Agene, promipue di Alces figlio di Ercele, è il primo proposito di cergan nella Lisili i l'elime è Gandaule. l'aragiationi questi perdatamente di rasi maglio, e para tandonto incusamente la l'improferia di esperte a principarso. Unito Gige dal luogo secreto, ove al Rei o rara callocato, è vedute dalla regina. Esta son ne fa mentre juna assimata, e al di deviderio di rendetta, o di calprodep assimato chimm se rigire e gli miran la segli dalla commenso. Questi si appigita dil tutime partitu ju della commenso. Questi si appigita dil tutime partitu veccide Candaule; e divice partene del suo talano, e

3:86 del trono.

3:86 Il regno di Gige è dapprima sconvelte da una sedistone eccisata dell'orroro che inspira il suo delitto; ma i
due partiti invere di combattere convengono di deferire
all'oracolo di Delfo. Gige spediuce al tempio ricchi.

magnifici donativi, ed îl Die si dichiara per lui. Gige nou regna che 38 anni.
33.4 (86) Ardi suo figlia gli succede. Sotto il regno di costui i Cimmei; eacciati dagli Setti vengono in Avia z vi commettono grandi stragi, e s' impadroniscono di Sardi. Edi

muore dopo aver reguato 49 anni-

3375 631 Sadatto non nuceasore fi la guerra s' Miesi, e manre prime di aversi sereminat. Non regne che 12 nesi. 619 Il regne di Altante figlio di Sedatte è glorione e dura 570 man. Egli proche le citti di Simmire, e Classomera, e caccia i battari di suoi stati. Il non estrette continua la guerra colla città di Miletto lacconiciata del padre. Areado Aliante loristo en umbasciatore por tratture materna, cursa cattati lo pubblico mattra piendi di revervicia.

ne di avviso ad filitte il quale ingganno di tale ostition, disperando d'imporazsarsi in uso forezza conbene prevista di vistoraglie, iera l'assolito e tratta in prec.

Combatte lungo tempo questo lle cosstre Giasarre eficiale di comparti della consultazione in tai lovo figli.

Trans.

Il mone di Gran anno un mattimorio, tra i lovo figli.

Trans.

La comparti con un mattimorio in tai lovo figli.

Trans.

La comparti con un mattimorio in tai lovo figli.

Trans.

La comparti con un mattimorio in tai lovo figli.

Trans.

La comparti con un mattimorio in tai lovo figli.

Trans.

La comparti con un mattimorio in tai lovo figli.

ni e eli abitanti intenti a banchettare magnificamente :

dell'opolenza. Aggiunge a' suoi stati la Frigia , la Misia, la Paffagonia, la Bitinia, la Pomfilia, e tutte lo provincie de' Cari, de' Joni, de' Dori, e degli Eoli. Protegge le scienze, e la sua corte è suppulata dalla presonia di molti de' sette saggi della Giccia. Si compiace particolarmente di far pompa di sua magnificenza incanzi a Solone mostrandogli i suoi tesori. Il filosofo Jegislatore non ne rimane abbagliato , e gli manifesta di non saper ammirara altro in un nomo che le qualità personalt. Creso gli domanda se mai so suoi viaggi abbia conoscinto alcuno perfettamente felice. Gli rispande Selope . cuer questi un cittadino di Atane di nome Tella . che generalmente stimato avea passata tutta la tua rita agistamente, che avea veduto sempre floride il seo parse , e che dope di aver vedeto i figli de' figli era morto combattrado per la patria.

Meravigliato Creso sull'udire che il filosofo citame come esempio di felicità uu sì mediocre stato, gli domanda se avesse trovato persone ancor più felini di Tello. Si gli risponde Solone crose questi due fratelli Cleombi e Bitone d' Argo , celebri per la loro fraterna amicista , a pel stiale amore. In un giorno di solennità vedendo che i buoi destinati al carro che portar doren la madre loro al tempio di Gianone , non giungeraso mai , si tottoposero essi medenim al giogo, e lo strascinarona per melte leghe. Questa sacerdotessa compresa di giora, e di riconoscenza supplicò gli Dei di conosdere a zuoi figli cioche gli uomini potevano desiderare di migliore , e fu estudita. Dopo il sucrificio , i due figli immersi in dolciprimo sonno terminurono placidamente la vita i e censero loro innalante statue nel temple di Delfo. Gli soggiunge il Monarca : tu dunque non mi annoveri nel numero de' brati? Signore continua il saggio, Nel nostro parse professiamo ana filosofia semplice , sema fasto , franca , scevra di ostentazione, e peco usata alla certe de grandi. Noi cenosciomo l'incostanza della fortuna, e diemo poco eqtore ad una felicità più apparente che reale, e bene spesso passeggiera. La più lungavita di un umo è quan di 30 mila giorni , uno de' quali non tomiglia all' altro : sen tutti esposti ad infiniti accidenti, che non ai posiono arrevedere : e siccome non diamo la corona, che dopo il com-

### MEMORABILI

battimento, cost non giudichiamo della felicità di an no-

Nel tempo attono inversit Sardi il celebre Espolati della processa di consistenzi sua severa francheza, o le viverte di ana sicciarre i grandi, o di presente loro solianto ciò che poli dilettati. Colone gli tingonde, che hisegna, o evitatti, a dire ciocchi debba essera utile ad esti.

Non tarda Greso ed accorgersi, che Selone gli avea detto al sero. Des defensi figli divengon soggetto di affizione al aco cuore. Uno perisco malgrado tutte le precaszioni press onde evitare l'adempinento di un oracolo, che es avea predetta la morta. P altro divince muto.

avez predeta la morta ; l'altre divisses muto. Persis lescontrol que la completa de la completa del la completa de la completa del la completa del la completa de la completa del la c

asgi, non trascurs il Re alcun mezzo per reodere probabile tale enocesso. Stringe alleanta co' due popoli i più potessi della Grecia, i Lacedemoni e gli Atonicai comandati dal celabre Pinistrato.

Sordo Creso alla voce di puo de' suoi ministri che eli dine: Guardati . o Signore . dall'assalire i Persiani . i ovali sono nati in un paese aspre, e montiaso, inculliti nei travagli , e mella fatica , vertiti ed alimentati grassolanamente , privi delle voluttà , che ci hanno ammolliti. Ta rischi de perder tutta con essi, ed essi non hauno che a guadagnar tutto con te. In vece di combatterti, dorreste rallegrarti di con essere attaccato da costore, Persiste Creso cella sua idea, Vinto a scacciato dal trono vedo il suo paese devastate, saccheggiati i suoi tesori, distrutto il suo impero, s sarebbe perito sul patibolo, se nel momento in cui VA per incaminarsi alla morte, il neme di Solone da lui propunciate non avesse fierata l'attenzione ed eccitata la pietà di Ciro, che informato del motivo di tale esclumaziope, e di quel che il saggio graco avea detto allo sventurate monarca in mezao alle sue prosperità ; temoudo verisimilmente le stesse vicende per se medesimo non avesse denata la vita al suo illustre ed infelice prigioniero. In tel modo la Ledia è aggiunta all'impero de Persiani

3456 548 La Lidie d auttomessa

UOMINI CELEBRI.

A.a.G. 1223 Argone, 735 Candaule, 718 Gige, 680 Ardi, 631 Sadiatte, 619 Aliatte, 562 Crese

## RELIGIONE. COSTUME, MILIZIA.

1 Lidi adoravano particolarmente il dio Analti, Gli altri loro nemi erano Giove , Diana , e Cibele ta Magnesia antto il nome di Spilene, perchè veniva venerata in una particolare maniers sa questo monte; a pare, come altri voglione in ona città del mederimo nome, la gualo al riferire di Strabone fu roviesta da un tremuoto sotto il regno di Taotale. Ella viene spesse volte rappresentata nel rovescie di molte antiche medaglie di Magnessa, nel frontespisio di un tempio a quattro colonce, e talvolta appra di un carro. In Magnesia eravi un tempie dedicato a Diana Leucerina pen inferiore a goelle tante celebrato di Diana Efesina. Essi avenno preso dagli Assiri vari costumi infami convertendoti in atti religiosi , le loro sacerdotesse scelte tra la più belle donne del pacea, si prostituivano io onore della mentovata deità ; to cui principali feste ai celebravano con cocessi simili a quelli de' baccaosti

n a quient sei haccassimitation di sosterarso i morti. Giunti sei haccassimitation dei sosterarso i morti. Giunti per sui dei lose la avrando persenta la sua inanamorata, fece eterare (come si dice) la sepoluta di lei sorpes una centremas così alta, cho da qualmonpe parte della Lisia conde incentration della conde de

I Lidi portavano delle lunghe vesti, dal pari che i pepoli dell'alta Asia. Presso di essi era ue' iefamia il comparir nudo in pubblico.

I Re portavano de' mantelli di porpora , di forma quadrata al di sopra delle lore lunghe venti. Ercola aven-

de interamente disfatta Ippelitis regies delle Amanoni, free denn della seure a depiris teglio di questi erroino ad Confine pira di Lidia. I successori di questa principies il a peratrono per acettro, me Candunie aboli questi una c la foce solamente portare avunti di lui da un serre, Gige avecela fatta contrivire in Milano città della Caria un tempio lo sontre di Cilore, gli foce mettere questi carre in mano le vece del findimie.

Secondo Filoratto I. Lúl; ed Frigi lero vicini corvirsa no can una figurior disporito i parti del cerpo, che I Greci Inaciovano scoverne, a particolaramenti il vin. Piltura din vizione che representa Escole tra la unorosi estennedi Onfile, la quale ande con tre altra figure di dono. Questa Regios i tri i inviliporta in una disporta doti che et traparente che passa il di sopra della una tonica. Tana anticolara di consistenti di parti inferiore del vina mano ministri, una riaste sulla parte inferiore del vi-

so fine al disepra del naso.

Cli uomira di Lidia portavano egualmente un abito
chi uomira di Lidia portavano egualmente un abito
prano nimiti a cuello degli altri populi dell' Asia.

arano simili a quello degli altri populi dell' Asia.

Ciro dopo di sver vicet Creso per avvilire i Lidi; a
renderli effemiusti, volle che avessero della tosiche sonto
loro mantelli, che pertussero de'coturu; e facessero
imparare a cantar a ssooar la cetra a' loro figli con
atri simili esercizi;

MLERIA.

I Lid evano buoni eavalieri, e cattivi marini. Le lovo armi quani simili a quelle de' Orcei evano lo stesso per la cavalleria, a per l'iofanteria. Si servivaco di cari armati: cel evano risonanti per l'agilità, ne elecità della corsa di questi. In tempo di pace sospendevano i loro acudi e il coro faretre alle mura della città.

Pine del settimo orticolo.

## STORIA DE CARTAGINESI.

### INTRODUZIONE,

Incerta è l'epoca della fondazione di Cartagios; soc discordi gli autori io questo proposito. Ma la sua distrusione accadio 455 anni avanti G. Cristo, o sicome concordemente le vengmo attribuiti più di 700 anni di esistensa, è probabile che fosse fabbricata verse l'anno del mondo 3123, 883 aoni avanti G. Cristo, epoca antesiure alla fondazione di Rema.

Diversi lutorici frono precedere alla storia del Cartagineti quanto narresi della cuculchi di Pignanione re di Tire, che avendo uncios Sicheo, popos di sua sorella Didone, per unerprare le davvisi q'uante Regina volendo detudere l'avarisia di lui r'imbarcè so' tesori dello upo, n com molte genti di Tire, che l'ezno afficionate, e sharcò in Affirca, presso di Utica, sotica colonia del Peccio; situata in un baspo e so i leghe da Tomisi.

Cocidest moors de aver comprate su territorio, saliquite sinatas degli shatoit di Ultita fabbicio suo città, cui dicide il sonte di Cartigicio (siah murra). Evariote trecide di motte di Cartigicio (siah murra). Evariote tredi terrema e, quanto no potene conservere la pulle di un bee e che avcodo teglista questa pulle in tunto correge e attenumenta esttili, pervenuo con quanto massa se e la cittadella, che per tal motivo ii chiunoli liera (cospi di lian). Si racconta pune che suble seavar la fordimenta di questa forteza in fone inventua una testa la gleiti militare ricolata alla mosve natione.

Ma qual peso si potrà dare a simili remote, ed incerte tradizioni, se la fondazione istessa di Cartagine è incerta, e controversa dagli storici come si è osservato? le quante poi alla storia di Eoce, e Didone, cantata da Virgilio, non è che una favola immagioata da questo poeta per adulare la vanita ronasoa. Il principe trojane non poteva conoscere Didoce, perchè Cartagine fu construtta 300 anni dopo la presa di Troja.

Ad ogat modo se rimontar vogliamo a' primi secoli di Cartagine, andiamo brancolando in mezzo a foltissime teuebre, perchè gli autori Greci poco e confinamente hanno di essa parlato, e l'odio de Romani avrebbe voluto caecellare dalla storie , financhè il nome di Cartagine i e siccomo essi distrussero gli archivi di questa repubblica , non conosciamo perció con certessa cos' elcuna sulla storia de suoi primi tempi. S' ignora come venisse abolita le dignità reale, qual legislatore desse alla medesima la nuova forma di governo, ed in qual tempo i Cartaginesi colle loro immense conquiste divanissero padroni de' mari , a' impadronimero dolla Spagua , della Sardegna , e dello isule Balcari. Il certo si è che questa repubblica per la sue ricchezza sarebbe anche diventata la sigeora del mondo, se il ferro, e la povertà di Roma non evessero tricolato della sua opulenza.

Da tuttoció non si pnò dedure, che la repubblica cartaginese fose dapprima nello stato di barbarie, e d'i-gnoranas. Si dere piuttosto onechiadero, dice Bougsim-ville, che troppo saggia per non immischiarri negli affari di Europa, si occupasse di più stulli apedisioni.

Scilice, Diodoro, e Strabone d'armo un'alta idea della potenza di Cartagino fino a' tempi di Giro. Cambise auccessore di loi i' ingelosì della sua potenza, e penab di attacearla dopo la conquista di Egitto. Dario figlio d'Islazape, e Scrasivocacrono il suo ajuto per portar la guerra in Grezia,

### GEOGRAFIA ISTORICA.

Gli antichi chiamavano Affrica propria quella parte del coutinente dell'Affrica che guarda l'Italia, e appratuto to la Sicilia. Gli abitatti di questa regione prima crano i Numidi, I Cartagimusi essendevisi stabiliti le diedeto il mome di Affrica Cartagimose.

Il principale captone traversato dal fiume Bagrada oggi Megerda o Mesjarad, portava il nome di Frichia diminutivo di Affrica. Le frontiere di queste paese colla Numidia crano le stane che quelle de' regoi di Tunisi e di Algieri. Il paese, o la città di Bytacsum forniva all' Europa molte biede : questa città occi chiamasi Bevhini. Il nome Emporia ai dava egoalmenta al suo territorio a causa della sua grandu fertilità in frumento, del quale se ce formava come un deposito di sussistenze. Macômadu chiamasi El-Mahres. Theur conserva il nome di Taioch, Tafrura, chu significa fosso, perchi era presso di quello che Scipione feca scavare per arrestare i Numidi, si chiama Fakes; Cercina , Kerkeni; Caputuada . Capondia. Tyadrus ove trovansi delle rovina ad i vestigi di un anfitestre , si vede in El-iem. La torre di Annibalu, dalla quale questo generale si ritirò in Asia, viene indiceta de Nahdia città distrutta,

Tapo è famosa per ona vittoria quivi riportata da Gesare; quevas città lascia travedere aleuoi vestigi del ano emme in quella di Dempsa. Lepti trovasi nel luogo di Lempsa. Hadromenoium era una della principali sittà della Bisacuna che cella Zengisna formavano le dop provincie, non ha lasciano delle tracece. Erklia ri-

ceccia Borres-Cesia.

Nella Zergiana si trovav un palanco accompagnato de guardin definieri, seggierro de les vacidis. Nella Zergiana de discipio des propositiones de l'evento principale città depois avrie, o Trascuno de divrence la principale città depois avrien di Cattegine un nel fondo del golfo. Sopre one primita ravos incista presentenente, perchè il mare nel regime nella contadella, ed ove erpevati en citte o magnitari del considera del controlla del propositione del prop

nato alle navi de gastra, ed avea, nel meste un'indichiamata Colhen, valle un'inve vi rezza delle legare, satte delle quali si riscorravisco no navi. Queste logare, seanon al di sopre de "magaziati, ne' quali si consenva tatto di secessario per approvisionare le navi. Due solvene di surram di ordicia doltro erraviaca l'ingresso coloren di surram di ordicia doltro erraviaca l'ingresso di formavano due maggiliche gallarie. Nell'inida, e di impetto all'ingresso del parte era situate di plazio dal-

l'Ammirgile.

Ciuttapien diatettuta da Scipiene interamente, fe rifabricata d'Auguste, terminorde questi mis che Geare e vere incomessione. Ente derivant unevarrente una situate en vere incomessione. Ente derivant en avenue de la comparation de l

sciate il seo nome all'isola di Tabarca. Nal'mionatra il Bagrada trovavai: Thoutho, obe la cencerzato il mo nome, e Tuncher che chiannasi presentenente Tabernoh. Tagata patria di S. agostico , a Mandauro patità di Apulsio non han lateinto aleun ventigio. Ket, è Ultra diria e rovinsi di Siccai Venezza. La strate romativa di la situazione di aleono città. Ultra di quater visi indicia la posizione di Rama notabila per la vittoria di Scipio-

an tiperata sopre di Aminhele.

Li Biascora vene per apsile la città di Capsa. «en per apsile la città di Capsa. «en per apsile la città di Capsa. «en città si merca de deserti ardii. Il longo della soni tratacore chiamenti Cana. lo une piccole parte della contrada chiamente Bitelulgerdi. « passe della contrada chiamente Bitelulgerdi. « passe della contrada chiamente Bitelulgerdi. « passe della contrada con conse a Microry per casservisi montrata la prima volta (conse ornelevas). Il patto mittera delta prima volta (conse ornelevas). Il patto mittera delta contrada conse della revolucia, pat la tassocia di seu contrada con el Taroccio, pat la tassocia di seu contrada con el Taroccio, patto della revolucia dell

and income



## AVVENIMENTI MEMORABILI.

Didpoe edifica Cartagine. La potenza di questa città Fonderione esteudesi ben presto; ella copre il mare di nava , fa delle di Cartagine, conquiste cella Spagna, e domina sopra una estensione di 3mila n più miglia italiane , della gran Sirte aine al-In colonne di Erecle , n a' impedronisca di quasi tutte le isole del Mediterraneo

> Verso il tempo in oni Tarquinio è cacciato da Roma. la repubblica romana n quella di Cartagine conchiedono un trattato, nel quale si purla dell' Affrica e della Sardegos come appartenenti a Cartaginesi. Si fa pure menzione di elcune perzioni della Sicilia occupate da essi. Questo medesimo trattato icibisce a' Romani il navigare oltre il bel promontorio, situato presso Cartagine.

Ventosto seni dopo Serse, avenda formato il divisamento di soggingere la Grecia i invita i Carteginesi a portar la guerra in Sicilia, ove già possedevano alcune città e stabilite aveano colonie.

Cartagine conformemente alle convensioni stabilite con Serse, invia in Sicilia 300mila uomioi, e 5mila bastimenti compudati da Amilearo, Sharea l'esercito nel porto di Palarmo, e cingo d'assedio Imera. Gelone tiranno di Siracuta monve cootro i Cartaginesi, s'impadronisce coo arte di nou de' loro accampamenti, fursa l'altre, ed incendia i vascelli. Amilcare perisee con a Somila uomini ; il restante cade nella schiavità,

Cartagine scoraggiata si pensa attendere il nemico alle porte , n chiede la pace. Gelone , l'accorda a condizione che i Cartagiocsi più nou socrificassero vittime umano a Saturno, che pagasacro le soese della guerra, e che fabbricamero due templi nye depontare il trattato.

Un esercito atcoiem avende voloto esurpare Siracma. sharlia il colon e perisce. I Secestani temendo la vene 412 detta de' Siracasani per avar seguita la parte di Atene implerano la protezione di Cartagine, che loro la connede. Annibale, nipote di Amilcare vinto da Gelone, conduce uo esercito in Sicilia , sharea presso Lilibeo , a' impadronisce di Selinunte, d'Imera, a macchia le sue arion; con molte crudeltà. Ritornato in patria , tutto il

popolo va ad incontrarlo , ed il suo ingresso è trionfaute. Tre soni dopo Annibale recasi di nuovo in Sicilia one forte escreito, avendo per luogotenente Imileone, figlio

di Annone. Mentra assedia Agrigento, la pastilenza fa apaventosa atrage nel suo esercito, ed egli atesso n'è vittima. I Cartagiumi, per pacificare gli Dei , divongono spergiori ; e violando il trattato atabilito con Gelone, sacrificano un fanciullo a Saturno.

Imilcoce stringe l'assedio di Agricento. Una parte degli abitatori abbandona la città i il restante è trucidato degli assedianti , che distruggono questa ppuleuta città , s vi fanco un immenso bottino, ludi s'impossenza imileone di Gela. Piealmente un trattato conchiuso non Dionigi il tiranno aggiunge agli autichi possedimenti di Cartagine , Selienote , Imera , Agriganto , Gela , o Camarino ; assicura a' Lecotici ed a' Messeni la loro indipendanza,

ed il troco di Siracusa a Dionigi. Ouesto principe sottoserive la pace per confermare la propria usurpazione. Jedi fa preparamenti immeusi per riparar le sue perdite , dichiara la guerra a Cartagine , 3600 e prende la città di Moria. Imileone , nomicato Suffetto, ricotra nell' anno seguente in questa città , sostiene i malcontenti contro il tiranno, e processe rapidamente i trion-

fi coll'ajute di Magene cape dell' armata. Vanno ambidue ad essediare Siracusa. Una malattia contagiosa distrugge une gran parte delle loro squadre . e mentre sono oppressi da tal flagello , Dicoigi gli assato e li batte. Forzato Imilenne ad abbandonare gli alleati , ottiene a steuto il permesso di ricondurre lo Affrica i pechi soldati che gli rimangoco, Giento a Cartagine non può sostenere i rimproveri e sopretutto le lagrime dei

suoi coccittadini , e si da la morte. La notizia del direstro d'Imileone costerna l'Affrice. I popoli tributari ed alleati, ndenda como erano stati abbandonati i loro soldati alla vendetta ed alle estene di Dionigi, corrono elle armi, e raconlgono in numere di 200mila, s' impadroniscene di Tunisi, e marciano contro Cartagine , ohe n crede perduta.

Questa superstiziosa pazione in tanto periento apera più ne' sacrifizi che nel coraggio ; ed attribuitor la sue diserazio alla collara di Proserpina, e di Cereto, che sin allera con avenue un altere je Cartagine Si adificano ad esse due tempi. Gli Affricani , inondane la vicine campague, ma seura disciplion, e seura capi ai sbau-

## MEMORABILI

perioce cel combattimento. Vuol Bemilcare trar profitto dal disordine che regna nella città, per usurpare egli pere il sepremo potere; ma è vinto ed ucciso da' suoi concittadini. Agatecle , che si era impossessato del campo cartaginese, vi ritrova zomila catene destinate per esso, e pe' suoi soldati. Si vendica egli di questa vara inguria con ispaventosi guasti. Tale invasione cagiona la rovina di Tiro. la quale con può ricevere il chiesto soccorso da Cartagine contro Alessandro il grande. I Cartaginesi , minacciati da' più grandi pericoli, non messone tributare alla loro metropoli che sterili consolasioni, ed accogniere le vittime siuggite al viccitore,

Cartagine prostima a succembere, invece di attribuire le proprie disgrazie a' falli de' generali , ed all' abilità del cemico, crede di avar provocato lo sdegoo degli Dei. E come da lengo tempo crauo cessati i sacrifici a Saturno, gueta l'antico uso, de' figli di stirpe illustre, e si compravano all'uopo i facciulli poveri, o schiavi sil popolo attribuendo a questa empietà la cagione di tutti i disastri, per espiarla, immola 200 giovanetti delle più nobili famiglio, ed è tale il fauatismo, che più di Joo persone, reputandosi colpevoli di avere antecedentemente sottratti a Saterno i loro figli , vilrono se atesse in sacrificio , e sono immolate.

Il seesto intanto eredendo che per difendersi abbisoguataero altri mezzi che tali credali olocausti , richiama Amileare in Affrica. Questi, dopo avere spediti Smila nomini a Cartagioe, tenta d'impadronirsi di Siracest coll'arte. Non avendo potuto riuscire cell' intento, rischia ue assalto e persoce. E spedita la testa di lui ad Agatorle, che la fa gittare cel campo cartagiucae,

Finalmente il Re di Siracusa è abbandocato dalla fortuea , e dopo di aver provocato l'odio de' priecipi Affriesni col trucidare il Re di Ctreue, Ofella, seo alleato, corre a sedare le sommosse di Sicilia, affidando le schiere a suo figlio Arcagato giovanetto incaperto. I Cirenei la abbandonana : i Cartarineu riprendendo corarzio . fan sortire dalle loro mura tre forti eserciti, sconfiggoeo

Disfatta e more il principe di Siracura, e tiprendeno tutte le città perte di Agetocle, dute. Agatocle richiamato in Affrica dagli avvenimenti non può ricondurvi la vitteria. Il suo esercito è messo

in rotta ; egli lo abbandone , diviene corsaro , e perisee miseramente. I soldati , traditi , sacrificano i suoi figli , e at arrendono a' Cartaginesi obe veggonii in tal guita liberati dal maggior persedo che avessero mui temuto.

La fama delle conquiste di Alessandro ta temare a Cartagine , che dopo di aver egli occopato l'Egitto , non volesse impadeocirsi di tutta !' Affrica, Affidasi per tanto ad un nome scaltre chiamate Amileare, l'impresa di penetrate le secrete determinazioni di lui. Parte l'emmario, spantisodosi per esiliato; uttione la confidenza di Alessandro, a informa i suoi compatriotti della sua musione

Il boon successo ed il credito di costas presso il Moparca macedone lo rendono sospetto a' agoi concistadini , che dopo la di lui morte lo condaenano a perdete la vita. Un altro conquistatore spaventa pure i Cartaginesi. 3727 Pirro invade l'Italia. Gecero di Agatocle , per questo Guerra di l'irro. solo titole diviene en juimico pericoloso a Cartagine. Il

timore delle que armi induce i Cartaginesi ad quiris a' Rutoaci. Magone offre loro 120 vascelli i ma il seuato di

Roma ricusa alteramente tale soczorso,

Pirro , dopo aver combattuta con varia fortuna so Italia , sbarca la Sicilia , e con rapidamente la conquista , che ju poco tempo Cartagine con vi ha altro possesso che la città di Lilibeo. Questo incostante principe, fatto pen per combattere che per governare, sul rifimo de Siracusaci che ali negano succorsi per passare in Affrica, abbaudona la Sicilia, Gerone, divenuto re di Siracata, col suo senno impedisco a' Cartagiersi di esecuato dal trono, e di occupare l'isola. Sotto il regno di conut incomincia Le lotta de Roma e Cartagine : Gerone abbraccia la causa della prima, Depo la sua morte la fazione cartaginese prevale in Sungua, e chiama to geesta città le armi romane,

La discresione di ena sola legione romana è la cagione 3741 priecipale di una saugumosa guarra tra Cartagine e Ro- Prima guerra ma. Quests disertors avendo saurpata Reggio, contraggono alleseza on' soldati stranieri , detti Mamertini , divenuti padroni ed oppressori di Messina. Le due città populate di facinoriui, commettono orribili stragi nei circouvicini paesi. I loro pirati scoriono i mari e saccheg-

giano di preferenza i possedimenti di Roma e di Cartagine. Liberi i Romani della guerra di Pitro e degli alleati di lui ...

## AVVENIMENTI

porteno le loro ermi contro Reggio , l'assedisno , la prendel Mon.Av.G. dono . passano ali abitanti a fil di spade . con conservendose che 300, i quali sono mandati a Roma, e condannati all'ultimo supplizio. La distruzione di Reggio porte le spayente in Messina. I Mamertini indebeliti per la perdita de' loro alleati, e temendo la madesima sorte non sono d'occordo ne per s-tiomettersi, ne per fare resistenza. Essi si dividono. Gli une danno in potere dei Cartaginesi la oittsdella : chiamano gli altri in loro soc-

como i Romani. Tale avvenimento diviene il soggetto di una grande incertezza, a di una vivissimo discussione nel senato romano. Da un lato, la geloria che inspira Cartagina, già pedrone della Carsica , della Sardegna , e di quasi totte le isole del Mediterraneo ; il timore di vederla dominare in Sicilia, e acquistare oco età tanta ferilità per isbarcare in Italia, fortemente stimolano i seastori ad accordiere e difendere i Messinesi ; ma convinti della inginstizia di tal guerra, non han la temerità di deciderai in favore de' Mamertini ; il popolo più violento nell'odio soo contro Cartagine, si dichiara apertamente

per le guerra , e costringe i senatori ad intimarla. Il console Appio Claudio, investito del comando dell' esercito delude la vigilanza cartagiocse, approda in Sicilia, entra in Messine, e se ne impadronisca. Cartagine avvezza a vendicersi con crudeltà , fa impendera il proprin generale, e spedisce puove soldaresche che assediano i Romani entro Messina : Claudio la batte, a le

costringe a lever l'assedio. Rell' anno vegorote la Sicilia diviene il teatro di di-Versi combattimenti tra i due popoli. I Romani portano le lore forzo sopre Agrigento principale piazza d'armi de' Cartaginesi, guadagouno una battaglia, e dopo sei mesi di assedio s'impadioniscono della città.

Onesti prosperi specessi, oporevoli per Rome, pon banno alcon ritultamento decisivo. Cartagine padrona tuttavia del mare ripara le perdite con movi eserciti , facilmente creati co' suoi tesori , a rapidamente trasportati da' soni vascrili.

I Romani aprovveduti affatto di forze marittime veggonsi costretti e prendere ed imprestito i vascelli per traaportare le loro miliaie in Sicilia. Essi conoscono in muesta circostanza la opoessità di avere un' armata navale, In due meni 120 galero sono contrutte ed esercitati al remo i soldati. Il console Duillio comande questa prima armata. Le galare sono pesanti a rosse; me per rimediare al difatto della costruziona i Romani ioventano una manchina obe chiamann Corve, a guisa di pouta di legge arsusto di uncini di ferro per calarsi nel vascello uemico. aggrapparle , e facilitarne l'assalle. La flotta di Cartagia ne è composta di 130 navi. Il comandante che la dinege nominato Annibale, monte una galera e cinque ordini di remi , conquistata goutro Pirro. Le due armate si scontrano sulle ceste di Milazzo : Annibale , aprezzando l'ignoracza de'marineri di Roma, e la gravezza de' loro bastimenti, si avaque con sicurezza, e si pensa di prendere seusa fatica questi vascelli incapaci di muoverzi fran- 3-55 comente, me estremo è la stupore de Cartagiaesi, al- Battaglia navalarche i corvi de Romani, abbassandosi tutti ad un trate le presso Mito uncinace i loro bastimenti. li unucono insieme con ponti, ed in tal guisa cargiano, per con dire, il combattimento navale in battaglia e niè fermo. Divengono instili, e remi, ed arto marinaresca, il sulo coraggio de-

cide la fortuna. I Romani vincitori , prendono Bo vascelli , e quello ancora di Annibale che fugga in uno schifo, Questo primo trionfo navale colma di cioia i Romani. e di dolore i Cartagionei.

Animata Roma dal buon successo, continua per dae unni a scorrere il mare, a ritras nuovi vantaggi. Me sincome l'opulenza di Cartagine la fornisce incessantemente move forze, i Remani nella determinazione di ficire le guerra, deliberano di passare in Affrica. Il console Regola e Maolio vi guidaco nu armata di 350 vescelli che trasportano s3omila comini. La flotte di Certagine conta 20 vescelli di più. Annone ed Amilcare la 3040 comendane. Ues battacles ha loogo sulla casta di Sini- Rattarlia navalia presso Ecnoma; la vittoria luogamente indecisa si le di Ecnome. dichiara finelmenta per li Romani, i quali s'impadropisceno di 60 vascelli, e ne distruggano 30; 34 de loro periscone nella suffu. Padroni del mare, approdann in Affrica nel porto di Clipea , di cui s' impadroniscone. Di la si spargone nel pace, le devertane, e vi fen nemile prigiomeri.

I Romani scocenti dalla fortuna in veca di acorescere le farza onda impedire a' loro acmiel di risorgere, richiameno Maule com ann gran parte del sea esercito, e non lasciano a Regolo in Africa une 40 vascelli, 25 mila nomiei, o 500 exaulti.

mata cominti, o So avaist.

Reçolo, ansiché maniere scoraggiate da questa distinuisivose di forse, continua i ausi progressi. Marciane i Certaginasi contre di lui. I lore georati pono esperti stabiliscono il campo se se parare angusto, che rende iautili gli efectati, a la numerorosa cavalleria. Profittando Regolo dell'errore, gli distit computamente, se-

cheggia il campo, precde l'univi, e si avricina e Cartagine. Il Rumidi, sempre allesti de' vincitori, devastano la compugao. I Romani s' imponessano di 200 citità Cartagine i simonita clarice la puece. Regolo avrebbe potein terminare la guerra con gloris; ima la sua siberiga fe temprere la negosiajanose. Egli incosa le proponissoie che gli vegono fette, vaci dettarna a tuo modo, e dem appreza si depostati di Cartagine : Che biogne sa-

per elicere, o antimententi al enfeitere, la mete Catteritaria sispetat impondono di preferire la mete troi intata, e nel monanto in un reredono ineritabili la forrarrias. Suritopo silim querrati incedemos essodore lires delle trappe greche i tirceccoli in uni il giorni delle trappe greche i tirceccoli in uni il giorni delle trappe greche i tirceccoli in uni il giorni delle trappe greche i tirceccoli in uni il giorni delle trappe greche i tirceccoli in uni il tili leto presenza, dimetra olsa sin alteri une resunta sia la consistenti di disconsistato delle sia di leto presenza, dimetra olsa sia lateri una resunta sia sia consistenti di consistenti di di leto presenza i disconsi al la sia socio micio possibili di disconsistato di consistenti presenta di consistenti di presenta presenta di presenta presenta di presenta di presenta di presenta di presenta di

Quello de Romani anu conta che timila comini, co 500 cavalli. Santippo esce dalle mura, dispone gli elefauti in prima lices, e schiere ordinatamente le triupe. La bettaglia à languinosa. Quasi tutte l'esercito romano perince o è fatto prijenisires. Ron isfoggono che seco unmini, i quali i ririmao e Cilpes.

Puggendo Rogolo con 500 nomini è prese, e condotte a Cartagine ( e Santippa , paventando l'invidia, solo nemico che paò temere dopo una sì grande vittoria, lascia modestamente che i Cartaginesi andassero orgogliosi di un trionfo a lui solo dovuto, e ritorea cella sua patria,

Cortague, abbanchè liberata da un estremo pericolo, risente ascora delle perdite sofferta. Rivergliata Rona dalle sue illusioni, depo la distrusione dell'esercite cononce che v'abbriogna del tempo per atterrara la riveciali.

Carragice levis Regolo a Rema dopo evrefo tenno in Regolo 4 parle longo eclavisti, accorde ho diferensi e cambio di pregno in la Banes. Internationale della compania della compania di suoi della combina vivini e il cambio e vivini e il cambio e compania di positi della combina vivini e i cambio e compania di positi boso assisi di una negoziazione che gli avvenbe ri
si poli boso assisi di una negoziazione che gli avvenbe ri
ribidi como ancia di una cambio di della compania di compania di

Regelo fedele alla sua parola , ritorna a Cartegina , e acocisto io prigione , indi espesto al sele , depo avargli tagliata le palpebre : finalmente è rinserrato in una botte interiormette armata di punte di ferro , entre cui perisse fra cribili tormenti.

Le guerre ai riscorende più che mai; i Rumani con 360 vascelli danno battaglia ad una ilotta nemica dipos vele a vista della Sicilia. L'ormata romana vittoriosa prende 114 bastimenti, e corre poscia io Clipea a libreare i duamila sodiai di Regolo elle vi si erano friggiti; ma quest'armata tricofanta cel fer ritorso in Lialta, è quasinterramente distribute da una tempesta.

Poze dopo Astrabale attacea si Sicilio l'escretto dei Romani: esto à dufetto fluteramenta, e gli sono accisi so clefansi. Questa periota indebotace Cartagine, ed afforas le apresane di Roma, che colle sua leggoni in Sicilia ineste Liliaco, il panto più forte de' cemiet cutedito da lamitone con tennito comuni, Assolubli fighte melli incuidi tenuriri sono abbuviste ile macchino dei Romeni; ede da alargue il santo.

Dhuzedby Google

## AVVENIMENTA

di Libbeo.

Il mopole di Roma nstinato nell'odio, si arrolla calodel Mon.Av.G. potomonte per l'escretto di Sicilia. Il comole Claudio

Pulcro volendo attaccare durante la notte la flotta nemica , in vicuansa di Drepano ; Aderbale lo previene . nna gli lateta il tempo di ordinarsi , lo sconfiggo e gli prende 93 vascelli. Il console ne salva soli 3n da tal dinastro. Il suo collega Gienio ancor più disgraziato . vede distruggere tutta la sua armata ; sharcate poscia in Sicilia con sleune schiero, prende la città di Erice; pre

resta due aoni assediato. Per lo spasio di ciuque anni i soccessi sono equilibra-

ti da noa parte e dail' altra. Finelmente Boma tenta uno sforzo straordinario . e mette lo mare 200 vascelli sotto 148 gli ordini del console Lutazio. L'armara cartaginese rerta longo la costa d' Affrica ; Letazio fa progressi ie Sicilia e circonda strettamente Lilibee. Annone che sumanda la flotta affiicana si dirigge pressa Drepano. Le due armate si socotrami sulle coste di non piecola isola chismata Egora. S' impegna la battaglia. Su vascelli eartaginesi periscono, 5o sono presi ; Letazio fa tomila prigieniers , ed moisce le sue truppe alle altre che trovanni al-

assedio di Lilibeo. Sfinsta Cartagioc da questa perdita erdina a Barca che comanda in Sicilia di venire a pst-

ti per terminare la guerra.

Lutazio non imita l'imprudente orgoglio di Regola : acceptie aest faveresulmente le proposte del nemico. Le eue condotta è approvata io Roma : che stanca omai sesoto la rivale pop ricusa la page con opprevoli, o vantaggiore condizioni. Viene stabilito, che i Cartaginesi debbapo evacuare la Sicilia, e tutte le altre isole, situa-

te tra questa, ed il contincote d'Italia; recodere totti i 237 priginoleri senza riscatto, e pagare tra lo spazio di un anni 2200 talcoti soboici di argento,

La prioria avea cazionata la prima guerra tra Cartaeine c Roma : l'odio da longo alla reconda. Avendo da principio impugosta le aresi per disputarsi la palma Seconda guerra della gloria. La libortà de' mari, ed alcuni possedimen-

ti : 1 pagoa di pei per distruggersi. Cartagine trovasi desolata per la perdita della Sicilia; i soldeti mercenati , disertando dalle suo bandiere , passano in Italia, invitano i Bomani ad impadronirsi della Sardegna, e glieno facilitano i modi. I Cartaginesi sfiniti non possono vendicarsi di questa nuova ingiuria , e veggousi costretti ad acconsentire a questo spogliamento, Per compensar tante perdite, aspettando il momento della vondotta , portano le loro armi contro l'Iberia.

Amilerre Barca, dono aver pacificate le discordie dell'Affrica , e sottomessi i Namidi rivoltati , conduce un esercito in Ispagna, e vi combatte coo prospero seccesso. Ogeato nomo, famoro nell' Affrica per le sue geste, fermo nel enmando, dotato di grao coraggio e di consumeta prudenza, terribile ne' combattimenti, moderato dopo la vittoria, destro in politica, noisce in se tutto le qualità di un grao generale, e di an usmo d'alti affari-Nemico implacabile de' Romani, obbliga Annibale spofiglio, in età di o anni, a giurare a piè degli altari odio eterno a Roma

Amileare, educando suo figlio collo sue lezioni, e eni suoi esempi, conquista collo semi in poco tempo tutta la parte di Spagna che giace tra il mare e l'Ebro, e totalmente la sottopone colla doloczes delle sua amministrazione. Dopo lenghi e prosperi successi monre gloriosamente in una battaglia, cho per l'ultima volta gli dà

le palma della vittoria. Asdrubale suo genero gli suocede nel comando , e per assicornete le conquisto di lui fabbrica sulla costa mori-

dionale la novella Cartagine.

Roma gelosa di sillatti progressi non sa decidersi a prendere le armi per togliere la penisala alla sua rivale: per timore de' Galli che la minaccinco. Invece di combattere negozia i si contenta di limitare le conquiste che rapir nos osa, e conchiude con Asdrubale un trattato . col quale inthisce a' Cartaginesi l'inoltrarsi di la dell' Ebro. Proseguendo Asdrubale il corso della sua fortuna soggiogs tutti i paesi situati fra il mare ed il fiome. Dono 8 anni di vittorie egli perisce assessinato da un Gallo.

L'oligarchia domina in quotto tempo a Cartagioe, e 3:83 le 'miglie di Annone, d'Imilcope, di Magono, di Bomileare, di Aderbale, di Amileare, di Asdrubale, e di Annibale sonn le più autorevols. Questo governo dividasi in due fasioni ; quella di Amileare o di Annibale chiamani la fazione Barcina : riconosce l'altra per capo Au-

# MEMORABILI.

neue, Ambitios à la printa, parifiq la resenda, Le genee di Ambiter e di Adrichale des multi-testre queste partie che mecha neue e di Ambiter de la mello testre queste partie che mecha neue cenquete Quella di Ambiter de la commercia di appene alla partensa di disconsiderationale commercia di appene alla partensa di di materia la sera chiantona, Esperioran vivanensi chi materia la sera chiantona di affatte l'esperia di un privatetti a 25 mis impetanos como l'irre, imperiora como ser podre, e che vere giussio in seno alla pase como sera podre, e che vere giussio in seno alla pase como sera podre, e che vere giussio in seno alla pase como sera podre e con posta della pase della commenda della commen

Le fazone Baroine prevale i Anuishel parte per la Spagas. Enflastati abbati pel tuo artivo, si pensaso revolvere il grande Amilatere, ritrevazo in cessi modesime atta della pela sulla su

Pervenute a questa esrica ha sempre per iscopo dei secreti suos pensieri l'Italia. Conquista molte città in I-sapana i la soa ambrione ne internicce tutti i pepoli, i quali si collegano tra loru, od oppongono al suo valore un execció di 100mila unmini.

A melgrado dell'inferiorità del numero delle sue forzo disfà i nemici in ordicata battaglia, e pone ogni cara dopo la vittoria nel conciliarsi con favori o grandi libersitia i popoli conjuistati.

Il trattate conchiuto con Roma non può frensre il ge-3,86 218 il ambiziuso di lui, e non trovando occasione di rom-Antedio per cuerra, mette temerariamente l'assadio a Sagunto, / pistea situato al di là dell' Ebro.

I Saguettui irrocane la protecime di Roma, che tototo invia deputati per opporai alli infraienne delle pace. Annibale ricusa di sacoltarli; e non sono moglie acolti io Catragine, a malgrado delle rappresentame di one, che inutilmente si sforza a dimostrare l'ingiusticia, ed il pericolo di una simile aggressione. Richtet Segunto all'activenità, capitala in Manibale propose condizioni anul'anti, che resentior prefessiones la metre alla vergona di acettetle. Ne resunitando che la reprisi dispersione i castteno mego cilia pode la propria dispersione i castteno mego cilia pode della ritata e al precipitano calle finame, le quali rapidententa i consociana a testa le città. Nel medienni statette can torre, lastina degli artici di Annibale e sul-codore che pottano le armi, e sutrazgono all'incendia un immonio battino, de cili Annibale e serve codore che pottano le armi, e sutrazgono all'incendia un immonio battino, de cili Annibale e serve per sairmant l'archer del seldica, o per accessere la forma della capitala capitala capitala della capitala della capitala della capitala d

La notitis di questo disastro costerna Roma. L'indignanion per una altacce di konerario, in conta i tratair, la vergogna di avar lasciati perire senua soccorne foddi allestu, al timore de tilenti, e del disegui di Anusbale rivregliano l'odio antico, ed unanizamente si delibera la pronsa prirensa degli ambactico incirienti di domandare formalmente a Cartagine, se la movena di Saganio razione che fiore conservana Annabale al Romani.

Il sento di Catajie risponde vagamente per percor der tempo. Fabio, ambaristore di Bona, mestrando no lembo del suo mano che tiene fra le mani piagate; lo traggo qui, dios, la pare, o la generui sergitite. Sorgii ta stavo, gli risponde il sento. Io donque si dichiaro la gorra, suggionge Fabio neutrodo la toga, a sarà terribit. Nal l'accettiano di bona animo per condinente la conterromo, ceritano titti i seminori in tali

maiera dipo a fi anvi viene cora la pose.

Anniliate, princi di esgorieri il grani diergoni, munda 3-99

Anniliate, princi di esgorieri il grani diergoni, munda 3-99

etercetto, e chiama in Inpagen gli Alfresani, uperando che quenti lostati dalla luce partiri fessero più mo
berdinati Per ordina dalla luce partiri fessero più mo
berdinati Per ordina dalla luce partiri fessero più mo
berdinati Per ordina dalla luce partiri fessero più mo
berdinati Per ordina dalla luce partiri fessero più mo
berdinati Per ordina dalla luce partiri fessero più mo
berdinati Per ordina dalla luce partiri fessero

pra da visuelli boso dellativa i promaggere le cente.

Resast in Cadice per offirere en sacreffitus de Erende, in
fesseri a di partiri di qualterita, di de elefanti. Bai
festerita, di partiri di qualterita, di de elefanti. Bai-

apparted i passi.

## AVVENIMENTE

to i popoli, a conquista tutti i paesi al di la dell' Ebro del Mon.Av.G. sino ad Emperio, piccala città marittima presso i Pire--mei , limite tra la Spagne e le Gallie. Lascia Annone t con atmila nomini per sostepere i paest settomessi : su--merando poscia i Pirenei si avanza sul Rodano con So mile nomioi e niedi , umile cavalli e sedici elefanti. . to Per ischermirsi dalla resistenza che teme no Galli nal pessaggie di questo fiume, spedisce anticipatamente An-

cuone teglio di Bomileare con delle truppe, incarioandole -di varçare il fiume uo peco più sopra, ed in uo luogo meno difeso. Indi la passare l'esercito sopra barche o a puoto; molti grandi battelli ordinati e legati iu-- sieme servous per compere la correcte dell'acqua. I Galli , accampata sulla opposta rponda , guttano grida , battono gli scudi, scoccaso dardi, e si animano al combattimente. Ma attaccati improviagmente dal corpo di · Aosone di fronte ed alle spalle, si scampigliaco, si - seoraggiano e prendono la fuga. L' esercito di Annibale . Liberato da neni estacolo passa traoquillamente il fiume.

- als elefanti supo portati al di la sonra crandi sattere coverte di terra.

... Avea intanto Roma spediti i consoli Sempronio, e Scipione, con due eserciti, il primo per imbarcatri a Lili--beo, ed attacears l'Affrica, e l'aitro per passare in I-- spagna. Pensa Scipioce di prendere a Mariiglia vatcelli per imbascar le sue truppe ciedendo ancora Anoibale in Ispagna ; ma avvertito che egli coo rapide mossa trovasi gia presso al Rodano, vi spedisce 300 cavalieri per l-

Distacca Ausibale Soo Nomidi contro di essi : i don drapoelli vengono ad natinata e ranguinosa zuffa. I Ro-, toani perdono la metà della loro gente, ma costringono ... Numidi alla fuga. Questo avvenimento risenardato co-"mo no felice presegio annuncia, secondo gli augurii, . che la guerra satebbe favorevolo a' Romani dopo aver

costate molto sancue. ... Aumbale intanto riceve un' ambas-iata de' Galli stabi-. liti sulla tiva del Po, che eli tromettono viveri e soco il corso contro i Romani. Oucute gran capitação velcudo - mandar a termine, s quoi disegni, si dirigge alquanto al satispirione , allogiappodosi dal more per evitare l'incontro di Scipione, ed attraversa le Gallie sinn alle Alpi. Noo giungo Scipione sel Redano che tre giorni dopo il pastaggio de' Cartagiocsi. Dispersodo di raggiungerli ritorna a Mursiglia. Spedisce al fratallo con gran parte della sue coorti in Ispagna, ed egli stesse parte per Geoova cell'intenzione di opporre l'escreita romano, che trovesi sulle rivo del Po, a quello di Annibale, allorchè scendesse dalle Alpi.

Attraversa questi il paese degli Allobragi. Ritrovaedo I popoli divist, li pacifica, da loro vittuaglie per viemerlio assicurarsene l'amicigia, e si avanza sino a piè

delle Alpi, dove trova ouovi ostacoli da superara. Tali monti noo gli presenteno alcuna atrada. Contretto a marciare fra atreiti a souscesi anntieri , circondati da delle Alpi. precipizi , vedo contiousmente sotto i suoi picdi gli abis-

si , e sulle alture belliousi montanari che si oppongono al suo passaggio. L'intrepido Annibale doma ad un tempo la natura ed il semico; e dopo aver perdate un gran num-ro di comini , e di cavalli , schiacciati dai massi di ghiscoi, o esduti or precipiti, s'impossessa de una forterea , ove trova provvigiont, colle quali ravviva il coraggio, e la speranza pelle sue truppe defaticate, Continuação il suo cammino, ed inganoato perfidamente dalle guide, si ritrova assalito in uoa gola angusta, ove

togliesi a quasto pericolo con prodigi di valore. Finalmente giunto dopo o giorni di combattimenti alla sommuà delle Alpi vi ripusa due giorni. Un' abbandante neve cadendo sullo mootagne, porta oell'acimo de soldati le sceragglamente e il terrore: Annihala la conforta mostrando acli occhi loro le ricche piacure d'Italia . ed aliettando la loro avidità colla speranza del asoco di Roma. Rianimato Il soldato ripiglia lo armi, la sete dell'oro gli fa dimenticaro ogoi perionio i ma il ghiacelo rende quasi impiraticabili i senticai: la neva , coprendo i precipiri , inghiottisce sotto la ingangavole sua superficie onmini ed animali; immense franc di terra opprimono ioters battaglioul. Annibale, cui nolla poò scoraggiare,

scava col ferra, e col figuro sentieri nelle rupi. L'esercito finalmente dono circa sei mesi della sua partenza dalla Spagna, e dopo di aver impiegati 15 giorni a superare le Albi , cala io una ferille plaquia .

### CASTAGINES. والتنسارة والأ MEMORABILI.

in cui il soldato ritrova ristoro alle fatiche, a a' corsi pericoli. A malgrado de primi buoni eventi prevede Anpibale totte le difficultà di un lavatione. Per le perdite sofferte più non conta che 12mila Affricant , Smila Spaequoli , e 6mila cavalli senza per anco ever combettato i Remani.

Annibale crede ritrovare alleati a Torino, ma questi populi ricurano di associarsi a' suoi diangal. Per punirli del rifiuto, espugna le lara città passando gli abitanti a fil di spada, e si avanza sul Ticino.

Roma sororesa dalla rapidità di questa corsa , e vinta per la prima valta in temerità , e in ambizione , ordina a Sempinnio di partire dalla Sicilia; Scipione dopo di aver passato il Po mette il campo sul Ticino Il generale carraginese, volando risvegliare il noraggio da' suoi soldati, fa combattere al loro cospetto alcuni Galli pagati per dare un saugninoso apettaçolo, e dice alle sue truppa: Che sarebbero ben vili se non combattessero valorosamente per la gloria della patria, mentre vergone uccidersi tra loro per un piccola guiderdone de' villani ogcuri. Adoperando poscia un'eloquenza che sovente eli è più vantaggiosa del suo valore, ricorda a soldati le loro geste, o destramente deprime arli occhi loro la

romana potenza.

Scipinge intanto passa il Ticleo : Aonibale colla ana armata offre un elecausto a Giove, spacea la testa di no agnello con una pietra tagliente, ed angura a se stesso la medesima sorte, se non perviene a procacciare a' suoi soldati i beni promessi. Si da il segnale della pugna; i duc eserciti , suimati dall' odio antico , piombana furiosamente l'une sopra l'altro. La fasteria comuna da priocipio resiste lelicemente agli secieti , ed alla cavalleria pesante di Cartagine : ma i Numidi, avendo rotta la cavalleria nemica, earicano le legioni, che investite da

ogni lato si ritirano oltre il Ticino, passono il Po, e rempune i ponts. Il console Scipione ferito nella battaglia e circondata,

vien liberato dal valore di suo figlio in età di anni 17 , consciute dippi sutto il cleriose nome di affricano.

Dopo guesta vittoria tutti i Galli atabiliti in ftalia abbracciano la causa di Appibale. Sempronio, di ritorno

dalla Sicilia collo sue coorti, muovo verso la Trebbia, er ni unisce all'exercite di Scipione presso questo fiume. Annihale tarda norn ad approximarlo.

Schrione è d'avvito che si evitassa il combattimento. ande escretiore le miliaie di nunva leva , e stancare l'incostenza de' Galli : ma Semprenie , più prosuntuoso che abile, accusa questa prudenza come tamora, e ruol venire alle mani. 

· Avido Anzibale di combattere , dopo di aver posta in aguato Magone con duemila nomini in una prateria conmerta di alberi sulla spanda di sa ruscello , fa vargaza da Trebbin ad un draumello di Numidi , per attirare il nemico. Sempronio invia contro essi la sua navalleria. I Numidi at ritirano precipitosamente i il temerario console li seme con tutto l' esercito ; che nun avea per anco preso alcun alimento. S'impagna la battaglia : la cavalleria esetuginese rompe i Romani; il corpo appiatato di Magune Combillimenta comparisce, e decide la votoria. Suli somila nomini si alla Trebbia. fanne strada a traverso il nemico ; tutto il riravposte

perisce. Annibale perde tutti i suo: elefanti morti di freddo. Egli prende i quartiere d'inverno, fa riposare le sue soldarciche, e si assicura degli allesti in Italia, restituene do senza riscatto la libertà a' prigionieri italiani.

Nell' aeno seguente la furtons diviene favorevole a' Romani. Le armi lero sono vittoriose in Japagos L Scipione quivi batte Aunone, lo fa priginniero, ed estende la sas conquiste fine all' Ebro. 0 0 7ml .

· Annibale a' incommina nella Toscana . ma giunto sugii Appenuini , una bufara apaventarala gl'impediene di proseguire, e gli porta via gria parte de auti suldati. Ritornato a Piaceman, da a Semproniu una battaclia "che pel dubbio supresso non la alcuna importante cousrenceza. Plaminio, e Servileo, nuovi consuli, raccolgono nell'auno dopo le toro legioni al Arezzo, Maroia Anuibale contro esti, e per raggiugosti più anabiamente attenversa un paese paludoso , la cui aria infesta fa perire molti soldati ; egli stesso perde po occhia. 1 . . . . .

Poco serupolosa Roma nell'odio ano su i mezzi della vendetta a sciedisce più di pua vulta nel esimpo cartegipeso emissarii a troncare i giorni del terribile avversario. Lontano dalla patria , circondato da nemici , c d'as-

Combattimento al Ticipo.

## AVVENIMENTI

Anni sassini , egli si sottree da tali insidio cambiando spesso

del Mon.Av.G. i suoi vestimenti, Giunto Annibale viciuo ad Arezzo studis il carattere di Flaminio, prima di venir seco alla prove : riconoscin-

tolo temerario, ed avido di trionfi, saccheggia il paeso per fargli abbandonare la sua vantaggiosa posizione. Non riusceude co' primi tentativi, finge egli d'inoltrarsi verso Roma, avando Cortona alla sua destra, ed al-

la sinistra il lago Trasimeno, Inseguito dal console attra-216 versa una stretta valle, e mette elenne truppe in aguato all'ingresso, a su i lati di essa, e stabilisce il campo al-

l'altra estremità sopra un alto colle. L'impaziente Flaminio penetra da temprario nella valle. Gli Atfricaci piombane da tutte le parti sopra i Ro-

mani : Flamenin fa inutili sforzi per tistabilire l'ordine. La sua intrepidegga si camunica a' soldati che con ocraggio. ma confusamente combattono, ed a malgrado del loro disagio lungamente resistono. Finalmente Flaminio cade Battaglia sotto i colpi di un Gallo , ed i Romani dandosi alla fual Trasmene, ga trevano l'uscita della valla occupata dal nemico, 10 mile nomini , rovesciando ogni ostacolo , fuggono a Roma ; 6mila son presi , e 15mila secisi, la questa vitteria che Annibale deve alla propria abilità , non perde che 1500 nomini. Trionfa Cartagine di questa giornata, e. Roma cade nella costernazione. Il scuato romano in tal

disastro ricorre al rimedio estremo usaso nelle grandi ca-

lamità; nomina dittatore Fabio, e Minuzio generale della

Non giudica Annibale accore giunto il tempe di avvicinara a Roma, Sarcheggia le campagne dell' Umbria. e persino la Puglias neoslendo; tuto quelli che portano le armi, e disseminando ovunque la apavento, onde impedire a' Romany di conservarsi gli amici , e di trovare alleati, Illaminato Fabio da' falli de' soni uredenessori , e nili abile di loro segue le mosse doll'inimico seuza rischiare una decisiva battaglia. Annibale tormentato dalle evoluzioni di lui, nell'attaccarlo la ritrava sempre trincesato in forti posizioni ed in vano lo provoca. Si fa beffe Annibale in apparenza della pusillammità di lui ; ma secretamente ne ammira il destre temporeggiare , e scor-

ge di aver ritrovato un rivale degno di se.

Prevedendo Fabio che Annibale al ritorno dalla campagna dovea necessariamente passare per la valle di Casilino, limite tra il territorio di Falerno, o quello di Capua, vi appiatta ámila uomioi, indi si porta coll' esercito . secondo il suo costame , sulle alture : Annibale os-

de nell' agusto, e si trova avviluppato di ogo' interno. Privo di vittuaglie, circondato da pemici, non iscorgando alcon modo di ritirarsi , vode egli inevitabile la sua rovina, ma ne scampa con un artifizio. Raccoglio duemila buoi, attacca alle loro corna fascure di sermenti, vi approca il fuoco, ed a grandi percosse li eaccia, durante la noite , verso la summith delle montagne. Oueati animali inferiati portando la fiamina da ogni lato, fatt credere a' ámila postati uella gola, di essero l'esercite remano assalito sulle alture. Essi abbandouano il posto e volano in soccorso delle legioni. In tal modo Aunibale ritrovando libero il passaggio, affretta la marcia, ed esce senza danno dal luogo che dovea essere la sua tomba. Indi riprende il cummino della Puglia sempre mo-

lestato ed inseguito da' Romani. Fabin, poco tempo dono, richiamuto a Roma dal seaato, raccomanda a Minurio di non azsardaro combattimento in tempo di sua assenza. Costui non obbedisce ; informato che la cavalleria cartaginese si era dispersa per cercar vivers o foraggi . l'attacca vivamente . la batte . e fa molti prigionieri. Tale vantaggio le empie d'orgoglio, e gli procura il favore del popolo romano avido di

avvenimenti, e stanco della lentezza di Fabio. Ritorasto il dittatore al campo , Minuzio reige con altoncia che il comando venitto tra loro alternato giorno.... per giorne. Preferisce Pabio di dividere le achiere, e gliene affida la metà.

Informato Anuibale della divisione delle forte , tende po agusto alla temerità di Minuria e l'attira collo suo evoluzioni in una imbosesta. Allorchè lo vede colto alla rete , lo attacea di fronte , e di fianco , e poco manca che uon la esterminasse; ma Fabro, scorgendo i primi fuggiaschi, dice alla sua legione; Salviamo l'improdente Minusio, strappiamo la vittoria di mano al nemica; ed a Roma la confessione del suo fallo, Affronta Aunibale , a lo costriuer a retiratsi.

In questo stesso anno Gneo Scipione disfa l' armate di Gneo Scipione Amileare , prendendogli 25 vascelli. Si noisce poscia a diela i Cartagi- suo fratello in Lipagna , passa l' Ebro , s' impossessa a nesi in bepagna. tradimento di Sagunto, e libera i figli delle famiglie più cospicue di Spagna che Aouthale faces quivi essaorire per ostaggi, ondo assicurarsi della sommissione de' po-

poli di goeste contrada. Nell' anno seguente Roma elegge per coosoli Terenzio Varrone, e Paolo Emilio. Non si erano giammai arcolate più di 4 legioni; in questo pericolo estrema i Romani no formano ii , ciascuoa di Smila nomini , le quali cogli alleati compongone l'esercito più forte che la repubblica avesse out formate.

Superbo Verrone delle proprie forze dichiara altamente che per dar termine, a questa guerra è d'anna non far comandare gli eserciti da nomini timidi como Fabio, e che nell'iscorgersi il nemica bisagoa combetterla; Taoto ardore piace al popolo, il di eni impradente cotuajasmo viene maggiormente eccitato dal buon successo di questo primo cunflitto, in cui periscono 1500 Cartaginesi. Amibale, mancando assolutamente di viveri, ha bi-

segno di una vittoria; gli Spagnuoli minacciaco di abbandonarlo, ed ogni dilazione può essergli fenesta. Conaidera egli come uo guadagno la perdita sofferta, perchò cumentando questa la cieca fiducia del comole, lo determinerebbe a venir prostamente a giornata.

I due eserciti si ritrovanu ben presto in presenza nelle vicinause di Caune, presso il fiume Ofanto, La posizione di Aunibale è favorevelo per isniceervi la sua numerosa cavalleria. Emilio cerca trarro il nemico in un terreno più favorevole all' infanteria. Varrone prosontuoso non scotta l'avviso di lui, ed ello spuntar del giore no, in cui il comando gli appartiene di dritto, da il seguale delle battaglie.

Arringa Aonibalo le suo schiero. Finalmenta, dice loro , ho ridotto i Romani a combattere , ricontateri o compagni della vattre peste. Tre cittorie ci hanno rottomesso le pianure d'Italia i questa vi farà padroni de tesori. e della potenza di Romo. Si dia sue al partare se d'uopo operare. Mi annuazione gli Dei che tutte le promesse fattevi saranno adempite.

L'armata romana conta 86mila combattenti, e la cartacinese Somila. Emilio assume il comando dall' ala destra. Varrone della sinistra, Servilio goida il contro-Annibale postani in maniera che lascia i fromani esposti all'impetuosità del vente, il quale seffiando contro di essi, ne restaco accepti dalla polve. La sua ala sinistra poggia al fiume. La fagreria sosgouola e gallica formapo il centro. I battaglioni affricani son divisi nello

ale, e sostengono la envalleria.

Annibale incomincia l'attacco cogli Spagnuoli, e coi Galli ; estendendo le sun ale , e tratteneodo gli Affricani in guisa che il suo esercito forma un semicerchio. Le legioni romane, attaccate nel centro, si ristringono per opporre una massa al nemico. Cedendo Annibale a poco a noco, si riura, ed è vivamento inseguito dalle legioni. Altorchè scorge l'armata remana sufficientemento impeguata, la fa attaccore di figues dalle sue ale, e dagli Affricani. Costretti i Romani a far fronte da tutte le parti, non possono ripigliare l'ordine di batteglia, e

earienti . e sharaelisti per ormi deve , son taglisti a puzzi. Emilio, coperto di ferite, perisce nella mischia; due questori . 21 tribuni militari , Servilio , Mionzio , e So senetori rimangono nonsi e più di nomila uomini giacciono sul campo di battaglia. Finalmente Angibale, atauco di tanto macello, grida che si risparmiasse il sangue de vinti.

Diccimile comusi rimesti a mutodire il campo romano si danno prigioniori. Il console Varrone con 30 cavalieri. force a Venova. Quattromila Romani softante s' mvolano cella fora alla morte. La perdita di Annibele non asceu-

de a più di Smilu nomini. Maerbale, uno de' generali di Annibale, è di parece che si marciane sopra Roma; non potendolo persuadere, gli dice : Tu sai vincere o Annibale , ma son sai tror profitto dalla cittoria. L'eroe cartaginese spedisee in Affrica suo fratello Ma-

gone, che versa in mezzo al senato un moggio di anvili di ore tehi a' cavalieri romani uccisi a Canne per dare così una compiuta idea del suo trionfo. Imilcone , zelantu particizon della fazione Baroine sa giova di questo grande avvenimento per motteggiare An-

uone e gli amici di lui ohe si erano costantemente oppo-

3289 215 di Canne.

## AVVENIMENT

Anni sti alla guerra. Annone senze sconcertursi risponde : Io preferirò sempre una salda pace ad una gloria ruinosa.

Si panta Annibale di aver tagliato a pessi i Romani, eppure siamo obbligati a levare un nuovo etercito per combatterli. Egli mette a sacco le città d'Italio, e ci domanda vittuaglic e danoro: che farebb'egli se fosso state einte? Conchiude cel ricosare qualunque sussidio. A malerado di lui si ordina la leva di 3omila nomi-

ni : ma i raggiti di questa fasione ritardano l'esecuzione del decrete.

Intanto i popoli della Magna-Grecia , le città di Taraoto, e di Capua si attaccano alla fortune di Ancibale. Eglt passa l'ieverno in quest'ultima città, che diviene tanto funesta colla sue delizie a' Cartaginesi , quanto lu pianure di Caoce lo erano state colla strage a' Romani. Onivi l'armata di Annibale perde nella mollerra la disciplina , la gloria , e le virtir,

I Cartaginesi tengono occupata l'Italia per sá aeni ancera. Finalmente mancando Annibale di ogni soccorso della sua patria, la sorte si rido della sua prudenza ed abilità. Cartagine , ad outa de progressi de Romam nella

214 Spagua , da ordine ad Asdrubele di raggiuegere con uo Adrebale (bet-esercito Accibale in Italia. Ma i due Scipioni le insetute in legegra googo nel cammino . le costringoco a combattere . le

de'dueScipioni. disfanno, e gl' impediscono di eseguire i suoi disegni. Le armi affricane non hacos miglior successo in Sicilia, e la vittoria serbati fedele in questa contrada alle

aquile romane. Annibale, par la giornaliera diminuizione dello sue force troyer inshilitate ed essenire alone fatte luminoso. Iovano l'attivo sun talento ricerca favorevole occasione per rinnimare la confidenza de suoi con nuove ge-

ste. Il console Marcello, adettando il saggio sistema di Fabio . denominato il Tempereggiatore , non si occupa , obe di molestaro costantemente il oemico senza avventurare battaglia.

L' esercito romaco, afforzato da nuove leve, forma l'assedio di Capua, e fortifica ie modo il proprie campe , che Annibale non può indurlo nè a combattere , nè a levar l'assedio.

Operto erando nome velendo tentaro un nasso estre-

mo per allostanare il nemico dalla sua posizione , o liberare Capua , muove improvvisameete verse Roma, All'avvicinarsi di lui, tutti i cittadini correno alle armi, e 3005 sortono delle mera. Annibale ed i contoli trovandosi in

presensa, sono molte volte al punto di decidere questa assedia lloma. sauguinesa lotta con on finale combattimento; ma dacchè se ce dà il segue, una orribile tempesta scoppiaudo, impedisce alle due parti di azzuffarzi.

Crede Annibale di vedere in questo ripetuto fecomeno un decreto degli Dei, e ciò che nin la scomenta è la fiducia de' Romani. Al suo cospetto essi fan istruire reclute per l'esercite di Spagna ; vendesi all'incanto il terreno, sul quale egli trovasi accampato, scora oulla perdere di presso. Scoraggiato Acuibale si ritira, e Ca-

pua si arrende a' Romani. Lo stato degli affari cangiasi intanto nella Spagna. Cartagino vi apedisce 3 eserciti comundati da Magono. da Asdrubale figlio di Giscone, e da ue altre Asdrubala figlio di Giscare. I due Scipioni commettono na grave errore , dividendo le lero forze. Publio Scipione atsalito il primo è battato ed ucciso. Massinista , che avova rapito il trono di Numidia a Siface contribuisce più

degli altri a questa disfatta. I tre eserciti vittoriesi piombano sopra Gneo Scipione , che vedendo le legioni ie retta presentisce la disgrazia, e la morte del fratelle, e perisoe nella mischia. Ma qualche tempo dopo il giovane Scipione, riservate dal cielo a più felici destini , giunge in lapagea con move schiere , vendica il padre , e il zio ; e rialea l'ou -

torità romana nella penisola. Sotto il consolate di Claudio Norone , e Marco Livio, Cartagine si determina , ma tardi a dar soccorse ad Annibale. Parte on esercito guidato da Androbale fratello di lui coll'ordine di seguire le sue traces. Sol principio è essistito dalla fortuna : trova I popoli disposti in seo favore : attraversa la Spagna, le Gallie, e supera senza ostacolo lo Alpi. Sceso in Italia, avverto il fratello che le razgiuogerebbe nell' Umbria. Sorprende Nerone questa corrispondenza; e sebbene la Gallia Cisalpina fosse il dipartimento del suo collega , seotendo tutta l'impertanta di una a) fatale upione . muove ner prevenirla

nomini, o ne rimane 35mila per far fronte ad Annibale. Marcia celi notte u giorno e si unisce e Livio , sellecitandolo a non differira l'attaccu. Temendo Asdrubale di compromettere con un fatto d' armi la sorte della gran lotta fra i due popoli, cerca evitare la battaglia . e and si ritire; ma abbandonato dalle guide, amerrisco la via-I Romani lo reggiungono sulle aponde del fiume Metaudi Asdrubale, ro. Asdrubalu si accampa in luogo vantaggioso, disponu ordinatamento la sue supadre, e con intrepidezza sostieno la sua gloria : vedando poi che la vittoria dichiararsi

lascia il campo di Capua, non guida seco lui che puila

ove incontra una morte degna di un fratello di Annibale. Livio a Nerone in tal medo decidono colle loro abilità la sorte di questa guerra. Perde Cartagine in tale affare 55mils nomici , Omila sono uccisi. Avvertito Livio che vi era aocora un drappellu nemico da distruggersi: Lasciatene in vita qualcuno , die egli , acciocche possano portare a Cartagine la nuova della loro sconsitta. Corre Nerope in Umbria a ritrovare il auo esercito, e gitta pel campo cartagipese la testa di Asdrubale. Aunibale nel vederla esclama : Tutto è finito , non riceverà Cartogine da me i soliti gloriazi trofei. Con Asdrubale

pe' Romani , si scaglia in merso ad una coorta nemica,

io perdo la mia fortuna, ed ogni speransa. Egli fa la sus ritirata nel paese de' Bruzii, eve privo sus di ogni seccorso della sua patria , a stento si sostiene. 3200 Serpione conlutanto Scipione il giovane all' ardore dell' età , accopquista testa la piando la prudenza de' più vecchi capitani conquista la Spagna. Spagna. Per colmo di fortuna il potente Massinima

abbraccia la carra di Roma; mentre Siface con una debole fazione passa dalla parte di Cartagine. Scipione sitorna e Roma , il popolo calcolande le gaste di lai , non gli aoni , lo nomina console. La sagacità de' cansigli , il valore ne' combattimenti , il suo merito penanale, ed i favori della fortuna gli procacciano la generale fiducia. Gli viene assegnata la Sicilia per - dipartimento, col permesso di passere in Affrica, se lo

giudicasse conveniente. Questa grande impresa forma l'oggetto di tutti i coti suoi.

Sharcuto sul continente sconfizza le truone di Siface.

e di un altro Asdrubale, ne abbrucia gli accampamenti.

e sa prigioniero lo stesso Sifaco. Costernata Cartagine da tanti disastri domanda la pacc. Trenta senatori , prostesi s' piedi di Scipione , at-

tribuiscono i torti della guerra , e le disgrazie d'Italia all'ambizione di Aonibale, e promettono a nemo della loro repubblica istera obbedienza al popolo romano. Scipiona rispondo lovo: Abbenche so sia qui venuto per vincere . e non per sottoscriver puce : pur la connederò re volete darvi tutti prigionieri, evacuare l'Italia, le Gallie, la Spagna, le isole, mettere in poter nostro tulti i vostri vascelli, cocettuati venti, e pugare un tributo

di 15 milioni Boomila moggia di grano. A queste condisioni potrete spedire un' ambasciata a Roma. I deputati si sottomettono a tutto , n partono. È con- Assibale debiachiusa la tregua , ed Annibale ricevo ordine di ritornare mato in soccor-

in Affrica. Nel leggere questo fatale decreto, egli freme di dolore, e di rabbia ; scensa gli nomini , e gli Dei , o rimprovera se stesso di non avar cereata la vittoria, o la merte sette le mura di Roma dopo la battaglie di Can-

ne. Intento cedendo al destino obbedisco. Il senato ramano, orgoglioso ed irritato, non ritrova dapprima le condizioni della pace abbastauza dure per Cartagine , ne sufficientemente nuli a Roma , a rimette

tatto alla dacisiona di Surpione. In questo mentre Ottavio guidando in Affrica 200 vascelli da sarico, li vede dispersi da una burrasca vicino a Cartagine. Il popolo impetnoso ed avido vuol usurpare questa ricca preda. Il senato ad onto della tregua , ha la debolezza di acconsentirvi : Asdrubale , per suo ordine a' impadronisce di tutti i bastimenti.

Scipione manda uffiziali per dolersi altamante di que. ata aggressione. Il popolo insulta i deputata, il sensto riousa di ascoltarli. L'errivo di Annibale cell'esercito risveglia l'odio , le speranze , e la fierenza du Cartagiunsi. Gli ambasciatori di Cartagine ritornando da Roma, Seipione, più generoso de' teoi nemici. li accoglie onorevolmente, e li lascia passare senza estacolo; ma di-

chiara ad essi esser rolla la tregua. Annibale ninnts il campo vicino a Zama, e fi leghe

so della sua patria.

## AVVENIMENT

da Cartagine, o apedisce esploretori a riconoscere il camdel Mon. Av. G. po romaco. Seoperti da Scipione, lungi dal puoleli, fa

loro mioutamente vedere la forza, ed il bell'ordine del suo esercito.

Tutto il popolo io Cartagine con respira che guerra; Annthalo solo consiclia la pace, di cui sente la trista necessità. Questi due grandi nomioi nell' avvicinarsi , preai di acambievole ammirazione, osservano per qualcho

tempo on profondo silenzio. Annibale il primo lo interrompe. Dopo aver lodato destramente il suo rivalo sulle passato geste; rappresento time le aventure che tree seco la guerre , l'incerterza deeli avvenimenenti, o cita se stesso per sorprendente esempio delle vicende della fortona: Tu sei, gli dich Aonibale, in questo momento cib che io fui al Trasimeno, e a Canne, Approfitta meglio di me della tua prosperità; fa la pace ora che puoi regolarne le condi-

sioni, Noi acconsentiamo a cedervi la Sicilia , la Sardegna, la Spagna, e tutte le Isole; e ci rinchiuderemo nell' Affrica , mentre voi altri dominerete sull' universo. Scipsone , biasimando la perfidia di Cartagino per l'infrazione della tregue, manifesta l'olta sua stima per Annibale , lo riograzia de' buoni consigli , ma gli significa in pari tempo di preparursi el combattimento so acconsentire non vuole al disarmamento de' vascelli . al richiesto tributo . e ad alcune indepnità per l'infrazione della trecos.

Non sa Annibale determinarsi o sottoscrivere un trattato cotante vergognoso per se, e contrario a' voti dei suoi concittadioi, e all'interesse del suo paese.

D' ambe le parti si ricorro alle armi. I due generali arringano i loro soldati, rammestando ad essi una luoga serie di trioufi per snimarli al combattimento. Spiegesi d'ambo i lati le medesime abilità nella disposizione delle truppe, la stessa accortezza cell'azione; ma il coraggio de' Romani supera ogni ostacolo opposto dal valore di Annibale, I Cartaginesi si danno alla fuga, lasciando zomila de' lore sul campo di battaglia, ed altri 20mila oneionieri.

Rientrato Annibale in Cartagine, dichiara ooo esservi più speranza, che ogni resistenza diviene inutile. e che è forza sottomettersi alle condizioni del vincitore. Profittando Scipione della vittorie, si evvia colle sua armeta a Cartagine, Nell' avvicinarsi vede faraceli iocontro un vascello coperto di rami di olivo, e con degli ambasciatori spediti ad implorare la sua olemenza. Esti dice loro di ondare ad aspettarlo io Tunisi. Quivi è affollato da' suoi officiali che vogliono prepdere e spianore Cartagine; ma o fosse il suo carattere umano e geperoso che eli fa rigettare il pensiero di distrogeere una a) aotica e florida cutà , o altre racioni dettate dalla prudenza, accorda la paco, aggiungeodo alle condizioni già proposto, di non conservare che 10 vascelli, di consegnare in suo potere tutti gli elefanti, di restituire a Massinissa tuttociò che gli era stato preso, di non introprendere guerra nemmono in Affrica senza la permissione di Roma, e di somministrare il soldo all'esercito romano sino alla ratifica del trattato.

Nel leggere Annibale questi articoli al cospetto del senato di Cartegios , Giscone declama con veemenza contro si umiliante convenzione. Sdegnato Annibale di une opposizione cotauto intempestiva lo afferra pel corpo . e lo gitte abbasso dalla sedia. Siccome una tale violenza eccita gran mormorio nel senato, egli dice con fermezza: Partito dalle vostre mura di 9 anni , per 36 ho studiata la guerra, e dimenticati i vastri castumi : quello però che perfettamente conosco, è la costra situazione, che è sensa rimedio. Gli alleati el hanno traditi ; le provincie sono in balia del nemico . l'ormata è distrutta; gli eserciti sono vinti ed esterninati : il pubblico tesoro è voto; altro non vi resta da opporre a Roma che vecchi , fanciulti , e feriti. Invece di deplorare le condizioni della pace, ringraziate gli Dei che vi viene conceduta, ed accettandola sottoscrivete la vostra salute. Prevalo la sus opinioce, e viene firmata la pace. 380 6 Gli embasciatori inviati e Rome, essendo della fazione di Annone, prorompono in rimprovoti al cospetto del della seconda senate centre l'ambizione di Annibale. Adulano l'orgo- guerra punica, glio del viocitore con basse sommissioni, e prodigalizzano i più grandi elogi alla generosità del popolo romano, che oel vincere ripone maggier gloria ad accresce-

re il proprie impere cella elemenza, che colla vittoria,

## MEMORABILI.

Il sensto ed il pepolo ratificaco la pace, ed ordinano di riccodurre l'esercito a Scipione, che alla vista di Cartagine prima di partire, abbracia 500 vascelli, e fa impredeta i disertori romani che gli erano stati resticiti,

Il sensto di Cartagine prova grandi difficoltà nel lovare le tasse, e nel pagare il tribute. Annibale, scorgeodoli in tanto imburataso, sortide coo iodigassinoo, ed appalesa non essete questo il più grando o l'altimo dinatro di

Mentre Cartagine costernata gemo lo tal modo di una ravina, e di coa umilissicor che reode più amara la memoria della sea passata grandosaa, Roma, io seco alla gioja, riceve co' più grandi conori Scipione carico delle spoglio de' vinti, cili viem decretato il trionfo, ed il popolo gli accorda il gluvinon nome di Affricaco.

Decaduta Cartagiore dall'amica gloria, s'inoltra a gran passi verso la son rovica per la riissaterza de' costumi. Il popolo esercita l'autorità del senso, tutto si opera colla cabala. Le fasioni stratcinaco il sensto a rompere la tregua stabilita con Scipione i fan cadere la repubblica nell' umiliazione, e conticuazo dopo la pace a rapir-

lo oqui mezzo di risorgere.

Acombiele, o o'grini tempi, gode la cessiderazione devuta alle sattlele rue giuci. Chiamato melte volte al governo delle sattle, qui estanda cua bese inacessi al superregione delle sattle, qui estanda cua perregioni conte grande unune anche in seno alla sua partici. Seccodidi delle fosicui, cuttinguono il sente a farri, gli despere la seno. È numbrato prictore. In questo nuneva mispre municitate, par la guinita lo retsa seriora, i a medenuma accretti, che vivano seriolas il foncamente il medicama accretti, che serio delle serio del

à sisarcire da' dispidatori l'erario.

La sua fermezza gli procascia la berevolensa del pepolo, e la loimicita se' grandi, i quali lo accusano a
Roma, impatanodogli di mosterere intelligensa con Antioco re di Siria per rimovare la guerra. Scipione suo tivale difondo isorano la casost di loi. Tale gancerità accresco la gleria di Scipione, ma son impediace lo vihente risolazioni dettate dall' colo. La lattettati del Tralente risolazioni dettate dall' colo. La lattettati del Tra-

sineno, e di Canne, sempre presenti al senato romano, lo persuadono che finchi Annibale vivrebbe, la poteosa di Cartagine potrebbe rinasecre. Locarica per tunto tre commissarii ad esigere dal govereo cartaginese che dato foste in loro balis questo terribile nemico.

to interest on the state of the

ve a far la guerra a' Romani.
Aves qeli essengitato a questo principe di spedire usa
flotta in Africa, onde favorire l'armanecto de Cartagigori, o condurre in Grecia noi foric esercito per eiscre
pronto a passere la Italia. Avondo Antorco approvato il
parere, Anobalo ne la vevetti gli sindi suoi rimani
parere, Anobalo ne la vevetti gli sindi suoi rimani
la trama di questa impresa. Sparentati i Romani piedi
la trama di questa impresa. Sparentati i Romani piedi
scono un'ambalostate ind Antorio, cell diregola di dinotale

dalla premediata deliberasson.

Sepione (some creden) è tra il sumere degli ambatettiti, a qui si pase il fassoto abloccamenta revina
presentata come il proposito promotivo di la gendiata come il più gira capitorio. I risponde Ameibale, enero dietinadevi il quinde certiti, compilato
mindi acua concidii (anamerabie certiti, compilato
menti della propositi (anamerabie certiti, compilato
cond'online? segliume Scipione, Pitro, replica eglicond'online? segliume Scipione, Pitro, replica eglicond'online? segliume Scipione, Pitro, replica eglicond'online? segliume Scipione, Pitro, compilatore alleria elfera silicatore. Che diviniti da demoya, prostage Scipionfera silicatore. Che diviniti da demoya, prostage Scipion-

ne acridendo, se tu mi mesti vinto i lo mi ripulerel superiore al ditesando, e da tutti i generali del mondo. Gli ambasciatori romani ritrovano e oconprano partigiaci nella corte di Siria. Ingancato da costoro Antioco secna l'amiciais sua verso d'umbale, il quale avvedorosene gli dico: Sia dall'infante ho giamto odio a' Romana. Quest' quio, a te mi la giulato dichammi timal

## AVVENIMENTI

Aspl

dil Mon.Av.G. altri e non da me i io andro ricercando in tutto il mon-

ben presto vedera in Asia.

do altri nomici a Roma.
Tanta fiscoleras per qualche tempo risfiamma l'aminizia del Re, cha gli dà il ammando dell'armata; Aunibale la consiglia di ricetara l'alloueza di Filippo re di
Maccdonia. Anticco pieno di ergoglio e getoro vosì vincere da se sola, plasma in Greccia, e depe altoni procere da se sola, plasma in Greccia, e depe altoni prouna falta siceretta, à tecnofitto e cenceiato da Romani.
Annibala gli predeie cha le legioni romano si farebbero

Spedito a combattere Eumeoe, re di Pergamo, ottiene la vittoria con uno atratagemma (cha sembra favoloso). Egli riempia di serpanti alcuni vasi di terra. e li lancia sopra i vascelli nemisi, dal che spaventati i sombattetti si lacciano facilmente vincere. Gio avviene mentra trovasi già presso Prasia ra di Bitimia dopo aver lassiato Anticco. per timore di sestera dato in maso de suoi

nemici.

Quinzio Flaminio lo perieguita anche in questo ouovo astilo. Investito da Roma di poteri , spaventa il debole Prusia colle sue minacce , ed ottiene promessa ane cli

dischle Assilale in non potere.

Queets perfich Manarca taglia agni via di foga, e di
latida, presde la mano un veleco che mano da agni
latida, presde la mano un veleco che sempre avea seco
portitto, el cassinani. Liberiana il propole romano da agni
limore, giarcchi anni può aspetturi dei di sa reculsi.

ggi averturi Periro di una compiante romano contro i
anoi giorni: cristian percentemente ad un constel di cotanti giorni: cristian presentemente ad un constel di cotanti giorni: o virlani prime di di despitalatib. Dopo queperio averturi e virlani del espitalatib. Dopo que-

Morte
di Annibale.

Coà) perisen il grande uomo vinte piuttosto da falli
de suoi coccittadini, che dall' abilià de suoi coccittadini, che dall' abilià de suoi uomo
La ateria di Cattagine, sion all'epoea della terra guer-

SHORT I SHOW IN THE REAL PROPERTY.

La steria di Cattagine, sion all'epoca della terra guerra pnoica, son presenta che alcani combattimenti peco notabili tra questa repubblica ed i suoi tributarii Siface, e Massioissa, Marito, il primo, di Sofonisha cartaginese figlia di Andrada vicce sconfitte, a private della spesa dal fiere, ed transat Massisimi, cicho ed mossocia ci dal fiere, ed transat Massisimi, cicho ed mossocia posta la trajici al prime undo, la ugas, ed abbraccia de Roman, alta veglicca passica la su discrimente, a della consultata della consultata della consultata di di Roman, alta veglicca passica la su discrimente, a chi la sug goloso fierar, e contranga l'indice Sciennia di avvenimi per con Laria condern celle braccia del di Cattagino la cues unite, si accessi. Romani i, puni li intervendolo unite alle loro nice, gli restituizione la primirera andricia, Scippine la posse il prosesso di unite grimmer andricia, Scienne la posse il prosesso di unite

tutto ciò che gli era stato tolto.

Questo prinsipa ambisioso, forta per l'assistenza di
Roma, vuola a traverso del tastato impidrocirsi della
città di Leptine appartenesta s'estraginosi. Alla negativa di ecdergilela prende le armi, o de spugas molte
piazze. Cartagine pasta laguanta a Rema dell'infrasione
della pace, el il sento spedice commissari in Affrica

per conciliare la liti.
Il celebre Catona, membro di questa aommissione, implacabil nemico da' Cattagiossi, quanto Aonibale lo era stato de' Romani, è preso da gelosia all'aspetto degli avanati dell'appulenza di Catagino: si accresce l'addo suo, e ritornato appena a Rema non manca di proporte al senato la distrutione della rivale.

ra al senato is distrainone detti rivate.

Icianto la discordia, compassa indivisibile de' dusarti, anjma vie maggiormente la fazioni in Cartagine. Il partico popolare cella de senatori che si noverenno presso Massioinas, il quale invia i suoi figli a Cartagion por collectiare il richiamo degli shunditi. Questi priocipi sono insultati dal popolo; Amifesse Pinnegue molto langi dalla città Il Re di Nundicia, pristato per questo

affeotos dichiara la guerra.

I doe escretii vengono alle mani. Il giovana Soipiono
Emiliago, ioviato da Roma alla corta da Numidio, el testimonio dall'asione, a vede con istuppore Massimo, in testimonio dall'asione, a vede con istuppore Massimo in in cià di 80 anni combattere come un giovano soldetto, a rimortara col suo bollette valore une consoluta vita. ria. Dopo il trinnfo Massiniasa detta la pece , ed obbliga i nemici a pagargli un tributo.

Di 58mila Cartaginesi pochissimi sfuggone al ferro dei Nomidi; ana terribile pestilente consume il rimanente. Inquieta Cartagine per la parzialità di Roma verso Massinissa, e per i rimproveri che le vengon fatti di evere, ad onta de' trattati, combattuto, senza permissione, spedisce deputati per conoscere l'intenzione di questi alteri padreni.

Catone ripate in questa circostanza le vinlente sue declamazioni in sepato: rammenta di avere ritrovato in Cartagine non ana città rovinata, ma una forte popolazione, ue commercio spulento, ana nemerosa ed ardente gioventà , grandi tesori , nd immensa quantità di ar-

mi, e prove in tutti i modi che fe d'uopo distraggerle. Scipione Nation ioutilmente combatte con perspicace saviesza contro l'austaro oratore : egli sente la necessità dell' esistenza di Cartagine , per tecere e freno l'insolen-

149 sa del popolo, e ritardare la decadenza di Roma, Terra guerra Il senato, che preude parte all'odio di Catone, non-PHRICA. chiude la guerra, col pretesto che Cartagine avea rotta la pace, armando vascelli io maggior numero di quello

3855

permesso dal trattato, insultando il figlio di Massinissa, e facendo guerra ad un principe alleate di Roma, I Cartaginesi , in sì critica circostama , veggono indebolite le forse , ed aggravati i loro mali da una funesta disersione. Utics , la seconda città dell' Affrica , li ab-

bandons, e si da a' Romani. Manilin , e Marzio Censorino , nominati consoll , hanno dal senato ordine di partire con Somila unmini , e la secreta istruzione di non terminore la guerra che colla totale rovina di Cartagine.

I deputati di questa città , arrivando in Roma , trovano decisa la coerce. Essi sottoponeono all' arbitro del senato la sorte della loro patria , ed offrono qualunque riparazione. Il senato domanda in estaggio 300 giovanetti delle prime famiglie, e la condizince di obbedire a tutti gli prdini che darebbero i consoli,

Cartagine senza esercito, sens' alleati, che pen avea petuto resistera alle sele forze di Masinissa, delibera di suviare gli ostaggi, e di sottomottersi,

La città risuoga di grida, e di gemiti : le lofelici madri strappandosi i capelli , e struggendosi in lagrime accompagnann i figli sion al porte, e danno ad rasi uno eterno addio. Gli ostaggi sono mandati e Roma. L'armata romana sbarca in breve nelle vicinaman di Utica. I consult ordinann a Cartagine di conseguare tutte lo armi ; invano esta rappresenta di rimanero in tai goisa osposta alle vendette di Asdrubale eccampata presso la città con aomila sbanditi. Non ai ascoltano prechiere :

convicue ubbidire. Una lungo fila di carri carichi di 200mila armature . e di 20mila machine da guerra gionen alcuni giorni dopo in Utica preceduta da' senatori, e da' pentefici che quivi ai recauo per destare la piotà , ed implorare la cle-

mensa do' Romani. Contorino li accoglie con fredda alterigia , ne loda l' obbedioora , e manifesta che il papelo romago avendo decisa la distruzione di Cartagine debbono abbandonarla, e recarsi eve loro piacerà, purchè sia ad 80 stadi del more.

L'indignazione toglie a' Cartaginesi la forza di rispondere ; ma alla nosternazione sottentrane immantinente à rimproveri , il furore , e le imprecasioni. Ritornati i deputati a Cartagine dan ragguaglin del barbaro ordine ricevuto. La disperazione comunicandoti in tutt'i cittadini colla rapidità di un ionnodio, gli accorde di rancore. e di rabbia. Uomini , donne , vecchi , fauciulli tutti giurane di morire, e di seppellirsi sotto le rovine della pa-

tria, piuttesto che abbandonarla. Credonn i consuli nulla aver a temere da un popolo disarmato, e trascurano di aecelerare la loru mosse. Approfittandesi i Cartaginesi della dilazione , richiamano i funrasciti : ristoreno le fortificazioni , nominano per generale Asdrubale capo di questi, e notte c giorno fabbricano ermi-

Da questo momento ogni nomo diventa artefice : mancavano enrdo, e le donne tagliandon i capelli ne forniacono abbondantemente. In breve tempo il poraggio ripara tutte le perdite, e Cartagine mostrasi ancor formidabile a' agoi nemici.

I Romeni trovano una nuzione armata, ed una ing-

## Anni del Mon.Av.G.

id Mon.Ar.G. spettata resistenza. Per supplire alla passata lentezza , 1856 - 466 inutilmente raddoppiano gli attacchi i veggonsi eglino Assedo atcesi assainti dagli assediati , cho coa frequenti sortite di Cutaguar. reprieggono le loro contri, ed abbrogiano le macchino

da guerr.

Sjonnentati i consoli da questa ostinata difesa, commetteos continui errori. Le operazioni lero mal combimate vanno a nulla, e la lori enhole temerita sorenterita soventerita ordente il

è espone al pericolo di ma totale conditus, de cui sono
preservari dal giovane Scipione Emiliano semplice tribuno.

Massiniasa frattanto viene a morte. Il Runanzi perdeno
in lui in nulle, e o rotrasia ellator. Finalmente la corac-

giosa disperazione de Cartsginesi supera il numero, vi la forza de nenti, o rende infrattaosi unui il ura tentativi. Nell'anno seguente i muovi consoli non hanno maggior successo. I Cartsginesi sovente li battono, accrescono il numero dalle suddatescho, u domandano saccosso al'

Re di Macedonia. In questo tempo comparisce in Roma il giovane Scipione per sollectiare la carica di Edila. La fama di lui lo avea giù preceduto. Colpito il popolo dalla rassomi-

glisuza di esso col primo Scipione, dimentica le leggi, lo elegge console, non estante la sua gioventi, e gli da l'Affrica per dipartimento. Il suo arrivo salva Mancine che treva eircondato, e

nel pericolo di casere taglisto a pezzi.

Non ritrova Scipione nell'esercito uè buon ordine, no disciplina; si volge tusto a riforantres gli abusi, a riparare lo perdite, a formere magazini, lodi si avvicina a Cartagnee, o ravvisando un lata della citià, dettu Megara, meuo focificato degli sliri, cella scolata penetra eutro. Pedrone dell'istuo, abbrucia il campo ne-

mice, e lo chiude con una trineea.

Cartagine trovasi decolata dalla cerestia, ed in aspettativa di viveti del mare. Imitundo Scipiono F audacia, e
e Pattività di Alexandro, costruisee un argine per chiudere il porto. I Cartagine i parimente instancabili ne' lore lavore, autrese altre actita alla lore a renata.

Succede tuas grande battaglis navale. I Romani, dopo lunghi aforsi, reportano vitteria, e distruggono, prendono e disperdono i vascelli nemici. Daranto l'inverno, apprado Sciplone che Cartagine aven raguesto sotto le mura di una ceità denominata Nefesione un forte studo d'aranta in cun posera ogni speriana, moste sepra di cusi, batte comprutamente gli Africano neste con conservatione del compressione d

toposta alla cittadella.

L' estremo pericolo degli assediati raddoppia in essi il farore, e la disperzaione no accerces di oraggio. Ad organi passo i Rumani incontrano un conditio; ogni casa rishinole un assedio. Le vie son coverte di calareri, e di ferti, si combatte con aggual accasimento 6 piorui, periodo del composito del composito

la a condizione di aver salva la vita. Accetta Scipione la profferta, occettuando coltanto dalla capitolazione i fragiaschi. Somila nomini escono dalla cittadella, o son condotti disarmati nella campagoa, ooo refuggiti, guidati da Andrubale con qua moglie e co' tieli si fortificano nel tempio di Esculanio , situato soors una rupe, e ginrano tutti di morire ninttusto che arrendersi. Il solo Andrubale , perdendo l'antico coraggio, e atrasciusto da vil denderio di salvar la vita . scende precipitossmente pertando in mano un ramo di olivo, e prostrasi a' piedi di Scipione. I nfuggiti infuristi l'opprimono d' imprecasioni, ed incendiano il tempio. La morlie de Andrubale enllocandori co' suni fieli solla punta della rupe a vasta di Scinione , esclama : Io non maledico te o romano ; tu usi de' dritti della guerra ; ma possa tu almeno di concerto cogli Dei di Cartagine punire come merita questo perado che tradisce la propria famiglia, e la patria. Traditore, soggiunge rivolta ad Asdrubale, questo fuoco a momenti ci consumerà; e tu vile guerriero dopo che avrai ornato il trionfo del vincitore, soggiaceras alla pena dovuta alla tua iafamia. A tali parole trafigge i figli, li getta nello fiamme, e vi ai precipita anche cua. Tutti i rifuggiti ne imitanu l'esempio.

11 forto, Scipicon , margando la ruína di una coli potente città, men pola negarie na lagrima, a prevedenda forse la sorte fatura di Boma, prosuncia tristamente quation versi di Omero: Giomo everà che la racca città di 158 45 Treja, e il forte Briamo, e il popolo neo periranno. Distrutione.

Distrusione. Cartagine è data in penda par molti giorni al sacchage.

di Curtagine ; gio si mettono in disparta i tescoi ristovati noi tempi.

Gli abitatori della Socilia sono invitati a raccagliere i quadri, e le statue per riprenderit stato ciò che era stato
ad essi unerpato. Vien restitutto ad Agrigeate di fanono
tero di Flatisfe, diesi commissiari remanti fan demolire

e pinuare gli edisti; di Cerusgius. È vistato a chiunque di la prenderri stanza; aggiunque de cribili imprecazioni contre colore che infrangerebbre tai divisto. Utica cicae la preprierit di tutto il tentiero situato re Cartagiae, ed Inputa il Frimaneste del passe è ridotto la previogia romasa totto l'ammistrazione di un petetore, retrett anni depo uno de Gracchi rifabbrica Cartagine, e vi conduce Gunta Romani.

e vi conduce 6mile Romani, La steria più mon ricorda questa famosa città che pas cesere andeto Mario a consolarsi delle proprie sventuce tra le sas revise.

## UOMINI CELEBRI.

Sec.s.G.
V. Amilcare, Annibale,
1V. Issiloone. Annone, Bossicare.
(Magone, Amilcare Barca,
III. (Annone, Astrobale, Aumbale.

(Andrabale Bares.

### GOVERNO, E LEGGI.

La repubblica di Cartagina rece un geverno misto, che processo dalla dia cataca della tramette e a data di assendia della marchia la fesse godore per più di 5 secoli te la receiva della marchia la fesse godore per più di 5 secoli te professora della professora di prof

Il patres legislativo era afficiato el un senato compote di 500 menhis, eschi fra tienhi cittadini. Essa stabilira la impetra, compilera la leggi, edesdera la paderas de gravali, la laguassa della provincia venivano diretta al undesimo, che sorranmente in tutto giudicava ulterchi le voci con erano diviera un quando intergravi diretti in cipinato, quella della maggiarinia i pascare diretti di spinato, quella della maggiarinia i pasgia di considerati di considerati di considerati di Si estatava dal arento ao comalgi di centa persona.

detro il consulto degli orizini. Queste cariche erano perpetto e essi facevano l'uffinio degli Eferia Sperta, dei censori a Roma. I giudici, i generali rendevano loro costo della proprie conduts.

Venivano s-clie uel consiglio degli ansiaul 5 persone suunite di gran potere, le quali facerano rapporto al senato sulle siggi proposto, e sopra gli affari più important. I suffeti una ascretiavano il loro potere cha per un anno. Allorchè cessavano delli impigo ramo nominati pretori, periocchè acquistavano il drittu di presiolere si tribucali di vagliare alla risposanione delle importe. e

di propore nove leggi.

Aristotile ossers in questo governo due notabili difetti riguardo alla distribusione degli ufficii. Pinni che riasivanii più iocumbense sallo stasso capo; stabilimento sen di rado contrio al bese comuse; alteo che escludava la poreria dalle prime cariche, le che fa tenere troppo in pregio la riccherse, e lascia al merito nua bee

percente : avrenue sicuramente una idea esatta del governo di Cartegines.

I Carteginesi avvano un magintrato toltos dal numero de giodici, il quale raccogliera, e maneggiava il pubblice dunaro auto il pretore, node Liviro la chiama quetore, prechi tule era il nomo che in Roma si dara a celui che esercitava le medesiume funzioni. Cornelio Nipose da il nome di censore a quel magistrato che lari-

gilava sopra i costumi de' oittadini.

Non possisson dure un l'étic centré delle leggé à siréle de criminal de Cartagiones, perché pi sondità servitori non c'illaminano battontenente mi di quatto passo, a son fina marinare che a caso di latence leggé di quicara le constitución de la constitución de la companion de ma predozes in Cartagior una legge restauria che probiva la sorrechia magnificiama della massa, a poner-i, in mit all'entrain spese che i tuli occasioni si solvirama tra la contrata della constitución dell'actual dell'actual che la reversire di alcuni movimenti dell'acresic cartagiorse, d'accho capita dell'actual dell'acresic cartagiorse, d'accho capita con d'integrato, somenzo adaptiva-

e parlare il linguaggio de' Greci. Le peue crano severe, anni crudeli in Cartagina; prima di dar la merte a' delinquenti si cruciarane con i più erribali aunolizi.

## ARTI, E SCIENZE.

L'istoria el attenta i sommi progressi che nell'agricoture fosero i Caragione. Pinios sarre che Magone and de più illustri cittadini di Cartagine, avea composto un lungo trastico alla ceditrasinea delle terre, e i cano accreditato, che allorquando il Romani, dopo la rovina di Caragiare, distribureno cette i behioteche a' Ra vicini dell'Affrica, si riservaroro quest' opera sun deretto del cono avvane for d'allora servite sull'agrandiura.

sons revent en de catera sérvire des approximations au servire de la catera sérvire des approximations de la catera sérvire de la catera del la cater

COMMERCIO. La situazione di Cartegine la fece commerciante; la ma marion ne formo la forza, o la fortune. Estreeva essa dall' Egitto il tino , il papiro , la biade , le vele , ed i cordami. Provvedeva sul mar Rosso apezierie, eromati, profumi, ero, e perle. La Fecicia le spediva porpora, e stoffe, che i Cartaginesi cambiavano con ferroatagno, piombo, e rame dell'occidente : essi erano i seusali di tutti i popoli. Cartagine colla navigazione divenne l'anello, che conginngeva tetti gli stati, ed il centra del loro commercio. Vicos accesata di avidità per le ricchezze : questo rimprovero è più applicabile alle sua siteazione, che alla sua costituzione. Godette essa i vanteggi , e sofferse i pregiudiri appessi ad egni steto commarciaute, che debbe necessariamente, dopo aver acquistato un gran potere , ed una gran dovisia aspettarsi la corresione de costumi, e la distruzione della sue forza pel progresso dal lusso, e par l'eccesso medesimo della ana prosperità. Potente pel sno commercio, ritrovò Cartagine una seconda sorçeate di ricchessa, d'ingrandimento, e di decadenta colle miniere di nov. e di argento che scavara in Inpagua. Sempre unita a Tiro, donde ella treva l'origine, arasi insocialimento finalissa colle sua celena; e col suo commercio al di copra ancora di questa famose città.

Si rimprovera o' Cartaginesi di aver trascurate le scienze; Massinissa però allevato a Cartagine, si distinse per la dottrina. Apuibale provò multa volte il suo amore per le belle lettere. È stata conservata un' apera fatta da Annone , relativa allo atabilimento della colonie in Affrica. Clitomaco illustro la setta accademica. e fu chiere le Atene. Vantava Cicerone le sue consolasioni dirette a' Cortaginosi sulla rovica della loro città, Terenzio finalmente nacque in Cartagino, e Rome sadò dobitrice alla sua rivale del maggior poeta comico. Aspose, uno de' subi esvigatori, aves ricevuto ordine di fare il giro dell' Affrica per lo stretto di Gibilterra. Gli venuero meno nel cammino le vittunglie ; e so ciò non era avrebbe' egli eseguito, siccome fecero i Femicii sotto Nocao, una delle maggiori imprese che gli antichi abbiano potuto immaguare.

Cou totte queste coccsioni sembra che lo spirito mercaetile allontanasse i Cartaginesi dalla filosofis, e dalle

Del resto tutociò che appisso de' Certeginei (come deltrere i è encerzato) privisse de Romando segrette moble copette di partialio, l'edio impedio segrette moble copette di partialio, l'edio impedio segrette moble copette di partialio, l'edio impedio segrette ciette repervisse alla revius di «'unti 1 annualià la tere leggi, cume us fece dimentiere la linga 1 cascallà il nome lere dalla lista de' pupil, come se spismò le munra j subbranib i loro archirii, i loro titali a gianmai fore non avvebbe parlar di Cataggia sensa l'audore di

raccontarno la rovina, e la gloria di Roma.

Non si deve gindicare un popolo sullo testimonianza
de' suoi uemici; ed è impossibilo il ricusare summiraziono o sisma aquesta repubblica, che per molti secoli goderte mercè la saviesza dello proprio leggi la peccintena, e
seppe sequistar collo armi o coll'industris taota fama,
ricchezza, e popenza.

## RELIGIONE, COSTUME, MILIZIA.

Virgido casta la pretenione di Giunone per Certagino. Il Poeta dipinge quesia Dea io aruesa militare. Servio nel suo commentario all'Esseide In da uno sendo, Plutareo una lancia; altri la rappresentanti reduta sopra di un leone con falmini sulla mane dritte a ne colle soctre nella simitra.

Le figure N. (1) risavase dal codice varianen dell' E, mider rappresentane un necificio étte « queste divisivi de Didena access di sunore per Esce», e descritto nel primirio dal quarto barcelinio del quarto harcelinio del quarto harcelinio del quarto harcelinio del vede Didene che tiene in mano un seppe di ore», e a dell' evens far le corra di una carabida recessione della fisco del della della carabida del primirio della gran Giunena, praetiticio dello meste.

I Cartaginesi adoravano anche Giovo , Marte , Bacco , ed Apollo; essi giuravano in nome de' due primi, ed Annibala sacrificò a quest'ultimo con grando solennetà prima d'intraprendere la seconda guerra punion. Sembra che questo popolo adoresse pure il sole sotto il nome di Apollo, Nettuno presedeva in Cartagine a' trompoti , alle pastilense , alla inondezioni , ed i cittadini per renderlo proprizio gittavano talvolta della vittime umane nel mase , come avvenne durante l'assedio di Agrigento. Anche Cerere , e Proserpina ebbero vittime , ed alteri in Cartasine ellorabè essa provò simistri eventi nella guerra contro Dionigi di Siracusa; come ci attesta Diodoro. Mercurio, evea pure en luego distinto tra le divinità Cartaginesi come dio dell'industria , del traffico , n della navigazione , o sembra che il suo Pilco e Cadocco che hanno le ale fossero un simbolo delle volo de' vascelli , ed nitudessero a loughi vieggi che i Fonicii, a i Cartaginesi facevato nelle più remote parti del mondo altera conosciuto.

ha sparrexa di manumerati. Cartagionii son ha permitrasa agli endidi in dinulo difficondezi appra 30 mode invenire di questio popolo. Malliot herezonate in apporta, coli besupi pertravano dilla tuniche citane fra perpara, coli Postorità di Elunia seggiunge essere ellemo così iungho e laggio coli seggiunge ellemo coli seggiunge essere ellemo così iungho e seggiunge ellemo di permita d cisture. Postavom allo orecebe del prodesti di ore. Non si suderano, e finerano uno di una berretta, e tatrolta aniche di un velo mode, nunpo chi-discondera fine alle spolic. È probabite che nella modesama pistore N. (1) sissi-conservato il cristiano del Cartaglonio, appartenendo esta all'apoca di Sestimio Serreo, tempo in cui era forso acces consoluto.

En populazione di questa repubblica fa sul principio guerciera, ed industriosa; ma i Carangionsi coll'arridichira al si ammoltimono, o si accontumazione, invece di combettore in persona, a pagare unificar mivernarie.

Levere Curtagior una grando arenta da fanti albani; a da popula mistanti. I Ruminili fornarono in sun cavalerna; gli Spagunuli in fascera; i Baleari gli Spagunuli in fascera; i Baleari gli Spagunuli in fascera; i Baleari gli Forni
reno i frombatorio; i Cettani gli renorie; i Galli le radiani
leggiore, di mantarachh co' suoi téori regonera immensi secretti semo datunbare la propria population; - rionfacera spargero il saugune del suni oitatqini, a trasformaragli akri populi in tauti stromenti della sua ambisione.

Cortigions future samb her degai de Bennels sub-Parte milatre. Viverior sattellules from birmstrines, della Faster, de cis fectero una la prima volta alliasastini di Undono. Questi mascidian completo sulla sancigno fra patafariatariale colle ratios, a negorioriboli al di sepra cosa una capanam rivestita di compleviria, sidenchi fone sistemi chi deveni tatre untu di copa ad abbattere le nuran delle conti, assessima, fi quento covertare al fortuna della conti, assessima fi quento covertare al fortuna della conti, assessima, for transcripto della continua della continua

In quante agié armes multiras decOurtagiersi; un herenpolibilitate de Culta (3) a nontemmentar l'esta, a la tenta di Ambiade (4) presentat la forma de luce remplici cuinter avvale; par suo no hibiano notatic certe interno alle formarin; o molta meno nal modo conpe cana cestratir i relo narigità andi cuidiri direnti, il con marimento i loro narigità andi cuidiri direnti, il con marimento mitano quasi forsphesibili si "simolerni; li NN, (5) presenta una tenti una bistitate la vazia.

Pine del attavo articole.





## STORIA DE ROMANI.

### INTRODUZIONE



L'origine di questo populo giace sepatta nelle favenle. Gli stessi storci romaci, lengi d'iliotraria come avrebbere potuto ne' bei tempi della repubblica, applicadirene a delle chimere, che celebrando non prodigi il fandatore di Roma, davangti per padre il dio della guerra. Il porolo tromene, denominato possi si panolo v. ri-

scese le adulasinoi, a gli omaggi che vengon maisempre tribetati el potere, ed alla forta. Gli scristori, le vinte nationi, e persion i Monarchi adettaede, ripetendo le favole tutte che lusiegavaco l'orgoglio di Roma, consolidarmo l'incertuata della cua orgine.

A malgrado di tale orcurità, che indarno si è cena, to dissipare dagli cuoliti; il popola romano fiu di vaci primi passi ci corprenda con un estraurdinario carettere di forza, di gravrità, e di grandeza. La sua siefacta rassomiglia e quelle di Ercole che colle tenere mani atronsava, i acenze.

Io messo e tante nacure, inverosimili, e controverse tradizioni, ruferiremo ciò che si è detto dagli antichi acrittori appra l'origine de' Romani.

Dioujatdi Alicamano raccouta che notto il regno di Latino Red Claseroli Aborigoni nel Lasio, Even con uno atude di Trejani approbò a Laurento, ulla foce del Tevete, acco partando gli Dei di Troja, e di Paltadio e fu deposto nel tempio di Vesta. Latino foce alleana con Even, ati dived varre terro, ce di ni nona Lavinisi ana Gilia.

Turno re de l'attuli devea dar la maco a questa principsata i rivisto dal rifluto dichierò genera a Latino , e ad Eure. Qeesti due Ru vennero a singular conflitto i ico cei Latino rimase estitino. Turno, cell'ajuto di Mescolo, re di Etruria, continuò la guerra. Enna vittoriosa eccirativa del consultata del consultata del printer Turno. Questa trisofie fin il termine della vità del principe trojano , adarato possia sette, il nome di Giere In

orgene,
Avea edificato Enea la città di Lavinio, Duracte la
fanciallessa di Assamio, aun figlio, Lavinio governo con aggessa i latinio; ed i Trojani uniti. Ella costrasse annora la città di Alba, il cei regno dorò sino ella feedacione di Roma.

Dupe la morte di Accanie reggio Silvio. I successori di contro faron Gesa Silvio, Silvie Latien, Albe, Air, Capi, Capetto, C'Iberunche soccegassi nel Tevere (prima chisumeta Albula) gli Issiesi i suo come. Agrippa Giglio il sisi sali al trone, e divrone padre di Romolo Silvio, che mori, nico, d'on colpp di falimine. A lai successa Aveotino, che fe sepprilito sapra il mosto conì pascia desomine, che fi sepprilito sapra il modo des Gigli Romaitere, od

Dipo la moste de Proca, Numitore à primagnate devera request, on Aundo sumpé à tress, tucise Egettle son aigste, « collecé fix le sacretalesse di Vess la sispa-de RES Sivie, Queste perida les non page di sates presente de RES Sivie, Queste perida les non page di sates que cacciani un presente a punerla. Best parteri de genuel. Il Romalo, « Remes a secessa Res d'importicais, sil-chiarà che Marte era il yadre de' usof faceilli. Il Re fece impigiares, « el erida che il gitturero i des l'es fece impigiares, « el erida che il gitturero i de

Questo fiume allurs era atraripato; dall'oeda fu portata la culla culla riva, ove rimase in secco. Rentrato il Tevere uel uso lettu, una lepa tratta dal grido dei fancialli andà ad allattarli. Uo picchio portà ad essi entro il suo becco l'elimeore de' suoi pulcini. Faustolo, ispettore degli atmecti del Re, preso di ammirazione per tale predigio, che succederes sotto un fico, di cui Tecito taticora l'evitenza anche dopo 800 anni, salvà i fancialit, afficiadelli alla cura di sua moglie Laurenza, la quale per le sue dissoluiezzo veniva chimmata lupa del pastori da che trev probabilmente origine la favola

che abbiano raccustata.
Remo, a Romolo al dizinsero in bellezza, forza, a
coragini. Per ascrelare il ni sigore a bervien, staccusmonoscapose, compagni ibevi, e di finizionati, tenerre atsemicirazione compagni ibevi, de difigiamenti, tenerre atsemilera, a celebraroma giotchi, lu una di tuli ficta una
atri per anticolo di periodi della di principa. Parculo di avece deviatatata i disminii del
principa Numisera. Amelie ripazudo l'accustro a questioni, e Parautata sagnificia de Romolo Il periodio del
principa. Parautata sagnificia de Romolo Il periodio del

Numitore, nell'interrogare Remo, discoprì il secreto di sua massita, ed intere con trasparto che Romole, e Remo erano figli di Rea, a suri siposì. Tatti e tre formarome il discorno di cacciare dal trono il tiranno.

marcose il diseguo di cacciare dal trono il tranno.

Remo, seguito da' servi di Numitore, reggiunse il fratello, i sui compagni si crano recati armata muno per diverse vie al palazzo. Seuaa indugiaro, essi ruppero le

porte, assalirence, e trafissero con pugnali Amulio.
Durante questa tumulto, Numetore raguasva sh Albemi, cel pretente di armenti contro i impreveduto assalto:
ma asputo al momento il tricofo de' principi, raccostò

al popolo la mizacolose loro liberazione, e la morte del l'usurpatore. Sciolto il populo del giogo di quel Re erudele, restituì con gioja il trono a Numitore, ed I due giovani priocipi, seguiti da un gran numero di pastori sibase e de guerrieri lattai, formarono il disegno di odifica-

re una nuova città. Prime di esegeire l'impresa, consultarono il volo degli uccelli per sapere a quale dei due dovesso appartenere l'onore della fondazione di cesa, Remo, atando sul monte Aventino, scorse i primi sei avvoltoi. Romolo che stave sul monte Palatico ne vide poi sa. Da questo doppio presagio nacque una viva altercazione i ed insorsere due fazioni , l' una per Romo che primo avea scoverti gli avvoltoi , l' altre per Romelo che pe avea veduto iu maggior cumera. Era qualche tempo che Remo irritava il fratello con motteggi; finalmento lo icsultò barlandori delle opere di lui , o saltando una fossa che even fatta sonvare. Alcost storici dicene che Remolo mella sun cullera uccise il fratello , altri che la lite cuta dal volo degli uccelli terminò con un combattimen o , e che Remo parì nella mischia.

part neuta masenta.
L'opinione più comuco è che Roma sia ateta fendata
753 ami prima di G. Cristo, al principio del quarre sernu della setta edimpiada, 120 anni prima che Licergo
desse le sase leggi e Sparta, 140 anni prima che Ateue
riceveste quelle di Solone, o 14 anni prima dell'era
di Nabonassa.

NOTA.

Abbreceinado la storie de Romani maltineimi fasti dapli situaticha popoli lero condernos core; represimen e inostis lettratic de por certara le opelisioni, le quali varcaberen a concorreger and presente articolo, feremo pe Romana e gli altri apposit de cubi combatisti, a vaggingsti elò che abbiam fattu altrana transmite al le de la compania de la combatisti, a vaggingsti elò che abbiam fattu altrana transmite al le de la compania de la compania del compani

visimenti jih naruti. Dapoiebi arrebhe inutit del pari che ware il ripetre, (p. e.) internament nella atonia Romana in cristoge campagna di Ameibak, di pià narrata nel percelenta articolo del Cartagione); come le narebbe genulmenta il diffinaderia a nou tempo nella atoria della Francia sopre le campagne di Centra nelle Gallia, dopo di averb describte nella atoria compagne di Centra nelle Gallia, dopo di averb describte nella atoria romana.



Managed by Google

#### GEOGRAFIA ISTORICA.

L'antica Italia, culla della Romana potenza, divideasi in Gallia Cisalpina; Italia propria; Magna-Grecia, e le isole.

GALLIA CHALPINA.

Corrisponde principalmente alla Lombardia, Una parte di essa tu chiamata Gallia Togata , perchè i suoi abitanti riceverono da' Romani il dritto di portar la toga. Mediolanum oggi Milam fu edificata da Celti nel territorio degli Insubri, Tanripum chiamasi Torian ; Segusiam Sasa ; Laus Pompeja Lods-Vecchio; Papia Pavia; Brixia Bresein ec. Le città della Ligurra, aggi Genovesato, Genua, Alba Pompeja, Portus Veneris chiamansi Genua, Alba, Porto Fenere, Appartenevane aponta alla Gallia cisalpina, Placentia, Florentia, Parma, Regium, Mutina, Bononia, Raveens che han preso il nome di Piacenza, Fiorenzuola, Parma , Regin , Modena , Bologna , Ravenna; del pari che le altre città della Venezia, oggi, Statu Veneto, Portus Venetus , Pados , Verons , Trevisum , Adris , Forum July , le quali conservando, quasi tutte, como le mantovata le tracce de' loro antichi nomì, chiamanei Venesia, Paduo, Verona, Treviso, Atria, Cividal del Frinli, I fiumi Pados, Deria , Addua , Olius , Tauarum , sono il Pu , la Duria, il Ticino , l' Adda , l' Oglio , il Mincio , il Tanaro.

Comprendeva l'Etruria, eggi Toscassa, tra le cui città si annoveravano Aretium Aretso, Perusia Perugia, Clusum Chiuti. Portos Liburui Licorno. Volsinium. Boltena. Cortona

Cortona.
L'Umbris coà tuttavia deuuminata, e dove Ariminum
chiamasi Rimini, Pissurum Petaro, Sena-Gallina Simgogila; Forum Sempronii Fatsombrone, Urbinam Urbina
gila; Potum Macca d'Ancona. Le sue antiche eith Auximum, Asculum Firmum veggonii in Osimo, Aacoli, e

Ferma : ed il finme Tenentus nel Tranta.

Il Latium che corrisponde al territorio che trovasi fra Paniena e di Tevarone. La famosta Roma edificata Iungo il Tevere ne fa la città principale. Eranvi ancera Ostia Anctium, Antur. Cejeta, Preneste Arpiuom ecche corrispondono ad Ottia, Adusto, Terracina, Gaeta, Palestrian, Aprino patris di Cierone.

La Campania che corrisponde in gran parte alle Terra

di lacoro, ed al Principato Citra. Capua sua principale città era situata poco lungi dalla presente. Partanopo o Neapolis era una colania Greca. Puteoli u Baja sono Possuoli e Baja. Suesna Sersa, e Tasuma Teano. Nola. e Salernum non hau cambiato i loro nomi.

Il Samnium oggi rappresentato dagli Abrazzi e dal Princepato Ulteriore. Tra i suoi biblioni vi virano compresi i Marsi, e gli Irpini. Le città di questa contreda Interamua, Aquila, Testo, Sulmo, Abelliaum trovansi in Teramo, Aquila, Chicii, Sulmono patria di Ortido, Arellino.

MAGNA GARCIA.

Spesso si è dato questo noma a tetta l'Italia meridionale, de dacha alla Sicilia, perché pepolate da colonia grache. Le principali contrade del mesesgiorno dell'Italia erano I'Apulia, o Jappiga Paglia, esta comprendera il peses del Danni, del Preusani, del Salentini I, individuale del mesesgiorno dell'Italia erano la mesesgiorno del città di Lecertia, Lacerno, Vannia Pasono patria di Orzion. Connu testro della vittorio di America del Constanti della considera della vittoria di America Rodditi. Oltrate a ne Gelliocki. eraggiorni per Turneta, Paciditi. Oltrate a ne Gelliocki.

La Lucauia oggi Basilicato dova erano le città di Pastum Pesto, Elua colonia de Focosi, Abelliaum-Marsicum Marsico-Vetere, Potentia Patensa, e le distrutte città di Me-

tapoutum, Heracles, Sybaris ec.

Il paese de' Bruzii oggi Calabrie; tra le cui più netabili città vi erano Rosciacem Ressano, Cosentia Cosenza, Scylacium Squillace, Rhegium Reggio se.

La Smille chimatta monte Sinonie a Trimerri, data ist promonnieri, Federam Copp paterne, p-Rebinson Copp paterne, a Lilyborum Copp Bero. Le aniche citik Causte, a Triemeninien present income di Massina o che ma piecela para del sua antice turritorio. Camerina chimatti Communia, Massina in Coppanion Coppanio, Paleromo Federam Seguita vinne editanti del tes insigli externi Emira Signome di Corero a di Pro-

La Corsica, o isola Cirnos, e la Sardegua, shismata ancora labousa; le loro capitali Bastis, e Cagliari chiamayansi Mautinum, e Calaris.

#### GEOGRAFIA ISTORICA.

La dominacione di Rena ai estree per gradi, fino e batto che i confini dell' lapper flommo nel massimo nuo pipeladore eravo dall'Oceano Occidentale fino all' Esfrate; passi di siccretto leghe, e dal more Antonion fino el moure Atheste distanta di 1000 leghe, eiò che formo la superficie di circa s'hombis leghe quadrate, lo goisa che questo immenso impero oltre dell' Italia, già desentta, comprendera.

1º La Brettagon o Abbiene, oggi Inghilterra divisa in Brettagon prima, Brettagon seconda, Plavisno-Carrinos, Plavisno-Carrinos, grao Cesariana, Valentiana, e le cui principali città erano Eberctono I Forte, Londoum Landra, Prosolitis Calchester, Batcain Bathi, Centra Chester, Cibucha-Castre, Glovester, co.

2º. La Galla, eggi (in gran parte) Finaccia, distintia in Nathousee, Aquisionica, Liousee, Belgon, e Germanica: e dove tra le più notabili città si canoversvano Massilie Marsiglia. Natho Narbona, Nemana Nimer, Lagdunum Lanor, Talona Polona, Burdigala Bardi, Vlavia Adiscum Auton, Bharni Reine, Augusta-Treviorum Trevers, Mognatia Magoena, Colonia Agrippina Colonia no

Let devines delli Gallin non farrior impre le stesse tanda prime de despot i canquisti de l'Innavia, Carle de tanda prime de despot i canquisti de l'Innavia, Carle de statagarensi in prime, a seronda, ja Belgian parlument in prime a essendi, ja Busmens is prime, necodos, terra, prime a essendi, ja Busmensi i prime, necodos, terra, il sume di Vicinette, cel tampo della decodensa dell'impere romanna, deviderasi in Vicinette prime, a Rarbament terra, in Vicinette i recondo, a Nadamena prima, questa cella dalla generalmente devidente della della prime della della generalmente devidella della della della generalmente devidella Carlegia, cascionala della della carlegia della Carlegia, cascionala della carlegia.

di là delle Alpi.

3.º La Spaçon, che conserva lo tiesse come, e che cra divisa in Tarragocco-coggi la Nacorra, l'Aragona. le Catalogna è parte della suora Catginia colle cutta di Taraca Tarragono, Barcino Barcellona, Sumentis distributa c. la Lusitania, che comprendeva cuasit totto di tata.

togallo, ed uns para delle due Castiglie con Olivippo Labona uns espitule en. In Bettec che corrisponde all'Andatain, el region di Granata, e ad una para della unve. Castiglia colle ciutà di Hupania Siviglia, Castes Cadice en. In Provincia castigliante rappresentata da regio di Aprina cal il Fatena, a parte dalle mora Castiglia, colle città di Cartago nueva Cartagona, Tadotum Talerda. Natonii Fatena. Samuto Moresdo Per

Le Spagne fu chiemata dagli sotichi anche Iberia, eparse dell'Ebro. Esperie ovvero parte occidentale dell'Europa, e Celtiberia da' nomi riuniti de' suoi anticha

shianin', i Culis q'i Berri.

Q' 2 Hillis de comprendres tatin 3 servicire dal q' 2 Hillis de comprendres tatin 3 servicire dal Advantes, dalle Grecia e dalla Taccia; el ere direse in Ruis, presencemente il passe del Gregoria, per le del Tarcie; el devena e del Gregoria, per le del Tarcie; el della Servica en la Donne, congi data della dell

principali dell'Illiria.

5.º L'Asia minorte pressalemento Natalia divisa in Asia minore propria, Batinia, Cilicia, Cappadocia, Ponto, o Mesopotania; colle città di Nicomedia Lostimiti, Pergamo e Smiros che convervano lo stesso nome; Leo-

dices Laudichia; Efaso, Mileto, Esselea ec.
6.º La Siria tuttavia con denominata, e dittinta la
Siria propria, Fenicie e Palentina; e diversano le rimonato città di Antiochio, Demasco, Germalemme,
Palminia Fediror cite han conservato i loro pomi.

7.º L'Egitto, diviso de Romaoi in on gran oumero di distretti, e la cui sottohe città più notabili svana Alessardira che esiste ancora, theresice, Siene, Tebe, Cottorea, 8.º L'Affrica dipartiti il Libia, in Affrica propria, in Numidia e Mauritania, e dove si distinguevano le città di Tion, Julia Cestarea, Cartagine, Cirone Cairos ec.

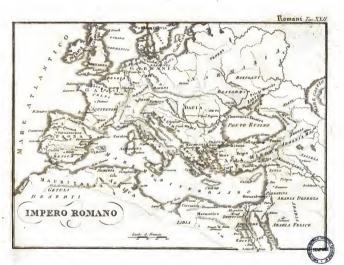



Szenode Dougig di Afragrasso il vocabolo Roma è greca e spelles forna, relatent. Lo istano strace è di greca e spelles forna, relatent. Lo istano strace è di greca e della compania della considera di considera di considera di considera di Traja. Airistole è Prina terratore che siruità Artic, teramodo da Traja, farono gittuti de non preculta sulle conde dell' Hales, e che carendore del considera della considera l'ungo e conde dell' Hales, e che carendori montitura lungo i sere del Teverre, una belta tenheca appellata Roma, anappira della lengitaria della calcilia calc

se ana città , qui diede il sue nome. Anco Margio, querto re di Roma, fu il prime ad occuparsi di ctili edifici. Egli fece rifabbricare suntuctimente il tempio di Giove Feretrio, e rinchime nel recioto della città , de gren tempo cicoscritta del moste Palatino, il monte Aventian, e il Gianicolo dianzi compresi nell'Etruria. Poce ancora costruire un nonte sul Tevera per camunicare al Gispicolo, e multi altri edifici. La custruzione del famuso Campidoglio fu promossa da Tarquinio auperbo ; esedesi che sello scavaro peofondamento la terra siasi ritrovata la testa di un nomo tinto di sangue, come se fosse stata allera regisa dal busto; il che fece dichiarare dagli Auguri esser tole fenomane un approprio, che quel luogo diverrebbe un giorno la capitole d'Italia. Credesi altresi che da ciò derivasseil nome di Capitolium date a quel moote in prima chiamate Saturnie o Tarpee.

Roma depo che fa obbecciata da Calli, vanne rienficate in un sono uraz sottice, avanta livelle, e ceo por magnificana. Anquate strafe sevirane di sommiriatione magnificana. Anquate strafe sevirane di sommiriatione conservatione del conservatione del carte strafe del carte del carte del carte strafe del carte del car

In vanish de privati som coupbbe più limiti. Le miniere, a le uvite farence manife per appegols. Calesser di politici. I qualità de l'accionato de l'accionato de politici. I quadri c. de l'active d'al force di Arrarence. Ol'Imperatori ferorimono il lauro, che necupando gli spirriti, ammolliti a cuori. Augusto al gioritare di ser encevato una etità di mattento, c. di lacciorito di marrao. Nersee cruelche anche ni zono limetti, piùtericole hema per albedichia. I unoi mocroneri la devarrano a gara, e deri il modeli intere suni recorde i no pun del Dougo.

Secondo rapporta Plinio il circuito di Roma al tempir dell'importatore Vespasiano era di s'anila e son parsi. Vopisco poi asserisce che Marco Aurelio lo estese uno a trentamin.

Una città el morgifica disperve : non rimenence era che le fondamenta coperte dalla terra, gli avanzi di sleupi palassi, di terme, di tempi, testri, colonne, obelischi , capitelli , ban ec. Sal moste Palatico si veggone ancera informi corner del palazzo degl' imperatori. Trappo lange sarebbe il valer sonaversee i sontomiedifizit che reschusteva poesta Begina della città, o capitale dell' Universe . s-pratutes a' tempi degl' Imperatere, spoce della sua più grande magnificenza. Citereino alcout di gerili che avendo per tenti recoli mistito agl' insults del tampo, nacara attestano visibilmente la sua inaigne ed inarrivabile grandezza; some il grande arriteatro crette de Vespasiano, e traniente da Dumisiave ( eni eggi si de il nome di Colism ) : samela priginnieri Ebrei furone spedite dal pri no de montovati luipesatori per la sea costrusione. Gredesi che poteva coutenere Brinda spottatori aeduti , a pormila all'impiedi. Sono egualmente degui di puticolire ammirazione gli archi de trionio dollo atesso Vespassano, di Settimio Scvero . e Costantino il grande : del pari che il famoro tempio chiamato d Pauteou : le colonor di Traisco, e-

de Antonino ec.

Per dare non idea della situazione di Roma antica, presentiano la son topografia ricavata da una carta cheM. D' Aovilte fece intridere ed insertre nelle memorie dell'accademia di Parigi.

## AVVENIMENT

Anni

di Bom. Av.G. Romolo, capo di manadieri ed nocisor di Remo ana
253 fratello, edifica le mura di Roma. Padrone, senza rivala di un trona nascente; per consolidarlo chisma le leggi in seccorso dello forta. Raguna il popola, e gli chie-

la di un trom nascente; per consolidarlo chisma lo leggi in seccorso della forta. Raguna il popola, e gli chieda se vuol essere governato da no piecolo numero di magistrati, o da un solo.

Lunga nou è la deliberazione, tutti i suoi compagni lo pergono di accettare una corona, di cui tante degno lo reputano.

Conscendo akrea) la nacessità di dare al suo potero l'appoggio della raligione, prototta che non impugnerable lo scettro, pesas, che gli Dei confarmassero i a cleatione del popolo con qualche liuminose segun della lore volonità.

Vies prefitas un giorno per consultații; dopo avera oflettu un secificio. Romolo decrive un cerrhin nell'aria cel hastone curvo degli auguri chiamato titas. Balena teato (come credes) un brillante lampa atteversando fi circle da destra a sinistra ;a la molitudina, cro-dendo di riconocervi il decreto degli Dra, lo proclama Re.

Conformandosi Romolo all'assoza de' Rei della conformationa di Etratia, che preceder si facevano da 22 littori invissi dalla 12 tribh confederate, armato ciaschioduno di um fascin di verglese e di senzi in segon della reale autorità; nomina anch'esso 12 littori.

fodi devis il populo in tra tribi, ciassona divias in corrie, companda di non unioni con un estentivo corrie, companda di non unioni con un estentivo con corrie companda di non unioni con incidenti a regionale di presodere alla cerionimi religione a dal differe i actefici pi cossi conti di li companimento della terre alla do carre, acertanta non persone, del propositione della crista di disconsidera della terre alla do carre, acertanta con permetere companda della companimento per assetta, o per mentro companie più suggestivato per assetta, o per mentro companie della companie della companie di considera di c

Estende Romolo il sun potere colle armi, e colle legai : ed aumenta la popolarione risparmiando nelle vitto-

rie la giavanta semica per arrolaria nella legioni. La 30polazione della nouva città non oltreprasa il mune, di 320-Tatti i regolamenti di Romalo tendono ad inpurare ai cittadini P anne dulla patrira, della gioria, a della giostizia. Egli li svetta a stimare la povertà operosa, e a diprezzare le ricclessa inetta.

Roma governata da sagge laggi, ben presto reudesi famona per vitterie; ma presenta uno strano apettacello al mondo, quello di non esservi questi donna alcuna, e rassoniglia od un campo, il quale si accrece con reclote, ma che non unu av rioredutesi, ne harmestarsi.

Invis il Re ambasciatori nella vicine città per istringere allenna colla figlia degli abitatori di cue e; e per arvalorare l'inchiceta vanta la unscente potonza del suo popolo, come visibilmente protetta dagli Dei. Sono male accolta le suo proposissoni, i governi, a on,

Sono male accolta le sor proposizioni, I governi, a onegli s' indivizsa, aveaso gio concepita multa gelois contro questa nascente città, e rispundano con dispreza agli ambaszistori, che za Romolo ne' soni massodieri vogliono contrarre matrimoni eguali, officiasso nulo alle merctrici di tratti i pareti.

Romolo celpito di tale ionulto, ne medita vendetta, Qualche tempo dopo annemis di voler celebrare dei giocchi in onore di Nettono, ed invita alla festa i vicini pepoli. Una fella di apettateri accorre a Roma. I Geciasi, i Crustumi, gli Astemnati, ed i Sabini di Cari vi si recarono colla famiglio.

la merza allo speriacolo, ad un dato segoo, la giavanita romana, portando armi celate, si precipita control gli straneir e rapisce le giovani facciolla, a malgraddalla resistenza, e delle lagrime de genitori. La più bella fra la rapise vien destinata dal pubblico voto a Talas-

sio, giovane e bruvo patrizio.

Questa violenza dia il Ramani 700 megli. Il Re ed i rapiton in vano si sfortaco per asimare lo edegna degli clitraggiati parenti, e legitimare col convenso lore stal celpevoli unioni. Gli stranieri partono forinsi, e scorrono
Italia per collegare la altre nazioni sila propria vendetta,

Acrone, te de' Gecinesi, è il prima ad assalira i Romani; Ramolo la sconfigge, la accida, a ne preode la capitale. Indi rientra in Roma trionfante, coronata di

3 Ratta 750

Waterday Google

allero, e portando un trofeo coperto delle ermi del vinte Mosarca. Dopo questo trionio si fabbrica salla collina del Compideglio en tempio dedicato a Giove Feretrio ziservoto o rinchiudere le spaglie che i discendesti di Romolo toglierebbere a' Re , ad a' geonrali uccisi di propria mone, chiamate spoglie opine.

Vessato ancora Romolo da nitre popolazioni conquista il passe loro , ne trasporta a Romo gli abitatori , e po-

pola di Romani le città conquistate.

Taxio, re de' Sabiui , combatte Romolo , riporta alcone vittorie , e si avvicima a Roma, Tarpea ficlia di Tarpeo che comanda la guarnigione della cittadella situata sul monte Capitolino , sedutta con doni un nore la porta a'Sabini. Favoriti de questo tradimento, penetrano essi unlla sittadello, e per ricompensare la pertida Torpea la fan morire sotto il peso del loro scudi. Dopo tal'evento, a questo luogo si do il nome de Rocca Tarpra, e vicue destinata a precipitare dalla soa cima i colpevoli di de-

litte di stato. I Sabini comandati da Taxio e da Ostilio ben prosto scendono in gran ogmero per impadronirsi della città. le vano Romalo si oppone ; i Romani piccono, e sono vivamente inerguiti aino al palazzo. Romolo, disperato, altando le mani al ciele , fa voto a Giove di fabbricatali un temujo nel lunco, in cul notrebbe riordinare le sue schiere. Sixuro del celeste ajuto . escluma : Romani ? Giore e impone di fermane e far fronte al nemico. A tali parole ripasco il coraggio , si arrestano i faggittyi . ricomincia il combattimento, ed I due popoli eguilmento animati sembrano decisi a terminaro la guerra colla lere totale distrussore ; me in questo momento sopragginagone Erzilia sposa di Romolo, e tutte le altre Sabioe cogli occhi molli di lagrime, co' figli tra la benceia, e voleno, sehicmariando sa memo e' dardi , per seporare i combattenti. Si gettano a' loro piedi, e gli scongra-

same di con verance in cose , e ne' lore figli il proposo Saluffred. La ninth sangede al furner. la tenerezza all'adio : le semi cadoso d'ambe le parti, i dur Re si abbracciano ,

e in pace e cenchiusa. Viene stabilito che Romolo e Tario debbano cornere insieme, che la città conservarà il come di Roma; ma che il popolo prendera quello di Cuiriti in opore di Curi . mtto de' Sabini , i quali saranno ammessi in Roma some estradini. Vice deciso altresi di radoppiarei il numero dei senstori, e di estendere la città, rinchindendevi il monte Oniripale, e il monte Celio.

lu forza di tali disposizione, i due populi non us formanu più che onn, e per 5 coni vivono in buona intelligeuza. Tazio risiede nel Campidoglio, e Romolo sel mente Palatine. Le armi loro unite vincono i Cameri . e filino di Camerio una colunia remana.

Un' impreveduto accidente turba la intelligenea de'duc Ro. Alcuni amici di Teno, evendo commessi de' gunsti sulle terre de' Laviei , questi chiegnone giustina a' Romaoi. Roseolo vant toro consegnare i colpevoli; Tario vi si oppoue, velendo farli giudicare in Roma. Gli ambascistori partono mulcontenti , i Sabini l'inseguono e ne peridono alconi.

Irritato Bomolo fa prendere i delinquenti, a li conseena seli ambascutori scamosti al tradimento. L'orgoctioso Tasio accorre celle sue milizio e libera i prigionisti. Tole violenza resta nel momento impunta; ma qualche tempo dopo recatas i due Re a Livinio , giosta an uso antico , per offrite un tacrefizio agli Dei de Trejant, i tigli degli ambanciatori ucciu che non avento notuto ce ettenere riustima , si scarlluon contro Tazio , e con miguali lo uccidono a pie dogir akare. Tasio è sotterrato e assaminate ie Bome eeu molts pompe.

Rimasto Romalo solo sul trono punisce i primi autori delle scempio, e fa conducre in Bonn gli ucorseci di Tasin , che sottoposti ad no readizio sono assoluti.

Indi Romolo vince molte altre populaziosi , e tra esse à Fidenati , il più putente popolo dell' Etruria ; quello di Veia , a fo per molto tempo la guerra a' Romani con vario successo ; finalmente dopo la perdita di una grande battaglia, cede o Roma uno porzione del suo terntorio, e conchiuda con essa una pace di cente anni.

Tali avvenimenti rendono preorboso il conquistatore. Invece di contenersi ne' limiti della suo autorità , alletta na potere assoluto violando le leggi , alle quali avea egli spontangamente promesso di obbedire.

a Latinita

di Blom. Av.G.

Romolo, nel passare un giorno la rivista dell'esercita. di Romais. una terribile , o spaventevole proceile parta ovunque la

recento 36 appi.

spariace dagli acchi de' Romani in on momentu, in cui spavento, e la confusione (a). Ma i acuatori ai giovano dell' avvenimente per persondere al popolo ch'ogli em stato rapite al cielo i contento coni di onerare come un Dio colui che non avea unioto per Re. Romolo avea

I Romani ed i Sabini dapo la morte di Romolo per qualche tempo non sono di accordo sopra la serita di un successore. Ciascuno de' des pupoli vorrebbe dara on Re alle state. In tale incerterry, il senste eleven un Interrè de cambierai in ogni quinto giorno : si continua cos) per qualche tempo. L'interregno piace al senato. disposto a prolungare la propria indipendenta : ma per tema che il popolo una facrate un elusione seusa cunsulturla , gli propone di eleggere un fie, e si riserva il dritto di confermnce la scelta.

Soddisfatto il popolo di tale deferenza, luscia al sousto l'elezione di un Monarca,

Essendo i patrizi ed i plebei già di accorda, altro una rimane che conciliare le protenzioni de Subini, e de' Romani. Si conviene far decidere ulla sorte quale delle der maioni avenie ad assere l'eletiries : e si delibre re che il popolo favorito dalla fortuna la socalierobbe nell' ultro. La sorte auccoa a' Romani l'elesione, Onesta cade sonra un saggio cittadine di Curi chiamato Numa, cui il re Taxio per le sun vistà avea data sus figlia in seposa, e obe nemico del tomulto della coste dopo di aver perduta la moglie, viveva in campagna ablandonato alle delecase del ripuso , ed al piscere delle studie. Tule elezione è conformata dalla universale appro-

715 vasione.

NumaPompilio. Numa all'annunaio della sua elevazione, invece di essere abbaeliato dallo splendure di una corona , non moorgradone ohe il peso, la ricusa.

Tale rifinto accresce la brama di possederlo; egli resiste nocora alla istotte del popole romano ed a

(a) Piu veris milmenta credesi che egli sia stato messo a peazi wells sala del sensto,

qualle di sua famiglia : me finalmente alcuni felici prisagi, e le vive preghiere degli abitatori di Curi che le sellecatano a stringere cosè no vincelo tra lore ed i Romans, lo determinano ad abbandonare la sua solitudine. Egli sagrifica agli Dei , e parte.

Il seuato ed il popolo vanno ad incontrario. L'ingresso di un Ru pacifico la florsa, vero tempio delle operra,

è il trionfo della savienza , e della vistia L' Interre Spurio Vettro , per rendere più suleane l'Inaugurasione del Ru, o più intera la pubblica soddisfazione . ordina che il popolo procedesse per una seconda volta all' elezinee. Unanimi sono i voti. Ma Nema riene sa di accettare ali ornamenti reali prima che eli Dei ne vessero custirmato la sua elexinne, fieli aserifica sul monto Tarpeo co' sacerdoti , e cogli auguri. Si consultano eli auspicsi , che trovati favorevoli . Numa , decorate della sectira , delle carona , e del manto reale , seende di bel more sulla piassa in mezza alle scolamazioni del

populu. Romolo avea fondata Roma coll' armi: Noma vuol consolidarla colla pace e colla religione. Tutte le sur cure han la mira di ammansare gli animi bellicon de' Romani , a di raddolcire i bathari loro costumi. L'abbrica il tempio di Giane , le parte del quale doveanu restate eperte durante la guerra , e chiuse in tempo di pace. Anma imprega tetti i mossi , onde rendere u' suci sudditi amabile e pietà, e for lore repettare eli Dei. Fa costruire nunvi tempi, stabilisce un culto, istituisce delle festa, e fa consacrare 4 vestali , cui accorda molti privilegi. Persuaso che la vanità umana resiste agli nomini e ceda al cielo; per dare alle suo leggi una sanzione cele-

ste fa credere al popolo che ali venenne dettate dulla pinfo Egeria , da lui consultata. Per incoraggiare l'agricoltura , divide tra le persone più povere le terre che Romolo aves conquistate in guerra. Riforma il calcuderio, sostitucudovi l'appo lunare di 14 mesi , perchè quella di Romelo era di 10. Abolisos la distinzione ch'esisteva tra i Romuni, e i Sabini, forzaudoli a vivere insieme, e ad abbenesiare uno stata a

lor piacere. Numa all' età di circa 83 anni termina le sua lumino- Morte di Numa. sa carriera, dopo averue regnati 43 ie usa profenda padocco Costro il costume del tempo, croina nel morire che il suo corpo fosse sepolto in on'urna al pietra, e che i suoi libri, au de'quali crano acritti io latico, od altrettatoli io greco, fossero parimente messi al suo fisaco in

un' sitra area (1).

6-70. Dipe un corte insterregno il popole elegge coll'approTulto re.

7-zito pre un corte insterregno il popole clegge coll'approbia Ecritia, che col one coreggio ven distarnati, e riebia Ecritia, che col one coreggio ven distarnati, e riedelli n. città albent e colonia romana, e ricco in terreni, col ralire al tenno il distribute e tra i piu poversi

col ralire al tenno il distribute e tra i piu poversi

de' suoi concittadini.

Per essersi accrescinta la popolazione di Roma, il nuovo Re ricchiude entro la città il monte Celio.

85 69 Le gelseis di Alba seconde la guerra contre Roma, corre cuerca Depos muiti trattativa ; den escenti tono in presensa gia Albasi, per combattere. Mesio Suffacio ditatore degli Albasi, van combattere. Mesio Suffacio ditatore degli Albasi, van contre propositati prisciali di una geerta revisso, di uni gii Estrucchi prafitterebhere per attaccare, e per opportare i depopili indecidi dale discordito. Si convirues, esciti per quel late deciderebhere la lite, e chel li popoli vicio carebbs intermente sommero al vivenirue. Cade la sestia di Roma sopra ter fatelli chiamati Orma contre de la contre della deciderebhere la lite, e chel li possibilità della contre della contre

Oraj, a Curiazj. Firanto II giorno pel combattimento, essi si presentano nella Irasa circuostati di dee eserciti i parenti, il deci, i soncittadini lero II elegono di superthe armature re, secongiarando il a difundere la rispettiva indipendenza. Si da il espo. Meraviglicio apettacolo I Le dua populazioni, secon correre alcan rischio personale seno agi-

destrezza e coraggio.

(1) Cinquecente anni dopo si rinvennero questi dot feretri, non rimaneva orma sionan della persona di Nuna, saa i manoscritti erano situtti. Avendo Petitio pretora, che li leser, dichiarate al ernato che la pubblicità di can recherabbe pregiodizio alla Roligiona, yanancro abbruciatà.

onorata dal valore di tre guerrieri superiori agli sitri per

tate dal timore dell'esito di un cooffitte, ove un si piccolo numero di combattenti deve decidere la sorte di tutti-Acimati dal cocazzio, e relecti degl'interessi delle de-

coso bumero di compastenti deve decidere la sorie di tutti-Acimati dal coraggio, e calenti degli internazi delle due mazioni, i sei guerrieri si avsoano cogli cochi minecevoli, i le sipode fologoranti i al fifrontano, i iovestiono; l'aria risuona al consare delle lore armi. I dua popoli presenti alla terrihale lotta, silaminoi, attenti, ed simmobili segoono cogli cochi i lore movimenti, e sembra che abbiano porduto la rece, ed il respito

I tre Albasi sono i primi che vedona grondere il proprio saquez e ma santoni di vendicara tradigiono dei Romani che cedeno morti utili arema. Allo strepto di quasta coltas Alba mando un grieda di giudi, Roma palpria pel ticoltas Alba mando un grieda di giudi, Roma palpria pel tiavverarii sembra vicino a succumbere. Esto men 2 fairi ci: dabola troppo per combattere ed in tempo i 3 somiei , ma più forte che ciasenun di essi si da lla fuga per divedurii ; sienos che le seguiribelere cos maggiore

I Romani, che non si socorgono deil' artifizio, si sdegnanu della viltà di lui, a lo caricano d'imprecazioni, Alba trionfa, o grida s' suet combattenti di soculerara il passo, a di compiere la vittoria. Ma tutte ad un tratto Orazio, veggendo i 3 Curiazi che lo inseguono abbastaoza distanti l'uno dall'altro, si ferma, volta faccia, corre sul più vicino, lo investe, e l'uccide prima ohe i fratelli di lui occitati dalle grida degli Albani , possano giuogere in suo soccorso. Ripasce la sperante nel cuore de' Romani , i quali rincorano Orazio co' grati , e colla voce : più ardente egli de'lore voti , reggiunge il secondo Curiario e lo stende egualmente al suolo. Totto il campo di Alba metto un urlo di spavento; più non rimane d'embe le parti che un atleta. Me il romano è illeso, l'albano sfinito dalla corsa, e dalle ferite, noo prescota che una vittima al vinnitore. Questo non è più en doello . ma un sacrifizio, Orazio , sicuro del trioufo , esclama : In ho offerto due Albani alle ombre de miei fratelli, offro il terso alla mia patria. Col sacrificarto termino la lite de due popoli, e a Roma do l'impero sapra Alba. A teli parole immerge la spada oel seno del nemico, e gli toglie l'arnese.

Auni

I Romani esultanti, gli Albani costernati si ragunano di Rom. Av.C. per celebrare I funerali degli estinti campicat. Orasie trionfante nell'entrare in città, colla stessa mano che Mosts avea salvata la patria, uccide sua sorella Camilla che di Cemitte. trova piangendo la morte di non de' Curiazi smante di lei.

Questo delitto empie d'orrere il seusto, Orazio è citato io giudizio , e condannato. Mentre sta per cadere sotto la scure del littore, il vecchio Orazio ano padre facendosi strada in messo alla folla, si appella al popolo

che dona la vita al colpevole. In nea guerra che ha luego coetro i Fidonati ed i Veienti . Mesie Suffesio generale degli Albani che militano nell' armsta di Tullo , tende dell'insidie all'esercito romano per favorire la causa de' suoi pemici : conosciutasi la pertidia di lui , è squartato per comando del Re. La città di Alba e distrutta in ue ora, ed i suoi abitanti aou trasferiti a Roma , dove i principali di essi eutrane

pel senato. Roma dilata sempre più i suoi ceofini. Tallo batte i popoli finitimi che osano prendere le armi. Ma nella strage di una orrida pestilenza pon sa difendersi dalle super-

stizioni , che suol produrre lo spavento. Questo Monarca muore colpito da un fulmine (1) nel fare on gran sscrificio: egli avea reguato 32 antil.

Dope un breve interregno, il senato conferma l'olezione del popolo in Anco Marzio, nata da Pompilia, e ninote di Numa. Egli si mostra dapprima disposto a seguire il sistema pacifico di sao avo. Fa imprimere i regofamenti di questo principe su tavole di quereia , o si occupa della religione, e dell'agricoltura. I Latini eredendolo timido gli muovono guerra, e saccheggiano le

campagne romane. Ance non tarda a provar lore di possedere i talenti di Romolo e le virtà di Numa: egli chiede giustizia agli aggressori, Rupondono i Latini che la morte del re Tullo avendo rotti i trattati avea egualmente aciolti i giaramenti. Questa guerra , come le altre contre i Saluni , ed i Fidenati ridondano a gloria di Anco, ed in pro di Roma,

Auco arricchisco la città di nuovi abitatori, riochinde (1) Altri credono con maggior probabilità che fosse trucidato. fra le mara il monte Aventino, pone le fondamenta della città d' Ostis all' imboccatars del Tevere, e vi edifica ue porto che diviene per Roma una sorgente di abbondanza e di commercio. Costruisce una prigioce pubblica per reprimera i malfattori : fa acavare salipe , e distribuisce sale al popelo. Circonda di mura e di torri la montagna del Gianicolo. Questo principe muore dopo ac glorioso regno di anui 25.

Il nuovo Re è uno straniero, figlio di ue riceo mercadante di Corioto, nato nella città di Tarquinia nel- 13l'Etruria , e che colla sua sposa Tauaquilla , per ambi- Tarquinio siose mire . essendosi stabilito iu Roma . cambiando il sno nome di Lucomono in quello di Tarquinio, era diveauto sio de' figli di Auco. Tarquinio per non dar tempo a' Romaci di riflettere al dritto de' giovaci principi, li manda in campagna col pretesto di dare ad essi il piacere della caccia. Durante la costoro assenza, egli raguos il popolo; i numerosi suoi partigiani gli procacciano la

magnorità de' voti, e viene eletto Re di comuna accordo. Cell' intensione di rendersi popolare, e per assicurare la propria autorità, innalza 100 plebei alla digeità di secatori. Per questi nuovi padri coscritti ce accresce il numero a 300. Egli fissa poscia a sei il nomero delle vestali. I Latini, gli Etruschi, ed I Sabiai semprepiù gelosi della petenza di Roma , le muovono guerra : ma commottono il fallo di assalirla separatamente. Tale disunio-

ne dà origine a' loro dissatri. Impiegando Tarquinso alternativamente l'arte di osmandare e l'audacia, respinge gli sforzi loro, e ue scoufigge gli eserciti. Tutti i popoli d'Etruria si collegano finalmente contro Roma ; un tradimente consegna loro l'idece ; ma Tarquinio la ripreede , punisce i traditori , e vi colloca una colonia romana. Goadagnata poscia da esso una gran battaglia contro gli Etruschi , questi popoli fau la pace con condizioni da lui dettate. Indi a poco riprendone le armi; ma vinti di bel ouovo, si sottomettono. Dopo questi trionfi s' introduce l'uso di far precedere i Re de' Ro-

msni da dodici littori. Approfittacio de vantaggi della pace, Tarquicio abbellisce Roma con grandi edifici. Fa costruire acquedotti e cloache : estende le mura della città, fa cricere un

circo con gradini , e giún le fondamenta del Campidagia, che egli delida e Sieva, a Giunnoc, el a Misserva. In quanto tempo si accresce concluimente la reputaziona degli asquet. Tenguiso per meterro alia prove Asdemanda se può eseguire ciu elle ha in passarero di fara. Nevio dapo di avec consultato i una sugari , a di administa se può eseguire ciu elle ha in passarero di fata. Nevio dapo di avec consultato i una sugari , a di gil illez i in passaro di seglinor questi pierre con an resogo i segliaterà, repossat Nevio. Tenguiso tegliandoli di fatto accredita tulmente quasi arec, che sisme più Terpuiso muera ille ci di cierci con si tratalita di la Terpuiso muera ille ci di cierci con si tratalita di la

Language and the contract of t

at unicto or regulatita, a'i reinie in popule un'vois, piggado del proprio i debiti de histopona, les ordinando le corresponde del proprio del proprio del proprio del corresponde del proprio del partiri del proprio del partiri. Si conpira del Patrizi contro della sua vitta. Egli se ne duode pubblicamente, e domanda che si peocedene alla clarone di un Re, motrandosi disporto ad abbasolonare il tron. Il popolo non esits a determinursi in favore di lioi.

Ad imitarione di Tarquinio, inualza ismiji alla sappratirione, e riporta molte vittorie sopra i vicini popelli. Avendo questi concluisto un trattato col re Terquinio, e ne credeno sciolir iripetto al successore. L'odio, e la gelosia fanno ad essi ripigliare le armi, e sorgono muove guerre. Quella cogli Etranschi dera 20 enni.

Nervo abbenche ambianoso, appalesa la sua sinclinanione al pubblico beno. Fa de' salutari e troppo necesarj cambiamenti. Riforma gli abusi sul pagamento dei tributi, che per essere testatioi, aveano oppresso i poMentre Tullo trovasi intunto al pubblico bene, vien rapite a sudditi snoi con un atroce delitto. Tullia di lut figlia, mottro di ambazione e ni cradettà, avea sposso Tarquinio nipote del to di questo nome. Entranbi si sccingono a balano Servito del troto. Le copirazione va a terminate colla occisione del Re, le cui specificangio ricugono conculette sotto il onochio dello suo.

osecrabile figlinola.

Lordano di sungue, a unispistore del trono, teleganolo 113 Trequisco di concerce di pupolo dei la tenta o, regne di prepir l'intano. Scaliro dei inguisto con traccurs meiori alcuno di di supitare di anadore al propis pionette, l'enviral popolo dei punto dei propis del propis

Multi pătrisi vanno a răcegirii e Gabine, città de Lantini, e ne movoron a sedizione și inhamit contre Tarquine. Secto non figlinole, emade della paserua perfoliase del paserua della partici parte in Gabine. Quivi anticena degreșiamente le puri da lui anuncie, che vice pramense al comandare il genicer interne li centique che manda a comalare il genicer interne li centique che vece, ne per interne participate del properti della participavece, ne per internit e il apparta col messaggirero in ma

Tarquin ...

Anni

di Rom. Av.G. phi elevate; e lo secomiata sena altra rispusta. Sento inderina l'enigma, mette a morte i primerii Gabini, e

da la città in mann del genitore.

Tarquinio, valoroso e crudela, riporta vittoria sopra i suni nemici. Il acusto privo di forza, il popolo abbattuto portano il giogo, e pon ossao dolersene. Sembra che Roma sia al momento di neggiacere alla schiavità. Il perfido Tarquinio, per moglio guidare il popolo a suo talcoto, ricorre pere alla superstisione. Una donna senposciuta eli presenta povo volomi, di cui ella demenda una considerevole somme. Avendo Tarquinio ricusato di pagarli e a) caro prezzo, costei ne da tre alle fiamme. e torna a chiedero per chi altri sei la medosima somme di danne. Dope una nuova ripulsa, ella tre apcora ne abbrucia, e mioaccia di far lo stesso de' rimanenti , se la chiesta somma non otticos. Essendosi venuto in cognizione contenere tali volumi gli eracoli della Sibilla Cumana, Tarquinie li compra, il che fatto, la doma scomparisca. Questi libri gelosissimamento custoditi , sono tra le moos dol principa, e del secato, gl'interpetri infallibili della volontà degli Dei , e se ne ricavano oracoli all' occorrenza , gueta il presentaneo interesse,

Verso il medesimo tempo vien contratto il Campido-Edificazione glio. Nel terminersi questo adficio Il populo mostra il delCampidoglio-desiderio di non essero impercon. Tarquinio si affretta

a motores guerra a' Rutoli sotto il firolo pretento di aver oglino dato sallo a' maliatteri handiti da Roma, a col investa le lore capitale. Tarquinio incomincia a rincogliere i frutti delle rua politica. Le chimere code egil tiene a bada il popole compiono ciocoche avera incominciato colla violenza. Ma un atroce attectate di Sesto me figliutoja, commenso durante il avselio di Ardee, arresta di

corto de' suoi delitti, e della sua fortune.

Nel banchettare un giorno i giovani uffiziali più distinti presso Sesto Tarqunio, il ducorro code sulla saviezza dello doune, e ciascuso rivoldate dal vino loda la

viriù, e la bellezza della propria moglie a danoo delle altre. Collatino, marito di Lucrezia e parente de principi, per terminar la disputa propoco di farsi una acorsa in Roma, e soprezudero ciaccuno la sue sposa, onde comcore II contegno, in cui la treversible all'improvin. Il sessimente à certitus. Perisono tutti prespiratanesseri, a giospondo totto il florat trorace la pracissosi simmara, con la contesta del contest

Lucrezia più che la morte temeudo il disonore, non oppose più resistenza al porfido espire, e gli lascai consumare il delitte. Disperata dopo la partenza di lai, scrive al padre suo, ed al marito di accorrere sollecitamenta alei, accompanzati ciascumo da un amico. Vi ai re-

te a lei , accompagnati ciascun cane can con Valerie e Bruto.

Serveya Calstine dall'agiazione in cai trora la apoa, veni apperne la cagione. Come ester fungalilla, gli risponde la coloit donna, dopo aver predato l' notre. Indinarrangoli, laggiumpa e la revelhi ostaterico, tongiumpa la sola morte potrà cancellare l'abbrobrio, in cui sona mia colpo mi ha transcrinca un rishalo, risportendo copra di me un fotale trionfo, che discerti nel esco più finata, i e voi siete sommiti compensati.

Il padre, lo aposo, Valerie, e Bruta fremous di orreve, ed in vano si sforzano di consolarla. Paga Lucresis di aver musifestata la propris innocenta, o sicura che l'empio uso rimarrebbe impunito, s'immergo un puguale uel seno.

puguale nel acco.

Bruto seoza versar, come gli altri, icutili lagrime, cava il ferro insanguinato dal seno di lei, c giura di vendicare tanto dellitto sull'odiose famiglia di Tereminio.

e di nou peli sofficire che altri ragor in Roma. Alcune non si attendeva tanto fervore nell'incessato Bruto: tatti con trasporto giurano egosimente. Il corpo di Locresia vice trasportoto sulla pubblica piazza. Al con possetto le sollevazione è generale, tutti gli animi sono infungmati dalla brama di vendetta.

Morte di Lucretia

Malanday Google

La gioventà guidata da Bruto prende le armi. Egli eccita il furore de' Romani col racconto dell'orribile attentato. Un decreto del senato fatto a sua istanza handisce Tarquinio per sempre, e si dichiara come delitto. capitale il patrecinare la causa , o l'impegnarsi pel ritorno di Ini

Questo Monarca seneciato dal trono, dopo un regno di 25 spni, va a rifoggirsi colla sue famiglia nella piccola città di Ceri ie Etrurie, L'armata romana fa una tregua col acmico, e Bruto vien proclamato liberatore del popolo. Così finisce la monarchia di Roma dopo la durata di

500 anni 234. Al distrutto petere reale succede il governo repubblicano. Vico decretate di nominarzi , invece del Re , due consoli annualmente eletti fra i patrizi, a superiori a tutti i magiatrati, per invigilare sopra i tribunali, convocare il senato, ragunare il popolo, comaodare gli eser-

citi , nominare gli uffiziali , e tratture cogli stranieri. Tale elezione si fa per centurie. Eliggono queste per comoli Giume Bruto fondatore della libertà, e Lucio Tarquinio Collatino, Quest' ultimo è preferrto a Valerio como più caldo di ogni altro a proseguire la vendetta dei Romani per la morte di Lucrezia.

I comoli fanno eleggere 160 distinti cittadini tra i Patrizii per formare il senato. Entrano i comoli nell' esercizio delle loro funzioni: ma poco manca che la puova repubblica non rovini pel suo natecre. Molti giovani delle prime famiglio romane , allevati presso il Ro, e ne' piaceri di una corte dissoluta , favoriscono la causa di Targeinio, Contro ogni espettativa trovansi fra essi i due figli di Bruto, ed i nipoti di Collatino

leformato Tarquinio di tali faverevoli divisamenti . Invia a Rema deeli ambasciatori sotto pretesto di richiodere la corona . ma in realtà ad occetto d' incoraggiare la faziece. Uno sehiavo nominato Vindicio nascesto per caso nella sala destinata alla riunione de' congiurati . scovre la trama.

Trovasi Bruto nella terribile sitenzione di giudicare i propri figli. La giostizia gl'impone severità , la natura induleroza. Gli seconicliati giovani non osano difendere la propria causa; riconoscendosi colpevolt, attendono taciturni il decreto fatale. Gli altri giudici restano commossi da questa tragica scena, Collativo piange, e Valerio nou può soffogare tutti i sentimenti della nompassione. Bruto solo, imperturbabile, mostrasi inaccessibile ad egni sentimento di nmanità. In aspetto severe espone il delitto , e domanda a' suoi figli se han cos' alcuno d'addurve su goanto viene loro imputato. Ripetuta tre volta la stessa domenda seus' averne risposta, si rivolge a littori , eui impone di chire esecuzione alla legge. Indi mostrando una moestosa tranquillità pronunzia la seutenas di morte; ed obbligato da' doveri della son carica ne sesistere afi esecusione, vien recisa la testa a' colpevoli sotto i suei occhi.

Deluso Tarquinio nelle sue speranse, per riacquistare il trono implora soccorsi atranieri. Gli riesce persuadere a' Vejenti di soccorrerio, e si avanza verso Roma con

un' armata considerevole. I comoli si oppongono prontumente alla sua intraprosa. Valerio denominato poi Publicela e successore di Colletico nel consolato comanda l'infanteria: Brato alla testa della eavallersa incontra l'armata di Tarquinio a' confini del testitorio di Roma. Aronde figlio di Tarquinio comandando la cavalleria invece di suo padre, nel vedere a qualche distanza Bruto, concepisco il gran disegno di terminave Il destino della giornata , prima che le due armate venissero alle mani, e alaeciasi con furore sopra di lui. Bruto vedendolo avviciustai esco dalle file . e va ad iucontrario. Si artano con tanta rabbia, che cadono morti embidue, S'impegna la battaglia. Il masello è uguale dalle due parti, ma la vittoria si dichiara pe' Romani. Valerie tornando a Roma riceve l'onere del trioufo.

Non iscoraggiato Tarquinio dalle see disgrazie impegna Porsenna re degli Etraschi a sposar la aua causa, ed a combattere per lui. Questo principe, regguardevole per 502 merito e coraggio, si evanta versa Roma e l'assedia. Porsenna con numerosa armata. Il serrore del suo nome e delle sesedia Roma.

sue armi riempie il popolo di apavento. Il Re d' Etruria incalra l'assedie gon vigore, attacea il Gianicolo, e le prende d'assalte. I Romani gli disputano valurosamente il passaggio del Tevero. Erra luugamente incerta la vittoria; la strage à eguale d'ambe le

## Anni

week! man

di Rom. Av.G parti; ma finalmente, feriti i comoli e posti fuor del combattimento, l'escrette romano, prive de' duci, si di alla foga, passa il peote, a rientre disordinatamente in

Roma Gli Etruschi inseguendo i fuggitivi sono al punto di Orazio Caelite. entrare confusi coo essi nella città ; ma l'intrepidezza di un solo romeno ferme lo stuolo vittorioso. Orazio , per sopranuome Coclite, perchè avea perduto no occhio alla guerra, prova in questa critica circostanta essere un deene discendente del vincitore de tre Albani. Dopn inutili sforzi per riordinare i faegitivi delibera di combattere con tanta fermesas ed estinazione da dar tempo agli uperai di abbattere il ponte. Due soldati remani si associane per alcuni istanti alla sua pericolosa impresa. Poatosi con essi alla testa del ponte, vi si tiene irremovibilmente, ed invece di temere i nemici che lo minacciano . li provoca con ingiurie. Allorchè ved'egli distrutto il ponte, e non rimanere che uno stretto senticro, rimanda i due compagni, e consecrandosi ad una certa morte osa da se solo combattere un esercito. Finalmente rotto interamente il ponte; nel mootre che una folla di guerrieri contre esso si avventano, egli si getta armato

nel fiume, e lo attraversa a moto. È ricevuto Orazio in trionfo a Roma: il popolo per celebrare un'asione (che Tito Livie trevava più ammirabile che credibile) gli fa insatzare una statua di bronto, e gli assegna delle terre.

Porsenna, vittoriose, forma il disegoe d'impadronirai di Roma; ma tutti i Romaoi, senza distinzione di età corrono alle armi; in brevo trespo ripigliano l'offensiva ed assalgono gli assedianti. In una sortita avendo i consoli appattate alcone truppe, traggono Porsensa in

na aguato.

Avendo perdoto il Re in quest'azione più di Smile
nomini, rununcia al disegno di prendera la città colla
forza, e cerca ridurla colla feme; allarga quindi l'assedio, o saccheggia la campagna.

Desolata Roma per tutti i mali che tran seco un'assolota careatia, Cajo Muzio, giovane romano spinto dal-Muzio Serola, le disavventare delle patria, per liberarla canopsisce il più ardito disegno z obiede la permissione di recarsi al campo nemico ond' eseguire un' importante impresa, ahe promette manifestare dopo il successo.

Con armi nascoste esco da Roma. Parlando la lingua toscana inganna facilmente la guardio nemiche, e penetra nella teuda del Re, che trova scrivendo con uno de' suou uffiziali vestito come il Monarca.

Ingeneto dall'appreciate a servizia sopra di contia e l'usodio , credino di triculare il le. Maior vien todo preso, e strucicaso innata i da tribunale prosolette dallo estre l'actuale proposite dallo servizia della proposite dallo servizia della servizia della servizia della servizia di servizia della servizia della servizia della servizia di montratado tra contegno più appreciate che simonoso: fo mortano tra contegno più appreciate che simonoso: fo mortano della servizia della servizia della servizia di contegno di contegno più appreciate che della servizia della discontine della servizia della servizia della servizia perminente proposita della servizia della servizia permirata di apprisso dila medestina gloria: apprettati permimenti princia. Il resulta della servizia permirata presidenti permi-

sercito tuo, ma te solo che Roma vuol distruggere. Irritato il Re da tali minacce, ordina tosto che aia circondato de fiamme, per costringerlo a rivelare la trama ed il numero de' complici.

Il fiero Musto, cui milla intimidisco, stende la mano sopra le ardeoti brace, e lasciandola abbrucciare senza la menoma emosione: Vedi, sogginnge, come gli uomini che alla gloria aspirano, sanao disprezare il

Confuso Porsenna alla vista di si intrepida asione, scende precipitosamente dal trono, ordina che si allon-tanino le fiamme, e rende la libertà al prigioniero.

Muzie, insensibile al dolore, cede alla riconoscenza, e confesse al Ro che 300 giovani cittadini han formate usa cospirzzione contro i suoi giorni, che la sorte lo ha spedito il primo, e che i suoi complici endreone ciascu-

no a no tempo a tentare la atessi impresa. Spaventato Porsenna dalla cospirazione ordita contro di lui, o convicio che trattasi di vincera non una città, ma di distruggere una popolazione, rinuntia a' suoi disegui, o la partire con Munico ambasciotri per Roma, i quali più non fan insistenza pel riatabilimento del priacipato, ma si limitago a chiedere che foste restituto a gli Etruschi il territorio conquistate, e che si dessero

ostaggi per garentire l'esecusione del trattato. Si accettann lo condizioni. Porsenna abbandona il Ginnicola. Fra gli ostaggi ch'egli riceve composti di 10

patrisii , a di to giovainate distinguesi Clelia. Questa romann non potendo sopportar una estività, accorchè passeggiera, iodace le compagne a rompere i lacci, si getta cel Tevere con esse, le attraversa a cavallo in mezzo ad ana grandico di dardi, e ricutta in Roma.

Il console Valerio atretto osservatore de trattati , le rimanda tutte al Re di Etruria. Tarquinio , avventito del lore cammino , teota un aguato per rapirle ; ma il figlio di

Porsenna le acorta sino al campo.

Il Re, cui piace l'ardimento anche ne' nemici, fa

Clalia

donn a Cleia di un superio corniero, le secarda la tibertà, e le permette di ricocdurre la meth degli ostaggi. Quetto generono principa volendo dimostrare la sua stima al pepolo romano, gli restituica sensa ricastto i prigonieri, ne chiede l'ansiciata, e gli lascia il mo esmo con tutte le ricocheta sensa coccituame il proprio bagaglio. Il senato per riconocema spedisce ad esso la sessi di avorio la sectiro, la corona, e la veste degli

antichi Re. L'eroica fermezza di Musio vieu coosacrata dal nome di Seevola, e riocve le stesse ricompensa di Coclite. S'innalsa a Clelia una statua equestre cella via sacra. Co-

sì termina la guerra, che sembrava dovesse soffogare nel suo ossere la libertà di Romo. Poco tempo dopo Porenna spedisce auo figlio Aronte a combattere gli abitanti di Artein. Aronte è battuto ed occiso. Gli Etraschi, scampati d'a menici, rittovano in

Roms un aulo, e vi si tabilisceno. La gourra de Sabini, promosaci dalla gelosia verso Roma, comincia sotto il conotato di M. Valerio e di P. Potatanio. Malla tati d'armi han longo, ma poco decisivi. Un partito assai numerono di Sobioti in oppore a questa querra. Il cappo di esso Atta Clausio con tutti i stali dicircii, in numero di Sobia nomi arrati vi a s'instali dicircii, in numero di Sobia nomi arrati vi a s'indi di fatto vantinio e senstero.

Valerio Poblicola , uno do' tre fondatori della liberth,

termina la sua carriera dopo essere stato 4 rolte courole, ed morato di due triosit, Quest'isnegro cittadiua nuore à povere, che i suoi funerali si fanno dal pubblico tesore: Le datne sonsane portano il lutto per esso un sano interno.

Durante la guera contro i Sabini, i consoli Opitero. Virginio, e Spurio Cassio preudone la città di Pomesia, e sono ad essi decretati gli onori del trionfo. I Latini ed i Fidensati inquieit per tale vittoria, si dispongono ad di Fidensati inquieit per tale vittoria, si dispongono ad

abbraceisre la causa de Sabini.

In questo medesimo anno formano gli schiavi una cospinazione in Roma a favore di Tarquiolo. Scoperta la
cengiara, i capi vengono munchti al supplizio. I scento
offre sacrifici per ringrasiare gli Dela, cd ordina pub-

blici ginochi per ter giorni.
Continuando i Romaia prosperamente la guerra, battono Tarquinio, astediano Fidene, e la preudono d'assalto. Saparental i Latiei da questi avecoimenti, si raguanno ia Ferentino. Trenn città, aveeda seuas fondamenta neutazi i Romani di aver eratei trattatti, dichisrono ad essi la guerra. Seuto Tarquinio ed Ottavio Manidio assumono di consuado delli esercivi.

Moutee Roma è minaceista de questa procelle, scoppiano sella città sommensas interne. La classe più numerosa, e più povera de' cittadini, opprasa da debiti, se domaoda l'abolizione, ricasa di serodarsi, e minaccia di abbardonare i patrii tetti. Tentane iontifimente i consoli di roconderli all'obbedienza: lo opioinoi nel tenato sona divise: una nate dai seconteri vota altocerare il ri-

gove, gli slui sono per l'isolalgenas. Valetio, fratché di Publicho, prosón a ófisodere il popido, e propune l'alonizione dei debiti come un partico dettuto dall'unamista, e dalla prodezas. Ma Appido Cloudia, visibotte there come totta in ant silipe, sociale debiti della come della com

### AVVENIMENTE

Amai

lo simili crisi il senato rimette la decisione dell'affare di Bom. Av.D. dopo la geerra, contectandosi di sespendere pel momento tutti i debiti.

to tutis i debiti.

Questo deresto non salma il popalo ch' è in diffidenza
del sensto. Il pericolo cresco, i Latini si avanzano rapidamente. Perinte il popolo esi rifiuti el presdere le semi. Il senate non crede di adoperare i mena di rigore
mi. Il senate non crede di adoperare i mena di rigore
perinte di propolo di propolo di propolo
perinte di propolo di deresti di propolo
perinte di propolo di deresti angolio
pa un altro canto abrogradori la legge Valeria, maggiore aarchie diversato il fisuro ponolare.

255 408 la questa spaventevole circostanta il senato concepisco Stabilimento l'idea di una nuova istituzione, e orea en megistrato della Ditatura: temporaneo, le cui funsioni una debbano direpassare i sei inesi, e munito di un assoluto potere. La necessità

fa unanimamente approvare tale riminucione. Il decreto che mes questa mova autorità ingiunge si couseli di dimettersi tostu dalle loro caricho, come pure a tutti gli amministratori, sublitochè arrebbe ad essi acreagato uu nolo magistuato acelto dal aenato, e confermato dal popola.

La moltitudios nella sperana di star meglio, e non considerando le consegueuxe di quosto decreto, lo approva. La gioja che ongiona è tale, che lascia al senato la difficiliva utesione del padrono che deve governarlo. Decide il secato che de' due consoli Lazzio e Ciello, uno

nomierrible l'âttre. Tale declaione, invece di eccitare una lotta di ambiance, producc una gara di medetti. Ognoso d'e consoli di li veto al collega che le ricuas. Questa rara dispute dura 3/ ore; finamente le tianne del 100 parenti ed consonel loro amic, costriagono Lavrio ad acconsenitre che il seu cellega lo nominasse mesetro del popole carica conoscienta di poi sotto

il siste di distatore. Lerio di distatore, cera un generale di cavalleria, incericato di eseguire i suoi ordini, e di questo impige o Spario Cassio, el lere già stato nonnole. Il ditatore riceve il più illimitato potere di for guerro o pace, di prendere da se solo la decisioni necessarie nelparaministrasione, e di giadicare senna appello. Raddoppia il numero de listori, e fa foro tracedere le scuri meno per farne uso, che per incutere timore.

Tale assolnto potere istimidisce il popolo, che privo
dell'appello alle curie, mostra un'obbedienza illimitata,
como à l'autorità del dittatore.

come e l'autoria dei dittaire.

Si fa la descratione de' oittadini, e se ne trovano più
di 150mila al di là de' 26 auni. I Latini, abbenchè pronti a marciare sopra Roma, domasdano una sospensione
d'armi. Il dittatore l'accorda, e depone sincontaneute la

son carica. Spirata la tregue, i Latini ripigliano le armi: un seecodo dituatore sembra necessario alla repubblina. Postumio rivestito di questa dignilà marcia contro i ormici. I dui escretti si scontrano presso il lago di Regilla.

Quivi una sangoiones battaglia stabilisce la serte di Roma. Vi sono uccini Tito e Sesto figli di Tarquinio, e salvaori appene i omila Latini. Questo popolo demanda la pace a Romani, e piega per sempre il collu al loro

Terquisse muere a Cenn sella Campasis , aggravate dalla veechesta , ed il infortussi. Non tennedo più le Patricia dee il popolo richiamar lo potere al troso, rad-doppsino le lori vicinaca. Si ocego più dei mai l'olicia del popolo richiamar lo potere di troso, rad-doppsino le lori vicinaca. Si ocego più dei mai l'olicia del radio di successi di vedera di venderi i, tutti la città, in tunnita. Un vecchio sempando dalla progione i fa vedera sila pubblica piana; quivi scopre la cicurizi delle ferite da lori portata alla genera, e la recenti vetigie dalla batti utture, onde la sere fatta trasine una spicita cerdiove, provide piana proprieta delle une opiological di racer. a propose di deri

mno al cartige. Il Valci in questo impo, violacio in trittato il parti i Valci in questo impo, violacio in un'informatione del valci in questo in consumerato in problema del valci prositiamo che l'accio della violacia i questo della violacia in solici prolitamo dalla viutori. Ma i debiti sappeti, in modesi prolitamo dalla viutori. Ma i debiti sappeti, in modesi prolitamo dalla viutori. Ma i debiti sappeti, in modesi prolitamo dalla viutori. Ma i debiti sappeti, in modesi del mante del modesi del mante del mante del modesi del mante del modesi del mante del man

# MEMORABILI

termina il senato a ticusargli l'ocore del tricofo. Irritato da un tale affronto. Servilio raduna il popolo nel campe di Marte, si duole dell'ingiustizia del sensto, si deoreta da se medesimo il trionfo, n seguito dall'esercito si avvia al Campidaglio fra le popolari acelamaxioni.

Invano la plebe sollecita l'esecuzione della promesse di Servilio. L'inesorabile Claudio oppone un anore di bronzo a' gemiti ded' infelici. Disperato il popolo, si ammutina , assedia i tribunali , insulta i senatori , ricosa assolutamente di arrolarsi contro i Subini, che cogliendo l'opportunità di queste tarbolenze avezno inalberato lo stendardo della rivoluzione.

Appie si estina nel senato a reprimere la licenza col terrora , e sosticue che per alloniunare la sedizione basta nominare un dittatore. Prevalo la son opinione . e Valerio, esaltato a questa carica, colla sua moderazione, induce i plebei alla comene difesa. Dopo di aver vinti i Sabini, invano domanda l'abolizione de' dobiti , ansi viene necusato di tradire gl' interessi del suo corpo in favore della plebe; pieno di sdegno convoca il popolo, e dopo avergli reso conto della mala volonta del senato . depono la sua dittatoria diguità.

La pubblica indignazione verso i patrizil è al colmu. Il sensto con un decreta annullato aven i congedi; ma il rispetto al giuramento riticoe i soldati , i quali non essendo sciolti da un permesso officiale , non osano abbandonere la loro insegno; e si recano al campo, ove dapprima risolvono necidere i consoli per liberarsi ad no tempo dal loro gioramento, e da loro nemici. Sminiu prova ad essi che un delitto non secioghe i giaramenti, e li consiglia a rittrarsi, portando seco loro le insegue che 606 avenno giurato di non abbandonare giammai.

Ritirata del po- Seguendo tutti con trasporto un tale avviso, si ritirado

pelo sul monte sul monte sacro di la del Taveroce. Il senato, pentito di non avere accettati i consigli di Valerio, invauo lavia una deputazione a ribelli, onda

calmarli con promeste, e ricondurli all'obbedienza. Ammirabile è l'ordine e la disciplius che regnano nel

campo de' rivoltosi. Lontani dalla violenza, eglino nan iscendono dalla montagna che per procacciarsi vittuaglie. si contentano del poro necessario, e ritornano tranquillamente al loro posto.

Scoraggiato il scusto da questa moderazione, che dimostra esser una impresa ben concertata ; a traverso delle opposizioni di Appio Clandio e de' giovaoi senatori , nomina deputati con ampia potesta per trattare col papolo.

Mousoio , nominato il primo , recasi con casi al camno de' ribelli , ove fa uno spaventevole quadro delle sventure che maisempre accompagnano lo dissensioni ; adopra con buon esito l'apologo dello stomaco, e delle membra dol corpo amano. Le membra , dic'egli , cospirarono ana valta contro lo stomaco, ch' elleno accusavano di trar profitto dalla luro fatica, e di non far nulla per esso; per lo che, avendogli ricusato il solito ufficio, caddero in mortal languore.

Comproudo il popolo facilmente il semo di questa favola. Vedeudo Meocuio gli suimi meglio dispoiti, propone di liberare da' debiti i debitori riconosciuti insolvibili , di condere la libertà a quelli ristretti su prigione , e di stabilirsi una legge, onde regolaro per l'avvenre i dritti de' creditori, e de' debitori

Il popolo accoglio tali proposizioni , ma richiede la cressione di due magistrati scelti nella classe de' plebei, per vegliaro sopra gl' interessi del popula. Aecoltasi questa richiesta dal senato, Appio protesta contro tale innovazione : ad unta della sua resistenza , sono eletti per carie questi dan magastrati. Lucio Giunio Brato, a Cajo Siciuio Belluto esercitano i primi tal carica, sotto il 260 nome di tribuni del popolo. Vengono dichiarate inviolabili Tribuni del polo loro persono, o sacra la legge della loro creuzione, Polo,e gh Editi. Si eleggono parimente due magistrati annui, col titolo

di cdili per aseguire gli ordini de' tribuni. I tribuei pen dovendo servire che di sostegno s' peveri contro i grandi, si stabilisce che l'umosizione di un solo di questi magistrati ad un decreto tel senato basterebbe per sospenderlo.

Ristabilita la pace, non si pensa che a terminare la guerra co' Volsci. Postumio Cominio li batte : s' impadronusce di due città ed assedia Coriole. Dono due infruttaosi assalti , meotre va per tentare il terzo , è avvertito dell' avvicinamento degli Anziati in soccorio da' Vol-

### AVVENIMENTE

Anni

di Rom. Av.G. la imagnai a Coriole, e guida l'altra contro i nuovi

Gi, bittati di questa città apprando di lux profilio dalla cinconsana, prendono tatti ha rari, approno i pueta, c i guataco impetuosamente sopra gli assolizati. Liramata remana, e dopo una coraggiose resistenza, cede al munero. Nel rititarsi in diserdiose, su giovane patricia di nonon Marzio sologuato di questa figa, si ferma con di nono Marzio sologuato di questa figa, si ferma con la contiggo a prepare. I Romanii si ricediumo preno di Un casingo a prepare. I Romanii si ricediumo preno di Un insegnono i Vedei; cutarso con esti alla rindina in

Coriole, e ne ne impadroniscono.

Il ocusole dopo di averlo coronato di propria mano, volendo arriccistilo, gli destica la decima parte del bostimo. Marsio la ricusa. Il sopratunome di Corrolano è una

ricompensa piu degna di lui. Una terribile carestia è la consegueoza della ritirata del pepolo sul monte Sacro, essendo rimasta le terre incolte. Oucus da luoro ad nua morea sediziona. Per quanto sollecita fossero la curo del senato, oude far fronte a tale flagello, il popolo appresso dalla fame, sopponendo che i senstori tenessero io riserba tutto il frumento per le loro famiglie, si solleva. Una fletta carsca di hiade vennta dalla Sicilia rianima le speranze del popolo, Ma Conolano si espena al suo riscotimento, proponeudo che se ne sospendesse la distribusione, finche non si fossero sedisfatti i lamenti del senato. I tribuni lo citano a comparire avanti al popolo. Nel giorno determinato Curiolano vi si presenta con intrepulezza. Le sue grazie, la sua aloquenza, le cicatrici delle ferite che mostra. 491 con sono sufficienti a giustificarlo. Accusato di nnovo di aver dissipato il bottino di Anzio, e sondannato ad un

Erilio di Cariolano

di Coriolano, perpetun esilio.

Coriolano non di segno alcuno di debolezza. La vissa
di sun moglio e di ton madra, che si lacerano le vesti,
non affirevoltare il suo coraggio. Raccomanda ad esse i

suoi figlt, e parte nulla pottando seco iu esilio.
Cornilario più non secolta che la propria vendetta.
Essendosi ristirato ad Auzio presso i Volsei fa ad esi
pigliar la armi coptio la sua patria. Divenuto lora ge-

nerale entra nel territorio di Roma, e sparge da pertutto il terrore.

Il popole conternata al sue avvicinamento, domanda che foste richiamato. Il senato non veggendo più in lui che un nemico della repubblica, vi si oppone. Ma il paricolo mitigatole l'animo de Senatori, gli spediscone una deputazione chi è da lui disputosamente ricevuta. Vanna pare i accerdoti, e sono nell'istessa guisa congedati.

In questo imminente periodo le matrone romane non ignorando la pietà filiale di Coriolano, si raccolgono presso Veturia sua madre, e la supplicano di far provudet suo potere sall'animo dali falio.

Questa nobile romana si fa loro condettiera colta sua nnora Volumia, n con due figli di questa. Escono tutte dalla città, cutrano nel campo nomico, e si presentano allo sguardo di Corioltono.

L' implacabile guerriero , insensibile alle supplicha dal consuli , e de' pontefici , a' gemiti della patria , si commovn, si turba alla vista della madre, a tremante vuol gettarsi nelle braccia di lei. Aspetta , die ella prima di abbracciarmi, fa che io zappia se parlo ad un figlio, o od un nemico; se sono tua madre, n tua schiava.... Come mai sensa fremere hai potuto devastare lo terra che ti ha nutrito? . . . Come assalir le mura che rinchiudono i tuoi Dei , tua madre , tua moglie , e i figli tuoi? . . . Me infelice | Se non fossi stata madre, Roma non sarebbe assediata ! Se non avessi figlio, moriret indipendente nel sena di un libero paese! Rientra in te stesso u Coriolano, e decidi almeno la sorte de' tuoi figli : essi. se non deritti dal colpegale disceno, non pomono aspettarni che una morte immatura, o una lunga schiavità, A tali parole il fiero Coriolano a' intenerisce : l' orgoglio cede alla natura : si getta nalle braccia della madro ed esclama : Veturia . tu riporti scora di me una citto-

ria, che mi sarà funesta.
Indi arrendendosi a' voti della patria, lava l'assedio,
e si ritira (1).

Per eternare lo selo delle matrone romane, a' innal za un

(1) Coriolano muore trocidato da' Volsci 1 altri ercdono lunguente in una taista vocchicaza deplorando la sorte della sua patria. tempio dedicate alla forsuna delle donne, costrutto nel lagino, estensi in cui Vetura aven vinto e discrimito il figino.

La rifirata del Volsei rassicura Rosso. Ma il suo giabile non de di lunga darrata. Si carrettono pl'intrighi di
Spario Cassio, il qualo si exvo del populo per impadronirisi del postere sucresso. Consociato le suo trama.

vien precipitato dalla rupo Tarpea. Seguono le guerre ceutro gli Equi , i Volsci , i Vejeuni , e gli Etraschi. Combattendo i Romani ecotro di questi ultimi, la sola famiglia de' Fabi unanerosa di 300 persone atterricce per l'augo etempo i nemici e combatte de'8 col valoro della dispessione, preferendo la morte alla

275

schisvità. Alcuno non si arrende; tutti periscoro.
Indi a qualche tempo Manlio o Fabio avendo terminato il
lore consoluta nono situti da' tribuni a comparne avanti
al popolo. Gli animi trovansi occupati intorao alla leggeagrazia proposta poco tempo prina, e di lo ol oggetto e
quello di dividete agualmente tra Il popolo i besi della
repubblica. I due consoli vengono accusati di aver difia-

rito a proporta. Il senato non volcodo occordaro questa logge al popolo, i cossoli fan nascere degl'indugi. Finalmente sono 460 obbligati a ricorrere ad un dittatore. La loro scelta cade Cincinsuto, sepra Quinzin Cincinnato nomo sena ambraiono, ritirato in un piccolo podere di campagna , ave i deputati del senate lo trovano ad arar da se stesso la terra. Insensibile celi a questa scelta, ed agli abiti pomposi che a loi si recane, parte tristamente o dice versando lagrimo: Il mio porero campa quest'anno non sarà coltivato. Giunto in Roma trova i due partiti maspriti l' un contro l'altro. Risolato nell'imparatalish, e non avendo ultra mira che il bene della patria, procura di acquistar la stima generale, invece di guadagenre la confidenza di un partito. Or con minacce, ed or con dolerzza giunge ad imprenare i tribuni a desistere per qualche tempo dalla loro incessanti inchieste. Diviene egli il terrore di quelli che ricusono di arrolatsi, ed incoraggia coloro che non si negono. Dopo avero in tal meniera ristabilita la tranquillità, si spoglia delle senatorie divise, e ritorna in campagna a godere del ripo-

so, unic'occetto de' voti suot.

Giuntovi appena, la repubblica di nuova ha bisogno del san soccorso. Gli Equi ed i Volsoi, benebò vinti, ricominciano le ostilità, battone il console Minusio, o circondeno il campo di lui con trinece.

Giudica il sensto in questa circostanza di eleggere un dittatere. Lo tenvo Giucmanto è investito di questa carica. Giesto egli e Roma arringa il popolo cosicerato, o ne rarviva il coraggio, e le operacor. Nonina macetro della cavalleria L. Tarquisio, ed ordina a tatti i cittadioli in istato di poterar le s'arni, il recersi la acea armanti nel campo di Marce, col pase per 5 giorni, e munito ciatemno di il a irioli.

L'escreito marcia tutta la notte. Arrivato seuza strepito vicino a nemici, ne circonda il compo. Ogni soldato seava un fosso innausi a se, pianta palizzoto, e menda alte grida.

Minazio ode le coci de' Romani, e fa una vigorosa soritis contre gli. Equi. Durante il combattimente, il dirtatore si precipita sal nemico, cho rinchiuso, e battato da tutte le parti, getta le armi, si arrende, ed acconsente di parasare sotto il gioco.

Liberata Roma dal pericolo di una straniera invasione. travasi in preda d'interne discordie. Si rincova altamento la dimanda della legge agraria. Siccio Dentato plebee , avauzato in età , perla alla moltitudino ; fa il racconto delle sue gente, o del suo merito. Dice di aver servito 41 anno, e veduto 120 battaglie; mostra le cicatrici delle sus ferite, le ricompense di onore ricevute, ed i ttofei del tuo valore. Conchiudo dicendo di non possedere neppure un jugero di terra , e che tutti i fertili terreni acquistati col coraggio del populo , sono nelle mani do' superbi patrizii ; declama contro questa ingiustizia, ed esorta il popolo a con rimaner neghittoso. La moltitudine si solleva, domanda l'approvazione della legge agraria, e che il merito di Dentata non rimange sensa ricompensa, lovene alcuoi senstori vogliono parlare : la loro voce è soffogata dal popolo. I giovani pstrizii , aggrevando i propri torti , rompono l'urna de' suffragi, e disperdono la moltitudine. Eglino poco tempo dopo, per quest' azione, sono condannati ad una multa. Tuttavolta la leggo agraria è messa su ciblio.

# AVVENIMENT

Anni

Roma agitata per circa 60 anni , non anela che il ridi Bom. Av.G. poso, e la pace. Ciascun partito stanco per le passate turbelenze, pare che voglia sospendere le sue pretese. I cittadini di totte le classi persuasi , che le passate svauture crano derivate dalle arbitrarie decisioni de' loro magistrati , manifestano il comune desiderio di essere covernati de un corpo di leggi scritte. Il senato ed il popolo 454 conveegone d'inviere eleuni ambasciatori in Atrov per Si mandeon de intudiar le leggi di questa contrada, e ricavarne quelle,

per aver delle cho ad essi sembrassero più coovenienti per la repubblica. Sporio Postumio, Servio Sulpicio, e A. Mallio iocarileggi. cati di questa missione, partono sopra magnifiche galere, 453 Tornati gli ambasciatori , i Tribuni domandono che si

le redini del governo,

Decempiri, acceliessero nomini capaci di dare allo laggi la convenevole forms, ed a tarte escruire. Dono alcune dispute per sapere se la scelta dovesse cadere sul popolo , o sui patrizi, si conviene di oleggere so de' principali secatori, il coi potere uguale a quello de' Re e de' consoli fosse senza appello, o della durata di uo sono. Così la

costituzione dello Stato prende una muova forma. Questi decempiri rispestiti di un potere assoluto convengono di prendere a vicenda, ciascuno per eo giorno.

Si occupano essi nel primo anno cen una estrema apdicazione a compilare le leggi; terminata l'opera, le pubblicano in 10 tavole. Aleuni opinando che vi mancassero ancora della leggi canaci di formarne doctavola, pregane il senato ad eleggero di movo de' decemviri per on altro anon. Il seonto insieme col popolo vi acconsente. Si ragunano i Comizi per l'eleziono : I più distinti cittadini domandano i suffragi del popolo. Appio il più ambisioso di totti , celando le sue mire sotto cua fiota brama di riposo, fa mostra di allontanarsi dallo scopo 100 , per enervi più rapidamente portato. Nominato , per questa finta sua moderazione, presidente da' Cominj, ha la baldanza di proporsi pel primo decemviro, ed il popolo ioganosto, a sedotto gli caoferisca

450 questa digoità. La nominare per suoi colleghi nova per-Appio Chodio sonuggi auni adorenti, aci patrizii, e tre plabei. Rapspodronisce presenta loro che nicute v' ha di più facile, quanto il ri-All' autorità. tenere per tutto il tempo della loro vita il sovrano potere.

I nuovi decemviri fio dal primo giorno si fan vedere sulla pubblica piarra, preceduti ogogno da 12 litteri armati di scuri per mostrare così la loro autorità, loaccrasibili ad ogni sentimento di umanità, rigettano lo preghiere, puniscoco il mormorio. Per cisi l'apulenza è delitto, il lamooto cospirazione, la bellezza sventura. La virtir o è guidata alla morte o geme nelle prigiopi. Questa tirannica condotta fa de' malcententi. La città diviene quasi deserta : tutti quelli che han qualche cota da perdere , l' abbandonano , e la ranacita de' decomviri non conosce altro termine che l'impossibilità di commettere nuove vessazioni. In questo stato di schiavitù, di proterizione, e di scambievole diffidenza, non y' ha alcun cittadine che tenti di rendere la libertà alla sua petria. I decemviri regnano sensa ostacolo , circoodati da una oumerosa guardia composta con solo di litteri . ma aocora di schiavi , e di patrizii corrotti.

Questi muovi magiatrati agginogendo due altre tavole di leggi alle 10, già promulgate l' anno precedente, le

portano al oumero di 12. In tale critica situazione cli Equi ed i Volsci costanti nemici de' Romani rippovano le loro scorrerie : o volendo profittare delle divisioni joterne della repubblica. si avaosano a so miglia da Roma.

I decemviri capi dell'autorità civilo e militare, dividono l'armata in tre parti. Una comandata da Appio, resta cella città per reprimere gli abitacti, I sual colleghi si mestono alla testa delle altre due. La prima mareia contro eli Equi, e la seconda centro i Volsci, Non volendo le legioni procecciare il trionfo a loro detestabili duci si lascinon vincere. I nemici s'impadroniacono del campo somano. Tale notizia aparge lo apavento in Roma. Leva Appio nuove milizie, e cercu di prendere l' offensiva. Ma due unovi delitti esercitati non nel campo, e l'altro nella città, accrescono l'odso del popolo veno i decemviri, e affrettapo la rivolusione. Essi fanon arassinare l'antico tribuno Siecio Deutato acerrima declamatore cootro la loro tiraonide. La pardita di un sì bravo guerriere dissemion il cordoglio nelle file. Le legioni nel colmo dello adegoo domandaco giustizia contre gli assassini; i decemviri avendoli fatti ale.

MEMORABILI. lontanare ; l'esercito si mostra pronto alla ribellione. Un altro tratto socer più atroce determina tutti i

cittadioi a rivoltarsi contro la tirappido dei magistrati. Appio a'innamora della giovine Virginia, figlia di Virginio valoroso plebeo, o promessa in matrimonio ad-Icilio una volta tribuno del popolo. Il perfido decemviro, mentre Virgioto trovasi all'armata, dopo vari tentativi per appagare la soa colpevolo passione, risolve io qualità di giudice di far rapire la donzella, supponendola nata da una schiava di un suo cliente, e facendola a nome della leggo reclamare da questo fedelo ministro delle sue dissolutesre.

Nel momento cho l'infelice vittima è per cadere nelle mani di costui, Icilio la difende coll' ardora di on amunte, il popolo si move a rumore; Appio è scacciato dal suo tribunale; e mentre ricorre egli alla forza per menare innanzi i suoi pravi disegni; Virginio avvertito del pericolo della figlia si affretta di partire dal campo in suo sinto. Giuoge, perora la sua causa, e veden-448 do il formidabile decemviro in procinto di far eseguire l'iniqua scatenza, foor di se stesso per salvar l'onore della figlia, le immerga un pugnale nel seno. Indi mo-

strandolo intanguinato ad Appio, per questo sangue , dice, consacro la tua testa agli Dei infernali. Invano comanda Appio che sia arrestato. Egli si fa largo in masse al popolo, di cui suscita l'odio contro i tiranni. e va a spargere tra i soldati il desiderio della indipendeusa, e della vendetta.

Tranpa oo piccolo numero di anime servill , tatti abbandanano i decemviri. I due eserciti si rigniscopo sul monte ascro. Il senato noo as a qual partito appigliarsi. Finalmeote il genorale clamore avendo astretto i magistrati a dimetterni, vian ristabilito il tribunato, ed d drita to di appellazione al popolo. Si abeliscono i decemviri, ma senza permettere violenza contro di essi. Il popolo ritorna in città; si cominano tribuni Virginio, foilio , Numitorio , Sicinio , o Duillio, Valerio ed Orazio nemici di Appio son fatti consoli. Questi fanno al-

cune leggi favorevoli al popolo, a so ne conciliano l'af-La rivoluzione, dopo aver distrutto i decemviri, chiado ed ottiene muovi dritti a danno de' patrizi, ed il senato è obbligato di accettar molte laggi, che indeboliscono il suo potere, ed atforsano quello della plebe.

Le tribu chiamano in giudizio Appio. Invano vanta egli la giustizia del suo codice , invano impiega lo preghiero per calmare un popolo offeso. Confuso da' detti di Virginio, che gli rinfaccia la sua iniquità , si appolla al popolo. Il tribune gli assegua un giorno per essere giudicato, a seconda delle sua domanda. Intanto lo fa imprigionare, sotto pretosto di non poter egli godera di nua leggo da lui stesso violata. Disperando Appio di sottrarsi dalla pobblica vendetta ai uccide nella prigiooo. Gli altri decemviri sooo osiliati , o confiscati I loro beni. Il ann vile clieute chiumato Claudio è condannate a morte; Virginio fa commutare la sua peus nel bando. Ristabilita la pace nella città , le 12 tavole di ouovo scolpita, sono assoggettate all'approvazione del popolo.

I nemici di Roma secoraggiati delle see interne dissenzioni, continuano la scorrerie ed i soccheggi. Gli Equi ed a Volsci si fan vodero fin sotto le mura di Roma. La discordia aven diminuito il coraggio de' Romani, ed alterata la loro virtu. I tribuni più che mai andaci , ed intraprendenti propongono due leggi. Una ha per oggetto di permettere i matrimoni tra i pratriaj ed i pichei ; porta l'oltra cho a quest'ultimi fosse permesso di pervenire al copsolato. I Senatori si adegnaco per queste proposizioni, o risolvono di suffrir tutto piuttosto che ammetterlo. Ma conoscende ohe la loro tesisteoza sumenterebbe i torbidi, acconsentono alla legge relativa a' matrimoni, nella vana aperanza, che accordandola al popolo, sarebbe contento; ma avezzo esso al tumulto, malgrado questa deferenza, ricosa d' arrolaral all' avvicinameoto del nemico. Dopo molte quittioni si ricarre al- 200 l'espediente di scegliere sei tribuni , tre nel senato , Tribeni e tre altri pel popolo rivestiti dell' antorità coorelara. Si stabilisce altresì di deliberare al termino della loro magistratura, se il consolato debba ristabiliesi nel medesimo piede di prima, o continuaral sotto questa nnova forma di governo. Il popula adotta tale progetto con ordore ; ma la multitudine leggiora ne suoi disecui , abbenche vi fossero molti plabei tra i caudi-

dati , fa cadere la scelta interamente sopra i patrizi , e di Ross. Av. G. nel momento oe soon eletti tre solamente, di poi so ne veggono quattro, e poco dopo si compie il namero di sei. Rivestiti della divue da' consoli, i primi esercitano per tre soli mesi la lore magistratura, per aver trovata

eli auguri qualche mancanza nelle ocrimonia della loro elezione.

Deposti i tribuni militari , i consoli riprendono le loro fauzioni, È creata una nuova megistratura chiamata de' cemori , incericata dell' conmerzaione delle per-Censori. sone, e de' beoi (ossia il censa) da riunoversi ogro 5 auni. Viene ad essa affidata anche l'ispezione sopra i costami de' cittadici, cell'autorità di poter deporre i Senatori per cattiva condetta, degradare i cavalieri, e fore scendere i pleber di ana tribù in una classe inferiore. I primi ad essere rivestiti di quetta carica sono Papirio, e Sempronio. Tale dignità ristabilisce per qualche tem-

po la tranquillità tra gli ordini. la guesto tempo eli Ardesti implarano il seccorso del Romani per ana violenta sedizione accaduta nel loro paese tra la nobilià, ed il popolo; questo ultimo riconosceudosl troppo debole s' indiritta a' Volsci , che vengoon a soccorrerlo. I deputati della nabiltà giangono tosto, Il cousele Gaganie ha ordine di partir subito, egti li scopfige, e li fa passare sotto il giogo.

Una terribile carestis riproduce i lamenti contro i riochi, e la lero inefficacia la nascere nuove sedizioni. I consoli sono accusati di pegliganza per non aver fatto sufficienti provvitioni. Eglino imenubih al comune susurre non pensano che a sollevare la moltitudine oppressa; ma a malgrado di tali care la penuria si avanza a segno,

che molti cittadini si precipitano nel Tevere. Spurio Melio ricco cavaliere ramano, avvisandosi di poter profittare di tale calamità per aspirare alla tirannide , compra in Etruria gran quantità di bisde , che distribuisce a' poveri ed a' proletari col disegno di acquistare partigioni, Scoverto l'intrigo afforzato da molti sediziosi corrotti da Melin , il consolo Quinzin propone di nominarii un dittatore per calmare la sedizione senza appellere al populo Quinzio Cincippato in età di 80 anni è ancora in questa occasione scelto per difendere la sua patria da' perisoli che le sovrastanu. Cita egli al sun tribanale Melio obe ricusa di obbedire. Concinnato invia ad inseguirlo. Anla comandante della cavallera. tagginogendolo l'uccide. Il dittatore approva quest'asiono, fa vendere i beni del cospiratore, apianare la sua casa, e Justibuire al popolo la provvisione quivi raccolta.

I tribunt dal popolo cofuriati per la marte di Melin . e volendo punire il seunto, nella pressima elezinoe insistono nel far eleggere i tribuni militari invece de consoli. I senatori son costretti ad acconsentirvi; ma l'anno seguento si eleggono nuovamente i consult-

Indi a poce i Vejenti commettono varie estilata . atrascinesso nel loro partito Fidene colonia romena. Il senato per dolersi dell'infrazione de' trattati Invia ad essi degli ambasciatari. Questi tono accisì per ordine di Talmonio re de Vejenti. Per vendicare tale offesa il console Sergio marcia contra i nemici, e riporta una considerevole vittoria, nella quale vi periscono molti romani. Per terminare facilmento questa guerra il senato nomina un dittatore. La scrita cade sopra Mamerco Emilio, che dopo aver fatto delle leve ve ad incontrare il cemico presso Fidene. I Vejenti sono compintamente battuti. Cornelio Cossa d'illustre nescita, e ragguardevole per coraggio, trocide Talunnin, ne porta le apoglie in Roma, ove riceve gli opori del trionfo. Questa sono le seconde apoglie opime riportate dopo la fondazio-

La pesse che fin dall' sune precedente erasi fatta sentire, incrudelendo maggiormento, si anisce a' mali della guerra , e da a' Fidenata ed a' Vejenti l'arditezza di avanzarai fin sotto le porte di Rome, Servilia cresto dittatore termina la guerra calla presa di l'idean, e poco tempo dopo Coso rivestito del medeumo petere , dufà interamente i Volsci, s'impadronisce del loro territorio,

e voode un gran anmero di prizionieri. In questo tempe si atabiliscono presso l'esercito dei questori con l'incarico della cassa militare, della pro-

viggione de' viveri, e divisione del bottion. I Vejenti dopo di aver minacciati alcuni ambasciatori remani li rimandaon con oltraggio, incaricandoli di la- 360 mentarsi delle ricevute offese, La revina di Vejo è sta-Anediodi Veje, bilita. I Romani si accampano sotto le mura di questa città. I successi sono dubbiosi, e l'assedio divicae sempre più micidiale. Furio Camillo nominato dittatoro è l'arbitro de questa guerra. Il suo coraggio, la sua abilità risormane tutti gli spiriti. Il popolo corre in folla ad arrolarsi sotto le ane bandiere. Conoscendo Camillo l'impossibilità di prendere la piazza d'assalto; a forsa di lavori fa scavare un passaggio sotterranco per penetrare in mezzo alla fortezza. Fiuita l'opera affatto ignota agli assedianti, scriva al secato per chiedergli qual uso debba fare del ricco bottino che prometto l'imminente vittoria. Decide il senato di distribuirsi a tutti que' cittadini che si recherabbero al campo. Più della metà di Roma vi accorre, il dittatere per distrarre l' attenzione degli assediati dal vero pericolo che los prepara, comanda un generale assalto, e mentre le legioni si a-Vanzano contro le spura mandando alte enda : un dranpello di prodi marciando sotto terra s'insigua palla citth e se ne impussessa. La strage è orrenda. Camillo la fa cessare ed ordina di rispettarsi i vinti disarmati. La città è saccheggiata. Le speclie de' viuti arricchiscono al vincitore. A Camillo son decretati ali oueri del triquio.

Questo eroe no: è meno fortunato nella spedisione contro i Falisci; batte la luro armata, e ne assedia Fateria la capital , che fa una lunga e vigorosa resistenza. In questa circostanza Camillo con ammirabile divisomento, più del valore appalesa la sua virtis. Un maestro di scuola da' pris nobili fanciulli dalla città trova il mezzo d'intrudurli pel campo de' Romani , e si offre di darli nelle mani di Camillo come il mezzo più efficace di costringere gli abitanti ad arrendarsi prontamente. Sorpreso Camillo da tanta perfidia, rifigia l'iniqua offerta, fa spogliare il perfido pedagogo, e colle mani al dorso comanda a' giovanetti di ricondurlo in città a forse di battiture. Questa ceneresa condotta produce un'effetto maggiore di quello che avrebbero potuto dare le armi. La città si rende a discrezione. Per sodisfare l'armata Camillo le tassa una somma di dauaro, e la accorda la protezione di Roma.

Malgrado il merito del vincitore, i tribuni, eterni artefici di tumulti e sedirioni, lo accusano di escrisi appropriato una porzione del bottino di Vaja. Conoscenda egli l'ingiunitia della sifenata molitudine previene la sua seuteura, coodanoandosi da se atesso all'enlio, o si ricavera un Ardea. Prima di uncire dalla città, ad esempio di Aristide, prega gli Dei di mottere in breve gli ingrati sono concittadioi orbia necessità di desideratio.

Il colpevole suo voto non è che troppo esandite. Il turbine che dovca cadere sopra di Roma scoppia da una contrada a lei ignota. I Gelli stabiliti da circa dae secoli pel Nord dell'Italia portano le luro armi in Etroria ed assediano Chiusi. I selvaggi costumi di questi puevi namici, il loro coraggio, la loro vantaggiosa statura apargono ovunque il terrore. Chiusi invoca il soccorso de' Romani. Il senato spedisce come ambasciatori i tre figli di Fabie Ambusto più gaerrieri che politioi. Brenuo capo de' Galli li accuglie con cortesta. Gli chiedono assi conoscere quale offesa il Re de' Galli abbia mai ricevuta darli abitanti di Chiusi. Brenno riaponde loro , che il dritto degli pomini valorori è nella apada ; che i Remani stessi pon ne avesuo alcuno sopra le città da loro conquistate. Conchinde con dichiarare aver eglice contro il popolo di Chiusi una particolar nimistà, avendo loro ricosato di dividere co' Galli al-

cune terre instill.

Gli ambasciatori dissimulando il loro risentimento domandano di cottaro nella piazza per conferire cogli assodiati; ma invece di inspirar la poce si mettono alla testa de' Chiusini e combattono i Galli.

dooutsome Benon murica illa volta di Rena spediece un arabia a domendar sold-discone o vende che in abbascionios i eniperai illa na uvedeni. Li mento di abbascionios i eniperai illa na uvedeni. Li mento dei abbascionios del conducerni di abbascionio del conducerni di abbascionio del conducerni di abbascionio del consulta di abbascionio della consulta di abbascioni di ab

364 38g Irruzione

# AVVENIMENT

Anni

Rome si riempie di costernazione e di terrore. I vecchi, di Rom. Av.G le denne, o i fancialli si rifuggono nelle città vicine. La rioventà si rinchinde nel Campidoclio ner difenderlo sino all' ultima estremità. Ottanta illustri Sepatori si consacrano per voto alla morte i onde ispaventare con quosto ereico sacrifizio i nemici. Sopraggiangono i Galli, uccidono questi nomini venerabili nelle loro sodie curu-

li. Eglino dae l'assalto al Campidoglio: respinti, appiccape il fuoco alla città,

Camillo antenonendo l'amor della natria al tristo piacere della vendetta , muove gli Ardeati a pigliar le armi contro i Galli. Egli ne taglia a persi un droppello che viene a devastare le vicine campagne. I Romani la scongiurgoo a mettersi alla loro testa. Camillo deplorando la sorte della sua patria non si nega, ma voole l'approvasiona di guelli che difendono il Campidorlio come rappresentanti la suprema autorità di Rome. Un giovane niebee s'ucarica di questo pericoloso messaggio , a torna ad

anonaziargli di essere stato nominato dittatore, Maulio verchio console anlya il Campideglio assalito di natte da' Galli. Le oche sacre a Giucone ( coma

credasi) più vigilanti de' enti , lo avvertono colle loro stride dell' impreveduto assalto.

Dono sette men di blocco eli assediati e eli assedianti equalmento abbattati dalla carestia e dalle infermità intavelono una conferenza. Brenno esige mille libbre di ero, Accettano i Romani il patto di comprare a on tal prezzo una pare vergogona ; Sulpisso arreca la somma; si duolo egli che i Galli adoptino false bilance. Brenco per ogni risposta aggiugno al peso la sua grevo spada , esclamando : Gugi o' cinti. Soprageinane in goosto momento Camillo, e compe il contratta come dittatere : Il terro , ei erida , e non l'oro riscattar dee i Romani. Si attacca le guffa , i pemier sono trucidati , pè por un solo rimanendone che nelle Gallie porti la novel-

le di tanta calemità Roma vice riedificata in un anco e guisa di un villagio sens' atle, e senza maemficenza,

Maolio salvatore del Campidoglio, e patrizio distinto pe' suoi serviaj, aspira alla suprema autorità. Sestiene ed aume i plebei contro i nobili . paga i debiti de' poveri , li sottrae alla molestia de' creditori , e adopera il pericoloso talento di adulare il popolo con animo di sottometterio. Egli al par degli oftri resta vittima delle sua ambitione, Cosso nominato dittatore lo fa arrestare. Dopo di aver costai abdicata la dittatura, Manlio scarcerato torna a' suoi colpevoli raggiri. Vien accusato avanti al popolo. Per condaonersi è d'uopo teuer l'assemblee fuer del campo Marzio, in un luogo dove discopris non si potesse il Campidoglio. Maolio è precipitato Maslio è presidal Campidoglio stesso. Così il teatro della aua gioria, pitato dal Camdiviene quello del suo supplisio. Il popolo si peute,

lo compiange, e crede che Giove adirato facesse la sue vendette eou une pestilenza , che immediatamente tiene dietro alla morte di Manlio. Si rinnovano le piccole guerre ce' vicini di Rome .

ma più di esse la storie ricorda in questo tempo altre domestiche dissenzioni, ed i memorabili cambiamenti

da esse narteriti.

Le vanità di una donne da fine alla lunga lotta tre i patrigii, ed i plebei. Una figlia di Fabio Ambosto maritata con Licioio Stolo plebeo, trovandosi un giorno in casa di soa aorella, e veggendo gli onori a lei prestati come moglie di uno de' primari magiatrati, resta enipita da forte amoressa di essere confusa nella turba. Porta ella per ogni dove la sua malloconia , sporge pianti nel seno del padre , e lo scongiura a far uso di tutto il sun credito, unde terre una si umilianto disperità tra le due sue figlie. Adopra essa altri moszi , ed i medesimi sforzi per acceudere l'orgoglio dello sposo. Entrambi nominati triboni propongono varie leggi direttamente contrarie aul'interessi del sensto, Vogliono sopratotto che si abolisse il tribunato militare, che force ristabilito il consolato , che per l'avvenire uno dei consoli fosse plebeo, o che nion cittadino potesse possedera più di 500 mongiato di terra , dovendusi il soprapiù distribuirsi a' poveri. Indi richismando le anticho querele, ed aringando il popolo ora con iscaltrersa, or con veemenza, lo inducono a dare il voto favorevolo ad

una legge che ammette i plebei al consolato. Questa decisione riaccende l'odio, e mette il senato in una grande agitatione. Ciuque anni si passano in con-

è hberato da Camillo.

## . GHANL MEMORABILL

tinne dispute. Finalmente si penus definire tali differense coll'autorità di Camillo eletto dittature. Il populo . lungi dal rispettare la sua dignità , lo miuscoia. Camillo , riconoscenda inutili tutti i tentativi , abdica la dittatura , ma abbenchè in stà di 80 anni è di suovo ed essa esaltato, perchè Roma viunn eltra volta minacciatu da' Galli. Egli li sconfigge, trionfa ed è alle presu co' tribuni. Per quantu rispetto si avesse alla sua persons , la dittatura divenuta troppo comuse non imprime più l'usata venerazione. I tribuni spingonn la loro audacia sino a far vinlenza al dittature. Il tumulto s'accrosce, Camilla maraia al Campidoglio, fa vota di fabbricare un tampie alla Concordia, qualora fossero le cose ricondotte a statu tranquillo. Finalmente il senatu 367 veden contretto a codere al populo, permettendogli di eleggere un console plaben ; anio scope di tutti ali antiil consolate damenti de' tribuni. Vien pure accettata la lener che

a' plebei. restringe a 500 moggiste le possessioni, Un nomo nuova, il tribuna Sestia, vien dichiarato

consule. Camillo ottlenu dal popolu la creazione di una nunva dignità riserbata e' soli patricii, che vian chia-Pretura, e Edili mata Preturo , per escreitar lu funzioni dei consoli quasi sempre occupati nella guerra. Sono parimente creati dun Edili patrizii , o Carali per sopraintendere a' tempi , a' testri , elle pubbliche piazze , elle mura

della cuttà ec. Camilio muore di pratilenza. La sua perdita turba il comune conteuto. Gli animi custernati si abbandonatio alla superstizione. In questa lacrimevole circostaura s'istatuiscono le testrali rappresentazioni, qual messo di placare gli Dei. Rinnovan pure la cerimonia del Lecti-

Non ginvando tali megai contre la pestilenza al cuni vecchi propongono, come il miglior rapediente, ue autica pratica di confectar solemnemente un chiodo nella parete del tempio di Giove Capitolino. Richiedendosi per questa cerimonia un dittatore , il senate conferisce tale dignith a Munico Capitolino , unicamenta per rinnevare questa puerile cerimonia. Abdica usso dopo di averla

Nello stessu tempo si apre improvvisamento una profonda voragina nella pubblica piazza. Il terrore regna nella città. Marco Cursio, credendo placare gli Dei con 302 uma vittima umana; si presenta armato da capo a piedi Corsio si pree si precipita nell'abissa. Essendosi poca tempo dono cipita nella vo-

chiusa la voragene, i creduli Romani rioetono la conservegione loro dalla devosione di Curgio. Credendo gli Etnini ia repubblica infiovolita da sì lunga postdensa, si ribellano i prendono le urmi , sconfigguno ed uccidono il consele Genusiu. Claudio Crassinu. numinate dittatore , lo vendica con una completa vitteria.

Una puova irrusione di Galli scomenta Roma. Si avancano essi sino ad una laga dalla città : Oninzio Penno insignito della dettatura, n Cornelio Maluginese sun luogotenente, marciane cuntro i nemini. Mentre va a darai il segnale della battaglia, un Gallo de gigantesna statuta si fa avonti , e stidu il più valorose fra i Romani. Il giovane Tito Manlio riceva la permissione di punire cotanta audacia, ed alla vista de' due campi trafigge il barbaro collo sua lancia; ed avendocli tolto dal collo una catena di oro, ottiene il soprannome di Tur-

A quest'azione, pressgio della vittorra, si radoppia l'ardere ne' Romani. Il dittatore li batte complutamento . e li costrince alla ritirata.

I ladronecci di questi barbari dacidono i Latini ud unirsi più strettamente a' Romoni, ed a pon formare più che une sole nezione . per cui le tribis sone portate al unmero di 26.

Sutto la dittatura di Servilio Ahala son repressa molte sommosse ; ed il successore di lui , Suipizia Patito labera Rome di neni timore , mercè na altra annomenta vittoria riportata sepra i Galli.

La fortuna di Roma occitu sempre più la gelosia delle vicine contrade. I 12 popoli dell'Etruria uniti si collegano en' Falisci, e rompono guerra alla repubblica. In questa eiroostunza vedesi per la prima volta un plebeo , Marco Rutilo , insignito della dittatura. Sceglie e-

<sup>(1)</sup> Essa consistera nel disporre letti ne' tempi, collocandovi le statue degli Dei , a coi imbandirasi un convito , e del quale ben si approfiitavano i sacerdoti.

#### wheelers AVVENIMENT

Anni

gli we generale di savaffene nello stesso ordine. Plandi Ross. Av.G ela Procolo.

Gelosi i patrizi insidiano le operazioni di Rufilio ; the egli a loro scortio butte i numica , merita ed ottiene il friento. Offero il betrate da guesto prespero evento, came se'il nemico avesse trionisto, viela le sue promerse, 'e la eleggere due consuli pistrizii. En discordia riv remperace in flores ; gli Erreschi oe profittase per rinnovere le ostilità : ma Menlio Torqueto , eletto dittatore, li batte e gl'insergue con tarto calore, che sono co-Mreiti a chieder wave.

Ricondotto il sensto alle vie di migefeia, udomoia fiemburate a' suoi impegni, o tavela socialière un consolie plebed.

A malgrado di quest'atto di bavierea , le disgrafie cagionate dati usura, prolungano il malconrento del popolo. I contoli , per rimediare a questo male , fenno soddiafare a more del fisco tatti i debiti deni' ludirenti.

Il popolo imeriabile pelle see preterrinoi chiede an centore pleben. La mobilità vi il opposie vivamente, l'intistato Pahio affa dittottira con può fer argice al torrente , 'ed il senato accorda la domanda.

Indi a poen si ridnova con buon successo la guerra endtre i Galli ; mentre le due armate sono in presenta , une de loro sperrieti, osa apcora afidara il nili vaterina tra'l Romani, Un'glovane tribuno , per mome Valerio . secetta come Manlio la divida , e combatte colla sterso fortune. Durante il combattimento, un corvo che mestesi ('si dice') sull'elma di Valerio, spaventando 'il Gallo col rustro o col battere delle ale , 'procura 'o Valerio il septannome di Corvo, c presaglice a Ronnol ma

343 compiuta vittoria che tosto riportano sopra 4 Gaffi. Guerra Sannita. Una muova scena di sangge, e di leforta si sette nei Romani nella guerra contro I Samiti. Questi assalgono i Camponi, che implorano il forccorso di Roma. Vien loro risposto, che essendo la repubblica enllegata em Sannfti , 'non può tompote 'T traffitti ber soredtforli. I Company tologno muesta differenta factuementani a Ro-

ma, 'Si 'béediscomo 'embescheuri der neceste l'Sammil'a with introprendere cos ufcung contro un prese dicendente da Roma. Onesti popoli maimuo in ditore la fale annuntie, rompono co' Romani, e commettono erribili

gunnti stella Campuole. Annate i Lutini volendo soustore il ginge de' Bornaui, i wamali Velerio e Cornelia marcinno metro di essi. Gli Auguri dichiarano, che ali Dei convolendibero la vittoria a smell'esercito, il vas batto di astrificante per esso, Mentre la lige grante sono in presenta . Mezzo gunerale della cavatteria memica esse della ma fila , e provoce uno tra i ouvelier dismani e personier dislide. Il timore di disobbidire agl'ordini le depprima scoogliere questa propostazione con uti silcazio generale, Tete Manho. Griso del comole Maulio, arremente se vetere a stoi compatriotti futimeriti si avanza arditamente contro il nemico. Vien differite la batteglia per corere tutti testimoni di questo duelle. I due campioni si lanciane l'un contre l'altre con impete agante. Meste ferisce il carallo dell'avversorio; Manho più fortunato novidu quello di Mexio. Il generale Latino senta sostemerai sul proprio scude ; Maniso raddoppiando I suoi colpi d'uneide , e lo spoglis dell'armatera. Quantunque appleadito da' soni compagni il suo cuore som è tranquillo mentre va a presentare le spaglio del nemico o piè del gemitore: egli pressgince to ma sventura. Il pudre lengi at establice at set seibro , electric our le estaurique be presente dell' armata fadi dichiarmetto di aver violata la disciplina militare, per aver combattuto sonsa Il permeno di lui . le confine a morte , e ne ordice a' fireori l'esecuzione. L'avenata vetta con orrore under 4.4 la treta del giovene Manlio. Universali sono i gentiti i Menlio fe detutti mandano grida di adegno. Il son corpo vien porta- capitara il proto fuori del compo-, e riceperso delle spoglie ziel vone prie liglio-

nemico è sepolto en' militari oport. Si scontrano in brove gli eserciti, e vonzeno a giorerata. I Letini mischiati da lunga età co' Romani , sono armati come esti, e seguono gli stossi pogolamenti militari. D'ambie le parti appare lo stesso coraggio , la steens entires. In street aspersona, ill Rosen the soupera contro Roma.

Manlio dapprima ha qualche vantaggio : mari Latiei respinguno d'ale comundata dal una collega, illicordisa Decio del presagio, e delibera di magrificanti mer sulvawe Personte. Chieme ed his vose Mendie, pai come primise putrifice demands le sus introused per appre come dere ascedierra; e le presie che devre promuntiare. In del riversità de lines tere colle sutte cappata d'ure de la companie de la companie de la companie de si dedica agli Dei ripersali. Armatori di pol 10 Jusqui forture di merce. Desir esde tradito dei conpi. L'armata re della vationi. L'action qualquarine appropriori patte en della vationi. L'action qualquarine appropriori patte ne parvantità. I Romani l'inculatore de poste le partili mercelle de agrande del postile conspressione del

In species across come al terestae around rejenants in passe offerency de A' Sannier, a financia pricape ou agramation passe company on the company of the c

Il significi. Si convisione da il Remain dabbispo visione del terretterio del Semanti, a di mance fi che appaigne monoscili. Passato tentiono. Il Royano contrevato per cube ni conditi l'assato tentiono. Il Royano contrevato per cube ni considerati per cube ni considerati per considerati per considerati da disposizione di respectazione di considerati da considerati di latante, a con a su dende citi di disposizioni di respectazione di propuenta considerati di latante con a seria successiva di opposizione di considerati di latante considerati di propuenta di propuenta considerati di propuenta considerati di propuenta considerati di propuenta di propuenta considerati di propuenta di propuenta

stringe i andibti u pessare sotto il giogo, dopo di aver-

milio dittatore e l'abio Magima successore di lai riportano sopre di essi malte vettorie. Pepirio batte noche gli Erruschi, e li sottomette.

Costretti i Sanniti lore malgrade a far la pace ed a rimnospare la prunica allecuta con Roma, tentano ancora la socia delle armi. I Roppoi conquedati da Falor Gongoo dapprima son battuti; ma Fabio Manimo suo figica guadagna nan higtadia; in cini perice Pannici il più gelebre dei generali Sanutti. Atra vittorie del compacte Cuttie Dentato ne sifinicano con vivitorie del compacte Cuttie Dentato ne sifinicano con vivitorie.

Vasto questo tempo i tabuni del popolo intenti agarpar a tubbat i bettana traquallità, dopo lurghe contene arteageme che i plebri fosero pramoni alle carcicle di persettas a si angui. Il sepato ne occresco il numero, code conservare la stessa quantità di posti il punti, il numero de pensettiri plebo è portato a 4, s. a 5 quelle delli numero.

Yendicate florae delle sofferte ingiurie, si arma per seateuren i Calabri puoi alleuti. Spedisce milisip contra i Lucani, e li doma.

Gji ultimi pupoli d'Italia che mettono in cimonto la Guerra Taranfortuna di Roma sono i Tarcolini: essi avenno predato una dicasi sascelli della repubblica, e ricussio il risarcimanto dell'offess. Il sensio dichiera loro la guerra.

I Taremini treggene mella lero canna i Sassetti I Larani, i Menappi, i Braini, gi ndatuni didal Paglia, e charmano in Italia di Banaso Pitro tre di Epice.
Gli afasti di Remania per aquonitare i Mexcogloros d'Italia, aona impadarono di impiegare consideraveli forte, e nede toccontre Paraso associata di "Galli Sennosi. Il console Lucio Cacilio Metello marcia contro di gadi. Egi à hastotto, pagrio a Jonalia voldati, e partice and

cambatispenio, Gi mebaciatri ancidii da Roma per tratigive, son tuscidar de bacher. Mentre Curro Deutato yacdica i Romani de questa inquiria, devastando il loro para i Galli si syxanapo veco Roma. Il contole Dolebella va ad incontratil, a il distrugase computumente.

Cedendo Pitro alle pregitere, e promese de Tarentini, invis Joro Amila somuni comandati de Cines discopolo di Demostane. Imbetratosi poscia regli aceso con

# AVVENIMENTI

Anni

- somila nomini . Smila cavalli . an elefanti . duemila ardi Rom. Av.G. eieri; 500 frombatori , vede la sua flotta dispersa da ona tempesta. I spoj vascelli, lengamente scherno dei

venti, appredana finalmente a Taranto. Nel giongervi Pirro si accupa a riformare il popolo the viene a socoorrere. La son presenza cambia momentaces mente i velottuosi costumi de' Tarentici , impone fine a' sollazzi , jo cui li trova immersi : toglie la gioventi al piacere; strascuandola negli accampamenti l'arma . la disciplina , e seus' aspettare I soccorsi de' populi alleati, va contro i Romani comandati dal console Levino.

Propone il Re prima di venire alle ostifità la sua mediazione fra Roma e Taranto. Levino risponde che la repubblica preferisce di aver Pirro nemico piuttosto che

a63 mediature.

Si scontrano i due escreiti nella pisonra di Eraclea. di Eracles. Piero , dende il segno della pugos , assale i Romani colle sue falangi. Egli si distingue per la ricchezza e pel fulgora delle armi ; ma più ancora pel eno valore, Tutti i colpi de Romani si diriggono sopra di lui. Gli cade il eavallo trafitto dalle frecce; in quest'estremo pericolo un fedele officiale corre al Re, lu rista, e camhis con euro l'armatura, sperando salvareli la vita. L'officiale on moniento dopo perisce vittima del suo selo. I Romani sollevano in aria le sue armi come no trofeo : tale vista diffondo pelle legioni romane un estromo ardore, e spavento ce' Greci Questi ultimi credendosi privi di duce , combattono debolmente , o cominciano a piegare. Improvisamente Pirro, altando la visiera, al presenta celi accardi loro, corre tra le file, e le rincora, Generale diviene il conflitto ; incerta andeggia la vittoria : il Re finalmente ordina di cacciarsi gli eletacti. I queli sconoscutt a' Romani , col loro fetere spaventapo i cavalli. Prefettando Pirro di questo momento di scompiglio, fa venire avanti la cavalleria Tessala cho investe le legioni , le aberaglia , le fuga, Pirre in quest' a-2100e perde 13mila uomioi, 15mila i Romani con 1800

prigionieri Il Re tratta con umaeità i vieti, o comsoda di sotterrare i morti d'ambe lo parti; seorre il campo di bottaglia , ammira la robustezza do' soldati romani i e sembrandogli di seorgere so i loro delineamenti, un resto di firrezza, a malgrado del pallore di morte, esclama : Che noa ho io simili soldati I con essi diver-

res il signore del mondo l' I Sanuiti, i Bruzi, i Locani lenti prima del combattimento, ma prenti dopo la vitteria, auscentano l'esercito di Pirro , a s' inoltrano sino a Prepeste a 12 leghe da Roma, l'abrisio rispettabile per imprese e trionfi con- Fabrisio, forta gli animi intimoriti dalla sconfitta di Levino i egli dice che Pirro be viuto il consolo, non le legioni. I Romani levaco con novvo esercito. Pirro preferando le trattative al combattere , spedisce Cinea e Roma , ende proporre la pace. L'avvedote ministro mette in opera tutta le son destressa nell'adulare l'orgoglio de patrissi, nell'ingaonare il popolo con promosse, nel sedurre le donne remane con donativi; ma neu incontra che rifiuti. Il senste dope una longa deliberazione, mosso dal vecchio Appio : risponde : Esca Pirro dall'Italia , e poi mandi a chieder la pace i ma finche resterà egli nel paese,

Roma gli farà lo guerra Bitoresto Cinea al Re gli dice che nell'estrare in senate avea credeto vedere una assemblea di Dei ; gli dipinge il populo romano come un'idra, le cui teste ripascono a misura che si recidono. L'assicura in fine che una puova ermata è in piedi nih forte della viota. e che Roma trovasi in istato di levarne altre quando

le piacesse. Qualche tempo dopo il medico di Pirro offre a' Romani d'avvelenarlo. Fabrizio inorridito per tale offerta; neil'informare il Monarca del tradimonto, gli scrive: Piero sceglie male gli omici , e gl' tnimici : egli fa guerra ogli nomini virtuosi , e si nfirta a' traditori.

Compreso il Re d'ammirazione per la generosità del coosole, esclama. Al' acceggo esser più facile il far deviare il sole dal suo corso, che Fabrizio dal cammino della virti

Stanco Pirre d'uos infruttuoss guerra, coglie co pretesto per alloctaversi dall'Italia , a passa in Sicilia, goivi chiamato da' Siracusani io ajuto contro i Cartagiacei, Dopo faosti priocipi, deluso nelle sue mire, ritoros in

### MEMORABILI

Curio Dentató, da lui assalito presso Benevento, riporta vitoria e lo sbareglia. Gli elefanti non più temedi de Romasi, e percosì de loro con dardi infocati divengono furibondi, si gottano sopra lo greche falangi, n ne compoletano il disordine.

Pirro abbandona l'Italia. Questo principe nemico del riposo , cercando anova gioria nel Paleponueso , incon-

tra la morte sotto le mura di Argo.

Le città di Taranto, di Cretone, di Locri, tutta la magna Grecia, tetta l'Italia propriamente detta trovansi sotto il dominio de Romani.

La fuga di Pirro fa riscoare la gloria di Roma oltre I meri. Cococciutasi la sua potenza se ne demanda l'amicisia. Il famoso Tolomco Filadelfo, re d'Egisto, è il primo a congratularsi col popolo romano per l'otte-

nuce vittorie, a gli offre la sia allanna.
Usa legione, a pupellato della Campania, attationata a
Reggio colonia greca, si ribella, usurpa la cità, e si
dichiara indipendente. Asseciata totto, è presa a decimate.
In Roma si celebrano i pubblici ginochi con involta
magnificensa. Merco. e Decio Bruto, in occasione dei

funerali del padre loro , istituiscono i combattimenti di gladiatori.

L'armi romane , liberate da ceni estacolo , a' impa-

Cartagine . la potenza più grande dell'Occidente . la

padrona del commercio del mondo, riconoscendo to Roma una terribile rivalo, le giara edio implacabile.

Un impreveduto avvenimento fa nascero la guerra tra le doe ambigioso perubbliche.

geors peno. I Manprini, uncil dalla Campacia, è impadramicono di Mrasia. Gerore e di Sirgense, i la saule. Alconi di esi dono in potre de Cartagioni la cittadela gili alla dimuna in loro soccorre. Relazione di la
coni di chimano in loro soccorre. Relazione di la
coni di consultata di presederi le ravia per discodori. In
petuco delliera di presederi le ravia per discodori. Il
consule Appia Clusdop saus lo stretto con un sicual
fletta, batto Grone ed l'Cartagione son cui cullegial;
libuia genunigione in Mentin, e totra morretto di gibmaniforma in Mentini, e totra morretto di gib-

Noll'anno seguente i Romani assediano, e prendono

la città di Agrigento. Animati eglino da i prosperi evecti, all'aggio e levo mire, e retrovo la successità di orcere una marian. Serve lino di modelle una gales cartagener reconstitunge i conser fichali, di nei martigore i reconstitunge i conser fichali, di nei martigore i reconstitunge i conserve della di la conservae na tan cellosi di resul. Il consolo Bullie che consudante prima di la conservazione ano proporti di la sulla colorna restrate, a cui vergone situaciato la propere del "asselli vistati, ri insulta come industrutalia monumento della gloria del vinistirer. Il sente gli conservazione di la senza di lattunuta di al chiarro della faccade.

a neuso a intramenta de la contrario done accessivale sensi internatione. Sono executivi i nomici dalla Centra, e dalla Sardegas. Calparnio tribuon legionario salva l'esercitio in Sicilas con un siano similo a quella dello Spartuso Leonida contro i Perivani perioceno i sun'a 300 compagni, semma egli solo caparto di ferite, e-d una corona di erba gli batta per guadred-one. Eunimente la vitenzi di Econome sente i Romani in inita di altre-

eitre i stines. Regole mue de consoli vitturale queix rea la guerra. Regole mue di pos camalato i recer acidime di protegnita in qualità di proconado. Egit perça il senito, perchè le richiamante, estanchi a los precenta tenesaria per collivare il ano piccelo campo lascato in abbandouto da mo infedele colomo, e di cri questi involuta avea di gregge, e gli atramenti rurali. Se gli orgi di reclaimo; mi il popolo romato si annome la curta di lavorare la mi il popolo romato si assumane la curta di lavorare la

sua terra.

Regolo, vittorioso, offre al nemico al dore condizioai di pace, che vengona rigettate, malgrado l'universale terrore.

I Cartaginesi soccorsi dal Lacedemone Santippo hattono il proemodo, e rimane egli stesso pisgiosiera. I Cartaginesi spediscono ambasciatori in Roma a proporte il cambio do prigionieri. Reglo visuo data loro per compagno ende farorine la negoziazione, ma cel patro di restuturisi a Cartagine cel caso che uno si conchinedene la pace. Regolo persuada la centato di uno fara i sl. camDallie.

# AVVENIMENT

Anni

Pace prescribe.

di Rom. Av.G. supplizio,

I Homani investone Lilibes. Durante l'asselie i due popoli nen lasciau nitentato alcun messo di unucerni. Claudio Pulero, console ungreglioso nd imprudente, attecta 18 fotts de Cartaginni presso Drapmo. Aderbates le lo precruse, o lo loste. Nell'adire il cousole, prima della batteglia, che i poli inon sangieraron. Si a gestare la mare, dicrede con motteggio, e non vagliaso unitare la mare, dicrede con motteggio, e non vagliaso marante la della de

Rorman Roma di tanti disasti risunzia per qualche tempo agli armomenti mattini, ma i particolari estrativa per monanti proposita di commercio del accisione la principale per rovipare il commercio del accisio, sepplicono al vede del tecno. Catacuno, giusta ma pessa contribuisce per un muero armomento. San acti pessa contribuisce per un muero armomento. San acti di consulo distribuisce per un muero armomento. San acti di consulo distribuisce della consulo distribuisce di contribuisce distribuisce di contribuisce di contrib

I Cartaginesi abbasadonano tutte le isole aituste tra l'Italia, a la Sicilia; la Sicilia istessa, tranne il regna di Siracuta, diviene provincia regnana.

Cartagino, volento normare gli stipondi, licenzia le truppe mercomarie. Elicen s' impadranteone della Sandagane e l'officine a Romani. Questi dopu over rigustate le inre offerire, celgono un'occasione per impadronirsi dall'isola, n'ocmandaso ai Cartaginesi di risuessiervi. Car-

tapina cede nell'impossibilità di sundiagni.
Un pace generale fa chadret a usupia di Giun simanta specta fin di 'unipi di Nama, Ma la garera, quismanta petra fin di 'unipi di Nama, Ma la garera, quimatta petra fin di 'unipi di Nama, Ma la garera, quimatta petra fin di 'unipi di Nama, Ma la garera, quimatta di lattica di Residia di Residia di Residia,
pagina Tema risposso, che una finabhe di situatectagian. Tema rispossiba, che una finabhe di situatectagian. Tema rispossiba, che una finabhe di situatectadel passe una era d'induire si pirasi il nonsegniore. I'un
me, rispossiba ggianterace un media undessiduate
L'inguination fisita ad un cittadina e serdanta dalla
propolitica, me in me richigi genera e rispossate dessa

reproduire, ser un media giarra e rispossate dessa

reproduire e rispossate dessa e rispossate dessa

reproduire e rispossate dessa e rispossate dessa e rispossate dessa

reproduire e rispossate dessa e rispossa e rispossate dessa e rispossa e rispossa e rispossate dessa e

gli ambarciaturi. I firmusi seggiogano l'illinios, e calgono in questa circostanza l'occasione di far mostra della loro grandezza seli acchi della Gracia. Ateus e Ca-

stian la comentume a' lone (questis, o a' lone mistret.

Roma incurio à minescine de Galle, che urratal.

Roma incurio à minescine de Galle, che urratal.

Roma incurio à minescine de Galle, che urratal.

poscrétia circe i ment de altrensi stall' imminustra precedna, ed a corrat della force espanse no appelli evi des

di quanta minusa. Una nele habitati verbe l'Gall più

ma combatturdo cominchi mane sentini in anche hami
gile. I hommi primane il Po per la prima volta, occi
de del controlle del considerati del simu di Galle

del stall carteria me pervicuius statt di simu di Galle

Carlyino. Una nelecia si subritare d' commo, m'-bi
re a Parcenza. L'altres, a l'Ellista passes areste di

somitonistics on south of the state of the s

intempress. Il rationo di Cattagine affrette d'ambe le parti una nunva guerra.

I Cartaginesi comfideno ad Assainale il successo della

eampagna.

Dopo aver agli soggiagato guo paste della Spagna, sisolve di portar fa guerra so fusis. Con numerona armata trioniando di ogni ouscoule, astesveres a Piransi, a la Gallia, a in spra susa strada in arcesa alla Alpi, a vo-

desi io peco tempo cette pianere d'Atalia.

Informata Bassa dell'audace intrapresa di Amibale.

Rasnato spediace contre di lui G. Seigiose. Cortui è
contretto a riversi dapo over perdata molta geste in am
afface pressa il Tiaim.

Il accordo nombattimento ha lungo salte sponde della Trebbia. Il generale castaginese profista dell'impetuossià de' Romani ; una degli statagemuii, e il latte compintemente.

indi o poco un'oltra buttaglia fetale a' Romani s' im-

pegna rulle aponde del lago Trasimono. Quivi una densa nebbia, abastasi al momento della hattaglia, impediree a' Bonassi di vedere il nemico. Egino circodati da tutte lo parti, a canas della lero vassiaggiosa posisione seco soonitti, e truscissi quas secas combettere. Quisdicimila Romani in circa, e Flaminio loro capo restaosul sempo di hattaglia: Ganlia si den prigionisti.

Alle annenzio di questa nuova sconfitta la costernazione à generale. Roma risolve di nominare un dittatere. Fabio Massimo. Fabio Massimo , in questa circostanza colla sua prudenza oscera la gloria de' pris colebri conquistatori. Il popolo namira Mirazio generale di cavalleria. Fabio incominesa degli atti di religione tanto più uccessori , perchà vede gli animi ingombri da' terrori superstisiosi. Postnei alia testa delle truppe risolve di lasciare che il nemica al consumesso per monconta di vivesi. Accompa sopre eminense, schiva le battaglie, e molesta e sooncerta Annibale cen questo suovo senere di guerreggiare. L'impetnosa Minnaio seredita luvano la condotta di lui alla vista delle devastazioni esercitate de' Cartaginesi sulle terre degli allesti, Inderno tentasi d'infamore il dittotore con un orndele, a quasi unanime rimprovere di vità. Insensibile celli al dispresso ed alla derisione , sacrifica anche le sua gloria ella patria. Accusato ancora di avere intelligenza con Annibale, perchè astenezsi costus scaltramente dal dare il gossto alle sue terre con anieno di renderlo sospetto, Falso comanda a sue figlio di vendurle , e ne impiega il presso nel riscatto de' priginnieri. Viene obbligato finalmenta a ritornare a Roma; quivi l'angiustinia si fa giungere sinn a dividera l'autorità del comando tra lai, e il generale di cavalleria. Incontamente vedendulo egli alle prese con Aonibale, a circondato da ogni parte, si avventa sopra il nemico, e la abaraglia. Minutio arrossisco da' soni eccessi, e depone tra le mani del dittatore la sua autorità.

Teressio Varesse, ignosente e presentesso, adelande i popolari capricei, vien nominato comolin. Emilio auscollega celle virti di un houno nettadino, e ace telesso di un abile generale trova in lui un avversario più formidabile degli stessi Certeginesi. Otto leguni di Smila Instit ciassoma, a di 300 cavalli, colle trappe degli allesti fare-

mano soto i due conosii un formidabile eservire. I due genesali muuit di equale autorità si codeso eggi gierro alterustivamene il comundo. Varener profita del gierro suo per getturi sul presipiati. Sono tante impedenti le 537 nee dispositioni i, quatto avreduri quelle del geserole Rata d'Casso. si presso Cenne. Emilio vi lascria le viza, Graz oggonile sursi presso Cenne. Emilio vi lascria le viza, Graz oggonile sur-

miei periecano. Various fagge a Venosa con pochi savalteri. In mesco all'inesplicable coarrensiano prodotta da tale sciagera, piti che mit si appulesa la remana uzugeaminia. Per scangiglio di Palso si cercano tatti si uesta ; cude diminuire si Auma lo spavento. Varrone dopo aver recultu circu comita aconsiri delle radque dell'aessata ; ringrath adiantemento per nun aver disperato della repubblica.

Cenate il primo abalordimente, Roma rimetre in secarite in ue foraz. Catti i cittadiri persona il loro denaro il tesso. Si levano quattro leginai, a si arrelano 8nila sclivato. Si levano quattro leginai, a si arrelano 8mila sclivato, si aprone le priginai, che furniciscono finalinaldati. I trofei conquistati o nomici amministrano le unni, venchia benti, na che ricordano il agina di impirano il canaggio. Si ricasa di pagra il ricatto del priginaire per abattree coli le prevano dal menti-

Dopo teati directive veda Roma rimacerci un'asse di fortane. Il pretorri Mercelli distringgo presso Rôle un compa dell'aserche estrajones. I due Scipnos in Ispagas rendono alla repubblica un cervisio più luminoso; osei rimano I sercizio di Adulubile nel mesento di met-

tersi in marcia per l'Italia.

Roma, più cho e queste impraso deve la sua salvessa
alle disperdio che dommano nel seuato di Cartagine. La
fasione di Annone couttariando incessamentone le opersazioni di Annolale, ne scoucerta i vistoi.

Mentre Certagine ionerta n divisu fa dalodmente una guerra di testa importanta, il senatu reinano sempre fermo mi anti disegni, attiva nello suo operazioni, dichiara la guerra a l'ilippo re di Maccousia per avet conchiuso un restatato con Aumbiele.

In tal guiss Roma trova un muoro inimino, e perda un fedule allanto un Gerous se di Siracues che termina

### AVVENIMENTA

Anni

di Rom. Av.G. th del padre, regna poro tempo, ed è trucidato da' audòtit.

Siracusa in questa circostuoza cercando l' indipenden-

Sirexus in quarte circulosta cercando l'indipendensi, i rende vittura della fassio, i menza alla lotta di e queste, lo strancro la vince, et di governo cada nelle anni di due Caragonali. Roma reconsectendo la queste anni di de Caragonali. Roma reconsectendo la queste la disconsidazione della consecución della disconsidazione del la differenta della consecución della disconsidazione del della disconsida del magistrati, e dalla incaparienza del generica. Archimole es differente, sucesa macchine del nasodata in palever glivreti, revienimo le trore, rapiereno e frestenamo le gierre. Marcella le caractiva di assedanferente con le gierre. Marcella le caractiva di assedan-

la alla larga , c confessa di con saper lottare contro que-541 212 ito onovo Briarco a 6mila braccia. Finalmente il gene-Marcello premia rale romano con un vigotoso stuoro a'impadronisco di Sarcono, por quartiere della città dopo tre anni di assedio.

Gli suredisti raddeppismo i lara sforsi per difeodersi pa a mentre Archimede adopra ingreno più che moi per allontanera il nemico, arriva un' armata cartiginese. Scomfitta questa de' Romosi, per la spavento, si apreno a Marcello le porte di Siaccuto. Questa città e abbasdomosta al saccheggio. Aven eggi ordinato che si rispettane Archimede. Un saldato seuto comascerla. I' necide mes-

tre intento lo trova alla soluzione di an problema. La vittoria di Marcollo assieura la Siedua e Romani. Egino segonlansi egualurane in Italia ed in Ispagna; assediano Capun, e la isduceno alla strette. Aomisale diprerando di socconerla si accioge all'assedini di Roma per fate ona diversione, ma fallace in in erdimentoso disegno, e di Romani è l'impatoniccone di Capun.

La stalla di Amabala erata caronta. Istuita huma dalle especiarias, più mo gli oppone nè Flasmi ni Varroni, ma commette a l'abia, ad a Marcello ia cera di especialità della caronta della caronta di especialità della caronta de

ge in profondo delore le legioni , soveme da lui condotte alla vittoria. Essa gli avenno dato il nome di Spada , ed a Fabio quello di Scado di Roma. L'eroe cartagine-

se gli presta gli uffici estremi.
Publio Scipione, e Gaeo suo fratello in Ispagna rimangono sopraffatti da forze auperiori, e periscono.
Abbecchi irreparabile sombrasse la perdita de dae ge-

Abbencho irreparabile sembrasse la perdita de' das generali, il giavane Scipiono all'età di a4 anni si offre a proseguire la guerra. Egli vien nominato proconsole, pasan in Ispagua, e vi riconduce la vittoria.

Tardi si determina Cartagioe a der accoorso ad Anninibale. Asdrubale aue fratello giunge in Italia con anmeroso escreito, ma è batinto ed neciso da' Romani prima di riunita i altu.

Scipione dopo di aver conquistato la Spagna, tornando in Rome , coocepiace l'aidite disegne di portar la goerra in Affrica. I Romani o malgrado delle opposizioni del vecchio Fabio, gli assegnano la Sicilia per dipartimento, e gli permettono di pessare in Affrica quando 547. lo giodicane conveniente. Non il tosto ha nelli messo ilpiede sul continente, Cartagine trems al suo sepetto. Serpione riporta de' vantaggi sopra de' Cartaginesi , che conternati domandano. la pace. Una tregna è conchiusa. Annibale intanto è richiamato dall'Italia, Avendo i Cartaginesi nella maniera più indegna rotto la tregna, Apmbale, abbeneliè procliva alla pece, riceva ordice di attaccare i Romani. La famosa battagha di Zama devide la sorte delle due nazioni. Esse fa provere a Cortagine il terrore che avea esperimentato Roma dono la bettaglia di Canue. Annibale dichiara non esservi altre metro di salute che la pace. Scipione desiderandole per son perder l'onore di aver terminata la guerra, ne detta le dore condizioni. Il trattato si ratifica a Roma, abbenchè molti Senatori siani d'avviso di prosuguirat la guerra. Avendo uno di essi domandato al capo della imbasorata cartaginese : muali Dei chiamerete voi un testimonii del-

lo sicoressa de' vostri giuramenti? gli stessi, egli cisponde, che hanño con tanto severità puntiti i nostri spregiara. Il frutto della seconda guerra punica è l'abbasamento di Cartagioa. Tutto cospira de questo momenta allagrandezta di Roma. Riceye essa con estutiasmo il yra-

547 206 d. Seipiane porta citore, che arreca al teores 120mile libbre di argento. Magnifico è il suo trionfo i ma la più gloriora per lui di intie le recomentate, è il sepranueme di Africano.

latono a questo tempo Veriste generale de Lusiani, diresato Ra per le me visitorie, e pel lano valore;
potredo tagliare a pesa! I esercito romano in lapaga, to reame, lascaindo toto di relacio della peninda a' anni
logitati appressori. Questi con cercerale perdida a vendenno della forme sonestita. Il conocido Servillo Ceptione si
fe conferir I sottottà di rempera la pese, attacca di
calla mestere dorre continua, o manda traditori a trasidella mestere devine.

Segumo altre apedicioni contro l'Galli, e gli Spagno-55, 20 li Bibliali. La guerra ceutre l'Elippa proseque con priferera serra spri versainezii. Il Re di Macedonia battori un dalla Pitaper tei prina canapparo di concolo Solpino, è conditto de la Macedonia Elipsino presso Ciaccedole. La pace tien dietro a questatagia. In quide conta al Re un tributo di proso talenti. Conclineo di tratato, i Romano lane l'occasione di minartre al loro caratture somence, cal rendera al la

la Greeta la ma liberth.

Rema dichiror la guerra ad Aotioco re di Siria. Egli
domando prontamente la puec, offer invano di abbundanare tutte le pianae di Karapy, e di restituri pueto
d' Ana alleste de Monnai. Suppione ( detto posso I AAnaicoc obbligato a defenderia per qualche tempo, aldicessimo del cernico, finchi secalizato da Romani
vedei sostieretto a dispure la sua armata in battantia,
vedei sostieretto a dispure la sua armata in battantia,

vedesi costevito a disporre la sua armata in battaglia, presse la cistà di Magnesia. Sconfito, abbrecht esperiore in forre, accetta egli con giria le dure condainni di pagret c'émil talevoi, di abbradonare le possessioni in Europa, e quelle in Asia situate di quà del monte Tano, di dare so untagai come mulleradori della sua fedettà, e a consegnar loro Annibale che si cra nella sua occet rifuggire.

Si dichiara per la seconda volta la guerra a' Macedosi comandati da Perseo figlio di Filippo. lo diverse cocasioni l'armata romaca soffre degli avantaggi. Finalmente Paolo Emilio riporta sopra di Perseo con compiuta vittoria , l'obbliga di rifuggirsi in Greta , ove abbandonato da totti è conretto ad arrendersi.

Mannissa re di Numidia , protetto da' Romani , avendo negroato terre toettanti a' Cartaginesi . si spediscono da Roma commissari per terminare la loro contesa. Questi ambasciatori reconoscendo in Cyrtagine una potenza accor formidabile pel suo florido stato; tornati io Roma tusistenn sella necessità di distroperrii. La poerra è tosta dichiarata, ed i comoli partono coll'incarino di spianare Carragine. Inotili sono le offerse ed i sacrifiai de' Cartaginesi. Trovando i consoli incorrabili, si preparano a difendere fino all' ultima estremità le loro mura. Molti combattimenti hao luogo fuori della città, svantaggioti ai Romani: questi son quasi al punto di levar l'assedio. L'arrivo di Scinione Emiliano, figlio adottivo di Scinione Africano, cambia lo stato delle cose. Corrompe egli Farneste comandante della cavalleria cartaginese; o d' abile gauerale, stringe sempre più l'assodio. Finalmeote penetra nella città, che difesa da' suoi abitanti col coraggio della disperazione, diviene teatro di stragi, e di 605 errore. Cartagino è adequata al suolo, tutto il suo tera Distrusione ritorio cade sotto la dominazione di Roma. Tale conqui- di Cartegine. sta è sergita da molte altre. Corinto , una delle procipali città della Grecia, in questo mederimo anno e pre-

se e distrutta dal console Mammie.

Lo atesto Scipione Emiliano assedis Nuranneis la più
forte olth di Spagna, i cui sventorati abitanti per non 6:8
codere nelle mani del nensico si abbraciano, e prirann
tra le fiamme. La Spagna divineo provincia remana.

L'Isla intera, l'Illirico suo al Davubio, l'Affrica, la Greena, la Tracia, la Macedoria, la Siria, unti i regoi dell'Asia minore, sono soggiogati da' Romani, Roma, seara rivali, e ricos por le spoglie dell'Asia,

si abbandona al gusto ed all'avarisia; non sminirata ambizione ne' cittadial è la conargenza di questo gusto finora ignoto a' Romani.

I duo Gracchi sono i primi ad avvadersi di questa I Grecchi. strama cerrosimon tra i grandi; per repriment niolvono di rimovare la leggo Siciora, node limitare i passedimenti de grandi. Sono moggiste. Tiberio Gracco il maggiore de due, ragganderole per le sue qualità di

Digital by Google

Anni
di Rom. Ar.G. del dovere. La plebe la seconda ne' suoi dineggi. La
legge, benehe preposta cuo mederazione, spineca i riodi i anni prepostane di mermodere al nomble che la

del dovere. La plebe la seconda ne' suoi disegoì, La legge, benebb proputa con moderazione, pinice a' riochi i, quali procurano di persudere al populo che lo scopo di chi vuole stabiliria è quella di mettere la discordia sel geverno e ne' pubblica affari. L' elequentisimo Gracco dissipa questa impressione, e la legge viene appurosta.

La morte di Attalo re di Pargamo gli detta una nuova occasione di favorire il popolo a danno de' grandi. Ouestu Monarca nel suo testamento avea istituiti oredi de' beni suoi i Romani. Si propone di dividere il danato a' poveri , come un mezzo a poter comprare gli strumenti necessari alla coltura della terre, dall'ultima legse loro accordate. Questa proposizione è una unova sorgenie di dissensioni. I Secaturi si ragunano per occuparsi de' mezzi, ondo assieurare le proprie ricebezze : occitano i loro nomercai partigiagi a star pronti per intimorir il popolo che uon aspettandosi gleono ostacolo , si trova nel Campidoglio ad ascoltare il discorso di Gracco. Un grido gittato da' partigani de' grandi da una parte, e dall'altra de favoriti dalla lecce, intercompe Gracco, che invano domanda di essere ascoltato. Egli per mostrare il pericolo, in cui trovasi di perdere la vita, alza la mano al di sopra della soa tetta. A' partigiani del seunto giuva spiegare questo gesto come domanda del dindema. Uoo atrepito generale si sparga tra testi eli ordini. La puete men saccia de' Secatori onina che il console difendesse la repubblica colla forza delle armi, ma questo magistrato prodente ricusa d'implegar

la violenza.

Srippion Nassza parente di Gracco si fa ardite; juriSrippion Nassza parente di Gracco si fa ardite; juriSrippion Nassza parente di Gracco si fa ardite; juridelle leggi, n dell'assirità. Accompagnate da molti Secaziori e da leggi, n dell'assirità di mazze, supersi di
Campidotamino di Artico di Giogrico Gratinado via la vesa di
La standa di Artico di Giogrico Gratinado via la vesa di
La silica di Campio, la silica di Artico di Campio
La silica di Campio, la silica di Campio di
La silica di Campio, la silica di Campio di
La silica di Campio, la silica di Campio di
La silica di Campio, la silica di Campio di
La silica di Campio di Campio di
La silica di Campio di Campio di
La silica di Campio di
La silica

accide. Trecento de' suoi seguaci hausus la medesima Moste di Tibasorte. Il senato une limita in verun mode la sau vera- rio Gracco. detta. Esecciandola sopra tutti i partigiani della medesima contra, molti sono uccisi, alcuni osilisti; non ai rispartisia merzo, code inspirare al pepolo l'orrore per i

present editti di Grazzo.

Cajo Gracco all'est di 31 anno riconoscendosi troppo Cajo Gracco all'est di 31 anno riconoscendosi troppo Cajo Gracci al Cajo Gra

dispreza, p. trattai da bateria.

Irrivat il girarato. Graco da questa condotta, abbandesa subito Farenta, e ritorna a Rona. I centeri la desa bulto Farenta, e ritorna a Rona. I centeri la demanda adricas a la anesta per giordinari. Otteconda appresenta di aver generagiono per 13 seni, quastona-que non fueste tendo che ad un servicio di 10. Soggianto che al dispressiono di 10. Parenta del 10. Pa

Uncito vittoriore da questa lotta, sollecita Cajo il tribuosto. Totti i patrigi si dispongono a frasturando ima il favore del popolo si dichiara per lui, ed accorre da tutte le parti d'Italia un il gran omnero di plebo, che til campo di Marte non essendo capaca s'ocotecerti, molti cittadini occupano i tetti delle case per dare i suf-

fragi.

I raggiri degli avversari, gl'impedisoone di attenere i primi tre poni di tribeuo, e vice nominato antanto pel quarto; ma la cloquesan anu in breve lo fa diversire il primo. Nell'arringare il popolo lascia travedera il prodofo sono rinentimento per la traggia fine del fratello.

# MEMORABILI.

Divento Graco popolare e potente, richiama sopra di sel fodi di tut'i patriaj, ed avvedesi nel medesimo tompo dell'instabilità della plabe. Ella gli sottare la una considersa per riporta in Drusa, rivele, che il secuto atessa destramento gli oppone. La legge Licinia è messa in cblio. Graco sollire un'altra tumiliazione: exsendoni presentato code ceste tribano per la terza voltu, a rigistato.

La perdita di Gracco è risolata da' suoi nemici. Il consolo Opimio con contento della protezione del seneto, de cavalieri, e di un numero considerevole di schiavi, e di partigiani, si fa scortare de un corpo di Creteri, truppa al soldo della repubblica. Con questa guardia canoscendo le superiorità delle ane forze, insulta Gracco, ove lo trova, e fa di tutto, ende suscitare una contesa per ucciderlo nel calore della disputa i Gracco si asticuo da qualunque rimprovero, o come se avesse conosciuti i duegni del console, affetta di con postere orme alcuna per sun difesa Flacco suo amico, Tribuno relante e più impetuose di lui, vuol opporre la forza alla forza , o fa venire in Roma molti dei suoi compatriotti sotto pretesto di domiodarvi ua impiego. Ginato il giorno fatale per termiparti la disputa, di buon mattino, i duo partiti si portano nel Campidoglio, mentre il console quivi sacrificava secondo il costumu-Un littore prendendo le interiora dalla vittima, a portaodola fuori del tempio eselama, rivolgondesi a Flacco ed a' suoi partigiani. Malvegi cittadini fate large alle persone dabbene. Tale insulto provoca quelli , our è diretto : essi si precipitano sopra il lattere , e le trafiggono con molti colpi. Opest omicidio cagiona gravi discordio nell'assembles. Gracco prevedendone le conseguonae, ne riprende gli aptori. Iodi si dispone a condurre i suoi partigiani sul monte Avontino. Quivi è informato di un proclema fatto da' conseli, col quale promettuno e chi portasse loro la testa di essu o quelle di Flacco, dargli tant'ore nupote l'una e l'altra pesasse. Iuvano si fanno dolle proposizioni, loutili sono le trattative. I consoli ed il seneto persuasi deila luro sqperiorità , rigettuno tatte le offante , risolati di panire cella morte la ricevuta offesa, Pubblicano un'amnistia per tutti culoro che tosto li abbandonassero. Questo offerta ha il sue piece effetto ; il popolo ritorna a pece a pece , e laacia Gracco eoo forse moltoraferiori a quelle de suoi nemici-Opimio avido di surgan conduce le truppe al moute Aventitio , e si precipita sopra i ribelli con un cieco furere. Orribile è la strace : tono uccisi trem la nomini. Flacco volendo rifuegirai su non rumosa capagona vi è scoperto . e trucidato cel suo figlio primogenito. Gracco ai rittra prontamente nel tempio, risoloto di darsi la morte : ma i agoi due fedeli amici Pomposio e Lucinio lo costringoeo a fuggire, Raggiunto nell'attraversare un poute è contretto a far resistenza. Pomponia e Lucinio souo uccias mentre lo difondono contro la moltitudine. Esti si rifuego col suo sibiavo di la del Tevere in no bosco contacrato alle Fune. Vedendosi circondato da tutto le 638 parti senza scampo, prega il suo schiava ad occiderlo; oostui abbedisce , e si precipita addosso al sun pedrone, di Cajo Gracco. Giungono i nemici, gli toglian la testa, e oumo trofee la pertano per qualche tempo in giro per la città sopra uon lancia. Poco dopo un certo Settimulejo s'impadrouisco di questa testa , ed avendola riniena di nioni-

us ricers per recompenia y likhire di ere. Cedi museo Gal-ricere, Questi traçco avvenimenta Cedi museo Gal-ricere, Questi traçco avvenimenta ten una dotta aristectria. I tirbani , che prima proteg-gerano il papola, divenuti ricchi non seprano pi la protegiora intercaria da quelli del sentas, u cancervaso com ceno più più più produce alcona gara, a con l'an altes differenta i rati cittadini , che quella di prevei e di ricchi. Le missione unuiliance, sono conditiono più pri la libertà,

bo per aumentarne il peso, la presenta al console, e

ma par an padrone.

I recchi, dirami serpettesi, spiventsti alla più leggiera sppiramaa di opposizione, dunno si capi un potere
lilimistas, sema poergilelo legliere al orizza del pericolo.

A malgrado di questo stato di corrosione, i Romani
di Listi anbiti un l'Innau opprende, e batte su cercito di Romani guidato dal console Catone. Non aspendo
quanti latribui dell'esti Soudinei, giovarsi delle vittoria,

## AVVENIMENT

Anni ben presto i Romani ripiglisno la superiorità; ma le difds Rom. Av.G

ficoltà del paese protraggone per circa sei anni tala guerra. In essa Metelle as distingue, Municio la termina . e l'intera sconfitta di questi popoli gli procera il trionfo. Da questa vittoria, per 5 coni, nine avvenimento notabile segnala i fasti dolla repubblica. Finalmente tan-

ta quiete vien turbata dalla guerra di Numidia, divenuta famosa per la corruzione de' Rumani, e per gli arti-1.5 fizzi , i delitti , i talenti , ed il valore di Gingucia. Guerra centro Avea Matioiata Inscisto tre fieli con eguel dritto di

Giugurta. governare conginutamente il regon di Numidia. Rimasto Mioipsa, per la merte degli altri due, padrone di tutto; sebbene avesse egli due figli Aderbale e Jemsale, Giugurta figlio naturale d'uno de' soni fratelli da esso adottato, appalesa dono la morte del Mouarca i suoi iniqui progetti. Jemrale è la prima vittima della sua ambisione, L'accisione di questo principe obbliga Aderbale di lever truppe e difenderal; ma avendo perduto la maggior parte dei anci stati vasseme ad imployar giustinia in Roma,

Sicuro l'omicula di poter a forza di oro colorere agli ecchi de' Romani i più atroci delitti , le sue liberalità parlano per las nel senate, e gli conciliano il favore del maggior numera. Credesi sufficiente lo spedire 10 cemmissari to Affrice , deve si lascia corrempere Opimio lee capo, e Giugurta non solo è dichiarate innocente, ma ottiene de commissari nella partizione che fanno del regno, tettorciò che ottoner si può della parzialità di giudici avari , di coi si compra il favore,

Risolve Giugurta d'invadere il rimanente : ripirlia tosto le armi , incalsa Aderbala , e lo assedia in Cirta, Roma mestrandesi irritete, spedisce nuovi commissari. Scaero principe del scuato parla de romano, minuecia l'asurpatore, e gli comenda di levar l'assedio. La frode ed il danero trionfano ancora. Partono i deputati, Aderbale abbandonato capitole , e Giusurta l'accide, Lordo di sangue de' seoi fratelli, questo mostra un godo con arroganta le spoglie.

Sì enormi attentni obbligano il senato a dar qualche contrassegue di ginstizia a di vigore. Si risolve di pertar la guerra in Nuquidia. Il consele Calpurnio Pisone parte so compagnia di Scauro suo legato. Giugurta avendo

corrotti questi due avidi personaggi uttiene una conferen-

za, e compra la pace a desero contante. Conosciutant in Roma la prevarionzione del console . Memmio tribuno della plebe, lo dessunsia al popolo. e fa citare Gingurta e comparire in Roma per caser giudicato. Il Numida picco di fiducia ne' propri teanri , o nella viltà de' suoi partigiani , viene a Roma trae un tribuno dal avo pertito, fa impunemente tracidare en do' suot congiunti obe croivi trovasi per reclamero la corona di Numidia . e parte esclamande : Oh! città corrotta e venale; to non aspetti che un comprature per vendere te stessa , e perire.

Per colmo d'infamia Scouro alla testa di una deputazione destinata a processare i traditari corrotti da Giugurta, esilia Calpernio sao complice ed altri Senetori.

Incominciaco finalmente le estilità. Ginentta fa passare sotto il gioge l'esercito romano comandeto da Aula Postemie godardo ed improdente generale. Ma il conselo Metelle osnesila la vergogna della sua patria. Dopo avere instilmente edaperata le seduzione, e fin di farsi consequere (insporte p vivo o morto , combatte s) fortupatamente, che il Re si lascia alle fine persuadere di sottometterai coll' obbligo di consegnare, oltre acomila libbre di arganto , tetti I moi clefanti , a una parte de'acoi cavalli, e delle sue ermi. Avendogli pescia ordinate Metello di presentarsi e lui; questa intimazione inspirandogli diffideosa, na ravviva il coraggio. Giogneta, abbenchi spogliato, risolve di continuare la geerra, preferendo di morire alla testa di un esercito, che offrire il

cape el glogo de' Romani. Intanto Metello al momento, in cui è per raccogliere il frotte della vitteria, vien tradito dal son loogotenente, il famoso Mario plebeo, e di oscurissima origine. Aspirando enstul al consolare notere, calponia Matello, e giungo a screditario presso del popolo. Recatosi a Roma per sollecitare il conspiato . l'ottiene contra l'aspettativa, a l'interesse de' pobili. Con luminose geste mostrasi egli degne dal comando sopremo. Vigilante non mano che valoroso s'impadronisce proctamente delle città rimaste aucora e Gingurta. Questo principo, non potendo

resistere , ricorre a Bocco re di Mauritania , di cui avea

sposata la figlia. I Numidi sorprendono il campo dei Romani, e ripertane on pasarggiero vantaggio. Indi Mario li vince in due battaglie. Spaventato Bocco della romana potenza s' avvisa di non più arrischiare la propria corona per conservar quella del suo alleato, e risolve di far la pace a goalungue costo. Spedisce deputati a Roma per domandaria. Il senato li riceve col solito orgaglio, ed luvece di amicizia accorda il perdono, Dichiara non esservi altro mezro per placare lo sdegno dei Romani, che consegnando loro Giugurta. Freme Bocco a questa proposizione. Dopo di avere quache tempo esitato tra il riscerto e l'interesse , fa arrestate il genero , che carico di catene è condutto in Ruma da Mario : dove serve di ornamente al trionfo del vincitore, e perisco

104 di famo la coa prigione.

Mario dopo questa vittoria ne riporta altre due contro Cambri, et Teu- | Teutoni , ed i Cimbri in numero di 300mila , e li sconfigge interamente, i primi nella Proventa presso Aix, e gli altri pelle pianure di Vercelli. Per tali vittorie, più che alle nazioni lontane diviene cali formidabile a' suoi compatriotti. Pa esilisro da Roma Metello suo benefaton tore; ma tosto ha il rammarico di vederlo richiamato.

Da grau tempo i popoli vicini a Roma aveano domanidate a' Romani la cittadingoza. Scherniti nelle loro brame , risolvono di ottenere colla forza il negato favore : prendono le armi ed iocomincia la famosa guerra sociale o degli alleati , pella quale multi stati d'Italia si collegano per ottenere la riparazione de' torti ricevuti

Questa goerra continua con dubbiosi soccessi. Il senato prevedendose le funeste conseguenze, per placare l ribelli accorda la libertà alle città d'Italia non softerate, e l'offre a quelle che depositsesero le semi. L'evento corona questa inaspettata dolcezza. Gli allesti per la lere scambievole diffidenza , invocace en trattato distinto. Il senato nu accoglie la domseda, ed accorda se essi la libertà.

Terminats la guerra sociale : Roma pensa di assalire fl 63 famoso Mitridate re di Ponto. Mario da grao tempo pre-Dissensioni tra parato per questa spedizione, trova un competitore in Sille s Mario. Silla che ce avea per se sollecitato il comando. L'artificieso Mario cel soccorso di Sulpizio ne delude l'aspet-

tazione. Per simil gara Silla passa tischio di essere occiso da' fratelli di Sulpizio, a deve la sua salvezza a Mario che ha la generosità di salvare la vita al suo gemico nella propria casa. Cossui spedisce da Roma alcuni officiali per prendere in see some il comando dell'arma-

ta : ma jevece di essere obbediti sono uccisi. Impegea Silla le truppe a seguirle in Roma per vendicarsi de' auoi nemici. I soldan colla spada alla mano cotraco nella città, come su una piazza presa d'assalto, Mario e Sulpisse alla testa di un corpo di partigiani, volendo loro resistore, getrano dall'alto delle case e pietre . e tegole. Un combattimento il diseggale dara qualche tempo. Pinalmente Mario s' invola al supplirio colla foga, dopo di avere invano offerta la liberta agli schia-

vi . se volessero soccotrerle. Silla padrone della città incomincia a dettar leggi tali da vendicare i ricevati oltraggi. Mario è dichiarate nemico della patria. Dopo aver vagato per qualche temno , esposto sempre a' nuovi pericoli , nascondesi nelle paludi Minturpesi, ove passa una cotte immerso pell'acqua. Alle spuntar del giorno ai avvicina al mare cercando un vascello per fuggire. Scoperte, vieu condotto colla corda al collo a Minturco, e cacciato in prigione. I magistrati di questa cità volcado conformarsi agli ordini del senato, mandane uno schiavo Cimbro ad nociderlo : ma questi appena entrato nella prigione si arresta impaurito dal serribile aspetto e dalla voce di Mario che dico. barbaro oserni tu di accidere Cajo Mario? Colpito il Cimbro come da on faimine, gridando appalesa che uon peò occidere Mario. Riputandosi questo avvenimento come un felice presselo. À messo di ppovo in libertà da' maristrati stessi, che reccomsudandote alla fortune, gli fan dare on vascello per trasportario fuori d'Italia. Una tempesta l'obbliga ad approduto sulla costa della Sicilia , dove passa rischio di essere arrestate da un questore romano, che gaivi a caso ritrovazi. Appreda di poi io Affrica presso Cartagino, ed in aria menta si asside zulle ravine di questa famosa città. Il pretore Sestilio eli manda l'ordine di ritirargi. Dopo alcuni momenti di cupo silenzio, risponde al messo : Di a Sestitio che hai veduto Mario seduto sulle revine de Cartugina.

Anni Marie s'imbarca di nuove, e non sapendo so qual & Rem. Ar.G. terra discendere per non incontrar nomici , passa P inverno in mare, aspettando il messaggiero da suo figlio spedito a Madestrale principe di Affrica per implorarno la protezione. Dopo un indugio longo e penoto, invece dell' invisto, vede arrivare lo stesso suo figliuolo, che coe arte erasi sottratto alla corte inospitale di questo

Monerca, e dove era stato ritenoto con come amico. ma come prigiopiero. In questa situazione sa Mario che Cinna soo partigiano, nell'assenza di Silla occupato a far la guerra a Mitridate trovasi alla testa di un'armata considerevole arrolata negli stati d' Italia ie suo favore, e pronta ad entrare in Roma, Mario la rancinuae, ma ricusa di entrare io città sotto pretesto ch' essendone stato esiliato con un atto pubblico, coe oe atto eguale intendo farvi sitorno. In tal modo mostra respetto per le leggi al momento che

or medita la strage di migliaja di cittadini. Maria ritorna Mentre il senato si occupa a cassare il decreto, Mario

is Rome. incapace di più raffrenare la sua vendetta entra nella città alla terta delle sue guardie, ed uccide senza pietà tutti i suoi avversarj. Melti che supplicheveli cercano di estmere il suo tirannico forore , sun trucidati in sua presenta. I suoi stessi uffiziali nno si appressano a lui

senza tremare. Avendo puniti in tal modo i suoi nemici . Mario abroga tutte le leggi fatte dal suo rivale, si fa console da

se medesimo insieme con Cinna, e prosiegos ad icondare ee di sangue la sua patria altra volta da lui salvata. Figul-Merte li Merie, mente termios di vivore pon senza sospetto di aver agli stesso accelerato il soo fine con immodico bere,

Informato Silla di questo eccidio, si affretta a conchindere la pace con Mitridate per tornare a Roma . e vendicarri de sooi nemici. Cinua cerca tutti i meszi, ende respingesto prima del suo arrivo in Italia. Di concerto con Carbone o col giovane Mario credo de talenti, e dell'ambinione di suo padro, si determina a far marciare contro Silla una parte delle truppe da esso raccolte. Na sono imbaronte alcane, una disperso meste da una tempesta, le altre ricusano di partire. Forioso Cinua per la loro disobbedienza, si fa avauti per ridorle al dovore. Uno de' più sediziori , colpito da un uffiziale, restitoisce il colpo ed è punito del mo delitto. Questa inopportuna severità solleva tutta l'armata ; Ciona che procura di calmarla, vien trafitto egli atesto da

Il console Scipione che comanda contro Silla, non rifints delle proposizioni di pace. In un armistizio i soldati di Silla visitano il campo di Scipione, ed espongooo alla vista de' loro compatriotti le ricchesse acquistate nella guerra d'Asia, offrendo di dividerle con essi, qualora esugiassero di partito.

Tutta l'armata dichiarasi concordemente per Silla. Scipiece abbandonato da' soci, è fatto prigioniero insieme

col figlio. Le due fazioni arrabbiate l'una contre l'altra si abbandenano ai lore furore in molte battaglie. Carbone . che comanda per Mario spedisce 8 legioni a Presente per soccorrere il suo cellega. Queste sono per istrada pattute , o disperse da Pompeo ( di poi chiamato il Grande ). Carbone attacea Metello , ma è viato , e perde 16 mila uomini , tra quali 6mila restano prigionieri. Norbano, uno de' courali si pecido da se medesimo. Carbone rifuggitosi in Affrica , cade nello mani di Pompeo, che per compiacere Silla , gli fa troncare il capo.

Padroue Silla, senza rivale, della son patria, entra in silla ritorna Roma alla testa dell'armata, e ai abbandona alla più atroce vendetta. Più crudele di Mario, e più ineserabile nelle soe persecuzioni, inonda di sengue la città. Crescono egui giorno le liste de proscritti dettate meno dall' odio, che dalla cupidizia. Nel solo campo Marsio ottomila cittadini sono trucidati. L'aver servito sotto di Mario, l'aver obbeduo a' consoli, vieno imputato a miafatto, L'amiciais, ed auche la compassione per un proscritte conduceno facilmente al supplizio. Il sospetto tien le veci del convincimento: è una colpa il dolersi. Sono prescritti 80 senatori , 600 cavalieri , ed no numero enunderevole de' più rischi cittadini. Le medisime seene di orrore si veggono in sutte le città d'Italia. Per ogni dovo l'avarizia, lo spionaggio, il puguale perse-

guitane le loro vittime. Risolve Silla di farsi dittatore perpetuo. Iuvestito di questa carice continua a governare con una eapricciose tirannia. Non v'ha chi oar resistere al suo potere, e Roma vitteriosa de Re, piega il collo sotto di questo deagota atrocce.

Finalmente, contro ogni aspettatira depone la ditatura dopo di varia secretata per te nami. Britatoia di poi in campagna, si abbandona ad ogni sorta di abado. 83 latzate, un non sorravvive longo tempo s' moi delitti. Menta di Sill. 10 preda ad una servicile maliattia more coma oggetto di oseri di fossero cre silla sua memorra (1).

Il coarde Lepido, senza i talcoti di Silla, tenta seguirre l'esempio. Catolo di loi collega gli si oppona. Il senato per soffogare nel nascere una mova gorra civile. obbliga entrambi con giurameoto a deporre le armi.

Lepido cell'uncire di carica credeccioni libero dalla nos promesta, marcia alla velta di Rona, per ottenere calla spada alla mano ua accondo cossolato. Rerpinto, battuto da Catulo. e di Pompeo passa in Sarciqua, dove aurore di cerdoglio all'annuazio delle infedettà della con-

In quasto modesimo tempo la Sparga offre de fatul degoi di tatta l'ammirziane. Un omno vramenete formitàbilo, Serterio, dopo di aver quivi sostevate il partie di Maro titissa presso i Laustani, che gli sfidano il comado delle loro truppe. Padrone dello spirito di questi barbari, con un piecolo erectie sostiene un'ostinata geerra centro molti generali romani, e numeronimini escesii (c).

Micielo, ano de' luogotenenti di Silla, avendo fatto la guerra a Sertorio con esido infacoto, viene apedito Pompero in lapagon dopo la suporte del ditatore. Il facioso Perpenna costretto da' suoi propri soldati a riunizia a Sertorio, un accresce le foiza, e pe cambia la situazione,

Sortorio in questa elecostacan riceve l'ambasciata da (1) Il aco epitallo, per quanto si dice composto da lui medesimo, esprimera, che riumo gavo fetto tento bene si ause somet.

net toute male of meni namici.

(3) Sertorio arendo sempre seco una cerva bianca, avea dato a credere di arer commercio cogli Dei , a rictreme consiglio per messo di casa.

Mitridate, che gli offee Ia una illessua, a poderoni sonciali, punchigi (codesa tutar l'Ana. Il generole comce animate pro della virtic che dell'ambiano com sa proporre du an amegatican tutili della san famora, da consolio di Roma, o d'ochiera che socotterebbe la priporta illessua soli colo caso, che si il Re bustiane le une pertamento illa Ricicia, cel alla Cappadeou, prevunoce, che son erateo ani surie lo balta de Romani y altrimuto d'arrettibe sgli nos comices. Una d'accide imposta conclude del caso e un trittato a non medio.

Metello oscura la sua gloria col mettere una taglia sopra la testa di Sertorio. Questo grande uomo esposto in tal modo a mille tradimenti, diviene severo. Usa costo razione si forma intorno di lui 3 lo stesso Purpouna che di èl il cano le fa treoidere in su nouville. Mori

Con Seriorio onde tutta la forza Jel suo partito. Il traditore Perpenus approprisodosi il consodo aon fa clas rendere pià agevole la vittoria a Pompon. Egli è viuto ed neciso. Colls sua morte termina la guerra di Spagna, ma altra no sorge in Italia umiliante, e pericolora. 680

Spartaco, Trace di origine, ooraggioso gladiatore, o di Gorra 'uo merito superiore alla sua fortuna, lugge con altri 70 degli Schiava. schiavi dalle prigiosi di Capua, e molti altri ne chiama al suo partito. La liceaza, e la speramza del bottine traggen a lui uoa folla di pieceli popoli delle Campania.

Alls teats di Gontita nommi batte due volte i Roneani, Cresso reguis noule truppa, e le configice compiutamente in due hatraplice orientate. Il fiero glishelore, benarbe ferrita, si dilesde per lungu tempo. Traitite finalità de la immolati il peoprie force. I supertuti della battajia, morette tectuso di guadapare le montagne, con incontrati, e battoti de Pempeo reduce dalla Spangara, Questig perenti evictodia studioni intali l'ocure da

cici di tal guerra, esterminando gli ultimi rivoltori. La geloria tra Pompeo e Crasso accitano quore dissenzioni. Niuno de due vaol songedare il primo le trisppe. e la loro dispione presegior alte aventure. Final-

Distress by Google

Anni

- mente Crasso lascia il comundo , e Pompro segue il sun di lica. Av.G. esempio. Sempre rivali procuraco scambiovolmente di conciliare il popolare favore. Crasso da banchetti alla pirbe, distribuisce grani alle famiglie indigenti, e natre per tre mesi la maggior parte de' cittadini. Pempeo dal ano canto si adopera per l'abelizione delle leggi faite da Silla contro del popolo; sistabilisce i cavalieri nel dritto di gindinare, accerdato loro da Gracce, e rende ai tribuni tutti i loro privilegi. lu tal guisa alimentando ciascuno di essi la propria ambizione, da s'suoi priva-

pirett.

ti disegni l'apparensa del pubblico bene. Una spedizione, in oui Pompeo purga il Mediterraneo da' pirati , aceresce la sua repetazione. I Tribuni del popolo si sforzano ad innalzare vieppiù il notere di lei. Manlio uno di essi propone di affidarsi ella disposizione del solo Pompeo tutte le armate dello State , il governo di tutta l' Asia, e la direzione della guerra dichiarata di nuove a Mitridate. Questa legge è approvata senra molte opposizioni, e tubito di poi vien confermata. Pompeo parte per l'Asia. Mentre Lucullo, dopo di over battoto Mitridate , trovasi ad inseguirlo nella bassa Armenia, si vede abbandoesto dalle truppe all' arrivo di Pompeo. Costui presegue con successo la guerra, ed

allega in Oriente i confini della repubblica. In questo tempo, poco manca che Roma vittoriosa dell' Asia . non fosse sepolta sotto le sue revier ner la famosa congiora ordita da Catilina.

le tale imminente pericolo la repubblica non è salvata da un prode capitane, ma da un chiero oratoro. M. Tullio Cicerone per questo servisio reso alle Stato, me-

616 rite il gleriose titolo di padre della patria. Sergie Catilius patrizio, celebre per delitti, iegeguo. di Catilina. ed ardimento, coo numerosi complici touta di riscreadere la guerra civile, e risuscitore nella aus patria i Mari , i Silla e le proserizioni. Rovinste da' debiti , non trovando scampo che nella disperazione , adopra tutti i mean per giungere al suo scopo. Danaro, piaceri, promesse , sperante fan correre i dissoluti, i malcontecti. gli ambigosi. I miterabili ad abbracciare il suo partito afforsato da ue corpo di truppe receolte le Etruria. Si prepengeno i faziosi di sollevare l'Italia, e se la dividono. Stabiliscopo di appiccare il fnoco a diversi quartieri di Roma, e trucidare i Senatori. Leutolo, una dei congiurati, vien eletto per presedere alle loro sedizione assemblee. A Cetego, il quale con ha altra mira che quella di vendicarsi di Cicerone suo particolare nemico, viene affidata la cura di regolare la straze; ed a Cassio quella d'incendiar la città, Sciolta l'adunanta, Cicerone per gl' intrighi di una donna chiamata Folvia, amante di Curio, uno de conspiratori, vicos a giorno di tutte la deliberazioni dell' erecrando congresso. Egli profitta della circostanza per ottenere il consolato, e l'ettiege malgrado le opposizioni della nobiltà, che io lui disprezza no uomo nuovo. Escluso Catilios suo competitore , eli vien dato per collega Actonio . la cui indolcera tutta gli lascia la gloria del governo.

Il furioso Catilios, suimato angora dalla vendetta, accelera l'execumone de' sani disogni. Si determina il giorno per dare esecusione al grando attentate; ma vegliando Ciocrone sopra la repubblica , niente afugge alla sua prudenza. Svela egli al senato l'ordina tutto della congiura; vice conferita a' ocoseli una illimitata potestà colla formola usata ne' pericoli straordinari. Catilina esca da Roma, dopo essere state conquiso dall'eloquenza dell'eratore. Gli altri cani della concinta sono arrestati, convinti, condanosti a morte con un decreto del senato . e di notte strangolati nelle prigioni. Marcia l'esereito censolare contro Catilina, e lo assale. Il sibaldo alla testa di una masuada di foorosciti raccolti per aedare a sollevar le Gallie, si difendo con valore; ma vinto senza ripero, si getta dove più ferve la mischia, e meore

trafitto da' coloi. Pempre dopo di aver disfatto Mitridate, soggiogato Trigane, vinta la Giudea, cidotto a provincie romane il Ponte, e la Soria, s'Imbarea per tornare io Roma, Tutto il soo viaggio è argualato con atti di geocrosa magnificenza, Ricolma di donativi i dotti di Rodi, i filosofi di Atene; somministra a ocesta città 50 talenti per rialzare le mura del porto. Esenta Metelino da qualunque tributo, e sa quivi prendere il disegno del teatro per sab-

bricarne uno simile in Roma. La fama de' suoi trionfi avea insuperbito Roma, ma

la nuova del suo ritorno la abigottisce non poco. Tutti credone ch' egli arriverebbe coll' osercito per usorpare la suprema autorità. Crasso coo gran numero di senstori si

ma im Italia.

alientaga.

Pompeo, appena approdato in Italia, congeda l'e-Pompeo ritor- sercito. Questa apparente modestia non fa che aggiongere occasioni di compiacenza al ano orgoglio. I popoli delle campagoe, gli abitanti delle città vedendo ono meraviglia un sì famoso conquistatore privo di soldatesche, il vincitore di tanti Monarchi solo come un semplice privato, faono a gara di accompagnarlo sion e Roma, e ginnge in tal guisa elle porte della capitale coe un corteggio to volte più numerese, e più rigoardevele che on esercito.

Non potendo , secondo l'uso , entrare cella città se non in trionfo , prega il senato che differisse l'elezione del console, sinche questa cerimonia fosse terminata. A tale novità si oppone fraccamente i ioflessibile Catoce: e benche Pompeo per conciliursene il favore gli chiedesse in moglie sua figlia ; ciò nee vale a auperarne la resistenza, ne a fargli aggradire un node da lei riputate come una catena.

Il trionfo del domatore dell'Asia dora due giorni. Le dipinture che si portano in processione denetano per nome l 15 reami da loi conquistati, i 1000 castelli presi, 900 città vinte d'assalto , 30 riedificate , 800 vascelli tolti a' cemici. Il registro degli acquisti fatti dall'erario dimestrane di aver celle spe vittorie raddoppiato le rendite della repubblica.

Il capo de' Pirati di Cilicia, il figlio di Trigane, Zoaima regina dell' Armeoia , Aristobole Re de' Giudei , 6 figli di Mitridate, molte matrone della Scizia, gli ostagni consegnati da' popoli dell' Iberia, dell' Albania, di Cartagena, segnono il carro del viscitore. Pompao trionfa delle tre parti del mondo.

Gruota io tal modo la sua gloria al più alto grado , eui alcuo romano non cra mai pervenuto prima di lui , la sua fama , e la sua felicità incomincisco e declinare , e par che l'immensa mole della sua grandezza non debba servire che di base all' elevazione di Cesare.

Crasso, il più ricco tra i Romani ed il più autorevo-

le dopo Pompeo; perchè meno invidinto di lui , he cel secato un piu forte partito. Caratteri apposti , interessi diversi , avendo allontanati l'ono dall'altro ; lo atate non attendo che dalla lore geloria la ana salvesza.

In questa situazione, Ginin Cesara tornato con molta gloria, e grandi riochezze dalla Spagna, deve avna servite in qualità di pretore, profitta della rivalità di Crasso e Pompeo per eseguire i auoi ambigiosi disegui. Amato dal popolo, ne prende con salure le parti. lucemincia dall'offrire i snoi servizi a Pompeo. Lumgandosi coatoi di avere per partigiano un uomo di tauto merito , gli accorda la soa confidenza e protezione. Indi Cesare rivolgesi a Crasso , che trova più disposto a divenirgli amice. Vedendo in fine i due rivali non alieni a rinnire i propri interessi , fa nascere l'occasione di ravvicinarli , e dimoatra loro il vantaggio, e la necessità di una conciliazione. Usa molti artifini uel persuaderli a dimenticarsi della fica loro seimosità. Si conviene che culla si farebbe cella Primo Triumrepubblica sensa la loro approvazione , ed a questa riu- virsto.

nione si da il nome di Triamvirato.

Cesare profitta delle disposizioni de' suoi colleghi per ottepere il consolato. Ha per compagne Bibulo riputato capace a poterne equilibrare il potere. Conoscendo costui la propria inferiorità , dope di aver fatto leggieri sforzi in favore del senato, desiste da ogn' impegno , per nee disguatare il collega. Cesare mirando sempre all'autorità supreme , prosegue a conciliarsi il favore del pepolo : propone una legge per dividere tra i cittadini iodigenti, i quali avessero aimeno tre figli, alcune terre della Compania, Sposa Calpurnia figlia di Pisone, e con inficita scaltressa colloca sua figlia in matrimonio cen Pompeo, affinchè di un tale appossio col privico i telanti repubblicani. Altra legge fa aduttare, in virtà della quale ai obbligace i senatori, ed i magistrati a prestar gioramento di nolla proporre contre oiò che deliberato avessero sotto il suo consolato le popolari adunante. Temendo l'eloqueoza di Ciceroce, procera il tribuesto al sedisioso Chedio mortal nemico dell'oratore. Finalmente si fa asseguare per 5 anni il governo delle Gallie e 4 legiosi , persusso che il militare comando lo metterebbe in grado di mandar tutti i suoi disegui ad esccusione.

Clodio per opprimere Cicerone che avea istigato il sedi Bont. Av.G. natn a condannare capitalmente i complici di Catilina, propope una large. la qualo dichiara seo di stato chicurgo avesse, avanta il giudisio del popolo, fatto papire un cittadino, In forza di questo decreto Cicerone vedesi testa assalito. La puellamentà del ano aperito ne tradesce il ge-

60 nio. Abbettuto, e supplichevele domanda invano soccor-Eulio di Cice en. L'ingrato Pompao avendogli negato finanche di ascoltario. l'oratore previene la sentenza del suo ssilio, e

si ritira la Grecia.

Cesure nelle Gallin

la aparto aono mederimo Cesare porta la guerra nelle Gallie. Gli Elveri sono i primi ad esser vinti. Ouesti populi più surpresi che scoraggisti al primo rovencio, gli propongono con fierezza la pace, minacciandogli se la ricusasse. la sorte di Cassio un giorno viota, n messo a morte da loro. Cesara risponde essereli ignota la paura, massimamento avendo per se la giustiaia, ma che accorderebbe la pace agli Elvezi se daucro degli ostaggi. Devicone loro generale risponde esser loro assura ri-

ceverne, di darne unp mai. Rotta la conferenza, i butbari si alluntanano. Cesare non può inseguirli per lo mancante di viven, cagionata dalla sedizinne di sleuni popoli già sottomessi. Arrivate le vittuaclie . l'armata romana marcia rapidamente . e trovasi tosto in presenza de' nemiel accampati a piè di una altaro o due giornato da Bibrotte. Inganuati i harberi da un movimento di Cesaro abe prenduno per ritirata, escono baldanzosi dal campo, e gli piombano addosso. Il generale romano conoscendo le tsiste, ed irreparabili conseguenze di una disfetta , ordina a' anoi offiziali di rinunciare a' lorn navalli : egli stessu smonta dal suo, e dimostra così valer fare del posto ove si trova, n la sua tomba, o il primp teatro della spa gloria, Le legioni affrnotano con ardore i nemici, e li sbaragliano, me attaccate elleno da un corpu di riserva, rendesi dubbiosa la sorte della giornata; finalmente si dieide pe' Romani.

Cesare tuglia la ritirita a' faggitivi . e l'abblica ad imdorare la sua clemenza. La page vien conchiona cogli Elvez], apatto di ritornato nel loro paese. Di 368mila , tra quali gamila armsti, che avenno abbandonato i propri tetti , 110mila fan ritorno in patria; gli altri quasi interamente permeono. Tutti i capi della Gallia Cultica

vengono a felicitare Coure per la rippitata vittoria. Ind: a poco gli Alverni, più volta visti, collegansi o' Sequent, e chiedone ajute agli Alomanni, Comandati questi d'Ariovisto varcaue il Renn, prima in numere di

5mila , seguiti poi da altri 120mila Dopo vario trattative con questo Re de' Germani , divanuto niù popressire, che alicato de Sensani i il conerale anmano, al mumento in cui veda inevitabili le ostilità, è avventito che i Svevi si preparano e passare il Reno per riunitsi ad Ariovana. A questa notizia accelara la marcia , nudn prevanue la rincione de' due escrciti. Ma le voci esagerate che insorgono sel valnee e l'estraordmaria forsa de' nuovi nemies , raffreddako il coraggio de' Romaui, e portano un panico terrore pelle file. Cesare ha bisogno di tutta la sun eloquenza per risveglinten il coraggin. Munya tudi il campo , e si avvicine ad Ariovisto. Chiemato da costei in un insidioso abboccamante, rompe la cenference e ai ritira. Una sì perfida condetta raddoj pia ne Bomani l'ardore contro i barbari.

Canoscendo Cesare quanto lessera i Germani appenent a' suoi nelle suffe , iovace di cimentare la sua gente nalle scaramacce, fortifica in farcia al nemico il sun compn , e alfre battaglio. Arievisto la rifieta , e tiensi rin-

shiuse nelle sue tenda Istruito Cesare do' suoi esploratori , onn d' altin dipendore l'indugin de' Germani, che da un principin superstizioso , per aver dichiarato le loro donne ( da essi tantete per oracoli in senali can ) pop outer exline ottener vittosta , se venimero alle mani prama della luna nuova , prohitta di questo vintaggioso accidente ; attacea il campo nemico, ed obbliga i barbari ad meirue. Essi sonn sennfitti , messi ui loga , e noo si Inrmono che alle spoudo del Reno. Ariovisio, e pochi de' suoi passioni il fiume a nucle, o su piacedi battelli; il rimanente si sommerge, n e tagliato a pessi. Per tulo semutata spargou un

alto terrore fragii avevi, che presiamente si allontanane Terminate e gloriosamente due mierre in una solo compagoa , prendo Cesare i quartien d'inverso nel paga de Sequani , e intorna pella Gallia Citalinini per prese-

bitacti.

dere alle assembles. Profonde io politica , quaute bravo nell'orte della guerra , sversa in questa provincia , dalla quale può facilmente mantenere corrispondenza cull' esercito, aver l'occhio sopra la Gallia, e reprimere i auni nemici di Roma.

Mentre la repubblica vede piantate solle spondo del Reno le aquile romane ; la mestizia , e la confusione signereggiaco la constale. Il seguto oredendo con Cicerone esiliata la libertà , decreta soloneemente di non più de-Gorrone & ri-59 liberare sopra gli affari dello Stato, ae egli richiamato non fosse. Con queste senatus-consulte la macchina dell'ammigistrazione rimporedo inerte, i voti di tutta

chiamato

l'Italia ridomandano il liberatore di Roma. Cesare presegue la guerra contre i Belgi , Germani di prigioe. Questi popoli bellicosi, ed indipendenti risolvono di vendicare la Germania, e garentire la Gallia dalla dominazione de' Romani. Cesore marcia incontaccuta se le rive del Aisse , la sconfagge computamente in questo prime fatto d' armi , e s' impailrouisce di molte città, · I Nerri abitanti delle sponde della Sahelda, e della Sambra con sitri popoli gli danon ona sanguinosa battaglis che mette i Romani so un estremo perscolo. Vedendo Cesare piegare le sue truppe prende lo soudo di un soldato, e si siancia ie suczzo a' nomici; le legioni aeguoco i ausi passi, e decidono la vittoria. Indi attacca i pepoli di Namur denominati Aduani s' quali fa taeto spayento is vieta, per esti ounya, delle macchine da guerra usate da Cesare ; che tosto risolvono di capitolare: ma prooti a rempera , come a conchiodere il trattato, escono di mette dalle mura, e piombano d'improvvise sopra i Romani. Ceasre li affrocta , riordina e sue coerts , sharaglia i nemici , prende la città , e ne vecue gli abitacti. Fidasi egli tanto alla fortuca , alla fama che impirano le riportate vettorie , alla supersonità della tattica, delle armi, e soprattutto all'arte de Romani in ordine agli accompamenti messa in parallalo con la afreneta impetuosità de' Galli, ohe mentre perta le suo aquile cel Settentrione contre i ocmici più bellieni . commette scora esitero a' suoi luogotenenti di scorrere, e di suttomettere con piccoli corpi di milius le altre contrade della Gallia, Publio Crasso figlio del triumviro esegue gli ordini seni con felicità sulle coate della Celtica, dalla Senus sine alla Loira. Debellati i Bolgo ritorea Cesare , come era solito sal fore del verno nella Gallia Cualpioa. In enere di lei sone ordinate dal senato pubbliche preci, e selmai azioni di grazie. In questa occasione i triumviri hanno una conferenza, e stringono vienojù i loro vincoli di ambigione. e di potere. Il proconsolato di Gesare è prorogato per altri 5 anni. Pompeo e Crasso si preparano a divenir como-

li, merce i suffragi de' loro cheuti. Cicerous voerabbe opporti alla risoluzione de' triumviri, ma l'estio ne avea indebolito il ocraggio; e quantuonee Cesara fosse stato il premotore del suo bando . pure credesi obbligato di firgli un lusinghiero clogio in

Dieno scosto (1). Ups auova confederazione si forma poco dopo cella Celtica cootro Roma. I Veurti abitanti di Vances si collegano eso altri popoli , sode sollevare tutta le Galtie per la causa dell'indipendenza. I Veneti difesi dal mare . do una forte armata . da moremmo geasi impraticabili e da profonde fereste credonsi invincibili. Alcani depetati romani veesti presso di loro a chiedere viveri soco oltraggiati. Cesare reccoglie substamente l'esercite . e va a combattedi. Incontra grandi difficoltà a non solo a vincerli, ma becauche ad avvicinarli. Ma superando neni estacolo fa costruire vasuelli, e mercè le sue maochine , prende e distrugge tutti i navigli pemici. Costernati i Veneti per la rovina imprevedata dell'armata, loro unico rifugio, si arrendono. Gesare si vendina atrocemente dell' ingieria fasta a' suoi deputati. Fa trucidare tutto il senato di Vaones, e riduce in servitù gli a-

In questo tempo il celebre Marcantonio dopo di aver Marcantonio militato in Eguto sotto il proconsola Gabinio, e rimemo sul troco Tolomeo Aulete deposto da sudditi ; carico di ricchesse viene ad associarsi alla fortuna di Cesare,

(1) Cicerone s'accusa egli stesso di deholezza, serivendo ad Attico , e confessa , che avrelibe dovuto imitare Filossene , il que le volle pinttosto tornarsene se esevere, che lodace à versi di Din-

## AVVENIMENT

Anal

di Rom. Av.G I popoli aettentrionali della Gallia, in onte de' trattati
di Rom. Av.G collegani co' Veneti, ma per l'avvicinarii del verno,

Cetare rimette alla primavara il suo riscutimento. Intauto non maucaen in Roma nuovo occasioni d'interne turbolanze. Nel rifabbricarsi per ordina del sonato la casa di Cicarona, Cledio allegando una risposta omsigua degli araspici, si oppona al lavoro de muratori, ar-

mi i suoi partigiani, a muove contro Cicerone. Milone, e gli altri suoi amici lo difendono valorosamente, a muotono in finga i fasioni. I repubblicari ai simisecono per disputare il consolato a Pembeo, ed a Crano 2 son tauto tumoltuosi i Comi-

a Pempeo, ed s Cranor son tauto tumultuosi i Comiaj, che convien differire l'elezione; ma finalmente la vincano i triumviri, usando l'arta della violenza, e della seduzione.

Pompre a Crasso ettrogono il consolato nel tempo medeimo che vice negeta i pertura a Catone. La repressioni della Spance è assepsata a Pompre, ed a Cristica della Spance è assepsata a Pompre, ed a Cristica della Califa del care con estato della Califa ; ad invece di sundara a comundare in persona l'esercicio mel revece di sundara a comundare in persona l'esercicio mel segmente della contra della califa della consolata d'imperim, mentita nel tarca della care della consolata d'imperim, mentita nel tarca parte per l'Assi, ad onte della carenti pressigi fistigli degli della carenti della carenti persona della califa della carenti della carenti persona della califa della carenti della

auguri sulla ana spediaiona. Una mova invasione degli Unipi a de' Testinti , posoli della Germania scacciari da' Svevi dal lor paese, obbligano Cesaro a ragunaro le legioni e correra cootre di essi. Battuti ed insegniti si fermano presso il Rano. Questo fiume noo arresta i passi del vancitore. In to ginrai edifico egli un immanso ponte con molta meraviglia dei Romani , ed estremo terrore da' nemici. Lo passa , entra nella Germania, apaventa a disperde questi popoli selvaggi, attoniti al vedere le aquile romane acllo loro foresta, Torpando poscia pello Gallia, l'attraversa, adona gran numero di vascelli , s' imbarca , scenda sulla costa della Granbrettagna, trionfa degli abitanti di questa contrada, figura igueti s'Romani, li forza a promettergli ostaggi, e ritoroa enl continente, sensa point dilatare più longi le aus conquiste, ner essere stati dispersi da una burrasca , i bastimenti carichi della sua ca-

valleria.

Green, Paris impoit adraga de lom strindi la FoGreen, Paris impoit adraga de lom strindi la Fotione republicana in Roma, pentitundo dell'assena di
lui, s'acgent di riregliana el papola l'amon qual
apento della libertà, e racegliendo acci le forze ottiena l'elanesse di Bonitic Enaberto, e d'Actore il preture al complato. Ma la glara di Garar che fa cusorer
del accupatto. Ma la glara di Garar che fa cusorer
dell'arcara di Caron dell'Atta; a dell'elle Promodil'arcara di Caron dell'Atta; a dell'elle Promodil'arcara di Caron dell'Atta; a dell'elle Promodil'arcara di Caron dell'Atta; a ci pede cel mostenere nalla citdi A l'abbondana se, n'impognoso prepublicani, a i lob

bligano a sottometterii al gogo de l'inimirii. Si sectino totto le prime vittorie di Crasso contro I Parti nella Mesopotamia. Ma la sua avarsia rivolgoodosi da direc conquiste, torna la Antiochia, grava d'aisposto la Soria, asocheggia la Giudea, na ilmpodronice de l'aport di Greuzalemme. Spara egil di conquistara coll ore ori di Greuzalemme. Spara egil di conquistara coll ore l'impero; ma Cestre colle armi è più certo di giungere alla stessa medi.

alla struis metta. Questo instancabila guerriera pacifica il Settentricos della Gallia, a fa sei altra ducesa nella Grambrettagna. Sur sella della Gallia, a fa sei altra ducesa nella Grambrettagna in transpossione della de

la gloria del vincitoro, ma non guari la poteosa di Roma. Riconduttosi nella Gallia trova Cesare il paese desolato dalla fame, a vedesi obbligato di compartire in divatti lueghi le soldatesche, perchè sussistesero più fa-

cilmonte.

Ambiorice cape degli Eburoti vedendo eosì aparte le leginai romane, osa sasalirne due, commodate da Sabison, e a de Cotta. Discointate il prime o questo iconorto inapinate, si lascia ingenuare dal barbari, e segna osa capinate, si lascia ingenuare dal barbari, e segna osa capinate, o il sacione che lo fa torvare in un aquato. Attacente lungo estimate della propria debelezza. Il barbari distruencono le dua lessimio. Ossetto dissento ri-

sveglia nd Gulli lo spirito d'indipendenza, e dispone tutti i popoli alla rivolta.

Quinto Cicerone, fratello dell'eratore, al comando di una legione è totto anabito di Aptatri resi initualdaniti per la prima vittoria. Pit corraggioso di Sabino, inrano si diende. I solulati vista de speasatesta, coporti di ferite, maccanti di viveri, son ridotti agli cirreni. 
Oloronato Carire del priscolo, si nell torvasa Cicerona mia Galli. Queno fatto attriptione agomenta gli altri popoli già prosti a sollevarai.

In questo mentre gli abitanti di Treve, condetti da Indociomaro correno ardimentoti alla armi. Cetare li batte egualmeste, e gli è recata la testa del generale nomico. Pel fermento casconto che incorge nelle Gallic, non potendo ritornare in Italia dopo questa campagna, quivi

passa coll'esercito tutto il verno.

Non terda gueri l'ambigione e francere I vincoli for-

maii de casa medasima. Panpra, che tanta avea mostrato di favorire il appello, e biandire i colleghi, pensa ad innaltarni sepra di estit. I molti suoi clienti agiano con meneggi la phele code farlo nomisare ditutore. Per le opposuscoi dei tribuno Q. Mosio Socreda, curi colle lopo praticho ritardano l'elescono de' cessedi i, che porta montrato del propositi del propositi del propositi del callono del propositi del propositi del propositi del Callono del propositi del consolato.

Mel tempe nordenium, Crimus glà steppe di ore, nel tipiglicute i sumi corrol Parti, re occur i consigli, a trenst i sectoral di Artahao re dell'Arteccia. Tento in de mal corrol ricolita col sono tenere i consigli. In crimita sectoral di Artahao re dell'Arteccia i cui se crimita di considerata di considerata di considerata ricolita di considerata di considerata di considerata ricolita di considerata di fini per la considerata di considerata di considerata di fini per la considerata di considerata di considerata di fini per la considerata di considerata di considerata di fini per la considerata di considerata di considerata di fini per la considerata di considerata di considerata di fini per la considerata di conside Surena generale de Parti invite Crasso ad una confetenza, e coutro il divisto delle geoti vuol ritenerto in prigione. Il procousiele resiste, e combattendo agli sole 698 55 contro uno atanlo di nemnei, moore da romano, dopolitore di Crasso

di aver visute de Satepa ambiento de 1810. Batasto Geara mil Dendiente, no nouve vittorie, fa Batasto Geara mil Dendiente, no nouve vittorie, fa Batasto Geara mil Dendiente, nouve vittorie, fa Batasto Geara mil Dendiente, nouve de 1810. Batasto de 1810. Batasto

Gallie Ciralpine.

Graodi osori al resultono a Centre per le riportate vivirer. Runa powere a liben ricempenara i più illustri rice. Runa powere a liben ricempenara i più illustri pratrata desersa il vincitore colle speglie dei vinti. Gislie cenze centra più di illon censor di cet. La ricompenar non escollo più un dono volostarire che in paris offre cascado più un dono volostarire che i paris offre a della terrilla, l'ora d'agginomai forma le canes che assegnitice la repubblica. Divennie enno l'unico internenta per distrate ricopiese da canottà, genuta il pub-

Crasso avea tenuta la bilico la bilpocia tra Crasre e Pompeo ila sue morte rompendene l'equilibrio, il scoppiare la discordia. Mentre la fama di Cearce eresce temperpià ne' pericoli, nelle fatiche, e nelle vittorie, pompeo non penas che a dibatare il suo illusorio potare, ed a moltiolicare le compiacenza della varità.

Giovandosi Pompeo dell'aoarchia prodotta dalle brighe de' canditati, che ambiscono la primarie dignità delle repubblica; e favoreggiato da Catone, contro il costume, pervicos solo al consolato. Ma beo presto s'avve-

de non essergli più possibile di equilibrare presso la fadi Rom. Av.G. zioco del pepole il eredito del conquistatore delle Gal. lin, dell' nonto ardimentoso, che avez rialisto le statuo

> L' clevazione di l'ompeo al consolate empre la città di tumulto. Si adopra Clodin a sollevate il popolo, onde abbattere non selamente la perenza di un selo console , the sembrach uso vera suvrning, ma per distar-51 at ancora di Cicetone, cui avea giurato odio eterno. Il

Morte di Ciodin fazio e tribuno è uccise da Milone. Citato costar so gindizio dal popole è condannato all'esilso, benelsè col messime impegee to dilendesse il seo hueno amico, il più grapde degli cratori romani.

Pompro più tranquillo per la morte di Clodio, governa celi sole la repubblica per qualche tempo, e fa molto utili riforme alle leggi. Tetto sembra propizio alla sua ambiguoue , ed all'adempimento delle sue sperange. L'onico che poù temero travasi in si grande percole, che qualungee altri , meno che Cesare , avrebbe devuto succumbere.

Centre non ha più a fronte fazioni disunite, ma Verciusetorice re degli Avergnesi, chi attubuendo con ragione alle discordie i disastra de' Galli , mostrasi degno per merite, e per coraggio di lotiare contre l'eroe romano. Spedisce il Re mossi in tusto le cutà della Gallia per conciliare i dispareri , ed eccuare gli animi ad un genereso ed ultimo sferas contre la dominazione di Roma. I suoi invinti rincocudendo il fuoce della libertà, fau cessare le discordie. Tutta la Gallin ai solleva contro i Romatri, ed ugus città nell'armore i suoi guerriori, giara de

raccoglierh sotte le taude al cominciar della pimiavera. Informato Cesare di tali menuati divisamenti, affinota il rigore del verno, ratorna aelle Gallie, va dritto al centro della ribeltione , trova l' Auvergne senza difesa . o lo devasta. Il principe di Gallia vola prostamente coll'esercite a soccorrere i acoi sudditi, Cesare con avendo forse bartanti per opporse, va a Langres per cercare le legioni quivi Imeiate, Ranmatele, si dirieve a Genabe, i cui abitanti avezno trucidato una guarnigione romana. Prende la città, e l'incendia. Goida poi l'esercito verso il Berry, e s' impadronisco della città di Avarico, ladi corre ad affrontace gli Educsi ribellati; per punisti prostamente, raggiunge Labiene aus luogoteneute, che infonttunamente avez assediato Parici coe 4 lecioni . e marcia cee lui verse Antun.

Vercingetorice eletto da' Galli per loro generalissimo. postnote sulla difeusiva, molesta i Romani sonza venire a giornata, ma trutto finalmente in errore dall'imprevisa nuteurs di Coure , che prende celi par una fuca , rie schia la battaglia e la perde. Gli avanzi delle sue milizze redette ad Somila nomini si ricoversen nella città di Abre in Borgogna, Cesare che lo incalza viene ad assediareclo, lutrepido non meno che avveduto, non contente di aver ciuta di triuces la cutta a sicuro che sarchbe celi stesso assalsto . forma una linca di controvallazione manita da forse, palizzate, e pazzi pigui di travi scumigats per difendere il suo campo dal lato della campagon. L'eveuto la ragione alla sua previdenza: acomila Galli vengono per torzare le sue liore, e nou potredo appresumarvisi, uno de loro corpi investe una collina rimista indifesa per la sua grando estensione. Ma Cesare , raccolti e suoi pele valorosi , va ad affrontarli , ne

tacha a perse una parte, e motte in fuga il rimanente, L'esercito de Galis, dopo questo disastre rinuncia alla sparanza di liberare Alize, n si disperde. L'eccedante numero delle soldatesche rischiuse in questa città ne cagiana la perdita. Vercinectorice funti sucranza di soccorso. concena a Romani la focteaza, l'escreite, e la sua persona, Cesare fa prigionieri il generale, cii ufficiali, i soldati, con tutte gli abstauti di Alise e di comparte a legionari. Dope questo terribile esempio di severità , perdona agli Aver guesi, e agli Eduesi, e servesi del loro nome, e del loro ajute per ridurre gli altri popoli all'obbedienza ; ma dubitando che fossa piuttosto coperto, ch'estinte il fuocu

di ribellique , remane nelle Gallie tetto l'inverno, Bee presto si avvede di pon aver concessto vans timori. Sollevanni enovamente i Galli in corni separati. Cesare proviene i loro diseggi, e dapo di aver soggiogati gli abitanti del Berry, ed i Carnuti, marcia contro i popoli più valorosi delle Gallie, i Bellovaci, che coe coraggio sostrugono l'antica loro riputazione; ma non potendo soli far fronte a' fromani, si sottomettono,

#### MEMORABILI

Cesare, avende disarmato i suoi pemici, ha l'accortessa di sostituire l'omanità al rigoro, la bontà alla tiereass, ed assicura le conquiste pacificando interamente

le Gallie.

de Gallie.

Abstract, quater water controls , revent fortiste la Abstract, quater and part of the profession de la receivate de la configuración de la receivate d

Arriva II gioree in esi la superla Rona diviser di Grata Puna, leggiore di dispatat di dia cunsian anhazire: disprima pen Conservatore la Compositione di Conservatore la Conservatore di Co

Il sattemette i Romani.
Velande con più scaliveaza i prepri disegni pompeo lascia travecdere un'ambisione più circespetta, e si morata inteto osicemente al pubblico bene. Stringendosi con più fori vinesh al senste , comprime remprepià il secto sedizione della piebe, bisediere alla vanta del partial, e al considere quasi da convincia periodi del presenta del proposito del propos

de' soldati : il primo ha per se la maestà , l'altro la forsa dell'impero.

Pompee è il primo a dare il segosle delle estilità , seona per altro assalir Cosare alla scoperta, Vedendo costui prossimo il fine del suo processolato nella Gallie , quantumque assente, domanda il nonsolato per l'anno vegnente. I secreti intrighi di l'ompro fan rigettore la domanda come contraria alle leggi, e alle notiche usanze. Tenta Cesare un altro modo per conservare il and notices a sense rigorress alle arms : la office and nipote, e chiede per se la figlia da lai per ispota. Ma Pompeo più con volendo Cesare nè come pari , nè come allegto, ributa can isdegno le sue proffarte, ed anzi che mostrare en riguarde dovuto a tale proposta . aceglie a genero Scipione, e divide con lai gli ocori del conselato. Continuando le offere, pubblica due leggi che indirettamente feriscono Coraco. Con una si obbligano a regdere conto della fore condutta tutti i pubblici magistrati , che per 10 anni fossero stati io qualche carica ; coll' altre si vieta agli assenti di domandare qualunque posto si fosse.

lo questo stato le cose, Pompeo al termine del sue consulate, la eleggere per suoi successori Emilio l'acle, e Catidio Marcelle nomini di sea fiducia , ignorando che Cesare aven comprata l'antiqua di Emilio con un mihone e messo di soudi. Onenli per altre che meglio serve Cesare e il tribuno Curique , la cui fede era stata assicereta con y smilioni di regalo. Que to popularissimo magistrate pieno di fisoco, di arditesso, e di facundia na ademus facilmento la mire. Ren tosta i contali valende secricrare la revina di Cesare, proponegno al segato che si richiamatte a Roma, e se gli tochesse il poverno, a l'esercito. Pompeo pascondendo lo proprie interzioni , anstiene debolmente tala proposta , o fingo aozi di averta come troppo rigorosa per un generalo tanto begemerito della ropubblica. A malgrado di queste apparente riguardo, il decreto è al punto di essero approvate, quando Curione più destro di tutti, dopo aver consenteto al parere de consolt, soggiunge che volendos veramente difendere la libertà , e togliere alla

## AVVENIMENTS

repubblica ogni mutivo d'inquietudine, sarebbe necessario toriere ad un tempo tanto a Cesare, che a Pempeo il di Rem. Av.G. comando militare, a le pravincie, troppo lungamente d' amendue governate.

La rabbia degli amici di Pompeo è in razione della engresse del consiglio di Cuinne. Ve tanto nitre la loso collera, che dopo luogo n caldo dibattimento ai saioglie l'adunanta seura conchindere. Il popolo getta fieri a man piena sopra Curione, lo colma di elogi, a stabilisce ne' Comizu, che qualora Pompeo conservasse il suo governo. Cosse dovesse ritenere quello delle Gallie; e che l'assenza di costui, non avendo altra raziope che la gloria della repubblica, non dubba essergii d'impedimento ad ottenere il consulato.

Offeso Pompeo da questo plebiscito lascis Roma, o acrire al senato che avsebbe abbundonato le proprie sariche . quando Cesare fosse private delle sue. Carione dichiaragi mallevadore per parte di Cesare; sicuro che avrebbe arguito l'esempia di Pompeo.

Impicciate fra queste due proposizioni equalmente illiuli i ondeggia incertis il senato. Volendo intanto favoregiate Pompeo, e nella sicurerra abe timanendo i doc competitori senza esercito, pulla potrebbe resistere a Cesare a sostenuto dall'immensa maggioranza di popolo, si appiglia ad no partito di mazzo, ordinando che fosse telta una legione a Cerare, ed uo altra a Pompeo per

mandarle contre i Parti. Cesare obbediace ed invia una legione in Italia : ma Pompeo gli richiede anche gorlla che per l'addietre gli avea presenta. Informato poi ch' ellego invoce di andare in Asia . Pompeo l'aves tilennic presso Rome , Cestre più non dubita delle intenzioni ostili de' suoi avversari. Cicerone ritornato da Cilicia divicea il mediatore tra consti due potenti ambigiosi. Cosare pere disposto a trattare . e volgende a suo prò sagacamente gli errori dell'orgoglioso rivale, preude seuza periculu la maschera della giustina, Sieura che uon sarebbero accestate la me proposte, domando che per pacificara la repobblica, tanto egli quanto Pompeo forsero privati di ogni antorità militare a civile.

Gli aforzi di Cioerone divengono inutili. Contante Potapeo nelle sue illusioni, ricusa ogni accomodamento. Quin- Cesse ritorna di non travando Cesare scampo, che nelle armi, passa in Italia le Alpi con ona legione, a si stabilisce a Ravaona ultima città del suo governo. Di la serive a' nuovi consoli Lentulo e Marcello, che avendo per sole iscope la salvezza e l'onora di Roma , è pronto a rinunciare la sua autorità quando Pompeo facesse altrettanto, il seneto invece di rispondergli, fa un decreto, can cui eli prdina di congedare immediatamente il ago esergito, autto pena di essere dichiarato nemico della nutria. Con altra decreto ingiunge a consoli ed a pretori, di provvedore, coma na' pericoli estremi , alla salverra della repubblica , e di affidare il comando generale dell'esercito a Pompeo. Ciò senza indugio viene eseguito, e si conferisce a

Domisio Enobarbo il governo delle Gallie. luvaco Marcantonio nomiusto di fresco tribuno per opera di Cesare, seco lui Cassio n Curione snoi colleghi. sercano impedire al violente deliberazioni i ingiuriati. perseguitati, non trevando più sicurezza in Roma, travestiti da schiavi, si recapo frettolosamente a Ravenna. Giovasi Cusate della loro presenza per accalorare la selo dell'esercito, mostrandogli i tre tribuni in abito da schiavi. Arringa poi i soldati, fa loro conoscere i torti risevati, a l'oppressiona in cui va incoutro il populo romano.

Cesare alla trovati alle stronde del Rubinone. Prima di passarlo esita alquanto. Se nol rarca, die egli, son perduto ; se il varce quali calamità sorraztano a Roma ! ma considerando l'odio de' suoi avversari , esclama : II dardo è tirato, e valica il finme. Indi corre ad impadronirei di Rimini, dov' entra senza opposizione.

Roma per queste avvenimento è in preda al terrore, Si ordina a' cittadioi di oggi classe di correre alle armi, come la città fosse assediata. I causoli dimentichi della loro dignità, abbandonano le redini del governo, e lasciano il comando dell'esercito, a l'incarico di difendere la repubblica al selo Pompeo. Partecipando costui dell'universale spavento, si scosta da Rome . leve milizie nelle sperante di guadagner tempo

onde aduear forze, o richiamare il suo esercite della Spaena. Intanto invia infruttuotamente legati a Cesare, il quale per cevrirsi sempre di na velo di moderazione, sceonsente di venire a trattative, ma senza arrestora nella marcia-Arrivano intanto le altre legioni dalla Gallia. Con queste puove forze assedia, e prende Corsinio, dove travausi rinchiusi il console Lentulo, molti patrizii ed una forte guarnigione. Gira ietorno a Roma, a'impadronisce di tutta la Puglia, e forza Pompeo a chindersi in Briedisi colle sue genti. Assonite questo grande nomo da lungo tempo pe' vani onori del dominio, e vedendo apari distroite le sua forza in Italia, si pensa passare in Orsente, antico teatro de suni trionfi : sperando di quivi scavare il sepolero al rivale. Suo figlio Gneo acorre la Grecia . l'Asia . l'Egitto per semare queste provincie in favore di lui, Informato Cesare di tali disponazioni, lo assodia in Brindisi , e costruisco con una celerità prodigiosa due forti argini per serrare il porto; ma prima di terminarsi i lavori . Pompeo salpa di notte colle sue soldatesche, lasciando Roma in balia del rivale; ed approda cell' Epiro, ove prontamente raccoglie 55mila Romani, e gran numero di Traci, di Greel, o di Assatioi.

Cease considerando entre più necessirio il vinere giu nanti che legioni, indano vool fato una conquigiu nanti che legioni, indano vool fato una conquigiu na contra di la contra di la

Cease assolute policine di tutta l'Italia, della Sardo-Cease, in Roma<sub>pa</sub>, e della Sicilia, corre immanimente a Roma ail senate lo ricere come padrone, il pepolo come liberatore, Aduns qgli i pochi inestato e lev vitova v, o parla loro come se arringasse in pieno senato; millianta i aud sercome se arringasse in pieno senato; millianta i aud serdi una guera culti, cil cai dice senere ritima a. non autore. Finalmente riconforta gli animi con mageifiche, ed artificiore proteste di divezione alla repubblica.

Marsigia riesas di apritgli le potre dichiaras doi neutrale; ma dopo alconi giori a recaçlio el me porto Domirio Enobarbo con vascilli, e legioni di Pompeo. Cosara computte a Treboni di abridaria, continuo il mocammino i, o giunge in lapogno, dove treva Afrance. Petroja el comando di un'esercito di Gonda combattonti. Quelle di Cesver meno insucciose, ma pui agguerrito ha la anteriorità sal reprincipi.

Giovandora Manio della conoscenza del parea, si tiese dapprima cona binon necesso sella difeusira. Avendo Cesare deviate lo acque del tiame d'agro, , lo passa sena ostacolo, e colla sculturare de most novomenti forza alla riturata i languterenti del Pompes. Indi li attacca in alla riturata i languterenti del Pompes. Indi li attacca in la priva del viverti, e li abbliga a capitalire. Esci concentra del Viverti, e li abbliga a capitalire. Esci concentra del la Deservación del viverti, e la ritura del viverti, e la concentra del la Deservación del senale al Navaron deriorer, suc-

ta la provincia si solleza a suo favore. Varrone che la comunda, abiandonato da suo soldati, si arrende. Cesare vistorioro, torna subitamento a striogre l'auscdio di Marsiglia ostinata a difendeza. Questa pinzza all'arrivo del viocitore della Spagna capitela.

La fortuna segue Cesare da portutto, ma noo tratta in egnal mode à soil longérenesti. Delabella, e Cajo Antono son hottati nell'Illirio da Ottavio, e da Serbonio longolementi di Pompeo. Carione dopo di aver combattato con prosperità in Affrica Varo, e Julia redi Mauritania, lasciasi circondare; è battute, e persec.

#### AVVENIMENTA

Anni Il grido di questi disestri orriva io Italia, prima che vi giungessero le netizie delle vittoria di Cesare io lopadi Roma. Av. G. gual. Roma oel tampo medosimo risuona de' grandi preparamenti fatti da Pompeo; spergesi la voce, che let-

ti i Ra dell'Oriente si armano per la sea difesa, e che l'eserciso sue cresce ogni gierno. Quasi tatti i Scuatori rimasti in Roma vacno a raggiungerlo. Cicerone istesso non sa resistere al loro crempio, e li segue.

Press Marsiglia, torna Cesare a Rema. Il pretore Lepido, malgrado Passema de primi magitrata, de a traverso delle anticha norme, tiene i comis; cle nomies dittatore. Avedutoil Cesare che questo titolo spiace al popolo, dopo to giorrii abilica la ditatura; me abbisopanado di un intole per volare l'unraparione dell'autorità, si fa

eleggere console.

Casar fa da leggi, con una favorisce i debitori, colPattar nichiana gli cultari, e restitutece " figili de' esitotti presenti da Sili, al deirte di apparara " pabaldototti presenti da Sili, al deirte di apparara " pabaldoti presenti da Sili, al deirte di apparara " pabaldonicos de magistrati a lui deveti parte da Roma cae
un piecolo copo di trappa e, ternaramente imbaranti
a Bridoli per andere contre di suo rivalo. L'influenta
di Penapo and D'oriente lo recolo tono polenno di Jose
di Penapo and D'oriente lo recolo tono polenno di Jose
di Penapo and D'oriente lo recolo tono polenno di Jose
di Penapo and D'oriente lo recolo tono polenno di Jose
la Tracti, e do più trisonati generali. Macedoal, Tebala Tracti, e do più trisonati generali. Macedoal, Teba-

ni, Siri, Fausii, ed Egui, Amalendo, Gasre diadendo la vigilanta de'suen nemici, giorga in Grecia prima che si sprese la sua portersa dell'Ilalia. Apollonia si delinia si sue ferere, ma dare far ano della farta per delinia si sue ferere, ma dare far ano della farta per lafetta della pasca Pempes. Na la sez propulsioni non han risporta. Gronodato questi in Canaloniaca da cosorti, da 'pretori, de quasi utten il seato, della maggior parte de' exvalieri nomaci, da Gorrona, da Cancoa, Loi somo viagono di manta; perchò ricor-

ro della vittoria, noo crede discendere a trattative.

Non manca Cesare di mettere in opera altri aforzi
per venire ad un accomodamento. Ma Pempen marcian-

de di già verso la cesta per opporta i pragenni di lui, le vasgesalle di dou screuti i raccuttana, e i avvicanao. Un gran numero di sobiat delle due parti i travissa, i mischian, e i distribusco finishemencie la vissa, i mischian, e i distribusco finishemencie la cestata, chiana Labinen no sutico lisoptocente, che accepto abbandonolo la causa di lui, i se ne dica o Pompeo. Gi demanda se fines postelle impedire con qual-man di confederale, i indicati più a decide di la dedica mani confederale, i indicati più a decide dila decide aimo, ni confederale delle decide aimo, i al shelestano, prassi interretta la conferenza, e Lalicono paterole delle, ance zerore sulle read del sulle del calcino, i al calcino paterole delle can accurate sulle read del calcino.

pace, che portando a Pompeo la testa di Cesare, Schernito costui cella speranze di pace, mancame di viveri, c non vedendo arrivare le legicoi da Bisiodis, cede alla sua esturale impassiona, si travente di noi da schiavo, fa vela le una piecola barca per questa città, a con un ardire inuaciti commette il nue destino ai

veoli ed al caso.
Alastasi una furiosa tempesta; il mochiero à in timore di perire, eò più sapendo esetenere con fregile schilo laviolenza delle onde, vodo tomate addettro. lo questo momento ai manifesta il guerriero, e gli dice: che
rend 7 in conduci Centre, a la na fordana. Il occidiero
intardetto temp più Centre che in morta, e obbediace
title perii atte. Il renziene a suo direstita natora la cotile perii atte. Il renziene a suo direstita natora la co-

ata dend'era paritie.
Depo alemi aporii, Antonia diagnite alia vigilana ad Depo alemi aporii, Antonia diagnite alia vigilana ad Depo alemi aporii dende dende de la composite de la composite

fortificazioni, e circonda il campo di Pampeo.

L'effette corrisponda alla sua aspettazione il viveri incominciano a maccare al primino. Ma attaccato Contro

pella parte più debole delle proprie tince , è quivi al punto diessere scoulitto, Superato questo disastro, passa in Tessaglia, e tosto se ne impadronisce, traono Larissa difesa da Scipione. Cesare non suela che combattere: Pomper, non ecrea che prender tempo. Il primo è nell'impossibilità di ricevere soccorsi, l'altro provveduto di tutte vede ogni giorne crescere il suo esercito, e tiene in nueno la vittoria. Ma molti, riscaldati per l'affare di Dirrachio , lo accusano di artificiosa lentezza, onde prolungare il sec comaedo sopre un esercito assistito dal senato, da' consoli, e da tutta la maestà dell'impero,

Cedendo Pompeo alla lero intelleranza, si avvicina all'esercito nemica, e si accampa presso Farsaglia, ove Cesare accorre, sollecite di venire ad non giornata decisiva. E quì che presentasi la lotta de due gran celossi di gloria : lotta a cui assistono l' Europa, l' Asia e l' Affrica : incerte del padrone cho va ad assegnar luro la

sorte della battaglia.

Non si pensa nel campo di Cesare cho ad affilare le armi, e a rincorarsi scambievolmento per assicurare la vittoria. Non si parla in quello di Pompeo che a raccoclieroe il frutto, del ritoreo in Italia, degli spettacoli di Roma. I capi dividono anche fra turo le sportio de' nemici , e la vendetta animata dall'orgoglio, romina stragi, o proscrizioni,

Colloca Pempee so l'ala destra le legioni di Cilicia. e le soldatesche di Spagos, guidate da Afranio; nel centro Scipione con due legioni di Soria: assume egli il comande dell'ala sinistia. La destra è fianchesciata da una riviera, la sioistra protetta dalla cavalleria. Sette coorti secte difendono il campo. Le sitre milizie son distribuite fra il centro, e le ali. Pompeo impone a tutti di aspettare a piè fermo l'attacce.

L'erdine di battaglia di Cesare è au quattro lince : egli si colloca all' ala destra opposta a Pompeo, Affida il centro a Gueo Dominio, la sinistra a Marcantonio, e stacca sei coorti scelte per rinforante l'ala diritta contro la cavalleria nemica. L'esercito di Pompeo ascende a Somila pemini circa, quello del suo rivalo a zamila.

Cesare remmenta a suoi soldati le riportate vittorio. te ingiurie ricevute, gli sforzi fatti per ovitare la guerra civile. Volendo in fine animare vieppiù le sue legioni

contro la numerosa cavalleria di Pompeo, dipinge i cavalieri romani come giovanastri effemicati , nik solleciti della loro avvenenza che della fama. Ricordatesi , sog-703 ginoge , nell' attacco di ferirli sempre al volto , e li ve- Battaglia Par-

drete fuggire. La sua parola d'ordine è Fenere vincitri- salica ce , quella di Pompeo Ercole invitto. Pinalmente Cosare da il segno della battaglia ; le sue legioni si fermano a merra corsa pel vedece immobili i soldati di Pompeo. Ripresa lena, si slanciano di puovo e le assalgono. In queato momento la poderosa cavalleria di Pompoo carica quella di Cesare . la forza a retrocedere , ed indi spie-

gasi per circondare l' ala dritta del nemico. Le sei coorti della quarta linea destinata a far fronte a questo movimento si scagliano impetuose sopra i cavalieri , dirizando le lance alla faccia. La gioventà spaventata velce le spaile, e preude la fuga. Le coorti

la insegueno, e la sbaragliano. Vedendo Pompeo dispersa la sua cavalleria, più non si riconosce, e fuor di senno, mentre il suo centro e l'ala destra per anco intatta, contendono il campo di battaclia ostinatamente, diserta il primo la propria causa, abbandona la zella, e si ritira costernato nella sua tenda, ove aspetta silenzioso la decisione del proprio destino,

Le coorti vittorioso continuano ad avanzare. Dope lunga registenza le legioni di Pompeo, assalite di fronte, di fianco, ed alla schiena, cedono all' avversa fortuna, si disperdono, gettono lo armi, fuggono, muojono . n si arrendone.

I vincitori , abbenchè stanchi , vanno ad assalire il campo cemico, che viene vigorosamente difeso di' pretoriani . e dagli alleati. Cesare grida a' suoi : esterminate gli estranci , ma si risparmiino i'Romani.

Dono poa guffa sanguinosa, Pempeo vedendo superate le trincec, esclama, e cha? osano venire sino alle nostre tende? Nel dir questo parole, depone la perpora coi distintivi della sua dignità, e fugge in Anfipeli. I vincitori restano abbanliati dallo splendore dell'oro, dell'argento, dell'avorie che trovano nel campo nemico. È sì rigorosa la disciplina nella milizia di Coure, che ad un auo cenno, sensa fermarai a saccheggiare, lo seguono per incalture i vinti-

## AVVENIMENTA

Anni La perdita di Cessre in questa gran giornata ona ascendi Bonn Ar, ci che na 1200 memisi, quella di Panyeco a 15mila, oltre agnula prigiconieri. Cesa-ce costemplando con mento vito la meltivolme di romani stesi sal campo di battaglia, dice esopirando; han roleta cest! mi arrebbero procentina,

dice tospirando; han voluto così i mi avrebbero proscritta, dopo tante conquiste, se avessi congedato il mio esercito. Gli son recote le curte di Pompeo. Ei legetta al fuo-

co, d.couda; vaglio piattosto ignorue delitti, che essere obbligato a punicili.

Paispee (ugguiro e imbarca aspra ona nave mercantile, vista a Lerbo Cornelia sua moglie. Indi abacesto 18th costo della Cibeia, vi traguna qualchu bastimento, a duemda fanti nei direggo di fissarsi in Antiochia, e e di formare uo escretto. Ma la Soria, al'ara volta teatro di sue glorie, diviene quello della sua umiliazione. Antiochia gli chiude le porte, e tutte le cità dell'Asia

gli vierano l'ingresso nel lor territorio. Risovvocadosi di quasto avea fatto pe' Tolomei, si risolve a cercare asilo, e accersio in Egitto. La sua grandi anima straviera alla lassecata e all'ingratitudine,

spera nella riconoscenza, a si perde.

Avvertio Tolomeo del prossimo arrivo dell'illustre ramingo, congrega i sour ministri per decidera sulla socioda dal Licerto edmo tra il coreggio ed il dissonere, s' appgigliano al più ville partiti, e e perandolone il toro podene a precacciora la benevolenza del vincitere colla morto del vinto.

Pompeo credato alle proteste di selu che no riceve, e calmando i non vani terrori di Cornolia ammonita dall'amore, cotra in una Larca, si acosta dalle suo oavi, passa nel battellu da' suoi sicari, e cada sotto i colpi

Morte di Pom del traditiore Settimin, davanti gli occin della spesa dofeso l'este, che a suo malgrado è involate dalle navi romana, le quali faggoso alla harbara periditi de' loro meniol. Il corpo del gran Pompo, acemo del capo rimano disteso sulle a bibic ardicoi della aceta affricana, o mentre

Il corpo del gran Pompeo, acemo del capo rimano ditateo aulle a bite arcioti della aosta afficiana, e mentre che gl'ingrati Re, rd il mondo intero abbaodooano l'antice lero postrone. Pilippo liberto aulfajato di un soldato romano, refede nulla proportità e nella svectorara, toli gli avanzi di un bastimento arento co forma una pira, abbrucia Il cadavere, gl'inostan un tumolo di terra, ed cespogli, e vi scrive; qual medesto sepolero racchiude le ceneri di quello, cui la terra ergeva tempii. La testa di Pompeo vien presentata a Cesare, cho inveco di giabilo, mostra sdegno e delore.

In questo tempo il giovane re Teloneo, o, Cleopata: ma sercita e spusa, siquiazionia i viccoda il trono, Cesare ricolvo di terminar la contexa a como del popola reasmo. La belletra di Cleopatar gli inspira statinenti cele lo rendono suprito di pazzialità. Patino ministro di Toloreos, o promotore della gerera il Alessandri vi perinee col fis. Amotore della gerera il Alessandri vi perinee col fis. Amotore della control alla control responsa della control della sua spolitione,

sensi, vidi, rissi.
Console per anni ciique, dittatore per un 2000, capo perpetuo del collegio de' tribuni, con facoltà di far la pace e la goerra; Cesare ricompanice in Roma cou un assoluto potere. Lociaco dal corroborarde con apragero il anague de' cittadimi, si abbandona alla cleranza, e ricolma di benefiti anche i suoi cemici.

lotatos l'Affrica lo iverta di onovo a combattere, Catone traversaudo i deverti della Libia, el affrostando gli adarti del sole, e la sterilità del terreno, avec coudotto io Utica gli avanzi dell' escriti o di Paraglia, che colle trappe di Mauritania al riussicono sotto il comando di Sespione; riverbambosi Catone il solo imarico di

difendere Utica.

Gesare colla solita prontezza raguna le legioni , traggitta il mare , arriva in Affrica , e goadagna tre consc-

cuive hunglis

Lanes ruchiuso in Uties, per che vi facci rivivee

il senato, a la liberti di Ronn. Ma ben perio read
il senato, a la liberti di Ronn. Ma ben perio read
fico per pogi diveno, rivitati sosi unici a daria alla fico per pogi diveno, rivitati sosi unici a daria alla fico ga, o ad implecare la chemena del vincitare. In quan
to et e, risoloto ci non sopraviverea la libertà della pattin, dopo aver tranquillanente conversato con due

liberdo, a la fico il daligo di Pitatese interna all'immer
catific dell'annia, provinde la punta della sua rivola,

menta. Pirregliota i rifugio. I visui soniai accorrisco il menta.

Birregliota i rifugio.

705 48 soo ajuto; ma egli stesso si riapre la ferita, e spira.

Morte di Ca. Cesare a tale annuncio, esclama: Oh Catone, i invidio
la tua morte, perché tu mi hai invidiato la gloria di cosservarti in vita.

Terminata in sei mesi la guerra d'Affrica, ritorna Cosare a Roma, dove è celebrato il spo trionfo dello Gallie, dell' Egitto, di Faruace, e di Gruba nel tempo stosso, Dara questo apettacolo per quattro giorni. Mirasi davanti al suo cocchio una dipintura rappresentante il Reno, il Rodano, il Nilo, e l'Oceano incatenati, Vien seguito da Vereingetorice, d'Arsinog, dal figlio di Ginba , illustri e miscrandi trofci del vincitore. La sittà rianona per ogei dove delle lodi di Cesare. La sus statua poggiata sul globo del mondo vien collocata in Camdoglio in faccia a quella di Giove coll' iscrisione : A Cesare semidio. Il popolo gli conferiace la censura per tre anni, la dittatura per dieci, ed il privilegio di esser preceduto da 72 littori. Tutti i cittadini facendo voti ner la sua prosperità a solennizzano il trionfo di lui con un banchetto di 22mila tavole imbandite lautamente. La repubblica festeggia la propria rovina come fosso nu trionfo, e perchè nulla manchi alla vergogna di Roma, al vedono per la prima volta ne' pubblici giuoghi moltissimi cavalieri combattere da gladiatori.

Cesare nella sua amministrazione riforma il colendario; sasegna premia " padri di molti figli ; concede la cittadimana a parecchi dotti testri, e rinava le aottebo leggi contro il lusso della tavola, e del vestire. Soverchiamente prodigo nel recompensare, ammette in senato ogo cittadii, formiti uno di altro metrio, che d'avere

innoficiatio per lui un servile attaceamento.

Par che il cicle e la terra obbedisero a Genre; auche Cicerone si sottomette al vuncitore; ma non immischiani pili ne' pubblici affari; cho per far rissonare la aus voce cloquente a favere del prosectiti. Egli più di una votta forsa il domature del mondo a domate se stesseu, ed a perdonare

Avendo i due figlinoli di Pompeo fatte risorgere il loro partito in Ispagna, Cesare vi accorro, e acaglia l'uldi timo colpo alla liburth colla saoguinosa vittoria di Munda. Ouesta famora giornata termino la carriera militare

di Cenze, sella quale avea combattacte tre militari di nummini, sengingato 200 people, press Boo città, e nacrificato all'ambicione un milione di gaerrieri. Dopo di tale vittera e ura trioficata in Roma, come se avease vinto i semici dello stato. Questa condotta disputata il pubblico; el disenatori victoriolo prefere, accumulano nal capo di lui tauti convi, quanti non ebbe mai uomo all mendo.

Mentre il tradimento agonta i puguali per trafiggerlo, l'adulazione gl'insalta do tempii. Da pertutto se gli tribattano conor divini. Vien dichiarato distatore perpotuc col titolo d'imperatore; console per 10 anni, padre della patria. In time per colmo di vergogna, si sensto propose una legge, per dare in aua balia il pudore di tatte le donne romane.

so donne remane.

Genera son contento di tunti omençi, lun la dobeltum
Genera son contento di Ber i de choro "Romania riraviato di, 'angecimenti di Antonio, risolte di cupreti diadema ponna di aduate contro i Parti. È rattalle,
che il visi esutto, avendo messa la ma status tra le
stre del Ber il Roma, per caso, o quasi como an fanesto
presagio, vicin cila collocata presa- al bestu di Breto.

Tetti gli ameri della libertà rescona con voia na se-

Marco Brato, amasto da Cesare al por di figlio, e che avea colmato di grazze dopo avergli salvata la vita. Brato detesta la tiraunide, ma oma il dittatore. Agutato, perplesso da "espercia avvisi, vevo stimolato a sustenore con un'atroce debito la riputazione del suo uome, ed a liberaro la patria.

Avvertito Cesare della cospirazione, dice: mi è nota la virtà di Brato: egli aspetterà che io maoja per risuscitare la libertà.

Mobil preagi (come dicesi) annountamo la cadata di Ceste. Si vedono errare strani l'unchi pel ciulo, a vari fantasmi corrono la notte per la cità. Ita un sacidacordinato da egli steno, cun oni tirova il conce nella vittivaa. Nel demolarsi il mocumento di Capi fendatore di Capara, ai trava settito che cuell'a noni pica si apprieble questa tombo, il capo della fameglia Giulia perirebe. Finalmento un'aggrare vervite Cosree che un giorno-

Battaglia

Anni 'degli idi di marao gli sarebbe fauesto; La notte precedi fiom. Ar.G. deote, egli sente Calporois sua spose lamentarii nel sonno. Allo avegliarii gli idee di over sognato eli egli seu aasassunan nelle suo braccia. Questi presagi incomitotiano a reudelo litubante nel proggetto di portarii in resa-

to; ma uo congiurato entraulo la questo momento l'ob700 fibiga e recavità, parlandogli del preparativi fatti per riNiorie di Ca-ceverlo, e de' motteggi che si farebbero rimanecolo in
arre
ran, finchi la na moglie ono avesa del feito presspi.
Percolmo difatellit, al suo arrivo in sentato, ano schiavo che
vuol informardo della congiura, non può avviciurarsegli a

cagione della moltitudine. Appens ha Cesare preso il suo posto in senato, che l compreteri se gli avvicinano sotto pretesto di salutarlo. Cimbre so al'inginecchia d'innaori , chiedendogli grazia pel fratello estisto. Gli altri lo attornispo insistendo per la domeoda di Cimbro, Il dittatore ricuas di condiscenders. Troppo angustiato dalle loro istanze vuol alzarsi, Cimbro lo ritiene per la toga, A questo atto, stabilito come un seguala, Casca dietro il suo seggio , tremante la ferisce leggiermente: tutti i cospiratori cavana dal petto i pugnali e lo feriscono ancora . Cesare abbenehè disarmato si difende, caccia gli uni, rovescia gli altri. No sangue che perde, oè spade sgusiante e' suoi occhi lo atterriscono punto, ; ma nel vedere Bruto che gl' isomerge il pugnale ocl fianco, gemente dice; e tu ancora o Brato figlio mio / Non facendo più resiatenza, si euopre la testa, abbassa la sua toga, e riceve la morte da uomo che non ha più motivo di aver cara la vita. l'er oo caso singolare eado, e spire e' piedi del simulacro di Pompeo. Cesare termina la sua carriera all'età di 56 anni.

remember and the second of distance at rivines on Campidelpio, 4 occi fine paratar Pentral da un corpo di gladistor al soldo di Brato. Gli amid di Ceare in questa circulara i avviano potre odificare la loco ambinose, rotto il vedo della giuntia. Tra questi Marcantonio vialerono generiero, secare di ladesti, ma ricco di visi, avianco di visi, cata di calcul, ma ricco di visi, proposa la di distance di Petro consoli, pinto col technolo proposa alle dissolutere. Eletto console, pinto col technolo consone con proposa alle dissolutere. Eletto console, pinto col technolo di compare il potece. Lepido dila testa di

soldatesche a'impadrousses del Foro, e ne viene affida-

to il commodo ad Antonio.

Convocasi disposi il mento per deciderai , se Cesare dello itpoterzi come um magiarate legitismo, overco come
la itpoterzi come um magiarate legitismo, overco come
per della come della come della come della come della come
la come della come dell

e l'esegue a grado del proprio interesse. Un apparente traoquillità fa discendere i consignati dal Campidoglio. Lepido ed Antonio li ricevono da cittadini , ma un passo di questo ultimo riacceode tosto le discosioni. Autonio fa leggere il testamento di Cesare . in cui sono enerevolmente nominati alcani de' suni uncisori, e vi si trovano diversi legati in favore del popolo romaco. Compresi in tal modo i cuori de tenererza , o de gratitudine , si termina d'infiammerli coll'elogio del dittatore, mostrando la di lui toga insanguinata, ed indicandone le ferite sul cadavere, tuttovia esposto per la celebrazione de fonerali. La plebe diviece foribooda, e vuole incendiare le case de' congiorati. Questi escono da Roma. Il coosole per tirare al suo partito il senato, ostentando un selo repubblicano, propone di richiamare Sesto figlio di Pompeo, rimesto in Ispagna dono la battaglia di Muodo. Cicerono iocappa anch'egli nella re-

te, o divrene l'epologista di Antonio.

Un giovane a ils auni, Oltavio, nipote di Giulis sorella di Cesso, informato in Apallonas, dove trovasi a vaudrat l'elequetta, del tragio in se ed prazio, o sapendo altresi di sevelo adotato, lasciandogli tre quati della la son facoltà, recusi al Roma, e ai dichirin ran ecrele del dittatore, vende il uno petrimonio per sedifare il legati construtti nel testamecto, e si affeciona codì il

Popolo.
Antonio ed Ottavio ai riconciliano , e di nuovo a' ini-

micano più volte. Pinalmente i loro interessi, iocompatibili colla loro ambizione, producoso una goerra. Cicerobe men saggio di quelli che si tengono neutrali, per formarsi un appoggio, abbraccia il partite di Ottavio, si scatena contro ad Antocio, e acquista per parte di Bruto il rimprovero d'aver, più che la libertà della suo potria, cercato un padrone per se medesimo. Persocal comice dell'une, sedette dalle lusinghe dell'altre, colle sue elequenti Filippiche sfora il suo odio iosieme , e la auto warnith.

Aotenio si fa assegnare il governo della Gallia Cisalpina, per tenere a freno l'Italia. Questa decisione da luogo alla guerra. Decimo Bruto eno de' principali congiorati , avendo avuto muesto governo dal distatore , vuol mantenervisi. Antonio a' inpoltra cou soldatesche a meotre Ottavio è già alla testa di un esercito, abbcochè teora titolo per comandarlo. I suoi soldati lo stimolano ad assomere la qualità di vicepretore. Egli per politica ricusa ; il sensto a suggerimento di Cicerone lo nomina non solo vicepretore, ma gli fa eriggere una statos, e gli permette di aspirare al coosolato so aoni prima dell'età voluta dalle leggi.

Intanto trovandosi Aotonio ad assediar Decimo in Modena : Cicerone lo fa dichiarar nomico della patria , se non leva immediatamente l'assedio, e se non esce dalla Gallia Cisalpina. Essendo disprezzato il decreto del senato, i due consoli Iraio e Panza riceveno ordine di combatterlo, ed Ottavio di enirsi a loro. Pansa è sconfitto ed occiso. Irzio guadagoa uoa battaglia , ma vi perde la vita. Antonio obbligato a fungire pella Gallia Transsipina comandata da Lepido, si fa quivi vedere ie abito di lutto a' soldati , e li muove a compassione, Queste truppe lo proclamano lor generale, e Lepido per non rimacere abbandocato, vedesi costretto a dichiararsi in suo favore.

Dopo la sconfitta di Antonio, il senato non ha più verso il gievane Cesare tanti riggardi. Vedendo costui Docimo al comando dell'esercito, e rinvigoriral il partito repubblicano, si leva ficalmente la maschera, fa coma comune con Antonio e con Lepido , marcia alla volta di Roma alla testa di un esercito, e si fa elegere console , bennhè avesse appens 20 anni, Bruto e Cassio , essendosi ritirati l'uno in Grecia , e

altro in Asia, contano so legioni sotto i loro ordini, Il primo pensiere del giovane console è di farli condannare con tetti eli uncuori di Cospre. Ma pon potendo viocerli senza l'ajuto di Actonio e di Lepido, viene immantioente rivocato il decreto profesito dal senato contro di essi. Ottavio li raggionge ne' contorni di Modena. Dopo tre giorni di conferenze, convengono di spar- non tire tra loro il supreme potere per anni cinque, setto il Sonnio Trium nomo di Triumpiri; che Lepido rimarrebbe io Roma, virste, meotreche Ottavio ed Antonio farebbero la guerra ai cooriurati . e che prima celine sterminerebbero i lore

nemici . mercè una proscrizione , la quale loro procurerebbe capitali pel mantenimento delle truppo. I tiranni incominciano dal sacrificar gli nel agli altri le tesse de lero congiunti, e de loro amici. Lepido immola quella di suo fratello : Antonio quella di suo sio: Ottavio quella di Cicernoe; che troppo ben l' avea se- Morte di Cicecondato. S' inibisce sotto pena di morte il soccorrere rone alcuno de' prescritti , o l'occulterio. Si promette ri-

compensa a chi gli uccidera, ed anche il dritto di cittadici agli schiavi carnefici do loro padroni. Io mezzo alle stragi, ed a' tradimenti non mancano schiavi e docne che porgono eroiche provo di fedeltà. Ma il delitto fa acorrere per orni dove rivi di asogue. Allo spettacolo della testa di Cicerone, messe a morte da co tribuno salvato dalla eloquenza di lui, si abbaudona Antonio ad uoa intemperante allegrezza, o la feroce Fulvia sua moglie, e vedova di Clodio, cuo non iofame vendetta, dilettasi eco ue dirizzatujo di ore a traforare la lingua dell'imigor oratore romano. Sono svenati 300 scoatori e più di 2000 cavalieri. Le ricchezze formano su resto per coloro che non v'ha ragione di odiare : e ciò perput credendosi sufficiente a impone no tributo enorme sopra 1 400 matrone delle più raggardevoli , e facoltose di Roma.

Brute e Carsie vanno la Grecia. Il primo recluta uella Macedopia una potente armata, l'altro recasi ia Sina, dove al comundo di 12 legioni ridece il suo avver-



#### AVVENIMENTI

Anni sario Polabella in tali angastie, che si uccide di propria mano. Le due armate si riuniscono a Smirne. In-

coracciati i loro capi alla vista di truppo si formidabili. risolveno di marciare contro Cleopatra, per punire questa regina de' grandi preparativi fatti in favore de' loco avversari. Ma eambinun pensiero all'avvicinarsi di Ottavio , e de Antonio alla testa di 40 legioni cootro di lorn. Bruto si prusa far passare l'armata in Grecia per incontrarvi il nemico : ma Cassio è di opinione di prima ridurre i Rodi ed i Leci, che avenno negsta loro i tributi. Prevalendo la sua opinione, son mosse enormi contribuzioni anneo questi papoli. La sorte da' Lici è più terribilo. Essendosi ripchiuzi nella città di Xanto, la difendano con tanto ardore, che sè le minacce, nè le preghiere valgnoo per faili rendern. Finalmento nel vater bruciare i lavori da Romani, avendo preso fuono la nittà . Bruto in vece di profittare di questa occasione, fa di tutto per conservaria, e prega i spoi soldati ad estinguer l'incendin. Ma a Loci disperati, lo alimentano, vi si precipitano entro , periscopo tutti, e non lasciano ai vincitori altro che cenere.

Bruto, e Cassio ultimi sostegni della repubblica a' incontrano ancora a Sardi. Bruto rimprovera fortemente a Castio le concussinui . e gli altri eccessi co' quali aveva cercato di avvil-re la loro causa. La lite s'inpultra in medo, che aenza l'aprra del lero amico Favonio, sa-

rebbe finita in upa aperta rettora-Dopo quosta conferenza, Bruto mentre la sera trovasi leggendo nel suo padiglione al chiarere di una moribnuda lucerna, vede uno spettro di statura gigantesca, e di orrido aspetto, che lo guarda con occhio minaccioso: Sei tu, ali dice l' intrepido Remano, un nomo o una larva? Qual motico ti conduce daranti a me? Bruto, risponde il tantasma, so sono il ino renio cattivo; mi rivedrui a Filippi, Ebbene, soggiunge Bruto, et rivedremo. Scura shigottirsi chiama i suoi servi; assicurato da questi di ponover nulla veduto, prosegue la sua lettura. Il ginruo dope ripensando a quest' appariaione, la narra a Cassin. Costui attribuisce tale illusione alla sua ferrida fautasia. ed egli stesso no resta persuaso.

Avanzatisi Antonio , ed Ottavio verso la Macedonia , passa Bruto pella Tracia col apercollega, o si accampa piesso la cattà di Filippi, ove trova le truppe de Triumviri

proate a riceverlo Le forza delle dun parti sono quasi eguali i ciascuna conta più di toomila combattenti. I triumviri sono accampati nella pianura ; i conginrati occupano doe colli vicini alla città, e per la lero vantaggiosa situazione ricevono viveri dall'Oriente, e ne lianno il deposito in Taso. L'esercito al contrario de Triomviri , manchevole di proviggioni , trovasi in un immediato pericolo : tanto più che Pompeo, padrone del mare, gl' impedisce l'arrivo di ogni soccorso

Cassio più destro del collega nell'arte della guerra, cerca differir la battaglia , e vincere con più certezza affamando, che combattendo il nemico. Ma Bruto, o dubitando della costanza de suoi saldati , o non notendo frenarno l'ardore , sollecita il spo collega a combattere. Il codardo Ottavin travandosi lungi dal campa per

motivo, o pretesto di malattia, Antonio assale solo le schiere di Cassio, e lo respingo fin dentro le loro trincee. Mentre riporta questa vittoria , Bruto alanciasi con tanto impeto sulle legioni di Ottavio che le sconfigge.

penetra nel namos nemico, e lo mette a sacco. Del auo lato Autonio abaraglia la cavalleria di Cassioe ne forza le linee. Il suo esercito preso da terrore, o sordo alla vace del capitana, è costretto a seguire il terrente, e volger lo spalle. Impedito Cassio da densissima polvore di vedere la sconfitta delle truppe di Ottavio , e eredendo Bruto vinto come se , sotra nella sua tenda, e si necide. Bruto tarnando colle sue squadre vitterinso, riunisco quelle di Cassio, le rincora e riprende il suo posto. Ammonito dall'esperienza cerca evitare una nuova giornata ed affamare il nemico : ma i soldati prosentucsi pel primo successo, chiedono ad alto grida battaglia. Per vnuti giorni sa egli resistere alla loro impanenza, ma infise ignorando che l'armata navalo de triumviri era stata dispersa da quella di Pompeo, e 711

cho il nemica trovasi totalmente priva di vittuaglie, co. Battaglia di Fide all'istanze dell'esercito, e dà il seguale della pugna.

A prima gineta le sue legioni sbarzgliano la fanteria di Ottavio, e la sea cavalleria pe fa macelle ; ma Antopio prendendo di fispeo le troppe, in prima comandate da Cassie , le rompe. Lo scempiglio di queste si comunica al centro; tutto piego; tetto è confusione; Bruto circondate de più bravi ufficiali fa una lunga ed estinata resistenza. In fine non potendo egli selo combattere contro un'esercito , si de alla fuga. Inseguite velocemente dalla cavalleria, al momento in oui è per essere assalito, Lucinie volendo salvarle e costo della proprie vita, corre incentre ai cempoi, si anguezia per Bruto e si da prigioniero. Informato Antagio della nobil preda, corre per insultare alla disgrazia di Bruto ed sociderlo; ma Lucinic , presentandoglisi baldanzosamente , gli dico Bruto con è prese; la sua virtà è sicura da agni oltraggio : io ti ho ingannate, eccoti il petto. Sì raro esempio di amiciala disarma Antonio; egli abbraccia Luciaio, a cerea di acquistarsi con beneficii un'amico tanto fedele.

Bruta accompagnato da poelhi, si ricovere la natte io una caverna. Aquisto da rimorti, e ona travando tre suoi amiei chi voglia immergergii la spada nel zeno i redina del uno schiavo che l'accedenes. Sestilio che gli è al finneo esclama, non sia mai detto che Presto ocreando am amica son abbia irrocuie che uno eclavos, e rinoremolo am amica son abbia irrocuie che uno eclavos, e rinoremolo sessione i si getta, popre e masera. Tate è il fine di questi como finnone, denomiquet l'ultimo de Romani.

Dopo la vittoria, Antonic ed Ottavio si dividono l'impero, e lo governaon da savrani assolati. Lepido non

ba nel triumvirato, che il nome i non autorità sagli eserciti ; non riputazione presse il popolo. Il huon saccesso non mitica la ferocia de vincitori;

immolano essi alla privata vendetta gran numero di viitime. Avredo uno de' procettiti chiesto ad Ottavro, per unlea graria d'aver dope morto la sepoltura; il barbaro risponde, che li avvolto igli servirebbero di sepolturo. Vien mesa la testa di Bruto al piede della statos di Cesare; a no seno lo eccori mandate da triumviri a Per-

Vien messa la testa di Bruto al piede della statos di Cesare; a ne seno lo ceneri mandate da triumviri a Percia. Questa coraggicia romana figlia di Catone e aposa di Brato asgue l'esempio d'entrembi, e si da la morta ingejando carboni ardenti. Riceasta a Rosa Ottavia, process con medi mace, a recei di sonnare l'odio a copitatate i celle san e reude. Il prosertissoit. Releça te Affrica Lepido cen alcune per la regioni son degre della sus ifetica. Actavia ha per un apparato de la regioni de la regioni per la regioni de la regioni del regioni per la regioni per la regioni de la regioni del regioni per la r

Avido, asperbo, volutiono, Actonio leva contribusioni commi, da e toglic discensi a grado de suni capricci. L'avrenceza di Glafira precura a Sireno suc apose il trono di Cappadoca. La aspecità di Erode conegui-see il trono della Guidea. Volcede panire Gieopatra, le continua di venire à Isano. Ella vi gitage con un aria supportional presidente a la suni capitale della considerazione della pregionale della considerazione della pregionale bellezazione della proprie alla bellezazio Versuna donna la vince pre imaggili-censa, leggicità e prefidire.

Il triamviro come ua prigioniero la segue la Egito, e nel seue de placeri dimentica le vittorie, i rivali, e

P'impero.

Ottavio ripetendo la sus elevazione delle truppe, le ricolma di benefizi ed assegna a' veterani le terre che aveva loro promesse. Con il lor ritorno in Italia è più foneste agli abitavit ethe l'invasione de' Galli.

Paris, anglie la detaile cerca cerce de vois veral di sedure Ottavis jeferata di dispersati di lai, semisi diseamento fià i trimeviri nelli spersasa che questi lidadiseamento fià i trimeviri nelli spersasa che questi lidaparis per la considera di la considera di considera d

Riconciliatosi Antonio con Sesto Pompeo, approda a

Anni di Rom. Av.G.

Brindisi. Numerose sono le sue legioni, ma di mova leva; Ottavio guida veterani evvozzi alla vittoria, ma par cho questi vecchi guerrieri avesero qualche ripugoanza e combattere contro l'accico lor generale.

Nel posto di der battaglia, i due trionviri et riconeliano per opera di Meccanate. di Politone e di C. Nerva. Il maritaggio d' Antonia ed Ottavia sorella del giovane Cenare è il perno della pace. Si divisiona sourmenta l' impero. Ottavio rareba per se l'Occidente, Antonio l'Oriente. Lenido l' Affrica.

Depe questo accordo, Ottavio va cestro Pompeo diceces ghi in Italia. Mecensia invano i adoppera ad impedire questo acova effusione di sangos romano; chiacid la pace, e propono di date in isposa do Ottavio Seribeoia parente di Pompeo. Accetta Pompeo il matrimotio, ma tiresa la pace; e dopo qualche vittoria sidonico, ma tiresa la pace; e dopo qualche vittoria sidonico ma tiresa in pace; e dopo qualche vittoria sidotito di perdere l'impereo de comicio.

Dopo questo successo a ripiglismo le trettative. I triumviri segnano la poce cae Pompeo; cedendogli la Sicilia, la Sardegna, la Carsica e il Peleponenco, promettendogli succes di farto concole, e dargli 8 milioni in compenso delle ropes di nuerra.

Il trattato è sotrecrito in un congresso da triumviri su le navi di Pompro. Durante Il couvito, e be soccede alla conferenza, Meca liberto di Pompeo vicee a preporgii lo secrete di salpare, di uccidere i couristi, e farti cesì padrone del mondo i Tu deveri farto sensa diragelo, rispoode Pompeo; ma poiché me a hai paralda, et vicio, perché non sonfin ester secretare.

il sola outacole all'ambisione di Ottavio à Antonio; civolve perciò di treverle lonnao e eccure riotti mertiolve perciò di treverle lonnao e eccure riotti i merti di discreditatio in Roma. Antonio con la ran condotta
e cantibuire no pore al buon aucesso de'dirigni di ini.
Più secoibile questi sgli amori di Cleopatra, che silo.
Più secoibile questi sgli amori di Cleopatra, che silo
tismolo di giora, mal riece in una spedizione contro
i Parti, nella quale perde una quatta parte della truppee tatto il suo bestalio.

Totuato il suo begaglio,
Totuato in Egitto, volendo empliare il teatro delle
sua discluttare, dona a Cleopara i regni di Famicio, di

Celisirio, l'isola di Cipro, una parte della Cilicia, l'Arabia e la Giudea. Tale mescuglio di visi e di fallie inasprisce vivamente i Romani, n da occasione al suo rivale di profittare del loro rissotimento per perderlo. Pinalmente goesti gli spedisce Ottavia sotto pretesto di reclamarle come suo marito; ma per avere io realtà un motivo di diohiarargli la guerra; sicuro che sua sorella sarebbe stata rimandeta con dispresao. Mentre Antonio con Cleopatra trevasi o Legeopoli, è avvertito del. l'arrivo di Ottavia in Atene. Temendo la Regiga i vessi della sua rivale, impiega tutta l'arte ende rendere più appassianato il suo amaete. Vinto questi dagli artifizi di lei . non solumente ricasa di votera Ottavia . ma la ordina di ritornare le Roma, n risolva di ripudiarla per isposar Cleopatra. La proclama quindi Regina de' stati confaritile, e per colmo di stravaganze, spedisocai consoli in Rome la relazione di tali follie.

Credesi Ottavio per tali motivi autorizzato a dichiorare la guerra , ma la diffarisor , volendo prima calmare una sedizione nell'Illirio. L' sono seguente grandi preparativi di guerra si fanno caotto ad Antonio. Avendo costui penetrato l'intenziona del suo nomico, si duole col Sepate di caersi egli impadronito della Sicilia , senza fargliene parte ; di aver deposto Lepido , tenendolo lontano da Roma; finalmenta di aver ricompensato soltanto i propri soldati. Ottavia si contenta rispondera con un asrcasmo : dice; che arcado Antonio conquistato il paese de Parti, può dare ni suoi soldati delle città e delle intere provincie. Piccato da tala insulto Antonio spedisce tosto la sea armata in Europa per marciare contro il rivale, e Cleopatra lo segor à Same. Ridicolo è il vedere ue miscuglio di piaceri a di preparativi di guerra. Tutti i Re dell'Oriente ricevono ordice di mandat soccorsi di provvisioni, d'nomini

Il soggiorno di Antonio a Samo, e quallo fatto in Ateono somo estremamente vantaggioria il asmico, dandegli il remodi sollecitare la geerra, che tosto formalmente gli dichiere. Tra poco sun proste le dou armate per decidere l'ultima causa da coi penda il dettino del mendo. Una è formata della truppe di Oriente, I altra di quelle dell'Occidente. Antonio conta 100 mils fanti e 20 mils cavalli; la sua flotta è di 500 vascelli da guerra. Ottavio ha 80 mila uomini d'infanteria; la sua exvalleria uguaglia quella dell'avversario; ed i vascelli sono circa 250.

Otturio, depo di aver raccolto le use force navali a Tensto e a Brindia, collectii la veresnio e ventre in Italia, dandegli parola che tatti i porti arrobbera permete del eccampara in distanza di usas gioreste dalle co-sta. Antonio e questo insulto risponde afridande o destina del compara del rifictio lo invita e terminare la quistione nel campi di Farraglia, dore neveraco pignato. Perio, a c'impretanto di Transglia, dore neveraco pignato.

Sooise fieslineite Antesio dal fragor dello trini, parte di Simo cell'armala e, getta l'ancora presso al pramoriorio di Atie. Tutti i suoi generali lo scongiarson di non affidire il proprio destino all'inoctatana de venti e delle code, e di dibubattere in terra contro un nemico inferiore la forme dei tatlenti i me Attonio sordio a queste voci, segue l'avviu di Cleopatra le quale scolando l'enore della vitteria vuoi dei a combattese si marza.

Dopo alcuni giorni , essendusi calmati i venti , le armate si ravviningno e vengono e battaglia. Ellene restane a fronte per qualcha tempo immobili , e quasi esitenti a dar pripcipio alla gran lotta. Agrippa, che comanda l'armata marittima di Ottavio sotto gli ordini di Ini. cerca di tirare il nemico el largo, e profittare della leggerezza de' propri vascelli per circondare quelli di Antonio più pesanti, e più difficili a muoversi. Una diversione di Agrippa, avendo fursato Autonie a sguernire il see centro , ce nasce uno scompiglio. Mentre si raddoppis l'ardore ne' combattenti , ed è tuttavia indecisa la vittoria : Cleopatra spaventata all'aspetto della strage prende la fuga coe 60 de' suoi vascelli. Al partir di queste vele, Antonio dimenticando l'impero e denigrando l'antica gloria, si lancia in un battello e la segue. Reggiuntale se le pone al leto. Assorto nel suo delore non si sepote da tale abbattimento che quando vede av. vicinarsi alcune navi di Ottavio per inseguirlo, Ripigliato l'ardire, non più per vincere na per dafondere l'oggette de soni amori e della sus vergona, respenpa gli assalii, e preseçue il viaggio tino al pronoutorio di Tenare, ore è informati della totale scunitte della sua fletta, ma credendo intatto l'esercito, apdisce na Capido suo languarenne di ricodurlo i a Auj.

one a Canada ou supriserente un reconstitut in reapendent everetin relateful from installation della sua figurre della sua figurmente abbaudonato da Canida che di autre sen fingarepasse di pensistre di combattere per lo schiavo di ma deona, e cella sua rommentone compie la vitteria di Ottavio.

Gione Antenio sulla consu d'Affrica, sa che one la più adulta. Nella diperanou vend deur la morte. Cherapare lo ricines in vita, come l'aven indutta a faggi-pare lo ricines in vita, come l'aven indutta a faggi-raggiri quanto insemulbe all'amere di Antenio, di cui solo opprazzato avera la gradezza e la forteno con-opier la sperima di attaccire di no curre per la terrapici que della consulta di attaccire di non curre per la terrapici e della rasa avvenenza, parado Legati si di Universi, e comincia di questo partico a tradesi il visio per far la computat del "universe. Anticine successo con domanda che la vita, e di prasura l'une giornali commenda che la vita, e di prasura l'une giornali del monanta che la vita, e di prasura l'une giornali del consulta del "universe."

lade sol amente la regina con vace speracte.

Lusingasi Actonie che la città di P-liusio freshhe una
resistenza al nomico ma Clespatra avendone futto aprire le porte, il vinciore ri avassa acouz ostonello in Alessaodria. Antonio esce dalla cuttà cum un drappollo di
fidi, abaraglia la cavalleria di Ottaruo errenta vistoscono
in Alessandria e adapore i soni alloria a più dell'infedello

Region. Ma vedendo irreparabile la sua perdita, risolve di dare qualche splendore all'estremo suo giurno, e motire colle armi in maco da figlin non indepon di Roma. Testa
quindi su'ultimo iforzo con le poche galere rimasirpit;
qualle di Ottavio lo salutaton imperadore, e si uniacono alla sua aquadra. Quest'ultimo colpo della sorte
por tu i istante gli cochi del missere Antonio, il quale

Anni

rientrando furiose nella città, esclama Cleopatra mi ha Di Rom, Av G tradito. Temendo ella la sua vendena, sparge la muova

di esser morta , o va a nascondersi io una tomba. Antonio disperato ordina al sun liberto Eroce d' acciderle: soude questi la spada , trafigge se stesso , e muore a niè del sup signore. A tal vista Antonio s'immerge la nenpria spada oci petto, ma negli oltimi aneliti respirando ancora, sa che Cleopatra vive; si la trasportare presso a les, e dopo pochi momenti spira tra le sue braccia, Bramoso Ottavio di atrascipare dictro il suo carro di

trionfo in Roses l'ombigiosa Regina , cerca d'illuderla con promono. Sdognando ella tale umiliazione, preferisce la morte che si procure da se medesima, facendosi mordere da un aspide, e liberari così dallo catepe di un vincitore inflessibile.

Ottavio deturna il sun trionfo coll' accidere Con-

rione figlio di Cosare, e dona la vita si figli di Antanio. Riduce in provincia Romana l'Egitto e ritorna in 20 Roma , uv'è ricevuto dal giubila universale. Il ann tri-Ottavio setto il onfo dura tre giorni. Chiude il tempio di Giano, rimanome di Angu- sto aperto per lo spanio di 205 anni, e gode in pace sto padrone del senz' ostaculo l'impero del mundo. mondo.

Cust finisce la Repubblica Romana , sovrans de' Re. vinciprice de piè bellionsi popoli, padrona delle tre parti del mendo. Essa non cade setto i colpi di un sienore strautero , non perisco pel languore di un' nicerosa vecchinia, ma resta schinceinta sotto il peso della im-

mensa sua mole. Bassodata la soa putensa, Augusta (1), volendori premunire da colui, che avevano precipitato Cesare nel sepulcra-con finta moderazione, la mostra di voler abdicare. e ten-ulta Agrippa, u Mecruate suoi confidenti. Il primo da generoso cittadoso, la causiglia di dare esecuzione a sì nobil disegno. L'altre da ambigiose cortigiano le sollecita a sitenere l'impero. Augusto che già aveva deliberato . loda la franchezza di Agrippa, e si attiene al consiglio di Mocenste, Volcudo quindi stabilirsi colla clemenza sopra un trono marchiato di sangue : appella gli atti dal triumvirato, e restituisce al scuate ad al popule la anprema autorità. Pregato di aco abbandonar le redini della repubblica, accetta ancor per dieci aoni un tal pese . riserbandosi di abdicare auche prima, qualora il bisogno cossasse della suo persona.

Indi divide le provincie col scasto , e destramente gli assegna le più tranquille , quelle pon presidiate da eserciti , e fa così rimanoro tra le sue mani la forza militare. Non che gli animi inasprire, aspirando al titolo di Re, neppur la qualità egli assume di dittatore contentandosi essere chiamato Imperatore. Rivestito del enasolare, e del proconsplare potere, della potestà tribunizia senza esser tribuno , della censura sotto il titolo di riformatore de costumi, del summo sacerdosio sì riguardevele per la influenza della religione; padrone di tutto, riceve anche il titolo di padre della patria. Lascia egli al senato le antiche inonmbraze, le antiche decorasioni : ma ne assume l'autorità coll' aumentar pare il nomero de' senatori, che fa ascendere sino a mille, pell' intenzione d'introdurvi nomini - schiavi da' suoi caprinci. Accaressa, e lusinga il populo ; gli dà festo, gli procura l'abbandanza. Lo fa radonne secondo il consunto per la elezione de'magistrati ; ma governa i comirj , dispone de' sulfragi , e si decide ogai cosa a soo talento.

La privata condetta di Augusto . l' estrema ana modestra ed affabilità , i suoi benefici , gli conciliano l'affezione di tetti. Le perfidie, e le crudeltà avevano servito di bese alla sua forrona, egli ne cancella la rimem-

brausa colle appareure della viriù. Il suo regno è pacifico. Solo in Ispagna son combattuti i Cantabri , n gli Asteriani per ristabilirvi la trauquillità. Caedace Regina di Etiopia, che aveva invaso l' Egitta , è vente e conclunde la pace.

Morto Marcello suo nipote e genero, principe di alte speranze, Augusto comprende il bisogon di richiamare Agrinos dal governe della Siria, e gli offre in matrimonio sua figlia Giulia vedovo di Marcello, Mecenate lo indoos a questo passo, con dirgli; voi ovete fatte Agrippa si grande, che bisogna, o ucciderto, o farvene un gonero. Agrippa non dura fatiga a ripudiar la nipote , per isposar la liglia dell'imperatore; avendogli di poi affidato

(1) Tale è il nome che d'ora innanzi si fa dace da' Romani,

il governo di Roma, recesi e visitar le provincio dell'Asia, ed ha la gloria di ricuperare seusa combattere gli steedadi delle legioni di Crasso. Frasta Ra de' l'avii paventando la forte dell'impero, rimande questi mousmesti di usa sigenmiossa sconditt, e restituine e i prigionieri accer viri depo la retta di Autonio. Tale avvecimento è occlebrate come un ticnifo.

Augusto al sun ritoron, vede il secosto ed il pupole dargli nuovo prever di sommissiona. El ricusa il cousclato, di cui era atato uodici volte rivestito. Invece di un vano titolo, riceve per tutte la vita la consolare potestà col divito di precedenza sopra l comodi.

Vaire leggi ch' es pubbles in queste tempe contre di collèso. I deblette i, di diversi e cana legitima ragione, a il lauso delle tavole, longi dall' evor soli, ton succere mormonicoi. Secondando egli il genio del popolo, avido sempre di pane n di apettacoli, gli socceda ginechi, a distributione di firmento. Anai meno premurano di costumi, che del suo personale interesse, non posso che o sonellare le manoris dell'antici labetti. ed

il sentimesto della presento schiavitiu.

Finalments depo aver texto ostribuito al l'arvillaments del sento, a seccioge a centituiro de ran princisero, Per pasques es questo scepo, acena, il nome-serva partedere. Per pasques e questo scepo, acena, il nome-seita, e per la lone condente arche lonigui di su el testo, e per la lone condente arche longiqui di su el grido. Il monere di sui de 1000 è ricistito è Goo. La richera el segono con molta prodenta, une cassendo em contrata del perior del periodo del perior d

Agrippa muore al ritorno di una apedisione in Penmonia. Augusto avea adottati il due soci figli Gijo, a-Lucio, ma troppo giovani, ed incapaci di ogni applicasione, il Imperadore getta gli mechi sopra Tiberio figlio di Livis sua moelle, e di Tiberio Narone. Volendo avvicinarlo el supreme potere, l'obblige e ripudiare una apnas da lui emeta per dergli la dissoluta Giulie sua figliuole.

In questo tempo i Germaoi tengono impaine l'imperne verde goncepito il diregne di passar il Runo, a venica a stabiliri sotto co cielo più nanco. Acqueto passa un tironno celli Gallie pri vegliare alli neceveria della princia con la companza di la contra della pribetrio, che posserte in Germanie per l'Oconor, o vi fi quattro glarose compagna ma non morte immatori sispende il cerce delle nos vittorio. Tiberio chi razi sespende il cerce delle nos vittorio. Tiberio chi razi segulatto costori e Pennon; il Dogi, il Dalianti vera spegulatto costori e Pennon; il sogi, il Dalianti vera pre-

dite in Germania per reprimera i berbari.

Tali apedizioni fan decretare il trionfo ad Augusto, come solo capo di tutti gli eserciti. Li per politica le-

ricona, o chiede di usavo al tempio di Giano.
Tra i regolamenti dell'Imperatore avvere uno cha
dimostra particolarancese la soa difficasa. Ordina conseso che gli scharri di gualtuque cittation accusato di
dellito di stato, potessero asser comprati dalla Repubbliea a dall'Imperatora, acciocche non arcasero ritagio a
demunistre il proprio padrone, o for testimonismas contro di Jol.

Angesto nel prendere le più efficaci cantele, onde sousservare il trono, a la vita, divieno nel tempo istenmodesto ed affabile; egli inspire in totta l'a mpiesa dell'impero gratitudice, od amore. Dovonque gli coninanissati tempi, e moltissimi atranieri fondaco città ioano conore.

Fevorito dalla fortuna, coronato dalla gloria, Angusto paga la sua politica prosperità con provete sventera. Avera perduato in Agrippa il sostegno dell'impero; peòde in Meccaste un mioistro. Sedele, a vede morire la visitoria Citaria nua caria.

Emicreato per tante perdite, od irritato dalla disabancas di Ginla ma figlia, pomice questa con u estiliperpetuo, c fa morire Ginlio Autonio figlio del Triumtro uno dei suoi drudi, che avera conpirato sila visa di lai. Per colmo di cerdeglio, i suoi figliuoli adottivi Gajo a Ginlio, oggetti di taccereza a speranas, malcarrispondono alle sua sollocitudini, e macjono netrambi, suoi in Ana, a l'altra in Marsiglia.

#### AVVENIMENTA

Aogusto dopo la mone di questi principi, a suo malgrado eredo necessario di adottara Tiberio, cha offoao della sua parzialità per esti, o irritato dall'iolamo condotta di sua moglie Giolia, erasi ritirate a Rodi.

Anni Mentre Augusto governs io pace quasi totto il monDi Rom. Di. G. do conoteiuto, strivi finalmento l'epoca memoranda in
753 cei la lerra oon deve ticoconcere altro nome che il
Crestore dell' Universo. Coè il regno di questo imperatore divisco la più grandi epoca della istoria.

A 25 Dicembre dell' anno 753 di Roma nasce Gesta Cristo nello Giudeca, dore Poblic Sulpicio Quirino trovazi a far la numerazione di tutti l'cittadul dell'imprece. Erode Re degli Ebrei moron nell'anno medeimo, dopa sere ordinato la strage di tutti i bambini per uccidere con esso quello, che d' antiche profetie puerre chiamato al regou della Giudeca, ma che viene di fatti, per deminera dell'estato del

Un nuovo celpo vine a trafiggre P anima dell'imperatore. Cima nipote di Pompoe copira costrol suoi giorni. Avendo egli conociciat la trama, resta per qualche gioro i tiubante tra il desiderti della vendetta, e la tem ali raedersi colione con nuovi rigori. Il prudesti consigli di Livia de determinaco a perdonare. Pa chiamar Cima , gli rimprovera la nua perfidii, lo destina di convolato. e e di reede in 11 cultas anicio facilità.

Gli eserciti ch' avevano dato l'Impero ad Augusto, cominciando a sentire la propris forza, si delgeno per la cerzia lor page. L'Imperatore l'aumenta. Per sovvenire alle apese delle sue immente amine crea un erazio militare che vien riempieto dalle coettibusicio de passi cooquisatti, e da un'impasta selle successioni collaterali per tatto l'impero.

Verso questo tempo i Romani selficos cas apercaterale acostita in Germania presso Dethecold. Yaru, con um haldaura equale alla sua avariria al fa soprenciera da barbara sellerani d'Amainio ler compativita, il quale debenche divessou exastiner camano, crasi messo alla porte del consultata del consultata del consultata del conpositione del consultata del consultata del consultata del contra del consultata del consultat

tale la costeroazione di Augusto per questo disastro, che

lacers le sue vesti, batte la testa contro al muro, e coma na frenctico va gridando. Foro, Fano readimi le mie Igrioni. Tiberio spodito immanutenette contro i barbari, ristabilisce la discipilia nell' escreito, cascella co unti triesil l'oute di Varo, e lassie stot legioni per custodire il Reso sotto gli ordini di Germanico. Augusto recchio ed infereno, delibera di ellottanarsi

dalle cure del governo, ed associa Tiberio all' impero, ma non abbandona interemente l'amministrazione. Trovando incomoda l'andare in senato, mostra il desidario di evere presso di se venti consiglieri privati. Vien stabilito che tutte le misure ch' avrebbe prese con essi ed i Coosoli avessero forza di legge, Temendo Il'avvicinamento della morta, fa il suo tastamento, e lo consegna slle Vestali. Ordina solennemente la numerazione del popolo che ascende a quattro milioni , e centotreotasettemile. Durante questa pomposa cerimonia nel campo Marte , un'aquila (come dicesi) dope aver volate melte volte interno all'Imperatore, va e posarsi pel tempio vicino sul busto di Agrippa. Gli auguri annunziano esser queato il presagio della vicioa morta di Angusto. Poco dapo nell'accompagnare Tiberio nella spedizione dell'Illino, fermatosi per poco a Capri, si ammala, a ripiglia la via di Roma : ma à obbligate di restare in Nola, dove placidamente attende il termine della sua fortunata carriera. Poche ore prima di morire , chiama Tiberio , ed i suoi più intimi amici, e si fa accecciare i capelli con molta cura. Indrissandosi di poi agli astanti che circondano il suo lotto; non ho io, dice loro, rappresentata bene la mia parte nel dramma della vita umana? Applaudite dunque il fine della commedia. Strippendo pos Livis fra le braccia, le dice, vivi felice, e sovvenguti del Morte di An. nostro amore. Spira dopo queste parole , pell'età di 26 , cutu.

aoni , ed al quarantesimo di regno.

La sua spogliza mortala birasportata a Roma; i cavalieri vengono ad locourerla , i senstori la portano anlle spalle al campe Marte, ove è brucista. Un antico pretore giuna pubblicamence di averne vedute i anima sali-

re al ciclo.

I Cavalieri a pledi nudi, senza toga, senza cintara
vanno e raccogliere le ceneri, e le racchiudono entro un

#### MEMORABILI.

monumento, eretto d'ordine d'Aogusto sesso nel tempo del suo sesse cossolato, tra le via Fismioia ed il Tevere, cinto d'elberi, e di fiori. Tiberio recita l'orazone fonebre, il popole lo ascrive al novero degli Doi, e il secoto ne da il nome al secolo.

Il testamento preentato dalle Vestali, à aperto dai sensotior; son situlaise cerdi l'Aberle e Livia, od in meocanna foro Draso, Germanico, e i mai tre figli. Io fise aper mostraris propolare anche al di h della tomba, chiama alla successione su gran comerc di cittadici nel cato che morissero i suni cerdi. Lascia al popole flomano 40 milioni di essterzi; 500 sel ogni preteriano, 300 ad ogni legionazio.

loesorabile sion all'ultimo giorno verso le due Giulie figlia e nipote : le comian solamente per proibire, che le loro ceocri coo fossero mai unite alle sne in uno stesso senolere.

4 Trevai eggionta al suo testemento le descrizione dell'impero e la storia del soo regue, ordioando, che fassero incise in tavole di bronzo, da collocarsi dirimpetto al suo monumento.

Tiberio sale al treso in eth di 55 anni. A molto ingrapo, ed a somma capacità acceppia un'animo nera, sospettosa, perida o exudele. La distinulatione maschere i i nesi sentimociti o, non serve che a renderil più pericolosi. Egli seguala la sau elevasione con fare uccidere da siscerji un figlio di Agrippa, che Augusto adottato avera, e poscia rilegato , non iscorgendo in lui che visi, e malvaggith.

Fedrose già del miliare governo, fa sembiante l'anomiante l'anomiante l'anomiante l'anomiante un priere, edi esercita, coma erede di Augusto; si esagera le colo, più collevable e di verendable il pose tra molti drisa. I secustori s' infingeno di con leggere cel soo orazce, e lo recognizacione con chiante del propioni del propi

Alla nuove della morte di Augusto, si ribella l'esercite di Pannonia , comandato da Bleso in assenza di Druso. Perconio, ed altri furiosi rammentaedo ei soldati le fatighe passate, le duresas de'espi, e la scarsessa del soldo, li sizzano a profittare della circostoria per consegeire un'asimento di stipendio.

Ve teat dire la ribeditone che i soldati inoutiano i los uffiziali, ed riggene un trobuela quai per relocarsi un Imperatore. Arrivato Druso si adopta in veno a reguesta nesti la topertitiane dei cubici i bel la repuisano come un segone viciatosi dei noteritario dei cubici colleta. Per repuisano come un segone evidente della cultera celesta, l'associare anguiari in recorpericio e la bubbienti in situatione. Cogliendo Druso accortamente l'opportunità, li ristestica della distribucione escribato il perdono, mo positi di morti, sali altiri rius accessitato il perdono,

Le sieue arder sedations si diffende nell' searciu di Germania, in sessona di Germanico Per generale. Le laguesi a rischilano, dichiarando casces in loro potetre l'interiori di la comparazione del la comparazione di consociatativa di diaggaria per l'imperatione, ma equi perferendo il dovres all'ambitiono, ripetta cono. indegon una tale offerta, e tenta tatti i donti per calianza in la viola. Napo esservi muotto, son sensi infiniti percoli, viola. Dapo esservi muotto, son sensi infiniti percoli, per contro il Germania di richiti, se sondres ils neu troppe contro il Germania.

Più gelon Tibnio della popolarità di Grammine, che riconoccate vinei servigi ed illa sui effetti, a rintari. La mar visition contra gerini della sui effetti, a rintari. La mar visition contra di contra aggia i Germani, e gli circi che riconare a locati aggia i Germani, e gli circi che riconare a locati aggia i Germani, e gli circi che riconare a locati aggia i Germani, e gli circi che riconare a locati aggia i Germani, e gli circi che riconare a locati aggia i Germania, e gli circi cristiano, che contra portico di proporti di contra di cont

Meetre muovi ocori son destinati e Germanice, egli perte di Roma per uce spedizione in Oriente, conducende seco le sua moglie Agrippine ed i suoi figli; soa

Digwell Google

767 tiberio.

Amui

Di Rem, Di G. sone al governe di Siria cell'incarios di contrariario in

insa is geverne di noti esti dimercio di continento monessitore di neciderito. Piano nede eneggire il fenesto inestico, la necusa di diminirire la giori del Romati, accordanda agli Attentis un proteinose particoltre. Gendernipire la propra ministore, che mottree ostacolo si appresi dargni del mu niqua vaverazio. Pianos d'acondo con sus moglie Fisiorita, donza implaesable o recondo con sus moglie Fisiorita, donza implaesable o recono alla perfulir d'estronali la sole arrai desene de' recono alla perfulir d'estronali la sole arrai desene de'

grand' comini, disprezso e modestis.

Gionge Pisone a tal' eccise che Germanico gli comanda finalmente di ritirarsi. Ma tosto il principe cade pericolosamento iofermo, e muore in Antiochia oredendosi avyelenate da Pisone, e acongiurando i suoi

Morta di C.w. amici a far vendetta della sua morte.

La perdita di questo gracd'uomo sparge il lutto nelle provincie, e ne' popoli vicini. Egli è pianto dalle oa-

siooi, o dai Ro La sua digoitosa popolarità, la sua gravità scevra d'orgogito, la memoria delle sue virtà, e gli clori dettati dal cuere, sono l'unica pompa, ed i soli trofic che decorano i suoi funerali.

Liberto Tiberio merch del valeno dall' insopportabile pesa di un grandomon, vedeis forate dalla pubblica opicione a rioserrare l'iofame sua gioji od accreto dell'amien. All'amountais della morse di Germanice, Roma è in preda alla deselazione. Non si odono che geniti, e singinizzi. La plebe vedendo la vinte vittima del debito, neo ha più fede nella giuttini degli Dei, ne spessa facionale i mongrafi, aversica gli attari, e madeice Piocionale i mongrafi, aversica gli attari, e madeice Piocionale i mongrafi, aversica gli attari, e madeice Piocionale i mongrafia producto producto producto della considerazione della

ns., Livia, e l'Imperatore. L'arrive di Agrippios con le ceneri dello sposo rionova il pubblico dolore, inasprisce il risentimento gearrale. Il Senato ed il popolo vanno a riceverla, e le profondono massimi onori. Tiberio istesso dere fingere affilinore, e pagaro co tributo solenne di lodi e di lut-

to alla sua vittima. L'orna di Germanico, trasportata di cotte al chiarcre di 1000 fiaccole, vice deposta nella tomba di Acgusto. In meaco al cupo sidensio di questa funchre cerimonia odesi improvisamente un urlo universale » Con Germa-

aíce è morta la repubblica.

Tiberio permette che si processase Pisone, da tutti credato l' istrumecto della sua perfidia. Comdotto avaoti als denistò à sceussto della norte di Germanico e di sitri delisti; ma l'imperatore volcudo sotterrare con lui l'infame secreto, lo la sansaisore cella prigione. L' interesse di

Livia per Plaucina la sottrae al estigo. Pinelmente essendesi Tiberio liberato da ogni oggetto capace a fargli ombra, levasi la maschera, e mostrasi colle sue naturali isolinazioni. Assistite dal perfide Sejano ministro degno di lui, diviene sempreppit sopret-

teso e crudele. Questo infame cortigione che mira al supreme potere, vedendo in Druso figlio di Tiberio ne' ostacolo a' suoi ambigiosi disegni, lo fa avvelenare, L'afflizione di Tiberio è lieve, e di breve durata, ed il popolo non s'inganna circa l'autore dell'inimpe attentato. Prosegue intanto Sejano ad inseprire sempreppià l'indole malvagia del suo padrone, ed a fomentarne le dissoluterze, e la ferocia. L' età in vece di calmare le suo passioni , non fa che riscaldarne, e maturarne i vizi. I fieli di Germanico formando anche un inciampo all' ambisione di Sejano ; non osa egli tracidare sotto gli occhi dell' imperatore gli avanzi dell' nuguata famiglia, ma da scaltro ministro presegue ad insospettirle contro di essi. Non mansa nel tempo medetimo di disgustario di Roma, e degli affari , e lo persuade a vivere lungi dalla capitale, onde versare senza timore di vendetta il sangue de'cittadini a suo talento, e darsi in preda a più liberi piaoeri , oclato alla malvagità popolare , ed all' importuni-

tuniti del seasto.

Col preteto di fabbricare due tempi a Capua, ed a
Nola; dopo d'aver fatto il giro della Campania si atablitane nella dellicina sinda di Copto. Quivi circondato
da delatori perta all'ultimo grado la una tirannia. I più
monocenti discessi, il silemio ateras sono impunati a delitto. La triatetta è appo di malcontento, la gioja un
inditio di collevordi speranse.

Prosegue Sejano a spargere il suo veleno sulle atio-

ai de' due fieli margiori di Germanico Nerone . a Druso. Il Senato in vece di opporelia accorda vilmente le sue furio. Agrippina che vuol difenderli da respetti di Tiberio, è sbandita, e perisce nell'esilio e nella miseria. I figli munjono di fame nella prigione.

In questo tempo cessa di vivere Livia all'età di 86 anni; il disprezzo mostratole dal suo persido siglio ne punisce l'orgoglio, ed i tradimenti. L'Imperatore vieta che la memoria di lei fosse oporata di sorte alcona. ne annulla il testamento, e si fa persecutore di tutti l auni amici.

Tiberio aveva dato il governo della Giudea a Ponzio Pilato. Nell'anno 33 costui contegna Gerucriste a'Giudei, che lo crocifiggono. Sono tali i prodigi che accompagnano la morte del Salvatore del mondo, ohe Pilate avendope informato l'imperatore, ai agita pel senato la onistione, se Gasucristo debbasi aunoverare tra le altre divinith di Roma.

Finalmente Sejano promotore di tauti delitti, resta anch' esso vittima dello apionaggio, e delle persecusioni. Scopre Tiberio le auc mire di tueliergli il trono e la vita, lo la strozzare por mano del carpelice, e strasciture dal popolo per le contrade. La sua famiglia, i suoi amici periscono con esso. L'empia l'Isocina moglie di Pisone soocumbe alla medesima sorte.

La morte del ministro lungi dal diminuire , accresce la tiraonia dell' Imperatore. Aggrava egli le provincie di imposte, contisca gli averi de' doviziosi. La sua incegnosa barbario prolonga i tormenti , e oe immagina sempre de' anova. Tiranno ne' piaceri , ceme ne' sopplisi , oltraggio con violense la virtà delle doune più illustri. Immola ai auoi capricci il pudere delle vergini , rapisce ai parenti i giovaoetti più vaghi, veste gli nomini da donna, le fanciulle da nigofe , e gode nel vodero la loro vergogos entro i pubblici lueghi d'infamia, e di

prostitutione. Logorato de' vizi, infracchito dagli anei per che dalle sue mani apossate, e lurida di anngne fuggano a poco a poce le redini dell'impere. Le ana stupidezza dh lens ai nomici di Roma. I Daci s'impadroniscono della Mesia, i Germani devastano la Gallia ; Attabano Re de'

Parti insultando la sua debolesza, gli toglie l'Armenia, gli rinfaccia i misfatti commessi, e lo consiglia ad eapiare l'obbrobio del suo recoo con coa morte anontanca.

Figalmente declinando la salute di Tiberio, le sue forac mancano, perde il acntimento, e credesi morto. Universale è il giobilo a questa voce, ma essendo riovenote, tutti si shigottiscone. Cujo Galigola, da lui desigoato al trone , o Macrouc prefetto del palazzo , temendo la sua vendetta, lo sollogaco sotto il guanciale. Tiberio moore all' età di 28 aqui , dopo vectique di regao. Il popolo sulle prime vuol gittatlo nel Tevere : i più discreti domandano che fosse sotterrato nel luogo non atabilito per sepellire gli empi-

Caligola dal pubblico voto è collecate sul trueo. Il sacro nome di Germanico è di scudo al figlio, ed il popolo spera vedere in lui morte le paterne virtà. In quest' illusione il senato aenelle il testamento di Tiberio , che gli aveva associate Tiberio suo figliagle.

Celebrati i funerali di Tiberio, a' affrettano i delatori d'indicare al nuovo imparatore tetti quelli che par lo parento averano mostrato avversione alla sua famiglia. Ma ecli getta al fuoco le degunzie angla legancie. Rifiuta egualmente una memoria topra certa congiura tramata contre di lui, dicendo, une aver fatto cosa da meritare l'inimitizia di alcuno. Rionendo il rigore alla honignith, pueisce i governatori tei di concussione. Esilia nelle Gallie Ponsio Pilato, riforma sanciamente l'erdine de oavalieri , richisma gli esoli , supprimo le delamoni . e cerca di addormentare i Romani con giocchi. feste, ed icacdite prodigalità.

Caligola non poù lungamente far violenza a se stesso, fingeodo virtà che noe possiede. Dopo ono mesi cade il velo, comparisce il tiranno, ed il auo regno non presceta che una concerio d'inciustizie, e di follie. Leggi, costumi, umanità, racione, tetto è conculcate. Egli incomiocia a baguarsi nel sangue call' accisione di Tiberio , e Macrone, Si fa on diletto delle sue crudeltà e non arressisce di alcun eccesso, arresseudo solo di aver per avo il grand'Agrippa, perchè di oscori natali, e vuole che Agrippius sua madre nata sia d' Auguste . a da Giulia , de Augusto figliuola.

#### AVVENIMENTI

Anni ci adorate or come Giove, or come Giunosa e, Bacco, di Rom. Di. G. Ercole ce. Finainecia per un delrio senza esompio, tratta da favorio il proprio cavallo, e peusa di sollevato al consolato.

Press dal rapriscio di comendare semate, recasi illa ponde del Remo come per una streptana impresa. Fin appitatere in un busco parte de' noti reliato presente redicti ceme nemici; imadata possite intedia, e ostre vittorie. Indi passa presso l'Obesso dalla parte della Grandettagoa, di cun modita in computinta; actionar l'obesso della parte della Grandettagoa de un modita in computinta; actionar l'obessite della della

e Rema per attenere gli onori del trionfo.

Tette le spade son proote e ferire questo mostro insensato, codardo, e sanguinario, me son trattenute dal timo-

solo, colorrel, rasquisarte, no ose vivationate cat timere de soi addati, e principalmento dalla sas quardia germoico. Pinalmente Casno theres irrbuo pretoriato delibera con varj compagni administrati di affrontere e la surmo del hargo, sa gli reviscina, e le colplace can un peppale i susi isompagni se arqueno l' esempio, e lo trafigicon. Caligola muere all'età di ventopre sono, e au finalme del quarto di reputa-

Sporte al tirauno, i conselli a avvisano di pittabiliri la repubblica; ma i seldati voglinon un Imperatore. Alcuni di essi vagundo a cato interno del palatzo scorveno Claudio sio di Giligola. Mentre costui lungi dal penesare all'impero, è palpitate per le prepria visa, vien proclameto imperatore. Il Suusto è astretto e reconcerlo. Cherra è nesso a morte, coulla sua testa; ac-

Claudio.

de egos sperauza di ibbarh.

Chaudio clàssoch ir eci di cinquant'ausi, trorasi tuttavis in mu specie di puertiri. Il uso apitito debole di timpilito de si apra edocazione, la tende incapece a tutto. Ma naturalmente massanetto, da principura si di adestrar con una condette opportato a qualified la uso predestrar della considera di puerti della sua predestrar con una candette opportato a qualified la uso predestrar con una calletta della superiori, della considera di pregione della considera di considera di considera di qualificativa si con pregione di considera di considera di qualificativa si completa. Alcalisco e la stecucio, mescabasso, ed odioso di estorsioni. Con questi andamenti par che la clementa, e l'umanità succadessero alle barbarie, ed alle persocutioni.

Una formaina, l'obbrobrio del nos esso. Nessalina posa dell'imperitore, divide tutta la su coediqueste on servi infami, con Narciso, con Pallante, e con attibieri i, le ci cornere opplemane con e che il frusto del delitto. Vendono costoro egoi cosa, dispengeno del corte paderone, deltano, e caseggoso i sus efaiti, requismo notto il suo nome, e sono gli stramenti degli escerabili procetti di Nessalina.

Dobhirstasi in unc msoiera al strepitosa la tiranoia , si forma una congiura. Camillo Governatore della Dalmazia prende la armi, ed coche il italo d'imperatore, ma è chbandenato, ed ucesso da propri andiati. Mentre si fecon delle perquisiriosi contro i susi complici, Messalios ed i acrei colgono l'occasione di sfograre l'odio l'ore, e la loro rapacità; Claudio atsassi

giudies gli accusati in senato.

Lo questa circostanza la celebre Arria dà siogolari prove di coraggio. Peto auo marito, persenaggio consolare sirolto nella congiura, non potenno achivare la motto, Arrio le costra a prevenirei di apoplizio. Veggeodolo irrizioluto, ella s' mamerge un pugoste sel secon invii lo estrate, e gliebo presenta discuodo. Pero non fa asse adama.

mete. Il martio a' occide ad esempio della moglie. Chaudic costro eggi appettativa forma preggiuti diconquiste, a a' secioge a soggiogare la Graebrettagna (1). Placoic ha ordine di comicotta la appelisione. L'addați si cumunitanto, dicendo di mon voler cudare e combattere di la mendo. Comparisco Nareiso per acquisitare il tumulata, questi è insultato, e viripesto. Piuttosta, cha aspolatare un erve, ai ubblicice al guerato.

Le prienc felici imprese di Plaurio antuano I imperatore. Egli passi a Brettogna, over retta alcuni giorni, espugna diverse forteze, e trionia. Nel son ritorno a Roma riceve grandi congratulezioni. Il sensto gli secorda un pomposo ingrese; e ili ionaliza archii di trionfo.

(1) Che Cesare, secondo Tacito avera pouttosto additata che conquestata si Romani.

#### MEMORABILI.

e sono stabiliti gluochi annuali ; onda perpetuare la mo-

moris delle ane impresse.

Mettro che l'impressore si occupa; o sembra noenparai del gorcuro, sua moulle pairona ausoina dell'unicate del gorcuro, sua moulle pairona ausoina dell'unicate della particologia del side particologia della considerate. Invagalizate del Side, l'obbliga a ripudiare
una moglie de più cospicui austal, e ch ciò con conconsiderate della particologia impresse a informato del questo transo aventamente della montante della considerate della consider

Ad oo tale annuario shalordio e tremante Claudie creda neu essere più imporatora. Esortato a drpore ogni timore per attodere alla vendatia, Silio e molti altri oomplici dell' impudicasa di Messalina, d'ordina di Naroito son messi a morte. Ella audedisma perisco per ope-

ra di questo potente liberto.

Giudio aposs in seconde notte l'altera Agrippina figli di suo fratello Germonico, che a danno di Britanicio ha per iscopo lar succedere al trono Domisio Nevone ch'arvra avuto dal jerimo matrimonio. Ambirioso crusdele, Agrippina tratta Claudio con tant'altergia, che temendone poporia la vendetta, lo fi avvelenare.

La morta di Claudio è un accreto fiochiè Agrippina non preoda le uccessario misuta per l'olevazione di Noroos. Questi è riconosciuto imperatora dalla coorti preteriane, ed il aenato no segue l'esempio gon ardoro.

Beachè Nreas avess 17 seni incomucia a regame colla comune apprevazione, nuotiredoti girati, suraso, e lberale. Sencee e Burro ministi di hu, fanno in accionato del comune apprevazione cassa di impietare attellati, il qui ducerso pieco di tapianza promunista in senato di Principa, solt occipito oppat avea di argente assumità il pubblica felicale. Nerone, un giorno, ed sottomia companiona; evereti non sapree cariero.

Ma il sun genio maligno arescendo con l'età, e aorrotto dagli adulatori, adegna Ottavia sua illustra sposa per darsi in prada ad una liberta. Irritata Agrippina di aver perduto il suo ascendenta, divice furiora. Giun-

ge a minaceist il figlio che si dichiarerebbe in favor di Britannico, da les accidicato per conferirgli l'impero. Nerono più non si ritiena. Es avvelenare il giovone Principe in un couvito alla sua presenza, ed s qualla della madro. Declara con use edito cha pon avendo più fra-

tello, riposo tutte le sue sperance stella repubblica. Dopo un si coru delitto. Nerone si abbandona ad ogoi sorta di eccessi. Giauge a correre per le acutrade, la cotta, travestito in compagnia di gievani dissoltande gli uni, rabbando agli altri, osponendosi a millo rilipendi, ricervendo percosas non canosciuta, o

recandosi a lede la sua viltà.

I pubblici affari tra le mani di dan ministri illuminati uno soffono gran dettimento da questi discordio di l'uno soffono gran dettimento da questi discordio del l'unperatore. Molte impositioni sono abolite, un equo editto reprime la ceneusioni de pubblicani. Ma l'accisiona di Britannico, le dissoluteza e, e le folitie di Nerone, satta nanunum all'arcri della tiremide.

Una donna impedica fa nascere anovi delitti. Poppea brillante per apirito a figura intpira una colpevole passione all' imperatore. Aspirando ella ziln sue nozze , e prevedendo le opposizioni di Agrippina al ripudio di Ottavia, risolve di farla perire. Suscita contre quest'altera principessa la gelesia del figlio, e lo strascina al parrieidio. Aerippina è uccisa da sicari pel suo proprio letto. Il senato ed il populo approvano il delitto , e concerrene in folla ad incontrare , ad accogliere il tiranno in trionfo. Ma questi colpevoli omaggi non lo esentano da più crudeli rimorsi. Teme egli la luce dol giorgo, e non può sopportare l'oscurirà della notte. Le volte del palazzo risuocatio de' sunt gemiti; # adesi eridare ad agui ora; che vede la madre intrisa di sangue : che il flugello delle furie lo perreguita , e lo strusia continuamente.

Da questo punto tutta la sua vita non è cho un spaventero delirio d'orgoglio, di farore, e di delitti. Non potendo più sottrara el giudisio degli uomioi riguardo alle arioni, immagina pazamento otteretre ammiranone o'i talenti. Sale pubblicamente salle acene; sona la lira, canta; e sempre tramo anche ne di vertimenti, viata ngli spetatori di uscire dal textro.

# AVVENIMENTA

Per tanta corrusione, abbenche legoro il colosso del-Di Rom Di G. la Romana grandezza, è tottavia improcente al di fuori per la ma maestosa sembiansa. Il valore è l'ultima virth di Roma. Verenni tottavia formidabili i Romani ne' campi di battaclia , e se non meritano più la stima per la giustisia, sono ancora temuti, e rispettati per la armi, Svetenio Paolion spedito contro i Brettoni ribellati s' impadropisce dell' isola di Mona difesa più della soperatizione, che dal coraggio. A prima giunta i Romani voltan faccia ai Druidi , ma vinto io fine il timore concenito dagli idoli . da' sagrifici . e da' boschi sacri , mettono finoco alle lor enpe foresto , e distraggono ad un tempo la libertà, e la religione di questi infelici popoli. Alcuni centarioni Romani , in onta del dritto della genti insultano Boadicea Regina dell' Isreni, o oe oltraggisno le figlie. Il dissonore risvaglia il sopito coraggio de' Brattoni , scacciano il governatore Calpo , e passago a fil di toada zomila Romani. Ancorso Svetonio con tomila nomini , trova un' esercito nomandato da Bondicea. Ouesta coraggiosa Regina animota dalla vendetta gli offre battaglia. Ella comanda de generale a combatte du soldato; ma la regolare fermezza de' Remani trioofaudo finalmente del disperato

valore ob erivaggi; questi son battuti, e. os periscono domila; Basdicas procede il veleco. Sveteriosi temperando cella mederazione la vittoria, ristabilisco la quiene nella Bertaggia qui diveogeno la calamiti di Roma. Burro muore, e ordesi revelenato. Gli succedono nel Burro muore, e ordesi revelenato. Gli succedono nel mante del conseguia del conseguia del conseguia del sensa spisso, e Sofono Tiglitica vil come puno delle dissoluteuxe, o miositto delle ermedita di Necono.

reactions and the second service of the second seco

re esortando al coraggio gli amici cha gli fan corcea nel momento estremo.

In questo medicino tempo Cerbalmer, più fortuente degi abitaviti di Rona, copre di allori le mecchie del Dimpero. In ona sun monocentera auresta, Peto i are trattavi e della contrattavi e di allori di allor

e chiedo il templo di Giaco.

renni in Grezia cal pricare di Calenda, renni in Grezia cal pricare di Ligana l'Itana del Polopoucosa, mi nel vero disegno di concertere al premio nel giunchi climpica. Abbacchà eccellenta call'irat de condurre cavilli, i la certa, che mol l'adaptione do Grezi gli decreta la primi ma le propositione delle presenta delle prese riservata a particidi, non ona domendere di la cente di Elle (Elle, rema a Bonni la trienda, sevitate delle prese delle prese delle prese delle presenta delle

da una turba di mosici, e d'istrioni. Ristancea poi di Poppea, la corica di oltraggi, ed in un eccesso di cellera la fa morire. Finalmente avecdo a coja scandali compui, spinge di vasio oltre la demeras. Si veste da denna, si copra di un volo giallo a guis dello vargunelle condette all'altre, o il marita solennemeste con Pitagora, o Deriforo soni liberti. Pinighiati pio gli abstiti visiti, pepos l'evennoco Sporo vo-

stito da imperatrice.
Cresor ogni giorno la follia e la crudella di Nevone.
I Romani ridotti alla più deplorabile viltà, non hanno
altra aperanza di salute che oclla rivotta, ed il fuodi di essa, coperto lungo tempo, scoppia da priocipionelle Gallia. Vindice erinade di questa previncia e di naccia tilicare todica i populi nonco acquigión sotto l'opprasione. Abbiroguande di seccesso, p'inditia a Galba gereratore delle Spagne, nono pacifice, che queri anal schemito de colpi delli tiranoni con une vita ostane, del efeminista. Ben a' verira Galba a til luvito, re, del efeminista. Ben a' verira Galba a til luvito, fatto o marciare coetro Vindice, che gli offic l'impres, perendere, bar ami contro l'importator. Tra i due par-

titi ai appiglia a quello della ribellione. Montre tal nembo at forma contro Nerone, fa questi il soo ingresso trionfale in Napoli , o si getta in tutti gli eccessi della dissoluterra e da' piaceri. La prima notisia della rivoluzione delle Gallie, anzichò porterbarlo, gli da allegria, trovandovi nuovi pretesti di aumontare i suol tesori , ed a sodisfare la sua crudelià. Ma in odire che gli eserciti della Spagna, e delle Gallie avevano proclamato Galba imperatore, cade in una tetra milipennia. Vile oclia sventura, quanto crudele nella prosperità, resta per setto giorni rinchiuto del suo palazzo, Avendo il senato dichiarato Vindice pemico dello state, si crede alquanto sicuro. Altri messaggi ridestano il suo sparento, ma il scusto lo rianima ancora, proscrivendo Galba. Da questo momento Nerone porta all'eccesso della passia le suo orgie, e le idee di vendetta. Ordioa che siano trucidati totti i gevernatori delle provincie, e che si mettano a sacco, e a rubba la Spagua, e le Gallic, Teuta (come diocsi ) di avvelenare in on convito tutti i senatori , incendiare per la seconda volta la capitalo, disciogliore, e lasciare per le strade le bestie feroci del citco , onde impedire che il popolo spegorsse le fiamme. Nal tempo medesimo dichiara che va ad affrontare il nemico, e forma una guardia di meretrici , che veste ed arma s for-

Senato, Patriaj, cavalieri, popolo, asldati, tatti in ine si tibelluso, e giurano la morte del mostro, ch' è toformato a tavela della generale sollevatione. Furibodo, sperza dou vasi di citatalle, o domanda a sociachiavi del veleno. Poco dopo spedicee corrieri ad Ostia per zerdinare all'armata navale di star pronta a riceverbo.

gia di Amassoni.

Gli viene amunaisto che i pretoriani non voglione accompagnario. Tremante, e dubbioso noo sa a qual pertoto appiriliarsi.

Figalmente si ricovera pella ossa campestre di uno de'snoi liberti , chiamsto Faone, Il segato intanto si raduna, lo dichiera nemico della patria, lo coodanna accondo il rigore delle antiche leggi, e proclama Galba imperatore. Fanne istesso glieno reca il decreto, e gli annuesia che la forza del medesimo deve esser legato ad pue colonos sulla nubblica piessa, battuto colle verghe e gettato oci Tercre. Otrac, grida il mostro, coel dere marire un bravo suonator di Cetera! Non potendo Nerone sostenere talo idea, prova con trepida mano la punta di un pugnale, ma disarmato dalla vilta, dice non essere ancor giunta l'ora fatale. Finalmente nell'accostarsi i soldati per assalirlo si fa cuore, ed ajotato dal suo segretario si caccia in gola il pugnale, e termina con la sua informe carriera, nell'anno trentesime di sua età, a tredicessmo di regoo; lasciando un

me di sua cià, a tredicesimo di regi nome che tutti esprime i delitti.

Gallis all' ch di 73 non uou trova nell'impere cha un pess insopperable alle use ferre, ed une senglio che le misacen di sonfrago, fasento a donne l'instelle bilect terose, reno essate dilla predigialit de' insopredecessori, accruce con quena condotta i tumulti; e di leogo a sellevazioni. Vedendo con dispisere più uon riscostere rapetto, prechè avanatto in ch., e suas fi rendeseno depos dell'impero, el curce mel tempo trisrendeseno degno dell'impero, el curce mel tempo tris-

un lo resolo della soa vecchierta.
Velendo i usik favoriti dargii un orește a lero acelta,
sorge usa content tra lero. Uitone parla la propria case on caluce; totarebli Galla denlerando unicamente di provredere al lero publico: pretin la una denmence per ancitic che per viriti. Ma l'armata cel il reonto avvezi da gran tempo agl'integli el alla corrusione, eleganon no' imperatore incapace di axiate la
la

Ottone unn de'faveriti di Galba dalmo nella sua aspet-

### AVVENIMENT

di Ross. Di G. tativa di succedesgli al trono, ricorre alla forza; aduna le truppe , n parla loro della crudeltà , o dell'avarigia di Galba. Vedendosi acclamato dall'amonta, si leva la

maschera, e dichiara la sua intenzione di abalzarlo dal trono. I soldati disposti alla ribellione secondano le age mire , lo prendoo sopra lo apalle , e lo dichiataco imperatore. Per sutstionere i estradus lo portano nel campo colle spade squamate.

Inda a poco Galba abbandonato dai suoi nartieinti. I soldati nel Foro si scaglisno sopra di lui; vedendoli avvicinarsi riprende il suo primicro coraggio, e presentando la testa ordina agli assassioi di colpirlo, se il bene del popolo lo richiede. Un soldato gli pecide il capo e l'offre in etma di una lancia agli occhi di Ottone che con dispreggio lo fa gettare. Così perisce quest'imperatore dopo sette mesi di reguo. Il corpo di Galha resta nelle strade, fintantoche moo vien sepolto da uno dei suoi schiavi.

Il ouovo imperatore tocomincia a regnare con un tratto di clemenza, perdonando a Mario Celso, uno de' favoriti di Galha i non contento di genta indelgenza, lo promove alle prime cariche, projestando che la fedelta è sempro degua di ricompensa,

Verso questo tenno le legioni della Germania cottivate dalla prodigalua, e dalle promesse del loro geocrale Vitelliu , lo proclamaco imperatore. Ottone parte seura indugio da lioma per combatterlo. L'armata di Vitellio coreposta di Comila nomini è comandata da suoi generale Valente, e Cecina; rimasto Vitellio nelle Gaille , per adupare il resto delle sue troppe, è tole l'imperienza d'azzuffarsi pe' duo osereiti che nello anazio di tre giorni si danno tre battuelle tutte favorevoli ad Ostoce ; ma questi felici senecasi sono di breve durata. In un altro conflitto le truppe di Ottono son viote a Behriago, ed Ottone itterso si uccide, dopo un regno di tre mesi, e cioque giorni. Vitellio è dichiarato imperatoro dal sensto e riscuote i soliti omaggi resi al potere. Riterna in Roma da vincatore, e riguarda come uos conquista la capitale della repubblica. Abbandonandosi ad ogni genere di dissolutezza, di crapole . e di crudeltà , in odio all'universo, lo legioni dell'Oriente deliberano di elegere imperatore Vennatiano che

da Nerone era stato quivi inviato a far la guerra agli

Vitellio benchè sepolto celle dissoluteszo determina di difendere l'ampero. Ordina a' suoi due principali comandati Valente, e Cecina di domare i ribelli. Il primo escreito ch'ectra nell'Italia , comandato d'Antonio Primo iocootra Cecina presso a Cremona. Le duo armate in vece di combattere vengono ad un trattato, e si dichiarana per Vespassuco. Ma tosto l'esercito imperiale pentito della propria infedelta, dopo d'aver imprigionato Cecina attacca Antonio, e benchè senza nondottiere. la battaglia dura per tutta la notte. La mattina seguento , un'altro combattimento ha luogo; ma i soldati di Antonio , nel salutare il sale nascente, secondo il loro costume, i Vitelliani credendo che i loro nemici avessero ricevuti de' soccorsi, si danno alla fuga, o ne pe-

riscono 3omila. Cremoos è presa ed incendiata. Tra la occessità di perire e di abdicare , sceglie l' imperatore il solo partito cooveniente alla sus debolcara, Egli peretta le coodizioni propostegli da Flavio Sabipo presetto di Roma fratello di Vespasiano; si obbliga a cedere l'impero per una grossa pensione colla liberth di finire i auoi giorni traoquillamente nella Cumpania. Conchiuso il trattato, va celi a farne la lettura al popolo, e dopo ayergli raccomandato collo lagrima agli occlii tutta la sun famiglia, togliesi dal fianco la spada, e voole spogliarsi di ogal insegna di comando. Commossa la moltitudino ad nu si lacrimevolo spattacolo, resiste alla sua risoluzione, e lo riconduce a viva forza al palagio. Sabipo attacesto e battuto, si ricovera nel Campidoclio, dove è assediato dalle coorti pretoriane che ne bruciano le porte. Il tempio di Gincone è incendiato. Sabino è preso, strascinato a più di Vitellio, ed ivi fatto in brani, malgrado gli aforzi di que-

sto principe per placare la infuriata soldatraca. Cernata ogni speranza di riconciliazione sopraggiunge Primo. Batte costei i pemici sotto le mura di Roma. La sua armata mette sossopra ogni eosa, a'impadronisce della entà, e fa man bassa sopra tutti gli abitanti, che in vano tentano difenderal.

Trovasi Vitellio nascoto in un ancolo oscuro d'ou-

de à tratto d'alcuni soldati vitterioni. Volcudo predingare per alcuce ere la san inicara vita, in vano domodés di esser posto in carecte fino all'arrivo di Vepusinien à Roma, manirando devergil communicare inpusinien à Roma, manirando devergil communicare ine gettudeligit una careta al cello, lo condesson nel forro, asticandolo di acerti improvero: (Gianto nel mile to-menti, propositione de la communicaria de la communicaria del contrato de la communicaria del communicaria del posto del propositione del communicaria del communicaria del garteria, è giutto que misissamente mil l'avere e

Vegatiano abbenchi assenie, è riconosciuto imperatore col consenso del senato. Dopo aver dimerato per qualche mese in Alexandria di Egitto, Inscia al suo figlio Tito il comando dell'armata duntinata ad assedire Gerusalemme, e ritorua a Roma, dove è ricavuto

tra gli universali applausi.

Verrations.

Tito totante incilia la guerra contre i Giebei; questo popole cicco el ósituato, filosabo endla pretezione del Ciebe irritato delle sue empiesh, invano resiste alla suecheggio, e-puesta dimente prese, albandonata al saccheggio, e-puesta dimente presenta del considera del considera

La conquista di Gerusalemmo rallegra o alta ia superbia Roma, Tito è ricolmato di esseri o di essossi. Il seosto decreta a lui ed a Verpassiano il trionfo. Si pertano d'avanti al carco del vincitore i vasi sacri del tempio di Solomose, e modit de suoi ricchi orassoenti.

Vespuisso stocia Tro all'impero. I Romani riveggeno sotto queri dae imigia personaggi in pate, in gustriti e la virti, da gran tempo abandte dalla lero espitale. Vespusano tende il vigore allo leggi, i rautominagiarati. Gondiscondente allo deliberazioni, calli magiarati. Gondiscondente allo deliberazioni, calli magiarati. Gondiscondente allo deliberazioni, calli magiarati. In terminali in Roman, i nicercas sulla strade, ia quisto mello provincio, ia duciplina negli cerca proportioni.

Abbellisco Roma di superbi monumenti, e di un va-

sto aufiteatro. Fa incidere sopra 30 tavole di rame le migliori loggi, e steude del pari le sue vigilanti cure alle altre città dell'impero.

Inacessibile alla vuoità, favella aposso de propri natali abietti, si ride degli adulatori, e rasumenta foroche suo nadre en stato un fasioso, arricchito col gua-

Agoo di un impiego ficale.

Nel ricevere un giorno una lista di congiurati, la fa
io brani, o dicc. neo voglio concrevii. Estremamente ecogene, neo va conte dalla taosi di avritità, mu duo-

amore per II danars non rigancia che l'utile pubblice. Piraliancia quanto vittoro imperative è anishi da da di la crelono leggiera; egli salo la giudica periodosa. Cressiata l'infernità, abberche iserioramencie debole, attende sempre agli affari, nei vod mai timanessi io letdite del composito del composito del consistenti del perrone calle di la composito del consistenti del la perrone che lo reggeno. Verpasino muore all'età di Ugi sani ci odos arterna riegues disci. Il dedore

isspirere a Romani. Il tolo nome di Tuo rivergita l'idea di un principa II tolo nome di Tuo rivergita l'idea di un principa II tolo nome un di Tuo rivergita l'idea de la Regio no repun che per firer altrat feler, e nome che abbandence il distorbentezza del potente supremo, il fareverende alla passoni, it a sarifica, alliende vede a sel bissimenche agli cocche del Chomesi prossola con stransiera i manchi Berenice sontili di Agripos IIs del Godde, proposita del proposita del proposita conspiration del proposita del proposita comprehence al consensa del deversi della servenzia il indessiration di fire del Lesea i la passone prodominante diffi imperatore, desensa l'apparente prodominante diffi imperatore, desensa l'apparente prodominante diffi imperatore, desensa del prodominante diffi imperatore, della prodominante diffi imperatore, desensa del prodominante diffi imperatore, desensa del prodominante diffi imperatore, della prodominante difficiente della prodominante diffi imperatore, della prodominante difficiente della prodominant

giorno non segualato d'alcuno de moi benefici.
La delezza, la generosità, e la guatità di questo
principo, lo fanuo amore da tutti i bunni, o gli procurano il titolo di delizie del genere amano.

Tito continua sange riforma incomiociate da Vespasano ne' vari ordini dello stato, ne'costumi, nella legTite. 79

Anni

of Rom. Di. G. gi, we'regelament dell'amministratione. I dellated into di Rom. Di. G. gi, we'regelament dell'amministratione. I dellated into condamnist alla flagellatione, e vendus ceme chievi: Frenn l'ingerdejia de l'esqu', abbreva il procedure, e pusisser la vanta de' guodiri. Il senso è libero nelle use disquammente della de

Questo principe, avendo messa bnona regola nelle rendite, teco manca di appagare la vanità de Romani. Adorsa Roma di monumenti superbi, da magnifiche

feste, e suntuosi spettacoli.

A malgrado di Isute virti, un tratto di criminosa ambitimo virtos ad fillipegii il ouore, senza esasperamo l'aoime. Suo fratello Domisiano tento di sollevangii centro i pretoriani, è paraccini lezioni. In vece di cisliarlo, Tuo lo prega a restituiggi l'amicitia, lo astocia all'impero, lo dichiara no successore, e colle lacerme agli occhi lo scongiura, perchò non voglia con mo delito sustepare un trono destitatogli dalla natura.

Montre Tiu (treva) cempata a formare la felicial opposito remana. Aguicela a Brettagas sottione can successa Founte della sua suni. Vince ali Orderici, additionale della sua suni. Vince ali Orderici, additionale della sua suni propositi della sua este del Bracia, e della mora. Depositi sull'accionale della forta, sottometre i loro suniul alteri cella mondiaristica, e a sodiciriere il costanta, e l'indora nomina discriptionale della mondiaristica per sodiciriere di costanta, e l'indora sono della discriptionale della mondiario della sull'accionale de

In metto a natu felicità, par che i Romani fascocondamenti di Vicio a softire pera adeguate ai loro delitti; e mentre le virit di Tato danno a lero moli qualche tregna, aprantone calmini dendane l'Italia. Uo'ornibie paste (calie dal mondo circa romita pertono al giorno, in questa aprantendo acisques, il accomo al giorno, in questa aprantendo acisques, il activativo della consistenti del contegio di suoi concidentino, consola e pervisor gli inderni, convigitanti presunte ferma i programa del contegio.

831 79 Una viultuta eruziano del Vesuvio vicoe aoche a Eustano del Testa del Santo del Testa del Santo del Testa del Santo del

pei , e le ceneri corrono l'Italia, la Siella, e la cate d'Africa. La terra sembra assesa delle fondamenta. Tetre notti ancerdono a gierni esilginosi. Ampinta. Tetre notti ancerdono a gierni esilginosi. Ampincorrenti di funoci inplintiscomo, e diversono tatto. Il mare spalancando larghi golfi, toglir a finggitti ogni speranza di ifinguo. Bengli ippolosii. floride città koompariscono in tre giorni, e le gruti disperate oredono vedure l'incendo del mondo.

In questa guerra del Ciclo contro la terra, un dotto (llostre, Plunio il vecchio vago di casminar la natura in nazzo al disordine degli elementi, muoro mentro oo fa la descriziore.

Verso il medesimo tempo Roma soffre i guasti di un'incendito, ma la più grande, ed irrimedishile aventura per l'umanità è la pardita dello stasso Tito, che il Cielo rapince al mendo, chopo di averlo fatto riphendere per pochi istanti, a gusa di un dolce raggio iu on giorno noccelloso.

Aziyato da fisocsti presentimenti, e dato in preda alla più terra maliocanis. Tito per dissiparla ai rittra in usua casa campestre. Vadondo pressimo il ano fisira, duolsi sommensamente cogli Dei di periro si giovane, sessa aver meritato questa peca. Egli munre all'eta di anni 41., e dopo averne regnato due, due mesi, e so giorni (1).

La uar morte sparge il Jutto e la costernazione in Roma, I giovani ottadoi piangono in esno il padre, i vecebi uo figlio. Radunatosi seota convecazione il senato, gli è procigio di cologi, che per la prima volta con suoo dettati dall'adulazione, e gli decreta gli onogri divini.

Doministre.

Perio quanto Tiberio, crudele quanto Nerone, po-Perio quanto Tiberio, crudele quanto Nerone, poperio del sego certetero nell'acceptato del mera, e si difetta di far usuatara morche nella que camera, e si difetta di far uscadem tuntian nell'istosa guisa. Prende il titolo di Din, dandont in preda ad abboniuerdi ecessi. Non motar che una versorono a

(1) Credono alcuni storici, che sin stato avvelenato da Dominiano. Pintarco assegna per annas della sua morte l' uso de' bacai freddi.

dordin, a vund per se patti tituli militati. Promotge ademo leggi hosso, opera talvalta da principe giames ademos leggi hosso, opera talvalta da principe giames e generoro, mu poche pattiche di Idas virit, non servoro che ad accessore l'orrece de las virit, Tra gia titi indegni della sua suministrazione è metable quello de vere centile de Renas i filiancia qui internativi qui devere contrata de Renas i filiancia qui internativi que presenta de l'arrece del regula della serio del distano la remana potera sai simi di etternini atettetrinnice d'Europa. Questo prand'unon conquisita la Calodoia minum convero dell'a liberto, il Re di quand popula bellianti, calegoro di liberto, il Re di quand popula bellianti, calegoro di liberto, il Re di quand popula bellianti, calegoro di liberto, il Re di quand popula bellianti, calegoro di

non succumbe senta gloria. Invidiando Domisiano il merito di Agricola, dopo avergli a mallacorre concedata statue e freggi trionfalis, lo richisma col pretesto di spedirito nella Soria. Agricola modesta a riservata sfugga all'infortunio che
gli sorrasta colla solitudino. Ei muore traoquillo, uon
acura soppettu di essere avvelenato da Domisiano.

Per assicurare la quiate alla sua famiglia. Inscia Agricola in legato a Dominiano una parte del moi benì, cho suno acorttati come testimuniana di stima, seura considerare ( secondo Tacito ) che un buon padre non pub far sua ecote che un principe ribaldo.

In opens temps 1 Sarmán se gli Sciti fanos una securies nell'impere, e trateiane una legione cel laror generale. Decedalo Ra de Dani rempse guerra 3 Roma-quello di Carcillo Patte companio del patto per la remaina del patto per terinas, e propaga di terces in tatta I Italia. Le legioni accampate all Dauchio sono in parte circondate, in parte distrutta; e Roma per la prima volta, aldicazdo la ma grandeza, in rece del ferro mipipa II core por ottere il pace celli riterato de hurbani. Domitimo momenti la successione, a precisio de omen di Carmono.

Vodandosi assicurato al trono i laccia libero il freno alle sue celpevoli passioni; e porta sino al delirio la crudellà. Gole mirando i tormenti del condanusti, numerandone con piacere le lacrime ed I sorpiri. La sua itranuide popola Roma di prionit: e questa pestifera genia orea i nalpavoli per mercare un vite aslario. Materno che aveva soritto contro la tirannia, e Giulio Rusilico apologista delle virtà di Trasca e di Elvidio, periscono per aver detto la verità.

A malgrado di il crudele ciempio contro I talenti e la vittà, un lliquofa celebre, Apollonio Tanco (1) accusato di magia, ossa affrontara la prezensa del tiranore il difende consegnismentes ggi parti il laurgagio della sapienza e della verità, e si parte impusivo, Questa avrenimento nembra tanto tarnon a soni partigiosis, che per ispiegarlo, sostengono di escere il filosofo subitamenti scomanzo dacili cochi dell'imprazione.

Nell'anno decimo del regne di Domisiano, i Critiani sono esposti ad una persecuzione apietata. S. Giovanni vien telfato destro una caldaja di olio bollette, dilla quala essendono sucito istatta per miracolo, è mandate in estino nell'istola di Patmos, dova seriro l'Apocalisti. Timoteo è lapidato in Efeso, Dinnigi l'Arcopagita la Atano.

"Il sangee de'martiri divenendo un seme di preseltit, la fedo cristiana metta radice anche no palagi do grandi. Flavio Clemeute cugion dell'imperatore si contensa cristiano, e page colla vita il seo coraggio. Domitila sua parente fa una confessione eguale, ed è rulegata mell'inola Pandataria.

Consocrado Damiciano quanta à l'avveniono cha inpèra a Roman, pentriocalmenta la aceat, medita più vale di sterminario. Un giorno avvado converito la labra de la companio del consocrato di contario del consocrato del consocrato del contario del consocrato del consocrato del connomala, quan promotin per qualca tempo diluto della companio di catalotti, seguati col conso del conmonala, quan promotin per qualca tempo diluto della Lomina (glia di Corpolico, va per del si seria, pol siponiata si ripera, finalmento devide di firsa morto. Per bonna socie cata culle mand della principera la listi festala, giore a centro si can mano en qualle di De-

(1) Apollonio era venuto in Roma a tempi di Nerone per

## AVVENIMENT

maestro di casa, e de'ecucrali Norbano o Pretorio. L'Imperatrice avverte tutti del rischio, e tutti deter-Di Rom. Di. G. minapo di troncare i giorni el tiranuo.

Abborrito da tutto l'impero, spayentato da presagi, lacerato de rimorsi crede ogni momonto veder finire la sna vita. Nella vicilia della sua morte, a mezza notte, preso da terrore. fa venire un astrologo, avendogli costni predetto una gran rivoluzione, ne ordina la morte. Done questo ultimo delitto è trucidato nelle ace stanza da Stelano e da Partenie con altri congiurati,

Domiziano termina i anoi giorni all' età di 45 aoni e nel decimosesto di regno. I pretoriani lo piangone, ma il senato pe infama la memoria, ne apezza la ata-

tue : e lo condanna alla dimenticanza.

Il senato ai affretta a dare un successore a Domiziano , prima che l'armata non lo prevenisse. Cocerio Nerva d'illustre famiglia apagnuola, e all'età di 70 anni viene eletto imperatore. Le sue virtit, la sua dolcciza, il suo rispetto per le leggi lo fau distinguere nel salire al troco. Svelle celi la radioe de principali visi dello atato, e con no editto fa cessare qualunque inpoisizione relativa a delitti di stato , che ne tempi decorsi era servita di pretesto per condannare il caraggio, spo-

gliare l'opulenza, calumiare la virtu-I cristiani respiraco. S. Giovanni ritorna in Efeso per decrute del principe. Si tichiamano gli esuli, si annullano le confische.

Manca la forza allo virtù dell' Imperatore. La ma benignità troupo arrendevole degenera in debolessa. I Pretoriani adegnando il freno di una tevera disciplina . si sollevano, e fanoo istanza, che loro si conseguassero gli necisori di Domiriano. Le preghiere dell' imperatore, uon valgono a placarli. Nerva offre loro la sun testa . dicendo voler piottosto moriro, che sacrificare gli que teri della propria fortuna.

Rispettando i sediziosi la sua persona, ma sprezzandone la maestà , lo accerchison , stancano il suo vicore . a la sua passcoza , a la astringono finalmente a consegnare pella loro mani Petronio, e Parteoio, che uccidono. Per sì orribile miafatto, accortosi Nerva, che alla sua debolezza fa mostieri un aosteguo , lo cerca , non nella propria famiglia, me fra i cittadiul per merite i più distinti. Ecli adotta Trajano, veramento degon di comandere le nazioni , e lo associa all'impero. Con universali , e sincere acclamazioni vica confir-

mata la scelta. Trajano, dopo di aver riportata una segualata vittaria in Pauponia , riceve l'avviso della son esaltazione .

mentre troyasi in Colonia . sollecito de' propri doveri non della sua fortana.

Il nome di Trajgao porta le apavente nel cuor de'ribelli. I principali capi della sedizione son puniti di morte, gli altri con l'esilio. Nerva pon abdica il trono, ma commettendo al successore tette le cure del governo, fruisco per tre mesi del meritato riposo, e autore di 72 anni , dopo un regne di 16 mesi.

Trainon vanta ogni merito , tranne quello della scien- 85, za, cui supplisce colla sua stima per li dotti. Egli porta la virtu sul troce. Un giorno nel conferire ad un prefetto del Protorio il possesso della sua carina, gli dico: fa uso di auesta spada per me , se governo bene t contro di me , se opero male.

Rigograndosi come il cape , o non come il padrone dello stato, giura di osservare le leggi. Non distioguesi dei acastori , che per una più assidua applicazione , e vive in mezzo a' sudditi suoi da padre , non d'

altro bramoso, cho della loro felicità. Turmon ech di purgar Roma dagli infami delatori : e vedendo lo accuse autorizzate dalle leggi, aggrava le pene stabilite contro i calmaniatori. È sua principal cara ovviere, che sotto pretento di selo pe' suoi interessi, ioignamente non ai aogariassero i cittadini dai gabbellieri. Coo una saggia economia scema le gravezze seuza denauperare l'erarlo. Preso aveva Dominiano il titolo di Dio, i Romani danno quello di Ottruo a Trainno. Dono aver ben corrisposto alla generale aspettaziope con atti di un governo fermo, e virtuoto; pensa a rialzare Roma dall' umiliazione a cui , col farla iributaria de' Dani aveala ridotta Domiziano. L' prenelio del Re Decebalo gli dà giusto pretesto di rompere una nace vitonerosa. Tenjano da una gran battaglia , nella quale i Daci sono incalzati , e messi in rotta,

Le perfidie di Decebalo l'inducono ad una nuova spedizione. Questo Re vinte, da se stesso si uccide, e diviene la Dacia provincia di Rema.

Iodi passa in Asia per qualche motive di dogliana contro Corce Re de Parti, conquita l'Armena, la Mesopotomia, valeca il gelfo Persice, ed imoternal fino all'Ocesso. Finalmente conretto da una infermità a ripigliare il cammino di Roma, Isscia il cemande nelle mani di Adriano, che non poù contervare sicona dique-

ste conquiste.

Muore Trajane in Cilicia dopo na regno di auni 19, noo seuza il biasime, di aver amato aoverchiamonte il vino. Aveva ( come diceu ) propinte di esergire i sani

vine. Aveva ( come dicest ) proibite di eseguire i suoi

Per una adosione segnata da Plutina moglie di Trajano, Adriano si fa subito riconescere imperatore dalle legioni di Soria. Quest' atteta politica diveda il caratere di un'a ministen, più rago di potenza, che della riputatione di restitudino. Forcito di molto ingegno, di di molte caquisirani, tiene con captiveza condotta, in di molte captivitani, inde con captiveza condotta, in con e peraziona. Ad ogni modei il non governes men a che degno di indendi.

Adriano valente mel reprimere la proprie passioni; comparisce n'è primi tempi; asemplice, modette, popolire, clemente. Secottatosi in un de' uni sotichi urmii, fil idec. roca improtare, e prò eri advo. Assiduo alle deliberazioni del senato, nolla decide acra
consultario. Rimproversta pecche pagusa soverchiamate i magistati i to dio adi esti, responde, il donno
te i magistati i deliberazioni con consultario. Rimproversta pecche pagusa soverchiamate i magistati i di dio adi esti, responde, il donno
del motioni con consultario. Rimprodere quilde del motioni con tento di di promioni con la dio motioni di produce di consultario.

La ma clemeusa figlia più di politica che di visti, si smenierie in molte occasioni. Talvelta cgli divine, gelose del merito, ed isquite verse i suoi migliori smici, Adrisso distinguosi particeltramente come legislative con editti piesa di aspicana. Toglie si padroni la potenti di visto, ed imente sui i lora scinieri. Pa stabili restita di vista, ed imente sui i lora scinieri. Pa stabili restita di vista, ed mente sui i lora scinieri. Pa stabili restita di vista, ed mente sui i lora scinieri. Santiali restita di vista di si di stati gli sciniari di un padrone treccidate. Veglia particolarmente all'a manisistrassone della giustissia mello

previocie, sulla condotta de covernatori, e de magistrati. Sostiène la disciplitta nelle atmate, dando coempin ai soldati com nterciare a piedi; carico di una posante armatura. Evatto renta minutetra, dolcemente severo, liberale com prutieuza, si fa adorare da soldati sottomettendelli al dovere.

solombilistich der von concere l'immense extensione dell'impree. Insulate aufli Granshettings sit more dable imbeccutare della Titta riou al golfo di Salvay, ende protestrare della Granshettina del Salvay, ende protestrate della Granshettina del Salvay, ende protestrate della Granshettina della Comercia della Comercia della Comercia della Comercia della Comercia della Granshettina della Granshettina della Granshettina della Massitania. Milagi i tributti in Sicilia, e concede ampii privileggi di uno commencia, min i vaso colla generacità tenu di sequinatra il gattinolore degli que protesti collegatione della Granshettina della Gransh

Nel laseist l'Egitto passa in Grecia , rivede Atenesua città mediletta , e la ricolma di donativi.

Ma' tutte la sue sollocioudia per evitare la guara non edigone a mastero trangollia la Melatina. I Guidei nadiques a mastero trangollia la Melatina. I Guidei nadiques a mastero e la compania de la compania del compa

Us' infermità di languore inspirico il carattere di Afriano, e lo rende caralche. Eji verta il asagon di molti illustri personaggi. Rico sevendo figli, sobitta Vera de questi goltulo languarente della sua fertuna, il sobsino ce di Astonine cancello l'igiomento della prima secta, Si aggaves oggi el il infermità di Afriano. Divensiti inosportabili i soni puttimenti, vaele uccolteri è donnata matt. a visce para il marco Constructione il soni comportabili i soni puttimenti, vaele uccolteri è donnata matt. a visce para il l'auro contra contra di con-

#### Anni

Di Rom. Di G.dal Senato pien di sdegno contro la memoria del mor801 138 to imperatore, che i suoi atti non fussero eboliti, e che
Antonino Pio, fossa , giusta la contretudine, collocato fra gli Dei.
Antonino esservita como i unoi predecessore un'assolu-

Antonino esercita como i usoi predecessori un'assoluta autorità sotto farme reposibilicane. Ma colla giuttisia, colla prudenza a onlla henigairà tempera il suo potere. Esenta da parsimi e da debolezza, serbe uso costante equaminichi, unico scopo della sua ranzi filosofini. Maestoso scasa alterigia y popolara sensta viltà, inspire riveregua da amora.

Antonios abbrechès consum, si appalesa liberale. Avendugli fatto i suoi tenorieri propositioni per aumentare le rendita; Fate, dice lore us altro lavore; mantete il popole o non si sicre o migliorete lo stato del la repubblica, non dell'erorio, edi initicatemi piuttotto il medi non di noccessor l'entotet, ma di sconare le spese, La più sicura maniera d'aumentare le rendite. Il recummit.

Emula degli antichi Romani, il virtuone Imperatore promodo diliro da se a colitora il campo e la vigaza a rendegli alcani rapperentato la neconvenienza di tali conceptanien pia un asersano, rispender. I principi de mon sance quandita rella parteggiori agli tilir sonati, desimenta della consultato della consulta

Vigilante per reprimere gli abusi , maotiene tranquillo l'imporo. Una parte del soe elogio lu forma il silensio della storia sopra ezioni strepitose sotto il suo

governo.

A malgrado di tale tranquillità, in un punto stesso le Bestagna, la Daoin e la Germania si sollevano, quasi che volessero sprimentate il puo carattere. Urboso riduce i Britanni ella sonunissione, od aggiunge unova fortificacioni il mure d'Adrano. Il seutin ggi decreta il sopranonno di Britannico. I Daci ribelli con prontanente punti., el l'ungersume sense sificance di sucue des recusi-

mente sedare la rivolta de' Germani. Dopo questi atti di vigore non ha più mestieri d'impiegare le foraa per governare.

goverbure.

Dalle oazioni più remote ed iodipeudenti vien talvoltu elette per arbitto delle loro outere. La Britinaa ce
l'trenia gli vierione embascitori. Stangore Ro delredia, r'eramana las dell' lbertia, e Abagere principe
l'esta per arbitto dell' lbertia, e Abagere principe
marco. Esconde cettato il Re dul Parti. In Ammiss con
un escrito, basta una lettera d'Antonico, perchè subito eracusate il meno.

to eracuasse a paeto. Sun moglier Fustilos indegua di tal marito, lo erucia coll'orgoglio o colle sue aregolaseza. Una Autonino la prasienas di Socrate, e ama punttosa soficirna i capricci, che pubblicare gli acaudali con un divorzio. Morta Fausina, il senato le decreta conori divini, ed accrosco nell'Olimpa il aumero della femmine dissolute, come to

avova riempioto di nomini sancuinari e crudeli. Malgrado la luce di questo secolo, da per tutto i Romani inclinati al culto de'vizj, sono ingiusti e crudeli verso la religiono oristiana. Riguardano i seguaci di questa coma nomini turboleuti a pericolosi , la cui massime tendono a rovesciare lo stato; e mentre tutto l' impero beoedica la giustizia e la clemonza dell'Imperatore . i Cristiani tous perseguitati . messi in prigione . mandati alla tortura dati in pasto alle bestie feroci. Giustino, famoso per l'eloquenza e più ancora pel suo martirio imprende a dissipare questa ingiusta opinione; pubblica une facenda epologia della dottrine e de costumi eristiani , la dirigge all' Imperatore , a soci figli adottivi al senato, al popolu romano, a si lagua forte della illegalità e della traonia, con qui s'infliggoro e tanti cittadioi pene orribili, senza che fossero convictà de' loro pretesi delitti.

ne ioro pretesi activii.
Nato Actosino per intendore la verità, fa un decreto
a favore del cristinio. Ordine, che Sa alcuno li accusates
renta care geliato traggedulo le leggi, ma solo come cristioni i, fossero questi assoluti ; e si punistero gli accusatori. In forza di tal editto, la Chiesa è totalemento traquilla. Ma le maxime pacifiche d'Antonino uno pustono
pascere si bellicosi Romani, Escodori premueso alcuno

di vantare in sun prescoza i tempi delle vittorie di Cesaro n di Trajano; egli ripete la seuteoza di Scipione: Stimo più gloria salvare un cittadino, che uccidere mil-

L'impere non turbate per burrasche politiche, vion desolaus da molit flagelli della seura; na l'eccosini dell'imperatore ripara ampiamente i danni recati a Narbona, ad Annischta, a Cartagine da grandi carestie, da iuceudi, da tremunti, ed a Roma da una functia inon-dasione del Tavera.

Dopo di aver provvedoto a bisogoi della repubblica, vuol accrescene il decoro. I porti di Tarrante e di Gaeta, i bagni d'Ostia, gli acquedotti d'Acaio, si annoverant ra gl'insigni monumenti di sua grandenza. Calebra egli i giucchi secolari, proteggo i letterati del ann tempo, n favorisca gl'ineggoi.

Cottu improvvianaente Annoino, dopo un banchesto que febbre violenta, o prevedendo vicina la morte, conferma i' adozione gla fatta di Marco Aurelin, e piacido alla meta d'ana carriera seminata di virti, aevera da vi-a), sello upirare par che si addormentasse. Nuoce noi estantesimo, quito anno dalla suo vita, venetimo terzo di regon. Universalmente compiantini lacrime sincere no onorno la memoria.

Lucio Vero conformeneote ai voti di Adriano, erra stato pure dostina d'Atoniano, ma nel morire non avenda indicato altri che Maren Anrelo per successore; quosti, lungi dall'approfittari di una disposirione a lai favorevala, vuole a parte del trono il soo fratello adottive. Il senso suscona ila domanda, a per la prima
volta vedesì Roma governata da duo Imperatori uguali
uel patere, ma troppo direza nel carattere.

Marco Aurelio giuto, attivo, nemico della mollezza, non vanlo che il been a, mon chiama interco a se che gli uomini virinni. Lucio Vero distelato, dodito a piaceri, circondato da liberti e da conzigiane, ma rispettom pel soo collega, si atodis d'imiterco impubblico la filomafia gravità. L'uno e impone tuttu le care, e la fatiche della suprema potestà i l'altro non se prova, che l'orgegio e di piaceri.

L'avvenimente de due Cesari al trono i segualato da

grandi disastri. Sparennesi tremuoti ; altra isuendazione del Teyere ; incendi di diverse città ; carentia in Italie; peste in Oriente; ma la più grande di tutte la calamità à la sascita di Commodo che l'auritia moglie di Marco Anrelio partorisco per aventara del mondo.

I ascredoti pagani di totto l'impero attribused o questi flagelli a progenzia del Cristancaion, a sono gi Impratori astretti di codere al turcane dell'opinione, ed a quall'inginiste abbornimio inserto cautto unoisti sum direditi ed altro che all'amor di Dio., e del pressimo. Da per tutto perreguiati, Giunni necera la coman del martirio a liona, e l'Policarpo a Simirare. Ma se unen la violenza periori e tatta limptah, se motem del con la violenza.

I popoli stranieri vedendo languire l' impero per famn n per contagio, colgono l'occasione di vendiosrsi, ed agli altri flagelli, nuiscono quello della guerra. Vologeso Re de Parti, entra nell' Armenia, n taglia a passi le legioni quivi stabilite. Indi carcia della Soria il governatore romano Attilio Cernelia, I Catti fanno una irruzione nella Rezia. Si ribeltano i Brittanni, Calpurnio Agricola, ben degnu di questo nome, chiama rinforzi dalla Gallia, e acqueta la Brattagna. Aprelio Vittorino respinga i Catti. Ma per vincere i Parti oreda il scuato necessaria a questa guerra la prescusa di uno degli imperatori. Brama Vero l'ouore di prenedervi, ma più che la gleria, le allettane i piaceri del viaggio, la dologga del olima, le asiatiche velutuosità; e vuol sotto il nome di Cesare menere colà la vita d' Antonio, Marco Aurelio che un conosce la mollezza, gli pone a fisuco somini valorosi atti a ben comundare in sua vece. Rimosto solo in Rome, tuttu si dedica alla pubblica felicità.

Le suo leggi sono eguali per tutti, mè mai il favore fa pendore in bilancie della giostisia. Allevia i tributi, supprimendo l'esunsioni, riforanado al lasso, edimpiegando nelle spese pubbliche soltanto, m non in altro, il dosoro dello stato.

Ricuss i titolt che l'adulazione profonde, che desidera la vanità, ed accetta solamente quelli che sonu dati dalla gratitudine. Anni

di Rom, Di. G.

Vero in Axia, poeta in zon cale la gaerra, stabilize di su negcieron el delizioli boscheri di Diden presso Arson segcieron el delizioli boscheri di Diden presso Arson lattere filosofiche a Merco Aurelio, manda ordini generali, e la assissado che l'uso reguate, che consistanto gl' altri, mollemente si gisco in zeco a Piscotia anno pressono della consistenza di estato della consistenza della consistenza di estato della consistenza della consistenza di proportioni della consistenza di proportioni della consistenza di consistenza della consistenza di consistenza della consistenza di consistenza della colori proportioni di consistenza della colori di color

In questa circostanza, i Romani dopo di avre slarigitate exerciti di quomila sumini, e portate le armi sino a Bablinois, prendono na sotternani del tempio di Apollo on cell'ano d'oro, e riportano in Occidente un flagello terribile racchiaso in questo fatale trofeo. N'esce una pette ortecoda, e tali ne sono Idanti, che l'esercito, poi totto l'impero, perde la massima parte della popolazione.

Intanto i Sarmati, i Goadi, i Marcomani chiamaon all'armi intta la Cermannia, e si collegano, credendo giuntor l'istante di abbattere la potenza di Roma. Corre Marca Aurelio co'anoi luogotenenti, Pompeiaon e Pertinace ad incontraril, e li respinge; ma cresciul ben presto di nunero, i barbari ricomparsicono più che mai.

numero, i barbari ricompariscono più che mai. Vere ternato io Romu ettiene gli neori del trionfo, ed il sepramome di Partico, Marco Aurelio gli da ie isposa la propria figliusia.

Indi, racculte tutte la forsa che rimangano ai due imperatera, assalgono i Marcomani e i Guadi presso Aquilea. Il ommera lotta lungamente coostro la buona tatuea el il valore. Marco Aurelio mette ia rotta i nemiei e na occupa il eampo. Eglino chiedono tragua; Vero verrebbe accordarla per ritornare ai piaceri di Roma, ma Marco Aurelio insecuendoli escua interrazione.

ne, li batte e li cibliga a ripassar le frootiere.

Dupo si gloriosa campagua, nel ritorante a Roma i
dae Imperatori; Vero muoro per istrada. Marco Aurelio
dà Lacilla vedova di lui a Pompeigno suo luegotenente,
timunido per talectit, esperienza, e vaiore.

L'Imperatore pensaede più allo stato che a sà, più all'impero che alla sua famiglia, corregge i costumi del popolo, ma non può riformare quelli della soa casa. Fassina discore la regia , Lucilia non sambra più virtona, e ad cota de' saggi precettori posti al fiasco di Commodo, i viri della iofaccia ben presagiscono i delisti della sua vita.

Violi me om dittratti i nemici, si collagno, rippradeno ceraggio, a concepticon surce apprente. Di Bocon ceraggio, a concepticon surce apprente. Di Bonia rato. Marco Aurilio con probe trappe fa fronte ai progressi di quatta sinodazione, ma do cata del noveiere prefe una battaglia sella quali periscono somila nodere prefere una battaglia sella quali periscono somila nodere della sella sella di sella di sella di sella di sella quali a. Martic tato ericola preditta, egli timinico i predi e coloretti i timoreni, difindo valerossomenta città, pre il prove, è terro a Roma a gofere il meritato trionio, Nel tampo mederimo i propid della Martitata i svaturo il prove, è terro a Roma a gofere il meritato trionio, Nel tampo mederimo i propid della Martitata i svaturo il prove, e terro a Roma a gofere montiane. Il logomontali proventi della di sulla di sulla di sulla di proventi a giorna, pre di Periscono di succioni di sulla di sulla proventi di proventi di sulla di sulla di sulla di sulla di proventi di sulla di sulla di sulla di sulla di sulla di sulla di proventi di sulla d

mette gil Egisj.

I harbari teatasa moret up på grands dorri. Nee menTa harbari teatasa moret up på grands dorri. Nee menten Spostat Roma per le pasate odhanid, vedest doseretts ad monden gibliateri, seltiv, ed males facteretts ad monden gibliateri, seltiv, ed males facgren er vedest i sasi moldi a quelli della meglei. Raccolte forora, murica rapidamente contre i Parcennisi, ed i Gaudi. Essendon i Bomani impraiente della meper della media della media della meper della media della media della meper della media della media della memera a semici. La sterlish del lango, la fasiga, la

Ramasi, e alse cettas, des reglister ta la mette de-

la cattirità.

Mentje Marco Aurelio inutilmente si adopera a risvegliarno la braora, una dirotta pieggia cade dal cirlo: il
soldato raccoglio cell' cimo quest' acqua salutara, co
stituce forza, corazzio e vita. Una procella ben di certiture forza, corazzio e vita. Una procella ben di cer-

sa piomba nel tempo medesimo sopra i oemici. Il ciclo revescia sopra di essi graodini, e fiammo, ed in preda al terrore divengono vittima del farora de Romani (1). Dono questa inasnettan vittoria l'imperatore incalizai

wind is it matte one instat amustité, che chiedeon le puer-Eer aus fornitable ribellines in Orisset l'impara-Eer aus fornitable ribellines in Orisset l'imparata del Sattenitione. Casini al commodo dell'erierzio di Atan, sinsiato de una filat rocci monte solla monte di Marca Aureline, su in proclemate l'apprenture dall'eman coi costitui di Cutilina, avvera secolut (conte di man a) Frantise per caraptera sill'imperature il talano, ce coi Germana, marcia contra il Fallelli, Casina morre per mano de sooi sensi soldali. Portutage il onuve Altro Altrolin, sirvere di ricaretta con giabilo, al

La peridia Funtia, per celara la nua complicità, chiede cesa calere la punticea di futorio dei ribelle. B sensio al appolesa dispotto al rigore. Murco Aurelio la econogiura di ane commettere inguistia contro figili, che non han celapa nel delito paterno, e di non contendera la lii visto della demana col ponire gli avassi di una fisione già sperita. Gli viene inodifinata populare discongiure colle dellera, i triali a cospirare populare discongiure colle dellera, i triali a cospirare di dellera, i triali a cospirare di contenti della regione di delle especia di contenti della regione di delle especia della especia di contenti della especia di contenti della especia della especia della especia di contenti della especia dell

Poco dopo Faustion moore; l'Imperatore con igoctandone i vizi, per copricli di on velo religioso, le fa prestare i soluti conori reci dell'oso alle Imperatorie. Ella ha no tempio, ed un drappello di vergini addette al suo cellet.

(1) Quanto doppio fenameno è riferito da butti gli storici, ma deveramente praggato, firida, e Foricco Ia attribuircono a magnitude de la compania del la compania

Continuando Marco Aurelio i soci viaggi, concede grau privilegi al commercio di Smirne, ed è prodiga di favori alla città di Atene, che difforde per totto l'imporo la lace della filusofia. Dopo otto anni di as-

sensa niteras a Roma. en indocida compo och ainni sa sensa niteras a Roma. ed delle pobblishe largianosi. In questo tempo Co-e de delle pobblishe largianosi. In questo tempo Co-e de delle senso nice della giorne della senso nicesano. Intia cipe della giorne della colore della c

generali scelamazioni al triondo della gioria, e della vistă. L' Imperatore stanco di battaglio , e di singri , sentendo il bitogno di quel fiposo, che il Mondo aveza ricevato da lui , lasoia par qualcha tempo al sousto la cura degli sifari, e si ritira in una sua deitira a Lyrinio, ove compone molti libri ; polendo eserre il modello de' Pfinerio, i non salo cello sinni. m' onche coi sertiti

principi, non solo colle asinoi, m'anche coi seritti.
Noovi fisgelli torbaco beutosto in quiete del Mondo.
Romano. Smirne, Cartagino, Eieso, Nicomedia sono
rovescuale da tremosti, L'imperatore riedifica queste
città, n'ippara n'annui decli abitanti.

Per non moya irruzione degli Sciti, Jaziei , e Sarmati l'Imperatore è obbligato a ripigliar le armi. Prima di allootaunrai, da per isposa a Commodo Crispina figlia del secatore Valcote, uomo raggoardevele. Al suo partire i snantori , i cavalieri , i cittadini vengano a supplicarlo , di lasciare a tetti qualche norma per beu condurai nella vita privata, e pubblica, ed a apiegar loro la sua soblimo dottrios , capace di resistere a tutto le debolezze name , ed assignrare ad un tempo la propria felicitie e quella del Mondo. L'Imperatore corrispande ni pubblici voti , e spende tre giorni a svolgere i principi , che lo avevano costantemente diretto no pensieri , e nelle opere. In tal modo un populo corretto dall'opulenza : un senato superbo domicatore de Ra, prostrati, non innenzi alla forza, ma a' piedi della sapienza doma odano lezioni per giungere al conseguemento della felicità , comminando nel sentiero della verta.

#### AVVENIMENTI

Commence of the commence of th

4 .....

Dopo avere ammaestrato i suoi concittadini . l'Imperatore li lascia per andare a difenderli. Io due campagne contro gli Sciti, adempio i doveri di generale, e di soldato : viece diverse battaglie, respinge i barbari entro le loro foreste , e costruisce fortezze sulle frontiere. Volendo incalearli più lungi, al cominciare della terra compagoa è sorpreso in Vienna da una febbre ardente. Sosticoe con rasseguazione il male, e guarda con inditfercora l'avviciusmento della morto, I vizi di Commodo gli presegizcopo le disgrazie di Roma. Chiamatole presso el apo letto lo raccomando a suoi primari offisiali , lo esorta alla giustizia , ed alla clemeuza. Dope quest' ultimo sforzo cade in deliquio. Nel giorgo seguente quando il tribuno viene a chiedergli l'ordine , gli risponde, volgetevi al sol nascente, so già tramonto. Dette queste parole spira all' otà di 50 auni, al deermonouo di regno, dopo di aver formata la felicità de' Romani , e confermata la sentenza anceso da lui ripetuta : che per la felicità de' popoli , i filosofi dorreb.

Commode.

here estree fir. « i Re finner.

Cammode she indirecture di Frantina fan credeCammode she indirecture di Frantina fan credeCammode she indirecture di Frantina fan credeCammode she indirecture di Frantina fan credecan il vidge ne ann l'avvrenessa, i sobisti la requistera, i bano i divisibili circulara vedere in hi le patreor vette. I printi momenti del suo reguo mon giavil

le saldanzake, resta l'edigio di una parbe, promette

de asseren l'eremphare, e ruties le grasie da seus concentre più Soiti, un aviando di doisidarie di shibadiance i deretti della Danomia per gederni la delinie di

Raman, seus mas pre vergequente o Pabrari a cai re-

tributo. Tornate iu Roma, si abbandona sile sue focose paszionate iu Roma, si abbandona sile sue focose passicoi, e si appalesa cradele come Domisiano, forrenato conse Caligolo, Mantices in core 300 coonstines, acorre giorno e notte le taverore ed i postriboli, mostrasi al populo ora in abia di lostatoro, e di occedirere, e direnora cena seducione o con vialenza le più illustri Mattona, di Ruma. Sorrede il uno termo in eferte e sisse-

chi; dimentico degli affari, li abbandona noo nelle maoi do' cousoli, o del arnato, ma bensì a' depravatori della san gioventiu, a' compagoi delle aue orgie, a' complici delle sue attatezze.

Il suo reguo era incominciato colle dissolutezze, finisos colle credelia. Esilia o condanna a merte tetti coloro che mormorano sulla sua depravata condotta. I malcontenti si dispongono alla ribellione. Quadrato ordisce una congiura. Quinziano il più giovane de' cospiratori trove il merso di penetrare nella sua stanza e lo assale; Commodo si difende e ni salva. Quinziano co' complici è trucidato da pretoriani. Scampato da questo pericolo crescono le crudeltà e le foltie di Commode. Fa dere alle fiere un discraziato per aver letto in Svetonio le vita di Colizola, e fa gittere nel fuoce uo altre infelice per aver troppo riscaldato il suo bagno. Nelle feste di Giano vedesi combattere avanti al popolo ingaudo come un gladistore. Rimpreversto per questa indecente condotta dal cortigiano Leto, e particolarmente da Marzia la più favorita delle sue concubine; i lore consigli non happe altre effette che quelle di suspit rargli il pensicro di farli morare. Avendo l'uso, come Domitiano, di scrivere sopra tavolette il nome delle soe vittime : percenta una di queste nelle mani di Marria scovre l'augua trama, ne avverte Leto : ed entrambt decidono di pecidere il tiranno. Non esemplo rioscito il mezzo del veleno. Marsia introduce negl' imperiali oppartamenti un giovane di nome Narciso, e lo fa strangolare.

Commodo muore all' età di 31 anno dopo averne empiamente regnato 12 o nove mesi. Pochisimi asono le circontanne della di lui morte. Il suo corpo ò involto, e trasportato come ann balla in mezzo sile guardie, in gran parte ubbrische o immerse nel souno.

Elvio Perinace avera gli richiamati i pubblici squardi per coraggio e virità. Tutti lo credono degoo del trono. Qoando i congiurati compariscono alla rua porta per selutarlo Imperatore, crede che Commodo avesse ordinato il suo sopplicio. Senza dare verun seguo di timore, ceclama di esservi da gran tempo preparato, ed appaleta solumnente la sua meravisità per averto tauto

946 19

sedio d' Arra.

differito. Ma resta molto più sorpreso quando sa l'oggetto della loro visita. Sollecitato ad accettare l'impe-

ro, con di buon grado vi accomento.

Pertinace puritato nel campo vico proclainato imperatora, e reconorietto del senate. Dichiarati Commodo parricida, nemoco degli Det, delfa sua patria, del geneconaco. Il suo corpo è gettato in un letamajo. Il escoro
Cerary sala al tropo io est del 78 maio.

Vedesi beotosto risorgere il governo degli Automoi, În tre mesi ripigliano vigore le leggi, son pagsti i dobiti, rimesse le finanse; l'agricoltuta è protetta in uo mo-

de particolare.

Questo principe augio sembra tiranco agl'inducipità parti pertolisto. Lo secue Letto che per ambitiose mira seva determinato la tora scelta, gli cecita alla ribellinee, ed uccidono l'Imperiator, che riceva la morte senas far difras, avvolgodosi il capo rella son toga ed avocando Giove vendicatora. Il suo bervisamo regoherita l'immortalità; e la sua morte presagisoo giaudi.

Didio Gioliano

Alto volte | pictoriani avean venduto l'impero; ora lo mettoo dil'iocanto. Percestanti due compratori Sulpiano avecro di Pertinner e Didio Giuliano. Quost'usition la vince al prezso di a Smila setterati per ciscano provisione. Il timere obbliga il sensto a confermare un trafco cottante infame.

Pell'atto che Didio prende postesso del troso avvisito il popolo adegosto di un tale obbrebrio, getta gli occh sopra Negro governatore di Siris gouerale di toname aputasione. Vien egli invistato a vondicare lo stato ed agovernato. Le sue soldateche lo proclamaco imperance, ed riconsociuto ancora dalle previncia d'Otiente.

Né tempo medesimo Settimio Severo nomo ambiaioso ed airvo, mostrando il desiderio di vendicor Pertinaca ai fa preclamare imperatore dalle legioni dell' Illirico, e vegonsi ad un tempo tre imperatori, il cui titolo uon

eman che da' soldati.

Mocia Severe alla volta di Roma, dove con trore alcun resistenta. Costernato Didio offre di dividere il potere II secatu gli di per collega il suo nemico; ma Severi volende solo dominare; i preteriami da lui corrotti abbaodousco Didio, che è coedacoate dal senato , 947 e giustinisto.

Settimio Severe nel salire al tropo (a condacoare el

applisio tutti i pietorisii che avevano coocorso all'occiatone di Pertinice. Cassa gli altri e il isbedioce posempre da Roma. Avendo fatto il seo ingresso alla teata di Gomila uomini, si reca el sensto, giura di rispettar la vita del seuatori, o promatte un goveroo equo ed

unano. egli prima il abbasolour Roma conforii. Il tito di Giure il Albino commendio celli Giusineria gia il soli capace a costeodorgli il treso, e percenire con questa similarimo e i mendione il trans. Nervi tetroso in Asia gli toglio il preceptivo di Centre per tetroso in Asia gli toglio il preceptivo di Centre per tetroso il capace il controlo di con

Severo carle flusimento nel lacci dell'adulazione. Plesino, pili, di lu prafono dello tanto, carico di conti, prefetto del pretorio e canode, di sant figlia in mercio del pretorio e canode, di sant figlia in mercio del pretorio del canode, di sant figlia di luci dell'adulazione del favorio. Caracalla detestando di miosistro perchà odia la spesa figlia di lai, to fa compatre con avzati del podre. Montre questi delcemento gli rimprevare la san lagra principia lo distanta e lo fa succiorere di anni solutto.

Cercelle e Gets soo fratello, abbasshà egualmonte ribidii, si odinao a morte Impossibilistao Serero a reprimere la lore nequisia spera sottrarii dal disordise concededia alla guerra. Dopo averti esotrabili dustinate coma sooi soicessooi all'impero, li mena seco costra libratosi estenticosile del cerce poestrata todila previa.

# AVVENIMENT

cia fompea. I giovani priegipi non sono meso vigiori avanti i loro pesnici. Mentre l'Imperatore trovasi facendo no trattato in faccia de due eserciti. Caracalla es-

scudori avanzato per commettere un parricidio, vien ritenuto dalle alte atrida de circostanti. Terminate le trattative Severe fa venire pella sua tenda il principe scisgurato, e presentandogli una spade alla presenza di Papinsaco prefetto del pretorio; se to sei risoluto , gli dice, di esser l'uccisore del padre tuo, eseguisol oul l'imquo diserno, e se versar non osi tu stesso il sangue mio, comanda a Papiniano che il facci; sei tu il suo Imperatore, egli ti ubbidirà. Questa patetica lesione ha poco effetto. Il mostro ioseosibile al rimosso forma una congiura l' sono socosoto per isbalsar dal trono l'imperatore. Ma enesti punisce i sedisson ed accorda an-

cora al soe figlio il perdoon, Severo già infermate con sa resistere a tanti crepacoori. Scotendo avvicinarsi la morte esclama, sono to stato tutto, e tutto non è nulla Arrecar si fa l'orna destinata a riporra le sue ceneri , le veggeudola dice: rucchiuderai tu colui che l'universo non ha potuto contenere. Muore a Yorch pell'anne 66 di sua eta, ed al deci-

mo ottavo di regno.

Carsoalls , e Geta sono, riconosciuti imperatori dall'esercito, prima di giungere a Rome. Il loro edio scambievele con tarda a manifestarsi in co modo atroce, Volondo il primo regnar solo, entra con alcuni handiti nell'appartamento di Geta e l'uccide tra le braccia della propria madre. Divenoto per questo delitto, solo padsone dell'impero, supera le ciudeltà Domiziano e Nerone.

La ana tirannia monve ad ira Macrico comandante le truppe nella Mesonntamia. Costui per ucciderlo si serve di Marziale somo di mua forza rerorendente a e centurione delle guardie, Montre Caracalla esce da Edussa per aodare a Carra, i congiurati nel vederlo divergere dalla strada accompagnato solo da uno schiavo, Marstale eeglie l'istance un cei va per mootare a cavallo, e col pretesto di sjutarlo gl'immerge no pognale nel seny. Accorropo alle sue etida i soldati , e ne vendicano la morte trucidando Maraiale. Enli con aveva resnato che sei aoni.

Totti i voti si accordano per Macrino. I pretorinoi 971 lo proclamaco Imperatore, e dengo il titolo di Cesare a soo figlio di nome Diadumene, Il senate conferma l'elezione. lo odio alla memoria di Caracalla i segatori ne faone obbattere le statoe, ma per tema de'pretoriani sono obbligati ad a quoverare fix eli Dei colui che avrebbere volute cancellare dalla lista degli nomini.

Macrino è obbligato a combattere contro gl' intrighi dell'artificiosa Mesa, nonna di Eliogabale che sale poscia sul trono. I sooi raggiri, o la vigorosa disciplica da lui sosteneta, lo rovinano. Vioto d'alcune legioni ammutinate , fugge verso Calcedonia , ove è occiso da rivoltosi, insieme col figlio. Egli aveva tegnato dee mesi.

Obbligati a sottometters alla scelta della soldatzaca, i Elizabete seastori ed i cittadioi veggono salire sol tropo Eliogabalo in età di quettordici aqui. La sua vita, abbenche breva presenta un mescuglio di mollozze, di libertiusggio e il stravagaoze. Nello spazio di quattro anni sposa sei mogli, e tutte le ripudia. E a) trasportato per il bel sesso ese un giorno conduce sua madre in senato, a chiede de olla sempre assistesse alle deliberazioni d'importagra. Fa fabbricare on palazzo sensterio per le donne, preseluto della atesta sua madre, ed ordina per esse una pecial foggia di abito, e delle distinzioni. Le discussori di questo singelure congresso han per oggetto la soda e lo differenti muliebri formalità. Folle, e orudale pinge tant' oltre la sua insans feronia, che volendo consultare l'avvenire nelle viscera da giovapoetti, fascennare la più bella gioventù d'Italia per questa eseranda

soperatizione. Eliogabalo è ucciso da soldati ribellati, ch'insquendolo ne' suoi appartamenti il trovano appiattato in nu cesso. Dopo di averlo strascinato par le pubblich strade caricandelo di amare invettive, lo uccideno e o gettano nel Tevere. Tale è il suo fine pell'anno 18 ell'età

sua, ed al quarto di regno. Questo mostro intensato ha per successore Alesandro Atesandro Se-Severo, che sensa verun ostacolo sale sul tegno. lisenato \* \*\*\*

#### .....

# MEMORABIM.

comean softs adulation; vand dargh moort tifelt; maequi ha la modestait direasuril. Severa accoppis la masausa umanità colla più rigorona (custina. Amanta dei bunei, à adicashibe contro i malvagi. I anni talenti corrispoedinea alla sue virti. Eccellenia geometra, maciso, verrata cali pinirana soulla zaultura; hi pochi sico, verrata cali pinirana soulla zaultura; hi pochi menta sono tali, che achbene avena appena refini inmi, vine considerato come su'umo savio e provente.

Le prime sur cure seus di rifornare gli eliusi. Nei memori dei suit comiglieri vi à nono sa modre Manmen donn sinipe per verte, in talenti, a per l'unicore de desdit, y et questi ce s'anti a manistrazione della giuntina. Tra i mel principali insulari di antiotale pratina. Tra i mel principali insulari di antiosi della proposita di considerata di antiotale della di clatene del suo terpo. Simile a Tite sono passa giurno seusa concedere qualche heredicio. Le na elementa si interna nono i nei ritini, trata una quistione tra lore del il carpo de'quoche i dei vita una quistione tra lore del il carpo de'quoche i dei vinai toper un pesso di unado pubblico, decide la dispeta col sequente recerbite : qu'il à meglia lassiere un indito in our per l'abbicherane a l'édificaliperrana.

Alessador son è meso assiduo in guerra che la pace. Missociato l'impero da sgul parte, ogli fa finnic al senice dovunque l'invasione ti manifesta più fornidable. La prins applisone che interprende è cestro i Peri ed i Persiani. La son regolarità e dissiplita son conseglia di ma boc repolata città. I Persiani son recefiti con grande strage. Avendo premi le città di Clesione e di Babilonia, di acoro e l'impero romaso ri-

terma al primiori confini.

Verso Pecco decimoletto del suo regen molti scismi di harbari passano il Danubio ed il Reno, e spargodo il terrore per tutta l'Italia. L'imperatore, asmpre prosto a sacrificaria per la salvezza del popolo, marcia in persons ed arresta il torreste. Ma il corso delle
ma vittori e mi minudito da un ammutiananeno del

propri substit. Lu l'egio de comprise presso Misgonn, stranumente cervicte solto Eliapshia, ed everate ad stranumente cervicte solto Eliapshia, ed everate ad stranumente cervicia de l'estate de la comprise de l'estate de l

Massimino Trace di origine, di mascita otcura, di straordinario caritare, dottato di una forra incomparabile, e di figura gigantose, si appalesa per uno de'moste: più graedi che abbino mai contaminato il trauo. Innecessibile al timore, prendesi giuco di quello degli altri. Ma le ause crudella con annortano verun ristrata di

operazioni militari, che edi presspo coo un conggio degno di un priecipe miglicare. Vince multivolte i Cerimani, porta il ferro ed il fasco nal loro pasco, a forna il pregetto di oggiogare le nazioni pie Nord di Europa. Per affezioare maggiormente le truppe accresce, il serio pag. Educate ella maniera de l'arbari, obbinchè capo dell'armata, combatte sempre da soldata. Volendo principera canche in Affeca le sue atrocità;

le legical in vece di nibedira, alasam lo strutardo della ribellione, e dichiarano il procensolo Gardison insieme col figlio Imperatori. Ma costuro sono miseramente uccisi dal governatore di Numidia pastigiano di Massimino.

Le timoni di questo loperatore eccinano molte, ma une conjunzioni. Finalmente i todatti rificiti dalla fatica e lo preda alla fame, udendo parlare di rirulgiatope da tatte le parti, risoltono di uccidere il necidero per metter fina a' loro mali. Massimino è trodutto daline sei casse guardie meteria devone melli sua tenda il rego di circa tre nuni, e nel assustetimopsico della servizio per sono di circa tre nuni, e nel assustetimopsico della servizio. Il sen no corpo è gettuto e casi ed agli coelli (

rapina. Papiene e Balbieo prendone per qualche tempo le

991 238

redini dall'impere sensa verona espasizione. Ma aco essendo d' accordo tra loro i pretoriani , entrano nel palasso, li assalgono, li atrascinano al campo, gli occidono e ne lasciano i radaveri nella strada, come on terribila

ssempia della loro redizione. In mesan a questo seonvolcimento i tediziosi incontrane a caso Gerdiano minote di quello che era state Cordiano, neceso in Affrica e senza indugio la dichiarano Imperatore. Le virth di questo principe a sedici soni , par ebe supplissero al difetto di esperioura. La soa mira principale à quella di riugire i membri del geverno tra loro divisi, e riconciliare insieme i soldats ed i cittadini, Dotto e virtuoso , possiede una libreria di 62mila volomi. Ha taoto rispette per Misisco suo procettore, cho ne sposa la figlia , e si prevale del senon e della maun di lui enn molto vantaggio, greandolo prefetto pretoriann, Ma cella morte di costui , avvelenato f come si suppone ) dall' Atabo Filippo , cade angora la fortona di Gordiano. L'armata al selito incomincia a mor-

prima il collega di Gordiano : di poi tutta nuncoa l'an-264 sorità, Finalmente vedendosi in istato di eseguire il me-Pilope l'Arabo ditato delitto, fa necidere Gordiano, che muore in atà di 23 anni, dopo un prospero regno di circa sei, Filimpo è riconnecieto Imperatore dall'armata. Si succia il preprio figlio in età di sei apai : e per cen-

morere, Filippo ne fomenta i lamenti, diviene dap-

dere stabile la sua autorità nell'interno fa la pace coi Persiani. Le sue truppe non indugiano a rivoltarsi in favere di Decio loro generale. A Filippo vico tropcata 349 la testa da una delle proprio guardie. Egli muore nell'anno 45 della sua età, dopo un regoo di cinque anui.

- ----

Di manime consense Decio è reconnecisto per ancsessore di Filippo. La sua saviezza, e la sua attività par che truttenessero i progressi della cadata dell'impero. Il senato giudica tanto favoravalmente del suo merito , che lo dichiara egnale a Trajano.

L' eterne dispute nell'impero tra i pagani ed i cristiani già divenuti la parte maggiore dei cittadini, ad onte delle prù barbare caroefierne, e la frequenti myarioni de barbari indeboliscono il governo senra rimede. Derie portston in parsonn a respingere i Goti , in

una imbaneata vedende, il suo figlio trefitto de un derdo, e messo in rotto l'esercito; spropa il cavallo, e corre ad attuffarei in one palode ove resta sommerso sensa più comparire, e termina lu sua carriera in età di So anni , dono no breve regno di soli doc, n sei mesi,

Gallo che aveva tradite l'armata romana, e fatto in. 1005 cappar Decio nella imboscata ha destrezza bastante per farni dichiavare Imperatore dai suparatiti della sconfitta. Egli sale al trono in età di 45 anni. Questo Imperatore è il primo a comprare una pace disonorevole. In vece di reprimere i Goti acconsente di pagare loro annualmente una somme considerabile di danaro. Insensibile alle pubbliche calamità, si abbandona ad ogni penere di dissolutezze. I pagani hanno la facultà di perseguitara i cristiani io tutte le parti dello stato.

A questi disastri succeda noa peste spaventevole il eni furora dura per molti anni to una manicra insudita. Insurge quindi una guerra civile tra Gallo ed il suo generale Emiliano, il quale avendo riportata una vittoria coutra i Gati, è dall'armara victoriosa proclamato Imperatore. A questa puova Gallo uscendo dal son letare go al prepara a resistere al rivale : ma è nociso col suo figlio da Emiliano ju nos battaglis nella Mera. El munre di 47 anni , dopo un regon di due e goattro mesi. Il Senato ricusa di riconoscere la pretenzioni di Emiliaco; l'armata stazionata presso le Alpi sceglia per Imparatore Valeriano suo capo. Questo miovo Cesare de- 1007 termina di riformare lo stato, e mostra uo carattere, che annunzia intelligenza e corazgio. Ma ogni riforme divian quasi impossibile. I Persiani comandati de Sapore loto Re, prendono lo aventurato Valeriano aul puuto . in cui va per attaccarli. Suo fielio Galliego, aven-

do promesso di vendicare l'insulto fatto al padre, vien eletto Imperatore all' età di 11 anni-Grandi erudeltà , sono exercitate sopra l'infelice Valeriano. Sapore spioge tant' oltre la sua barbarie che sen serve come di suppediano per montare e cavallo. Egli aggiungendo la derisione alla crudeltà, pretende che l'attengiamento dell'Imperatore avvilito a queste ladegne fonzioni , fosse il migliore , che potesse darsi alla status da ergersi in onore della sua vittoria. Tali

ingintie continuano per sett' seni, e finiscono solla motta di Valcrineo, che il crudele Sapore fe scotticar vivo, dono avereli fatto cavar gli occhi.

Morte Valerane, Gallion-sus figlie lungi il errispondre elle une promese preferice le piedudor el linera dell'impero, e depo aver risto lageono, che avera presi fittole d'imperatore, in gipsa cema se fone
all'acio. Le queste tempo veggoni melli pretendenti
conocciati note il none di 30 Terana, i quali ridspannas l'impero, ed aggingnoso le adagune di una
attanta Galliono timo che dapprina sembrase incendible, i findamenta per la tan propias sicurata à contretto
e, findamenta per la tan propias sicurata à contretto
a metterni in campagnet del conductre un'armata all'actuta unurpatori. Quiri à sucise de nue de resul celebria
ta unurpatori. Quiri à sucise de nue de resul celebria
ne corregorona d'un conquier transatații da Marrison
convergence al tun conquier transatații da Marrison

21 368 suo generale.

1911 200 Perior Candio à acestate cen spir da test gil redicades il . Firrer Candio à testate del tunte e del pepelocio del perior del perior del perior del perior del Ugalancesa raggardevelo per la sus condetta, che pet un valuer, egli revera cervico non distunione contro i harbara perso. Sismio in Eusconia. Il uno reggo à di brevisimi doriat. Perest da un felbos perillessiste, morre cen universale confeglio. Méciane conse-aperillessiste, morre cen universale confeglio. Méciane conse-aperillessiste, per directe una perior imparabile per l'impera-

Aureliano

Dopo Clasifio regea 'Astréairo. Quasto imperater la toto liberto di Quistilio fazzalli di Clastilo e la toto liberto di Quistilio fazzalli di Clastilo di ne copo di troppa arres pura prodanata lispiratori. In considerato di Common di Piasana. E il i vaccio prosimente con tre vistoria seguito dalla puez. Rema avest tremato, egli vi ristabilare la coima. Indi si secinga aridirare le mura, fortificaria e ad ampliaree di recontrato. La gestra cento Zimobh Rapio di Palairoi lo chia-

Questa embiriosa eroma, ricomata per virtu, bellezas, fortuna, talenti, a sventure, vadeodosi padrona dell'Egitto, dalla Cappadocia, della Bitinia, ad aumust dal vos occages mas al Assause impere. L'intropic Aurilian in secució d'Assauchi, seculigar a tropic Aurilian in secució d'Assauchi, seculigar d' re. Questa forta e magnifier citàl dopo su'cuintos de fest a minacini il adiametar de accessos sed a l'Assauni. Zesobis and faggire à pres sulle tronde dell' Esda consisti di serve colla sua trecolatori simulire i. Kemani, gli dicc: Riessorce sui Imperative, che superrectore, Galfirra a d'issui por insu annost serveller certere, Calfirra a d'issui por insui promechia la rea gloric ses far occidere il aubien Longico presentre della Refige, ad applicata dalla di la gio presentre della Refige, ad applicata dalla d'issui-

Tetrico uno de 3o seurpatori gattasi anche agli in braccio di Aureliano, ed in tal mode l'imparo essa di ettere amembrato.

Magnifica del tenute del viacitere. Zenobia Tarrico si distinguono fia gli schiavi. Esternia en tettati ere anastit. Egli scorda a Zenobia tene erre edona rendene del compositione del compositione del consumera del compositione del consumera del consumera del compositione del compositione del consumera del consume

Poco dopo il senato saeglie Tacito par Imperatore uomo di gran merito, ed in età di 72 anni, il ano regno

dolan e giasto è di berre durata.
Amico delle lettere degli anomia hameneriti della loro patria, onora spacialmenta la opere dello storice celebre del uno sesso cone (Tacico) pomendola a spese comuni in tutta le pubbliche liberna dall'Impera.
Tacico more nel termine di sei meti, mentry trovani
marciando contro i Perissoi ugli Scito, cha si erano
ignoplemiti delle provincie dell' Orienta.

Alla see morte tutta l'aimata proclama Imparatore 1079. Probo. Nato questi da uoa famiglia mobila, ed allava Proto negli accampamenti, testo distinguesi per coreggio ed

soil 275

... ...

Appri

Di Rom. Di Gattività, e mestrasi il sole capaze di oppursi alle fraquesti invasioni she minacciono l'impro. Ma i soldati stauchi per la faticha, e pel rigore della disciplina l'occidose dopo un regos di aci aoni u gosttro mesi.

Ma in argue della lere stima gl' innaltane co mocumen-

Care , Nume .

Core, Numer. Marco Aurelin-Caro prinfetts pretoriate vien scolloriano, o Carino dell' sumata a succedegil. Per corroborate la sua sottorià si susceia all'impere i suoi dos figli Carino o Numeriano. Pesificò il primo, il la eccondo si fa dissinguera per virità u soraggiu. Pose dopo la sua elevazione, Caso muore sulla sea tenda toplico da un folimita

L'espressions in esi esde Munerano, il più giorane de dos fratelli per la morte del padre stimola l'ambisione di Apra uso suocero, chu erede poter aspirare all'impero seesa grave pericolo. Egli fa tracidare da us sicario l'imperatore, mantra troval viaggiando in situita, u us cela per qualcta tempo la murio. S'estassità perfidia, si sollava un grido geocrale nell'as-

Disabasano mata. lu mento a questo tumulto Diseleziano guerriero del fortuna u di bassa sirpu vien eletto Imperatore, ed usecida Apro di propria maso.

Mester Discleium con peco successo fa la guerra a Carino per resolucia solo patrone dell'impere, un amagina lo libera da questo rivado. Indi recessi la Reseava Marcia del la compara del compara del processo de la compara del processo de la compara del processo del manieno al l'impere, colo quantineque di practia occurs, vanta un merito simile al son. I des pridecido l'impere animeciato da tutte le parti, Discleium del l'impere animeciato da tutte le parti, Discleium se in Milano, cha preferire la Rossa perchia tra-se in Milano, cha preferire la Rossa perchia

va questa città più apportuna a' suoi disegoi. Moltiplicanolesi ugoi giorno le invasioni de' barbari, e adegnuodo Dioclexiano di affidare il commodo della armatia a georrali divenui per nistema surepstori, associa ancora all'impare Galerio, e Castanus col uome di Cesuii. Penfido e crudele il primo con conosca altra virtà che il valore; intelligente a religioso Castanos accoppis le virti militari di una robibi da la distingene ini un secolo di corrusione. Eglino somo obbligati a ripodiare il propria mogli per inpora le figlie degl' Imperatori. Costaceo, a suo malgrado, abbandoca la ristucca Electratori del costutuico ( poscia corponicato di grande ) u da la muno a Teodora coora di Massimianu il Galecio posco Valeria figlia di Dioclessiano.

L'impero è diviso in quattre dipartisioni. A Galerio coca in sortu l'Illirio, la Tracia, la Machdonia, e la Siria; più fortucate la Gallia, la Spagna e la Granbrettagoa cadono aotto la dominazione del virtuore Custanso. Maximiano ritiene per se l'Italia e l'Affrica.

Diocleriano l'Asia misore e l'Egitte. Oucste misore mentre contengono all stranieri colle armi, il popolo colle leggi, i generali con l'autorità danno l'ultimo colpo alla maestà Romana, Più noo si consultano i magiatrati ; i soldati per la maggior parte barburi di origine scorgonsi convertiti in masuadicieri, i senatori in cortacinol, i cittadici in ischievi. Noo vergonsi più gl' Imperatori , distinti dal solo manto di perpera mischiarst tre il popolo como cittadini, fra gli uffisiali come compagni d'armi, giudicar da pretori, comandare de generali , amministrar la giustizia da consoli. Tutto cangia sotto di questo Imporntore. La sua regia, emola di quelle de le di Oriente è piena di couchi e di schiavi : l'adito ne vien difeso da una guardia interna. Il principe chiama sudditi i cittadini e li obblica a nomiparlo padrone u signore. I accessibile e quasi invisibile

Romi vedesi sucht ella spregata; Mileso, a Nicomarda derragono i sone rirali.

di drangono i sone rirali.

Besteini, a dapo asseptione buttaglei treclata Germani, a dapo asseptione buttaglei treclata Germani, e dapo asseptione buttaglei treclata Germani, a Germania de Veser. Sostomatte la Bestiagas, o dopo di aver assistante de la popula de la compania de la felicità del popula. Mazimiato intanto libera l'Italia dall'advarpatore Giulicon che col titolo d'imperatore un est fortificato nel monti della lugiori; na più tiran-

al par di Dio , di cui osa assumere il nome, non v'ha

altra legge per lui che quella di ubbidire. La superba

- Director Google

per issemere la sue vendette e cupidigia. Porte le armi nell'Affrica, sottomette i Mori, e li costringe e ritirarsi

nelle Joro autive montagne.

Diocleziano autive Egitto dall' aserpatore Achilleo, smaetelle le città di Busiride e di Cofto, ed ebbaudona el assolteggio Alessadria. Indi ritorna nella Tracia ovo Galerio a ren aegualato con molte vittorie. Caccison issience i Sarmati ed i Goti, e si rivolgono su fine a danno de' Persisui.

Galerio spedico per questa guerre commette i medisini errori di Cruso e di Astonio, e noffre le stenso rectanze. Accerbamento rimpeverento da Disclosiono, maria in Parsia dalla parte dell'Armenia, e con a battaglia decisire si reado padono del campo, e delle tamajor ante; parsper molto mogue, rapettanele soltamajor ante; parsper molto mogue, rapettanele del parte della della della della della della della della Questa visitorio è seguita da una pare che dare quaretumo; rimanendo il Turp per contine delle due potenza.

Galerio oporato col nome di Pertico, di Persico, di Armenico, ed insuperbito per ever fatto le vendette di Valeriano, recasi in Nicomadia per indorro Diocleziano e distruggere il Cristianesimo, di cui fin dall'infanzia, al pari di Messimiano erasi mostrato apirtato nemico. Diocleziano vi condiscendo e viva forza, contentandosi di proibire soltente di prefessare la religione cristiana. Galerio non contecto di tale moderazione, fe eppiccase il fuoco alla Regia; e dandone le colpa ai cristiani ottione con openo messo il decreto delle loro personasione . la mili crudelo di goante mai la cristiana religiope pe aveva sofferte. L'Imperatrice Prises , e sus figlia Valerie, perchè criatiane, sono enche obbligate e sacrificare a' falsi Dei. Tale spaventevole editto macchia di sangue tutto l'impero, tranne le Gallie, la Spogna, e la Granbrettagne, dove Costanzo tottochè evesse fatto pubblicare la crudelissima legge, così she far perite alcuno, promove alle catiche della soe corte quei cristiani , che aveveno dimostrato maggior costanza nella fede; dicendo che: chi à fedele a Dio, lo e ancora al proprio principe.

Discleziane cell'anno veotesimo del sue regno, vedendo tutti caduti ali usorpatori: libere le provincie de barbort, domats in Persa, a dope were crelete agin Eiropi un etritorio dal lasse Egitis, e difficionele fere it delle as, forma sone longe autema di forevera mal Tegri, salle Rema, o recasi indiamette in Rema con Mazziniena per godera i Perser di un magnifica o han meritato termole i pratacco che per l'unione volta si offica agin tenno i presenta delle più coltic ambituner, in fece delle godera di contra della più coltic ambituner, in fece delle godera dei deputado del giun colta della principale del rivaria della sua principera del l'adorcera del rivaria della sua principera che l'adorcera, sembrano più contra della sun principera.

Disgustate di Roma, Diocleziano nel ritornare le Rico-

media, è colpito per istrada da malattia, obe lo ridoce allo stato di coo essere più conosciuto. Sazio di granderre, rifinito dalle fetiche, disgustato degla nomini prende le risoluzione di rinunziare al potere supreme, e godere la soavità della vita privata Massimiano forzato e far lo stemo . Costaezo e Galario ricevone il titolo di Augusti , e mentre ognaco si aspette di veder nominati Cesari Massensia e Cessantino fieli de due puovi Imperetori, Galergo temendo i feroci vizi del primo e le virta del arcondo , ottrepe dell'infartidito Dioclesiano la nomine di altri due Cesari , e lo induce e concedere questo titolo al suo oipoto Massimino Dasa ed e Severo generale sitaccato ella sua fortune, si peco-noto, che il popolo sotto questo cognome lo crede Costantino, Date tali disposizioni, si ritira Diocleziano in Contestion, Se-Salona di Dalmazia, Per l'abdicazione di Diocleziano paregra Massertia. cho l'impero dipenda dal volere del fernce Galerio Launio, Mas per essere i due Casari suo creature, e Massimiano de simino Dana.

statutos, di gà allostanto dal tono delle politica di Dioclesiane, cui evera pur ereduto toglitegli il dritto a regulare con aver obbligato Costano e ripodiare Elenamotre di lat.

Trorosdosi il giavano Principe ritenuto quati in ottaggio dallo atesso Galerio in Nicomedia, i sovano è richiasa, mate dal pudeta aggli utili monenti di su quita. Avec-

grovi malanni minacciato delle vito. Galerio uno he al-

pro estacolo per asser solo padrope dell'impero che Co-

#### ATVENIMENTS

Anni dutori finalmente della tus pericelora situatione , s' le-Di R. D. G. vela el peridid disegni di talevio, e si parte inesservato. Per neu fari raggiungare, ordina di nocidenti tutti i cavalli, che treva nelle poste lungo il suo cammino. Arriveto nella Gallia, eggo il padre celle septiciona

cavalli, che treva nelle poste lungo il suo cammino. Arrivate unlla Gallie, segue il padre cella apedicami in Brettagna caotro i Pitti, dove in preferenza degli ilri fratellà è comiente solo padrone deviata paterni. Quivi depo aver raccotto gli oltimi uspiri di lui, è obbligato dalle armate a preducta il titolo d'Imperatore.

Non accatts Galerio la un elezione, od in vece di ni associa Sevaro all'impre, non ribucciondo a Castaolino che il titolo di Cesso. La dissimulazione di quast'ultimo lossogaticos Galerio, che rendesi sempre alle cradele, mentre il suo rivela attende a soblimare la protti fame con succe peste contro i barberi.

Galrico Steven, pe loro oceasi no districti de Ramani. Missimulos infortanto di tuli dissimunci i sataro dalli vito privata, valendo riprondere la propora sici non fallo Missancio in Romo per oceasira di non-timo Manascio in Romo per oceasira di non-timo di proporato del proporato

dels Pinnips i arrende, el le mieramente antissimo. Initate Gairre per tilitate perfedit austinere « Selicitate Gairre per tilitate perfedit austinere « Selicitate Gairre per tilitate perfedit austinere » Selicitate per tilitate per tilitate per tilitate en appirent per tilitate per tilitate en appirent perfetti per Roma, tilitate landi terre me piccelle serretini, me Roma, tilitate landi terre per persone pers

di Roma, e d'Italia. Nuora divisione: Dopo la ritirata di Galerio, vedesi I Impero io madell'impero, no see I Imperatori. Massimino regua in Affrica, Messimieno e Masseorio in Italia; Licinio cella Gracia, nella Tracia, nell'illirico; Galerio nell'Asia, e Costantino nella Gallia, nella Brettarna, e nella Speria.

Libero Massenzio da ogni inquiestrudine per le vitterie del padre , a volendo regnar rolo , cerea sconterere il giuro. Favorito de un partito preponderante, Mainmano si vede contretto a focelre nello Gallia dove è curtesemente accolto da Custantine , che passa rischio di divenir vittima del suo capita ambigioso ed tograto. Il perfido Massimirao volendo togliergii il trono e la vita sellegita Panete a remanere, la potte, aperto l'apnartemento dello aposo , e le appalese l'iniguo disegno di volcilo trafigere cel letto. Pausta mon sa risolversi a disenir complice di è coorne attentato : ne informs Contantino, che volendo far consenure il delitto mette uno schiavo nel letto , rimanandosi egli appiattato per esserne spettatore. Nel bujo della sotte, il berbere principe armate di stile s'innoltra nell'appartamproto , trafigue coo più solpi lo schievo , ed esclams: A morta il min nemico, cocomi nadrone dell' Impere, A queste parolo comparires Costantino; lo atterra ene une aruardo minaccioto . e torto lo fa condenga-

re e morte.

Massenzio che aveva tradito, e dottonitzato il padre, baldantosamente dichiara volerne vendivare la morte; ma il zenato ed il popolo stanchi di soffrire i suoli eccassi, erausi di zil diretti e Costantino, onde

esser liberati da questo montro.

L'occasione non è chi troppo tevorevole a questo
principe. Gelevia aveva terminato i moi giorni tra crudeli tormenti, e Licinio, e Massimino tetrati a disputarii l'impero dell'Asia con possono rivelegre coutro di

hei le armate di Oriente.
Costantino avendo debellati i berberi, mareia con una armata di cosmila uomini, passa il monte Centino, preudo Sosse Milano, e le Lombardia lo ricouscea come suo libertine. Masseminie totanto, avendo repedito Poinpeisno a difendere il Italia con uno esercito di 190 mila uomini, ni titer ricolturuo in Roma.

Mentre Costantino trovasi compato on grocos, e ri- Croce miraca-

spediates acours la sepsida del mende, apermano conpeter viscores acous l'apos del ciolo, , no terces il recerno, o la precision. Verse il tramostra del soles dattigne ad circle due colono del virsinosta coce a guina di creve culle quali lagge acritas. Con queprio di suppore, del part che pitto il see esercito. Al tre risinal, che dopo questo prodigo ha soli cera della mota eccessosa de suo cargo, il gierno pridella mota eccessosa de suo cargo, il gierno pridella mota eccessosa de suo cargo, il gierno prisego della colonia della colonia della colonia della colonia conomia della colonia colonia del prisego gerre precedensa le eraste, concentrate il prisolte della colonia della colonia di prisonale della colonia della prisona di colonia di prisonale della colonia di prisonale della colonia della c

Procepuedo iodi il esammico, igeontra presse Verono.
Pesereto di Pempiano, che batte o mette in fing. Gionte possis sotto Roma, treva Masenaro che con o'arsotto di possis inti e i finili cavelli in attende sol
Bisfatta dilan-Tevere, Quiri impegnati ona sesguinosa battaglia. La
menio.
ovarileria di Masenario è messa in rotte, e in vitto-

caralteria di Masseasio è messa in rotte, e le vittoria si decide pel seo tivale. Rottori il ponte, Massensio istesso si ennega nel fiume. Nel giorno seguente i Romani aprone le porte al vincitore; Costantino è ricevato la trinofo.

L'infaticabile Imperetore ripara e' mali di deci enmi di tiranoia. Bichiama gli esuli, I proscritti ricotraco nel possesso de'loro beni. Savero admente con i preterisui essas queste truma avide e sedizione.

Va o Milaco, dove trora Licoire cei de in meglie Coseman ma corello, e formano inseme celliti forcerento, e cristimi, resilizando laro la chiera, e gli averi conlore della compania della compania della considera del EO cristan, mai affectardo la prescriacione di Liceira scoricita alla rrigione eriziana ad imitatione di Cestania, e, radiana teorica escrizio, traveta i famingi del uno trapido Liciato marcini incontracetta contra di lai, ed in terpido Liciato marcini incontracetta contra di lai, ed in de battaglia lo vinco e l'obbliga e fuggere in Cilicia,

dove si avvelena ell' avvicinamento del vincitore. Ferece Licinio più del soc essito, fa uo uso cradele della vittoria ; manda a morte la famiglia di Massimino ; e nà anche risparmie le vita di Valoria e di Prasca , figlia questa , moglio l'altra di Dinclesiano.

Sgombro ceal l'impero da tirasoi, obbidisce a due soit Imperatori Certantico, e Licinio, i me bea tochi gli atessi motivi cha li avereco rinaiti, li dividono. Castactica chiesti avereco rinaiti, li dividono. Castactica chiesti avereco rinaiti, li dividono. Castactica chiesti con la constanti con la contra ricute. Use formidabile giorunta campela presso Simio in Pononio decide della sorte dell'impero.

Visto Leisio, si ricovers in Adrissophii, dore redenie neore farea, per attendere il cennon. I doe setto neore farea, per attendere il cennon. I doe setto in assefficaci il conflitto è noticato. Lichio si actionette in assefficaci il confirmatione della confirmation

sione sopra l'impero.

Le lagrime di Costanna son moglie sono efficaci ad
intenerire Costantino, il quale sa primi istanti risparmia i giorei del osgosto, ma poce depo por frivoli
pretesti destropa il suo come con dergli i morta, orsse con risosita sotto le leggi di un principe solo, tutto
l'impero Romano.

Il riposo di Costantino è più operoso, e più atile al-Castastios solola di loi gloria che le vita militare. Colle armi alla mano aveve fatto conquiste, ma divenoto pacifico signore dell'impero, cancia il governo, le leggi, la re-

gnore dell'impero, cangia il governo, le leggi, la religione. Ricomparisco in Roma la giustisia, la tollerausa, il rispetto per le leggi.

I prim dieci seni del sup regoo erano stati quelli di sun gras Mecacca. Ma quando padresse dell'impero vedesi libero da competitori, il suo selo per la relajono, cui attribuisco la propria fortena, non las più regola, o la passione di comendare ricusa ogni confine. Egli sostioco la verità colle armi dell'arrero e delle violesse, o

oel preserivere tutte le pratiche della religione cristiana, ne altera la purità indroduccondovi il lusso a l'ambisione, Totto il mendo cangia di cotara , interessi , costumi, Anni

propedi.

Di Rom, Di G. opinione , linguaggio. Le dispute teologiche teoroe lacso a quelle de pobblici affan . e l'eutorità non più nella terra , ma si serca cal cielo

Costantino, abbenche padrona del Mondo, non siconoseesi libero in Roma , antico anotuario della libertà , in onel senato le cui nareti avevano intese la vace di Catone, to quel Foro che sembragli risuonar tuttavia della facondia repubblicana di Tullia, della temerità demorratica de' Gracchi , della feziosa insolenza di Mario,

L'orgogho de' grandi , la familiarità della plebe non possono accordarsi coll'alterigia d'un padrone che vuol regnare alla foggia de Re di Persia, Risoluto Costanti-Du a creare un moro impera , vuol fondare una munva capitale.

Un avvenimento funesto ascura il see nome . ed seeclera l'esecuzione del concepito disegno. Gelosa l'imperatrice Fausta del merito del giovano Cesaro Crispo. figlio di ano marito e di Minervina, e anerando di far la fortuna de' anni fictimoti , nenza a liberarli da on rivale. Accusa Crispo d'averla sollecitata ad amori incestuosi . e. Costantino seura esame condanna d figlio al supplisto, Dope qualche tempo, la virtuosa Etena madre dell'Imperature , benchè tardi , risveglia to lui il rimorso ed il pentimento, prevendorli l'inserenza di Crimo. La parets executance alcani amics del principa al ingiustamente condapuato , accusaco d'adulterio Fausta : e Costantino senso cercare le pieve dal delitto , la sagri-

Questi due misfatti gli eccitano contro la pubblica indignations. Il populo devoto all'entice culto, detesta il protettore de crutiani, e lo insulta ambblicamente parapopaudolo a Nerone. Per quane office diviene aucur-Din insopportabile il soggierno di Roma ner Contantico. Aves sulle prime divisto di conducee i Romani al lungo della lor culta , fissandone la espitale en la rovine di Treja, ma il sito di Buanzio più opportuno alle sue mire , le determine a prosceptierde. Fitte qui-La sede dell'im- vi la sede dell'impreso. Bisantio di cui sveye guttate ta sa Costanti, le fondamenta, e assigista il nome sa quelle di Custantinopoli , in poco traipo vedesi coperto di superbi pa-

lagi, di bantiche, di monumenti magnifici, popolata

fice all'ombie del figlio,

da una folla d'abitanti vennti da tutte le narti del moodo, a rigogliosa di tutte la ricchessa versate in

Italia da dioci secoli di vittoria. Tutti i patrizii a i consteri, che all'antica patria antapongono la fortuna, venguoo a formare la sorte d' Oceane ; ed i eavigh dell' Asio , dell' Egitto , e della Sicilia facco della nuova città l'emperio del commercia di tutto il mando.

Costantino dupo aver per molti anni gustate il potere assoluto, o uos pace non turbata che da intermi tumulti della coscienza, cepio i trascorsi della suo vito colla penitenza e muore dopo uo regno di trent'auni,. Generoso per indole a per politica, spesso erasi mestreto crudele per ambinope. Le sua mente e la ene Marte di Cofortues le pengone nel nevere de più illustri principia stantine. parcechie aue azioni ne oscurano la gloria (t).

Dopo la morta di Costantina , l'impere s' inpeltra a gran passi nella ena decadenza , e va incentro alla tont tale envine. Le storie non nih rammente i fasti del non polo Re , me quelli piuttosto dei suoi vincitori, Costantion col dividere imprudentementa l'Impere, muovi elementi aveve apprestati per la sua distruzione. I bar- 1000 bati predigiosamente multiplicati , lo minacciano , e lo Contanto. invadant per noni dove til Imperatori in serves est Goti . per la maggior parte , mancano di coraggio , e di prudenza per alfrantarli. Costanzo figlia di Costantico, che regna 35 anni si appalesa per un principo. 1114 pusilsnime. Il sua successore Giuliano ( soprannomina- Giuliano Apoto l'aportate , per esser riceduto nel paganesimo ) mostrasi saggio cel governo, coraggioso contro i nemiei ma disenera il seo nome per l'odio che nutre verse i cristianii Gioviene , e Valentiniane hanno coreggie basterolo per impedire , she l'impero Romano divenime Valentiniana a prede dos suot cemiei. Valentiniaco per respurgerli divis. Valente. de il notere con suo fretello Valente, sucquendo a

costui l'Osiente, e siserbando per se l'Occidente. I due for Wel discount di tretture in articali scarrati le lavadani de" berbari, e la storia del Basso impero, passintro di volo sepri gli avunimenti, che dupo la morte di Contention chiero longo tine alla caduta dell' impreo Romano in Occidente.

Digened by Google

Augusti dapprima reprimona i barbari, riportano delle vittorie, ma un avveojmento imprevveduto conduce anovi nemici per compiara la totale rovina delle atato.

Un numerous popolo di Selvaggi esto il enune di Ensi e di Alani, shonec adi Estenzione per precipiritospera l'impre. Ellius dopo ever passato lo stetta nipresentanti di proposito di Damilio, per percepi il proposito di proposito di Damilio, per perso il Romani onde ottoere un riporero. Questi bulbari l'Estaggione di Valente de distribusivo fino a longo persioni di servini di proposito di proposito per persona di prosenti, azimulati dalla fano a il tala disconsistio precessi, azimulati dalla fano a il tala di suno cantro i lero protetturi, e al una terribilo batsiglia proso Adrianopoli distraggion la maggior pure delli renza di Valente, e al giunticino cole total i

tera copp.

tera copp.

tera copp.

tera copp.

debolise, recrementa la acroa menta di signadure un cerpo di larbere per oppedo al un'altro. Questo especiarite ricere sulla negli municomi priccidi, una cesaste di bioggo, il Romani ben n avvegnone esser tante difficile di birezzari da loro nouri altro, questo degli disperso con ten travas per una copporti di proposito di impere non ten travas per una imperioria. Il proposito degli di proposito di largere non ten travas per una imperioria. Il proposito di la proposito. La Gallia, la Mesia e la Passonia seno i primi testri delle loro deratamoni. Passando nedi solla Macedonia, si eterodico de la della considera della con fine al Torico. Coli le possessioni dell'impere giori della considera della considera della confidera di considera della confidera di considera della considera della confidera di considera della considera della confidera di considera della confidera di considera della considera della confidera di considera della considera di considera della considera di considera di considera della considera della considera di considera di considera della considera di considera di

medo la rovios incomineata sotto Valente, má dopo la di sui motto, i menici a serocano praso ostacelo. In mezzo a trate calamità, si ricorre ad una nomerosa truppa di Gotti consendati d'Alarico lora Re, a quasto mezzo impirgato per arrestere i progrezia della decedinta romoso, pera il colopo più fattea dal suu dicedinta comoso, pera il colopo più fattea dal suu dilegato della della della della della della della desenza di Arcalia, e di Occide recediati della defenza di Arcalia, e di Occide recediati della dependiati di della della della della della della della della della di diffirma del limpera Romano, edi sitto assersa.

degli struficiosi consigli di un certa Rafino , combatte motio volto le armate renosco con varia sorte; finalmoto volto de armate renosco con varia sorte; finalmoto volto de aeguire i suni disegui, passa le Alpia moto volto de la correcto di barberio tolara. Il imindi abstatiri di questa indicise controle vingono con lapa Bona è amelia bistatiri di questa indicise controle vingono con lapa Bona è amelia renostre Omotio galero più di conservare i las ad egioti, i di d'Autres.

atsasene zinchiuro in Barenus.

Roma per lungo tempo padeona del mondo, vedesi asseciata da barbeni fersei, o redotta alle nitime augustie
dalla prate edila fame. L'indestibile Re de Gost refe
alle ras sciagora. Castrotti i cittadioi dalla necessità
elle ras sciagora. Castrotti i citadioi dalla necessità
recolipera so informazo iseoto, a sensigratoda il feroce
competistere, risardano par poco le laro ravvan, Alarico 163

en l'astedia com massico virore fi intina. J'unardoni; v.a.
l'astedia com massico virore fi intina. J'unardoni; v.a.-

dopo qualche tempo ratorus con un'attra armata, atriogo l'atacdio con maggior vigore di priesa, s'impadroni- I vandelt sacace della città, e tranne le chiese, tutto e messo a cheggiandioma roba ed a sacon.

Gà ch' ex fuggio ad Alarico to Roma, poco depa divine preda (Cosserio Re de' Varial) Per si guerletto preda (Cosserio Re de' Varial) Per si guerteori, il senso, la religione totto deven vitimo della loce il bidone el avrancia, La capitalo dell'Impore, in tal mode per das valte nachegons, a l'India insoluta della comparia dell'arrange, gi il imperitori di Occidente conservano per qualdo tampo di titolo della revencia, sensa atta dell'arrange, gi il imperitori di Occidente conservano per qualdo tampo di titolo della revencia, sensa tanta, tatti quelli che prendossi intolo d'Impresione, a repongeno ad ona irrapperable revina. Crisa finalcia dell'arrange dell'arrange della conservante propiente della conservata espongeno ad ona irrapperable revina. Crisa finalcia dell'arrange della conservata espongeno ad ona irrapperable revina. Crisa finalta dell'arrange della conserva-

tore. Odoscer georrale degli. Eruli prenda il nome di Re di tutta l'Italia.

Augustolo finice i suoi giorni in Capania nella cosa di Lucullo ; casì quel paiatao, il cui lasso avrava altre volta secolata la prima epoca della decelenta de'enstami, serro d'aulia di primarpe cha per debolazza e viltà lascia antiodostra notto di se il neimo trono del monda.

# COMINI CELEBRI.

| Sec. e. G.nn.e. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sec.d.G.an.diG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VIII. 4 52 Aumelo. 747 Testio. 718 Name.  527 Talle. 656 Anne. 651 Tesquair Price.  658 Servic Tallie. 534 Test. Superho. 5 Test Collatine.  569 Servic Tallie. 534 Test. Superho. 5 Test Collatine.  560 Servic Tallie. 534 Test. Superho. 5 Test Collatine.  560 Corrichment. Cestions. A Caudio. Virginio. Camillo.  670 Collatine. Cestions. Cestive. Valeric Corro.  571 Machine. Cestions. Cestive. Valeric Corro.  572 Doublit. Regula. Pable. Messile. Minosio.  573 Poblit. Regula. Pable. Messile. Minosio.  574 Doublit. Regula. Pable. Messile. Minosio.  575 Poblit. Landin. Varone. Messell. September.  576 Poblit. Sept. Palaminio. I Greschi. Metallo. Merio.  576 Debit. Latein. Loudillo. Terensio. Marcan. Oritore.  577 Carro. Carlin. Carro. Carro. Carlin. Carro. Carro. Carlin. Carro. Carro. Carlin. Carro. Car | 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Detti, Tersusia Varrous, Lucresia, Cara, Nipota, Trega Pempes, Oreania, Cicrono, Sillastia, Vegila, Masilao, Aniaio, Oreania, Cicrono, Sillastia, Vegila, Masilao, Aniaio, Oreania, Oriale, Persperia, et. et. ani, Charles, Carallao, Caral | 10.   364 Valentino L is Occidente.   363 Valente in Ociente.   363 Valente in Ociente.   365 Valente in Ociente.   367 Valente in Ociente in Oci |

# GOVERNO E LEGGI.

Non era presso i Romani il governo l'effare di alenci tromini, e un peso per tutti : ma era la cosa pubblica. Ciascuno vi preodere eguale impegeo, una perte più o meno ettiva. Il cittadino sommesso alle leggi che averano ricevoto il vigore dal di lui consenso , le ubbidiva come soa invenzione , le eseguiva come atti della propria volcotà. Il come di Romano comandava in asso ad ogni sao sontimento, e gli prescrivere totti i doveri. Pareagli che la repubblica romana fosse la sua famiglia, e la famiglia propria era la seconda; quindi la legge presso questo popolo sorpresdente comparisce più forte della natura. Broto ssorificava seasa esitazione la vita del figlio alla saluto della petrie , da lui riguardeta come sua madre. Animato da questi sentimenti, combettova il cittadino più per la gloria pubblica che per la propria. Totte in Roma otteneva non solo na rispetto filiale , ma religioso, Quella era la città sacra, fondata da uo figlio di Marte. Il Campidoglio receiva da Giore anteposto ad ogni eltro soggiorno : gli Dei promettevano e Romani l'impero del mende : di loro ordino la ninfa Egeria aveva det-

tato a Numa le leggi. Dal doppio viscolo della istituzioni politiche e del sulte pubblice erace essi avvinti io una comunione sola, come uo popolo di fratelli affidato alla protezione degli Dei. Nulla s' intraprendeva senza consultare il loro volero, annunciato dal tuono, da venti, e dal volo degli oscelli, ed interpetrate dagli auguri coll'esaminare le viscere delle vittime. Ma par piacere agli Del , facea mestieri essere virtuosi , giusti , temperacsi, intrepidi, e non service ed altra passione obe quella dell'amor della patria. Queste massima aublimi e semplici , politiche a religiose e un tempo , suocheste dall'infaezia col latte della notrice , infasero ne' Romani, a manteouero per molti secolt una singolare uniformità d'opinioni e d'inclinazioni, una regola immutabile di vita , una pratica contente di coraggio e di virth, costumi più fermi ed ioalterabili delle leggi messe.

In quanto alle leggi , actto i Re non farcoc che usi introdotti delle circottanze, ovvero regulamenti proposti

dal senato, e coefermati melle assemblee del popoto. La ogni famiglia il padre era giudice de soni altar privati. Quelli di ogni città erano. to tance di magistrati speciali. Con Roma non ebbe per lango tempo altri afferi da regolarre, othe quelli della repubblica.

Le legge essende chiere, sempliei ed le piccol numero, non averaco bisegno d'essere interpetrate; se nondimeno presentavasene il caso , le spiegava il senato e la sua apiegatione avova forza di legge, testopolit era stata confermata nell'assembles del popolo. Per tali divisamenti i Romeni sino all'espulsione da Re farono privi di giorispredzone, vantaggio di cui godettero sempre le repubbliche della Grecia i ma dopo che ferono discacciati i Tarquini, i patriaj essendosi impadroniti della potestà legislativa , è consoli soli gindicavano i cittadini, amministrando la giustinia arbitrariamente; e se talvalta parera che avessero de' dubbi , consultavasi il collegio de pontefici , di oui erano sicryute a guita di oracoli le risposte. Le leggi aduoque non erano note che si patrizi, i quali le cambiavaco, e l'asterpetravano sesondo al'interessi dell'ordine loro. In tel modo tutto concorrera e apargerri l' oscurità; e l'interpetratione di esse divenute una scienza, di cui i soli patrisj averano il segreto , diede priucipio alla romana giurispredenza. Per ovviare quindi agli abusi si conobbe la necessità di leggi semplici , chiare , note ad ognuno . obe servissero de regnie a' magistrati ne' gaudini ; locchè fu proposto dal Tribuno Cajo Terentillo , e sa municarono i Decempiri a tal uopo. Ma allorche fucoso premulgate la leggi delle 13 tavole , lungi dal cessare le discordie, ai rineovarono piacobe mat.

senerore, in mensandes pres, conformes sontines de la companya del companya del companya de la companya del comp

# GOVERNO, E. LEGGI.

I guarrili, l'Pristind i praconsili pasco il colino al dissolato, stitutorio passo la tropriti rochosi hili leggio. Il forta alli guarriti, a disponendo a seguitorio della fossibi de passolori per americhi reversito. Non vi soniti di priscolori per americhi reversito. Non vi sotto di si querrale, altra legge che l'arni, altra tribando che lo vittori. Gioseani rectura i ostiti più dimene acti i trobi. Primines ura più rispettate il divisa contrata dalla significazione, si mosporedo in qual mode il Rossito rismonizzono spositori si di ma libriti percellorazione con contrata dalla significazione, si compercolo in qual mode il Rossito rismonizzono spositori si di ma libriti percellorazione con contrata dalla significazione primi respecto di ma seropercolo danze.

Nelladineem glt seretti dekt a neptamer il tenermatismo la propries firza, e la revorsiemen Compiriero de acettro, ceme prima ravano conferio il trimprieto. Distoro cella loro diazonio il impera, cema revensi increati in repubblico. Con imprimo il indiprima della della della della della della della della persiene a la betto il porte dell'impera, e quanti a guina di revinenti tarcenti corresiorioni di selenza finano.

che gravitava posidorosa da gran fempo acpun la terra. Ne' princhi secolu, nos si cossobbe peco abspusso il sistema da reppresentazione, un d'equilibre di poteri; una cuturnagha tamultunos rappolta a Roma sul Foro decidea di tutte la cose della repubblica. Be' tumpi periori, tutto dipendera datla speda di un generale:

Finalment dupo di ser m tal guit, distinute per circe i 3 scoli in leggi remone, i l'imperiere Giutiniano ambisimo di spot secto di gloria, formò di gran dergano di cara all'impero una sabile leggiariore. Nolla v'eso di più morcusato a un tempo e di più difficite che di richimene el ordinane quel coso i e toble la gloria Triboniuno; e di surc'isoro e, varebbe stato più perfetto se virin avecas sunto para alla gierra;—

Virtuas patruso, cortigiano adulatore, avido minstro, quel dotto giureconsulto agrifició novente la coseirona al patrer, a fullyimatica allo recebesos. Trouchmento legay, en altria-vinectames, ao correspo si una che panto do aprizo, atequasi depoperatira la side. Nel 5-38 evers gai raccolti invasivolames pre Codigi, quel lu cioè di Gregorio , d'Ermogeniano e di Teodorio , amppressine i proemi e le ripetizioni , u toltane ogni contradizione.

Un'aire spore più rilevante e venta compilita dal l'entancachia ma dettera, ni heave compe fia team control e l'entancachia ma dettera, ni heave compe fia team control e l'entancachia del control e l'entancachia d'averier e richalander totte l'astice piùsperie dessa. Dessails velonni dis ferrovano quella musta conduit d'averier e richalander totte l'astice piùsperie dessa. Dessails velonni dis ferrovano quella musta conduit alla versaine parte. Il Pogreto fia remanca al assesse ed a totta le saterità dell'imperia. Tribusia, territoria dell'astice delle sate della della

Dopo la pubblicazione del codice u del Digesto. arasi l'Imperatore riservate il dritto d'interpetrar le lengi. Le numerorissimo sue ordinante furono comprese in one seconda edizione del codice, che vide la luer onl 534 . sotto il nome di Novelle. Fu allera che Tribotriano venne socusato di avere arbitrariamente estese . limitate, o distrutte melte disposizioni del codice, per una servile compiscenza ai voleri ed si capricei di Teodora moglie di Giustiniane, Quarant'anni dopo la morse di opesto principe, su tradotto il suo codice in greco. Le soe logge regnerone ben neco in Italia, al pari delle sue armi , e quelle de Lombardi un prosero silfattamente il luogo, clis Carlomagno nel sono secole, non potè teovaryi un esemplare del codien di Giustiniano. En solamente nel 12 secolo, che se ne scoperse uno in Amalii. Con tutti i difetti rimproversti all'opere di Tribepiano, il monumento da lui inpaltato è tuttavia più durevole a più gloriese che i trofci del più illestre conquistatore. I suoi codisi sono reputeti aucoro come il corno del dritto più compante, che la scienza u le sevierce umana abbiano mai prodotto; ed iu essi fine al presente tutti i legislatori de' popoli moderni hanno ricercati i principti e le norme, che illuminar potevani i loro passi , a desipare la tenebre della barbarie.

## ABTI. E SCIENZE.

Un populo che selamente oporava P aratro e la suada , a dispreggiava il commercio , pochi progressi doves fare nelle arti, a pelle scienze. La filosofia, che he per iscone la cura di mentanere la calma dell'antma, e praservario dal tumulto delle passoni, non aveva grandi attrattiva per una nazione, la cuala viveva esclusivamente per la gloria. Il vaneggiamento pacifici di l'Istone erano vam trastulli per nomini supechi e feroci, i quali altro nos acclavano che la conquistadel mondo. Quindi la arti al par della lattere rimasaro per lunco tempo ignote a' Romani. Euline per la sonno di 500 anni , pri sossadieri disciplinati cha pemint di penzo, non obbero pè sensibiltà , nè gusto , nè immaginazione. A misora che estesero le loro conquiste, non supporo che sagcheggiare i monumenti delle arti, senza super giammai imitarli. Averano di gia rapito: eran namero di statue dalle città di Etroria, dalla Maeedonis : avevane epoclisto Cariote ed Atene, trasportando a Roma tutti i teseri delle arti, che la religione, il ganio e l'avariche per 600 semi evevano amittascato a Delfo, ed intanto noe era nato alcuno artista Bontono. Roma considerà questi monumenti più come trofei , che ceme esemplari : la loro vista ninome all'orgeglio, me one saler a risvegliare il talento. Ouneto nopole formidabile, nella sua stessa gloria doveva far pieta a' Greci , prima che i vioti avessero istruiti ed inciviliti i lore viceitori. Di poi tutte le grti del disegno: non forona caltivate non successo a Rama, che dusti: stessi Greci, di cut i Bomani forono in tatto i discenslis, gli ammiratori , ed r tiranni.

Dappines selo in quari arte si espesialezzon y Bornni, na orre in l'eloquenza delle passioni, sub cellotiche, cel inspirata dall autres all'ingene per diregue 3 ses veglés un popole immoliume. La fore lague formats dal recello Toronso, comparte di suoi supricerta, als pressiones. Ignemente di suoi supricerta, als pressiones. Ignemente ciù che chiameri noninta, cele pressi tutti i popole di finati collessira, occilares y. Romani con ravenno quella falla direstimenti o i dece par que la compartica di suoi supri-

lingas il quadre dell'universe. Elia con por sante fia il tauntico delle fissorsi, preji trompici degli scenapamenti, nelle discretioni del-cousto, il sampre precisa, grave, prospetta a rigiorata. Ma quistolo arricchita son-chère i treviato in rigiorata del quistolo arricchita son-chère i treviato mi passi occapitati i brisosi, gueto, marcin e modelle Vichoquenca si nonticà al più allo gudo, a Roma pote opporre Gioresso u Demostene. Cesara ve Portele, O'ressono u Eschiere, Zettela a Demostene.

La possis die per lo più parcede i passi della filesofia, non surò ur ltorna c'he dopo queste: ch' aces notablia dels posts; qu'als cella loro funteris pepelarono l'Olimpo, e ere acono Div da per lutto, funno i tricia i complettere usano i Roment l'idelata.

Butto richera despi au garre, o beifava la questifica populare. La careste prefere in le l'arcia la montagione destrun d'Apiterre, a Vrojilio atenso face discumbana a pio Enca all'inferso, accisacho per becca dels vestichio Anchim ai sacrontesso a' Romana la capterio cui di montagione della como del finale.

Orașio lu filosofi e poeta al en ismiju ; setura nelo le tor regiue comone. Il serazio e il ambigiure, die poli, endelgeatinipo, citi shi altri mas per lumere, pet cello, pet la vita, mella ; gali ere l'appratolo de pienere. Rima altro poota reppe neglio indializare la liegue sontessa cuti immagiat, com frazie oroccolori attenerio e henrifi. Non parde mai la regiume, da volysti, il articulario con più eleggiata.

-d. "accommission masses del tempero Corelio air adoprà interesso a tempera en el rigirio di Augusto intrinsicalità in solutione del rigirio del consistente del Compositione del Roman questo mimbile possa, vienergio sido rivro golatar del Roman rigirio accomiti non ancor interipra e cambo intramentami suos successiones con regionale del Roman del Roma

ca lo l'assiò languire, a merire: « distributamentale la Ruma, concess requipe di passoni violente a a sessió pre divre su fassoni, i print guucoli della parilla desarrono pere une apoca di combottimente; « per-operare pinere all'animosisi delle paril avvore, i printi positi e di vatego dell'apparamente e dell'animosisi delle paril avvore, i printi positi positi positi positi positi della presidenza della cattica.

#### ARTI. E SCIENZE.

In quante alle comicile rappresentationi, Lirin Amprimete novilimi alle crore fene de primi tempi commedie più rapplari. Il comto di Plante era più forte che delizate, a solo al tempo di Sepipen comparra Teremini di tanto con capa d'apera, alte montravano la perferience del hosquisto. La sus incomparabili commedie sono pinen di tali arguti come quelli di Aristofano, dehesti even cuelli di Manascitti.

I graedi talenti letterari rembravam in Roma piante sestiche trapismitet; furose minjeri , ma carai. Orasio, Verglin, Orasio, Orasio, Stalito, Catallo talence di saccessori la aperanta di guaggittelli giamuni, Placito e Tremajio nos obbero credi fancati sulla servan comina, e la traggida che potto crederi più conforma al accio, carattere del Romani, more passè mai la mediocrità.

R. pomola Romani, notre passè mai la mediocrità.

rerio , preferiva la pantomima ai drammi, le szioni alle parole , le latte ranguinelente de gladiatori e degli orsi alle gare dell'ingegno. Pilosoria.

Verso il tempo della terza goerra pusica la filosofia comparve per la prima volta in Roma, uè potè farsi strada che coll'ajoto del lasso, suo eterno memico. Co-

a) andevano insieme il veleno e l'antidoto. Quando fe conquistata la Grecia dall'armi romane, i filosofi greci intrapresere la conquista di Roma. Paolo Emilio vincitore di Perseo condusso d'Aten-Metrodoro, n. ali commie l'educazione de'figli. Perco-

chi altri filosofi e retori lo seguireno. Carnade A Accidemies, Diograe e Stoico, Critoleo, Peripatetico furnen spedin degli Atenissi e Roma sell grado di ambacciatori i cestumi romani di coposervano intravia alla propagazione della diottrina. Catune il Carnare feca accremitarea immaniente i lessiti e

ottemes che fasere abandit; filseefi, e i detti da Koma. Vano è che l'igoranza e doperi ad impedire l'avanamento delle umane cognision; può rallentarle per tatre: ma cai pragressi della civilia più cresca il bisogno d'istraira. Finalmente ad enta degli catacoli conteppenti della moitche abticulioni e da vecchi pregiodizi alla diffusione del napire, le lettere, le aciona e le esti i siasprese in mena o mella nazione di surrieri.

Il secondo Scipione passava dal campo di gloria alla dotta conversazione di Pacezio e di Polibio. Cesare si distinse non solo come oratore, me benanche coma filosofo, e Cicerone cornassandolo in guesto donnio merito, fu quello che diede la cittadinanta romaca alla filosofia. Pasciato degli soriui di Demostece , di Platone , di Sofocle , d' Euripide : formato alla filosofia dai libri , o dalla conversazione de tapienti più celabri , Cicerone ponea nelle opere e ce' discorsi tutta la forza della ragione, condita da fiori dell' ingegno. Quivi si treva profondità, e pompa di pensieri, aspienza ed elezanta: e vi si ammica l'impasto della gravità romana colla immaginazione greca. I sentimenti repubblicani , e le virtù che animavano questo grand' nome , le inclinavane alle dottrice di Zenone : l'amor della quiete a quelle d'Epicuro; la moderazione o forse la debolessa del suo carattore gli fecero preferire il dubbio al de-

gma, e preò segoì il sistema soccidemico. Ne primi temp qui souten cisterante de'costumi si resso dista alla reta sistea, più cosficorea per la rigidezza in accessiva del considera del

vaculano e crollano gli stati.
Dalla massera codi erasi diffina tra i Romania is di
Dalla massera codi erasi diffina tra i Romania di
periodera dal ceratirera di colori che il destrare, della
deportera dal ceratirera di colori che il destrare, della
sea autorità del prime maserte da lai ascolitato. Nionte agersati discusiren, ni ni discussi mai cosa alcuna,
tra segunta di colori ni discussi mai con alcuna
bastare presenta come casi i quindi si colorino ericomente ile omne loco e perre cho la filiasofi in fistera
montrara in Roma solio per gettera nelle opticuoli lo testmontrara in Roma solio per gettera nelle opticuoli lo testmontrara in Roma solio per gettera nelle opticuoli lo testmontrara in Roma solio per gettera.





# RELIGIONE.

Le ider religione fin d'a primi tempi nan ferman tracertar de Toman. Romaio visable consoldere il mepatera, abbe reversi di leva. Nei consolendi alepatera, abbe reversi di leva. Nei consolendi abbe servitare, che il me impere fone conformato da laminosica della visioni degli Dri. L'intinsono della cerimonenti della primi alla servizia della religione. Diosigni di presenta separa alla citato il ramo della primi della gliera, ma bersamba della religione. Diosigni di presentata separa terretto di lagno e destre panieri di vimio de Corresos guidicato più accente al ciclo in tale semplicità, che altro quando essessi portetta i veni divoprati al presenta separa terretto della presenta i considere.

Nama samenth il numero del Sacerdott issituiti da Remoto; in erro due per Muste, elito per Giovee, al verra per Remoto, che si adversa sotto il nome di Qui-terra per Remoto, che si adversa sotto il nome di Qui-di adversa per delle del come positione creso nemitati del peoplo. Il numero di ersi e quallo degli asgori samento possiti altimore di meli e quallo degli asgori samento possiti andica. Regolavoro quetti i ascrifigi, la cesimonia, i giori di fasta, l'espisatosi, i Iosti, i Tonorala. Enreviavo di propulto, pagavaron i prodici, e quinciavono tame la fati

Le vestali forono istituite pure da Romolo: Numa ne creò quattro. Non erano queste ammesse che da set anmi a dieci ; custodirono il fuoco sacro, e doverono conserversi vergini ; ma e trent'anni potevene abbandonare il sacerdonio e maritarsi. Mantenute a pubbliche apese , la legge dava loro grandi privilegi. Sole fra le donne potevono disporre dei loro beni. Venivono credute io giustitia scuza giuramento. Un littore con fesci le precedava. I nolpevoli riceveveno la grana el loro incontro. Me gravi pene erano ioflitte all' infrazione de' loro doveri. Se one vestale lasciava estinguersi il fooco secro, che risceaudere non si poteve che em raggi del sole, il sommo pontefice la faceva battere colla verghe. Se violeva il voto di castità, era sotterrata viva. Sotto il segno dello stesso Numa si erearopo pora varii sacerdoti chiemati Salii, she danzavaco e cantevaco inni daracte le frite settuite se commemorazione di une scudo

di bronzo, che si pretendera esser cadato dal cielo per far cessere nu terribile contagio, che sotto questo principa si manifestò in Rome.

normal s

Il culte de Romani ere quai egante e quello degli Etrarchi, e de Greci e da abbenchi Dionoji, D'Albernano nano naterina esserti eglion tempre cautelati coutre le superstitioni stratiere; non vih dubbio che adottavoa il culto della greche Diviotit, el aressero are e tempii anche agl'iddi delle masieri soggioque:

Ammotevano sui vari cediu di Dri, altensi oditi che histrano di ciele, come Giove, Marte, Apollo, sirci infernali che dimercraso nall'infron, cosede cre negli anti del mue, como Necso, Glispo. Tittore i eltri rantici, che sevenne la cura delle concampetari, come Pele, Pomono, Tattinia, Mi ta tiacampetari, come Pele, Pomono, Tattinia, Mi ta tia-Dic maggiori e minori (migroma, ci museum gratium). I Dic maggiori espono quelli, che si correlerato i prin posenti, e che per tal engione trevana (talvala chiamathus, et maggio Dir. (Veg.), nanioper, pemathus, et maggio Dir. (Veg.), nanioper, pe-

Tutti gli Dei maggiori venivano distinti lo dus classi; alcusi chiamati consentes, altri stilecti. Dei consenti veniva fornanti consenti di cione; dei di ciore, e de erano a immero di 12, annoverati da Engio in que' due versi barberi. Jano, Vesta, Minervo, Ceres, Dinon, Fenas, Mars, Merunius, Juin, Neglanus, Fulcanus, Apollo.

Gii Dei selecti erano al numero di etto, cioè Giuon, Satorne, Rea, Genio, Plotone, Bacco, il Sole, e la Lena Eccettanti questi venti, tutti gli altri venivano compresi tra i micori, che egualmente formavano de ordini, chiamati Indigetes, e Semones. Gl' Indigetes e comes.

aformati in Dei, come Ercole, Ezculapia, Castora, Pelluse, Quirino etc. 15 emoci (quais reminomnes) erano quelli la cui dignità non sembrava abbastama grande per aver una sede cel ciale, onde occaparano un loogo medio te gli Dei del sialo, e della terra. Tali erano Pana, Agonio, Prinpo, Falonnio ec.

Anche le doti che adornano gli nomini si divinittareco prezio i Romani, come fi I stente, i le virit, la pietà, le fedeltà, la podicinia ; del pari , che i bezi de della vita, come la concerdio, la pace, il ripoto, la salote, la feticità. Nè si mancò di onorare col titolo di Daità neche le coce avrersa all' uomo, coma la febbra, il pallore, il timore, il pericolo ; non per invocarne P. sutto. una recon fersi concere.

Altri Dei inecquero di bisoggi dalla vite, come la Das Canina per protoggete i bambini cella oulla: Parentina per alloctunare da cui il timore. Ossilan per consolidare le loro cosa: Edusa, a Petina per svensarli: Fabelico per farli parlare: Staticino per assistarli quando incominciavano o teggessi lo piodi ec. Per le altre atà, altri Dei furnon assegnati. Rel mu-

Fer le attre atta, attri Dei inrono insegnati. Nei manero di essi erapoi Ageoria, ohe incitava si deggire, s Stresus e condursi con valora. Catio rendava gli uomini accorti: Absona presiedeva alla partenza: Averrusca alloutanava o troncava i mali ec.

SACRIPICIL.

Ni primi tempi il ascordete bagava l'altre collette, e une col vino. Quasta semplicità accordevasi colla medicera fortune del Romani. Ma cesi farcoso ben preta celle sand di astiturari gli animali, e travendo anche quene offerte troppo ampliei j per voragoso anche quene offerte troppo ampliei j per voragoso popoli devasi il some di berbari, nel giorno della fatata del Compiteij a'immolveno do' giornastiti. Tali orribili seccisifi primo perubiti nell'anno di Roma 655,

 molava il verro, il perco, le troja, e talvolta encha la pecora a l'agnello a Cerera. I tori offerti ad Apollo avevano la corna dorate. Se gli presentavano anonra degli agnelli, de' caproni, delle pacore, de caprinoli e se gli uffriva un cavallo quando prandevesi pel sole. Le vittime offerte a Marte erano il verro , l'ariete, il toro , ed il cavallo : il callo e l'avvoltojo gli erano saeri. A Minerva offrivasi il toro , l'agnello , il bove indomito; o Diana la cerva e la giovenga. Non al trovo animala eccattuato dal numero della vittima offerte a Vanere, ammeno che non fossero maschi. S'immolava no porco, e goalche volta eos giovesca, e so cerro ad Ercole, S' offrivaon de osproni e Mercurio ; ed a Bacoo caproni, pecore, e perei. Un' asino, o un porce e Prispo ; uo orso , o un porco e Silvano ; esa capra. e un'agnello a Faupo : ou callo ad Esculapio.

o un'agnello a Fauro; ou gallo ad Leculapro. La Niole si contentrono del vino. Le persone rioche serificavano co tere agli Dei Lari. I poveri aco chirvano el essi che con paccerlal, un porco , ou gallo, ou caoe, o uca rendicella. Si uffrivano pur da basel a certe Divinita.

Si sacrificava agli Dei infernali, ed si Mani dope si timmonate dei sole, ed agli selti dopo si son sacrere. Allorchè tutto ere disposto, il sucerdote sequito dei deversi giorasteti che cantava saccompagazi de sonatori di flunti, trembette, e sielrolta soche di lice, si avvisiorava sillatava, e rivolgazi al sode nasocete. Egli avvisiorava sillatava, e rivolgazi al sode nasocete. Egli il genere di sacrificio di coi si trattavo; ed ere cerconice di grame dell'abbere conascense alla Dirrinità, che invoorava.

Est fercue dapprima custrati in modo, elte colore i quali pregavoso avavose il vius rivolto verso l'Osci-deoto; na ligino ic fe conservo fos favoso di policio di conservo fos favoso dipolicio in una direzione opposta. Per la più non avavaso che una soli estrata, qualcho volta de al male l'atternatione estrata de la colore di policio di pol

### COSTUME, SUPPELLETTILL, CARRI, ED ISTRUMENTI MUSICALI

Dannrima i vestimenti de' Romani eran semplici, come i loro costumi : essi del pari che i popoli selvaggi, si copersero delle pelli degli seimali che allevaveno, o che prendevano alla caccia. Si vestirono di poi d'una topaca di luca, stretta da una cintura. A quello degli uomini che era senza maniche, in tempo di pace se la sovrapponeva una veste decominata toga, ed in guerre ne mantello corto simigliante a quello de Greci, ch'era attaccato sulla spalle signitre, o lasciave libero e scoperto il brancio destro

La tora de' senatori e de' cavalieri era orlata di norpora , e si chiamava pretesta. L' usanza voleva che pobanchetti si pirliaste ue abite particolare , detto sintesi. Ouando le dame somane assistevano a qualche corimonia, aggiungnevano al loro vestito una luogo coda che aveva il nome di stola. Il colore degli abiti era bianco pe' ricchi , bruno pe' poveri , nero in occasione di latto. V'ebbero più sorti di calcari appo i Romani, e vi fa tempo io cui Variarono ossi a tenor delle condizioni. In generale se ne distinguevano di due specie. L'one ere una suela , che lasciava il piedo scoverto , o che allacciavasi colle coreggie. L'eltra copriva tutto il piode ascendeva sing a messa gumba, e formavasi con ppa specie di fettuccia a cui faceventi molte appodatore. Benchè le seaspe fossero comusemente di cuojo, per se ne lavorarono di tutte le materie atte e renderle più leggiere e più arrandevoli.

Il com nor le searne deeli comici, ed il histon nor quelle delle docce erano a priccipio i colori decenti. Le cortigiane cambiarono un tal mo insensibilmente. e facero dar la prelazione alle scarpo rosse, ch' elleno portavano per ostentazione. In progresso gl' Imperetori burne a) relesi di consta colore, che per se sali auradelo riserbate , lo proibirono agli comini , nè le permitero che alle donne.

Quant'ell'acconciatura del capo, essa fu sottoposta a tutti i capricci della moda. Alcuna cosa nen andò più torretta a variazioni , a i Romani con sembrano essersi socordati che sulla stima , che facevano del biondo più ardente. I primi progressi del lusso non ebbaro altro in mira che d'arrechie le armature, e di croare i navalli da enerra con bardature megnifiche. Per eran tempo non si esò il lino che per le vele delle pavi , e feroco apcusati di mellessa i primi che ne fecero toghe più fion.

Volsero molti anoi prima che la temperanza e la semplicith remove cedessero all'incentivo delle ricchezzo intradotte dalle conquiste. Molti nersonaggi illestri, simili e Pabio ed a Paolo Emilia ai gloriavane aucora della lor povertà, quaedo Marcelle e Mummie colmaveno l'erario pubblico e i tempii de' tesori di Sirecusa e di Corinto. Cancierono eli uti come le massime. I particolari divenerro più opulenti della Repubblica. Quo Romani che prima sedevano su le proche a ce desco sobrio, al adagiarono se letti sonteosi solondidi di porpora, d'oso a d'averie.

Le varietà del costume de' Remaei , che s'iccontra negli antichi monumenti, nen permettende discendere alle particolarità de' diversi loro abiti , presentiamo solamente alcooi di quelli , che denotano positive distlasioni, Il cum. (1) indios il costume di en plebeo; (2) di en scentore; (3) di ene dama Romana; (4) de' Littorii (5, c 6.) rappresentano le statue di Augusto, e di Livia; ( 7 e 8 ) un sommo se cerdote , ed una Vestale.

SUPPRILETYILL . . CARAL. I nomeri ( o to n tt ) rappresentano un precchino. o de fermargli d'oro o d'asgento, ed anche di gemme usati per affibbiare gli abiti; (12) indica un braccialette; ( 13 e 14 ) due lucerne; ( 15 o 16 ) de' mobili; (17) un vaso e bere : ( 18 e 19 de carri ). STREMENT MESCALL

Il Malliet parlando di quelli noti s' Romani : oltre deeli strumenti militari, o i diversi flauti comuni e tutti papoli dell'actichità, ci fa conoscere, che Lachausse ha ricavato d'antichi monamenti la segmenti figure (20) il salterion: (21) i combali, che si sospendevano per dare de'secul: (22) le campane in uso si hacei pubblicit (23) il combalo sacro degli Armeniz (24) il crotalo , sorta di sistro: (25) la lira e sette corde: (26) altra lice tetrachonlum: (27) il plectrum, o becchette per toposre le porde di un istrumento : (a8) I combali, n crembalum d' Esminippo; (20) la cetre de Latiei; (30) il crepitacelum, senaglio; (31) il chelys, liute; (32) Il monocordo Assiro ce.

# ARCHI, E COLONNE DI TRIONFO, TEATRO, TOMBE.

The i memoment i romani, qli orchi e la colonea di rirende, nono erremmente sith i "moderi per i hani riverde, a che i che conscere in grani mener di continui retermi e di mi con la conscere in grani memori i termi i termi di mi con la conscere di continui retermi di mi con la conscere di continui retermi di continui con di continui servera (1), che vedesi al di setto del Campidgio è evento di hani rilevir dei representano i datata del Parti. Un carro trimdito trano da 6 cavalli Carcalli, vicesa su ne trapa situato il di septe di questi delli con quali retermi del mi continui retermi della conscilia vicesa su ne trapa situato di citardo (2) di porti, e dea se carrolli. L'altres sere di rimada (2) di porti que si mandata ( conse credeni ) per i ni vittoria di Marie e di Gittalo pope i cimbal, e di Trateno.

Le colonne tricofali più celebri sono la celonna Traiana (3), la coloona Antonica (4), e quella di Duillio (5). La prima era sitoata in messo alla piante di Trajano nel luogo, ovo vedesi tottavia. Questa à una piccola torre , pella gonie vi ai ascande per una scalinata a lumace fio sopre al capitello dorico, e su del quale, to origine, vi era situato la statua del mentovato Imperatere . che il Pana Sista V fece toeliere per sostituirvi quella di S. Pietro. Il fusto è spiralmente ernatu di bassi rilievi, che formano 33 giri dalla base sino al aspitello. Essi rappresentano le due spedizioni di Traisoe contro i Daci ; ma disgrasiatamente uo grao numero di figure sono state danneggiate ne' tempi di borbarie , allerchè se ne tobero i ramponi di bronzo , che umvano insieme la 24 mosse di marmo bianco , di cui questa colomia è formata. La sua altezza , scora comprendervi la statos, è di 138 piedi.

La columna Aureliana, dusta Autonina è quasi dell'iditaxas med'aima, e craticere ana similate scala. Esta è composta di 30 penzi di marmo, un tempo bianco e presentenences giallicici e rassigno. Questa colonna fui innaliata in Roma nel longo ove esiste ancora, per celberare le vitterio di Marco Aurelio nopra i Marcomanoi, i Gandi ed altri popoli Germanici; ma par une davete retonosconsa queste principa la desicia sun supracero l'imperatore Antonino, e le diede il nome che conserva tettora. È ornata egoalmente di bassi rilievi che rappresentano i combattimenti da Romani contro i Germani, Non della sua committi fervoi cellecata una sutuanti di brossoinderata dell' limperatore Marco Arcalio fino al tempo

delle atsens Sitté V, che vi sestituà quella di S. Pacía. La ccinan rettrate il Duillo vian colà chimata, perchè creata di prora di bastimenti. Prina rea sertia sei rettra del Campioglio, Carste nonumente fi insulatori io commemorazione dalla vittoria, che il censale Duillo inperti oppri il Cartajanie alle prima combattimento navala, che il Romani notennero contra questi abili maria. Rella nas sommitta vi a una preseda atsina di Roma

Il teatro di Marcello fa incominicato da Cesare è terminatu d'Augusto pol figlio d'Ottavia. Se ne attribuisco la costrazione a Vitravio. La sua forma semicirocalere aveva 378 piedi di diametta; i seddi che la coutorazavano internamento, potevno condonero 30milla spetiatori. Il numero (6) ne presenta il piano, (7) l'elevasione (8) lo spocotto.

Il Massolee di Adriano (g) incominciata durante la vita di questo Imperente presenti un bassonetto quavita di questo Imperente presenti un bassonetto quavita di proposito del considerata, campana di rio ordizi deveracecci. Al disspra della cupla vi era no pond di pine in horson dorate she chestrara (campana di pine in horson dorate she chestrara (came decei )) e censi di Adriano. Belnario sessodui firtificato in questo edizio conseri Delinario sessodui firtificato in questo edizio conseri Delinario del rio maniformi del presenta del maniformi del presenta della conserio di maniformi del presenta della conserio della conserio di Tala incipere messonese, malliado di barbario indiretta.

tempi, protentamente chiamasi Castel Soutengelu.
L'altro sepolero rousne (10) è quello di Gedila
Metella moglie di Crasso. Questo edificie vice pure
formato da un basmento quaffrato, che soutuce un
carpo circolare coronato da una certica, ornato di
teate di bue. L'interno è una camara vota, che contenava i Sarcofaso.



Allerchè presso i Romani risolvessi la guerra, e che non vi crano armate in piedi, il geocrale pressetto e consudere la spediziona avera 30 giorni di tempo onde fare i suoi pieparativi, ele sue leve. Egli on petera partire che dopo questo termine, durarote il qualta in inalberavano nel Campidoglie due steedardi, uno rosso, ed un'altro varde. Il primo per l'infanteria, il

secondo per la Cavalleria. In tempo delle repubblica, i soldati davano il giuramento nelle mani de consoli n de tribuni di dipendere de loro ordini, e di non ebbandonare l'armata senza la permissione di essi. Nelle circostanze imperiose il console o il generale spiegava un'insegna celor di rosa per l'infanteria, e una bleu per le cavalleria; e s'incamminave verso il Campidoglio gridando ad alta voce: chi ewol la salute della patria mi segua. Coloro che gli prestavane giuramento in questa circostanza, chiemavansi congurati. Il legiopacio doveva avere 17 appi. A quest'età solomente cessiva di essere fancinllo ( puer ) e fine a 46 coni era chamato giovane ( junior) indi prendeva il nome di vecchio (senior), ed era esente dal serviale militare. PARTER, A.

L'unfastria era composta di tre corpi ; Antali, Priscipi, e Triarii. Oli attai; coà chianoti peche tranti di atte, formarono la prima linea; i principi che contratti di atte, formarono la prima linea; i principi che comranti di grota prodormarano la corpo i caranti di grota i corpi vi casso i Petiti a noldati amuni tili leggiera, i quali non direnazano no corpo separato, ma erano ripriti negli aliri tre. Quonta truppa aggendo da fonnria di menso, e particolarmonia la cavillera.

L cavalieri formavano un corine separato , e godevouo molte distanzoni. Il primo chi il Cemore suscrireva nel registro pubblico chiamvasi proneto della gioerati. Questo atone fa poi data a colsu, che l'imperatore despurir per no successoro. Giu arteria e carabo eradepurir per no successoro. Giu entre na seconipiesa di freccio rella rapula dritta; coe sun meso tievernon l'erce o coll' otta una teogria. Al loro lato dritto pendeva la spaña, e qualche volsa alla sinistra un pogoale; tutti avevono de caschi. La cavalleria leggiere ne primi tempi era armata di una giavellina, di tre dardi a larga punta, e di una parma convessa fatta, di un semplice eguio di hove.

I cavalieri pe unitemente armati avavano la lancia, la spada, la masse la qualle altro uno era che oua palla di metalia ammanicata di une corta leva, la faretura guarnita di dardi e larga punta e la soure; una grande parma che casi uno preudevano che in presenza del namico, pendera solla gualderapa del cavallo.

Questo à il sense che davano Romani ai corpi di trappi argunitati per la gueria. Il monero della lino trappi argunitati per la gueria. Il monero della lino formata di Sondi finataccine, i 200 e evaluiri quene monero fin soccessivamente ampreniste fino e questro ciupte, e so mia o somini d'integritaria, e di 32 stosicipte, i della comini d'integritaria, e di 32 stocavalieri. Divedevasi i obre contri. Ogni concette rat divicentiuria in discer decente, poli o tiere conneria, e la centuria in discer decente, poli o tiere conneria, e

Gi uffaith della legione rason Tribuci i Duccasri i Centuroso, di decuirosi. Umbuni esta obtainti a dee class; quelli della prina consuderazo dee conti, di recesso a negio corte a tribuno il aucomatipole, ed il centurione una certairia. I ecutarioni rasono chetti delle legioni sicue il primo che vestu stori to per quetta cauca, prendera il none di principale, comundra la princi cocte; e colli Centuro l'Interelegione. Il decanone era an'ofiniale subdirerso, the rama actré di une certifori.

ATTE GALO MELTEAN,
I consoli non solo erano migistrat cirvili, mas i generali
degli eserciti Sobisecho venuvano danignati per anduse a
combattere in Sobisecho venuvano danignati per anduse a
terre avsoluto sopra l'armata; e potevano indiggere anoche la
pras di marte. Le cissas militare en a loro dispositione.
Il Diutatore era un magistrato supremo, e clie venivacresta nella solo ei circottane difficii, quando la partia cua-

in na icolo. Esti poteva arrolar delle truppe , for la gueria e la pace, sensa esser obbligato di rendere cento della sua condetta.

L'Imperatore , era il titolo che da' soldati veniva dato al loro generale . dopo una segnalata vittoria che doveya meritare il trionfo.

Legato militare. Allorchè il generale, sia console, sia proconsole , o preture , partire per l'armata , il senato nominava on legato mulitare per accompagout-CAMBO

lo, e servirali di consiglio. Esso doveva rendere conto al senato della condotta del generale, e delle truppe, Il prefetto del pretorio, era il capa della guardia pretoriane, o imperiale, la seconda persona dell'impero, ed aveva la attribuzioni di magistrato, e di uffimale. Il proconsole faceva la veci del console nel comando dell' armata. Rientrando in Roma, le sue funzioni cessavano all'istanto, soprattutto se i cansoli crano presenti. Il questore regolava l'amministrazione dell'armata.

La tenda del generale wenive collocate nella sitoraione la mit commode ner iscover la adjacense, e dara gli ordini. In questo , luogo chiamato pretorie, mettevani la beodiera consolare, e serviva di puoto determipato . per tracciace l' accampamento di un' armata consolare, composta ordinariamente di 2 legioni. Quante volte alla testa degli eserciti si trovavano a comoli, e á legioni, le disperizioni del campo erano le stesse, ma utto raddonniato. Ne' casi , incu l'armate doves rimaneryi per qualche tempo, si tacevano de meris al carapetto : e da distanza in distance, al costruia vano delle torri. tercepti numeri

137453 destre, 26 porta pripei-

lests) so Selecti cquites; 11 Selecti praites f soldati scelti tra eli extraorlinari. 12Pna. censo ) enazio tra le tende de tribuni . e quelle delle legioni ). 13 Cavalieri romani. 14 Tenris legg. 15 Priocipi legg, 16 Astati legg. 17 Cavalieri deels allenti, 18 fantaccini degli allesti, to Ouintana . ( strada . rhe traversava il campoper merzo). 20 spano del valle, as Valle. 33 Fosso 33 ports Pretoria af porta Decumana. 35 porta principale

oati equites, 7 Evocati

pedites ( Veterani ri-

chiamati al servicio l

8 Extraordinarii coni.

tes. Q Extraordinaria

prelites ( soldati scelti

nelle truppe degli al-

pale sinistra. indicane la disposizione del campo, a Pretorie, a Questo-Le tende de Romani erane di nelli di montoni, sottenzo rio.3 i dos Legati 4 Tribuni, 5 Prefeui degli allegti, 6 Evoto de due forche od une traverse , e finate con picchetti. TATTICA.

Poche notizia abbiamo su l'evoluzioni delle truppe romane. Vegerio nelle que intituzioni militari dedinate all'Imperatore Valentiniano, non trettando che in generale i divarsi ordini di battaglia degli antichi, pare che il sistama tattico di unesta nazione non sia stato multo diverso da quello degli altri popoli. Egli osserva che sette arano tali disposizioni - La prima quella del quadrilungo -- La seconda era l'ordine obblique, impegnandosi il combattimento coll'ala dritta. mentre la sinistra si rifiutava al nemion. Questa disposizione in ugui tumpo fu riputata abile a far riportare la vittoria ad un picculo numero di buone truppe, obbligate a combattere un maggior unmero -- La terza non differiva dalla pracedente cha s'impegnava il combattimento per la sinistra, in vece di cominciar l'attacco per la dritta. - La quarta consistera ad impognare il combattimento colla due ale , tenendo il centro in riserva a lontano del nemico. - La quinta disposizione non differiva dalla quarta in quanto che covrivasi il centro di truppe leggiere : precausione che lo metteva in sicuro qualungun fosse statu il successo del combattimento dato dalle ale. La sesta era quasi interamente simile alla seconda, ed alla terra. In quest'ordine a' investiva , par così dire, perpendicolarmente l'armata pemica can un ala fortificate delle migliori truppe , e si cercava di penetrarla e metterla in disordine. Questa disposizione dallo stesso Vegesio vien riputeta come la più vantaggiosa per colore, che troyandosi inferiori in numero, ed in qualità di truppe sono obbligati dalla necessith a combattere -- Finalmenta la sattima , ed ultima disposiziona consisteva a conformarsi al terreno per mettere un'armata in istato di sostenersi contro il numero. profittando di tutta le combinazioni, che può offrire il tarreno medasimo, e le fortificazioni che vi si postono eggiungere.

I Romani avendo l'uso di formarsi sopra tre lince : le legious romane erano dispuste in modo, che sa in un' armata vi erano sei legioni, due erano messe al centro della prima linea, due al centre della acconda. e due et centro della teras. L'infanteria che fianchesgiava la dritta a la sinistra di queste linec, era composta dalle troppe susiliarie, e da quelle degli alleati, La cavalleria era situata su le ale: la romana a dutta . e l'anniliaria a simietra : l'infanteria del centro era divies in manipeli , ciascuno di 130 upmini , ed in ordine quadrangolare formato di to nomini di fronta, avpra ta di profondità. La cavalleria era parimenti divisa in turme, o squadroni. Essa avea moltopiu profondità che fronte, ed ara di tre supra dieca. Tra le liper a indietro era la truppa leggiera a cioè i velita che cominciavano l'attacco, e stancavano il nemico colla freccia, e colla fioeda, Ma quando erasi impegnato il combattimento, si rittravano per gl'intervalli, a gli astati occupavano il primo fronte. Respinti questi si ritiravano equalmente , e subentravano i principi per sostenere l'orto. l'inalmente, se questa seconda linea veniva forsata, monche di raro occadeva, riunivasi tra : hattaglioni de' triari; allora tutti questi corpi si serravano, a non formavano che un gran corpo di battaglio, che combatteva fino all'estremità, donde è venuto il proverbio di cai parla Tito Livio: Res ad Trigrios redista per dire che iu un'affare erati ricorso all'ulumo espediente. Presso eli antichi vi era ancora un ordine di battaplia triangolare chiamato, cuarur, Secondo Etiano formayasi in due modi; uno era quello usato dalla cavalleria , l' altro dell' infanteria.

SANTAL MILITARIA Non vi era una gran differenza tra gli ubita degli uffiziale n quelli de soldati. Una cotta d' armi o paludamentum di acarlato, alcune strisce di porpora erano sulpienti per distinguera il ganniale, che quando andava alla guerra abbandouava la toga, e vi sostituiva questo armese che cominteva in una drappreria aporta, e di forma ovala che si nottava al di supra dell'armatura. La toga essendo imparazzante per i soldati, fu raccorciata, ma essa divence, non la saja, ma il paludomentum, cho veniva talvolta affibiato sulla spalla, n talvolta sul potto, il nome di sara, gle auteri lo denno quan a inttociò che serviva a covrire il soldato. Non si dobbita però che assa era una specia di giubo sepra maniche . chinsa per davanti a bon adattata al corpa. Da principio fu del colore naturale della lana; in progresso fu tiota rossa. Le figore ( 1 2 3 0 4 ) indicano de fanteocini romani ( 5 0 6 ) due cavalieri.

Fig. 1s deverse processaries, quelle pais in maore la Spapende, à des tagli Tito Divis desc che recidera internecia le braccie, a le teste e facera delte terribili ferire. Otte di questi e massire, coi la cauda i servizano con cataggio, le principale rei l'ataca. I fasticamo in verrono di den unasiere, coisle. I fasticamo in verrono di den unasiere, coistamo da patto. I numero (10, e 11) descuano direcpa ferme di socre, quella circoccia di vergia (13) farmera il disco del bisteri. (è 03) nobesto altre famor di armi unte di Romani verroni i tempo del Bassi impreca-

Le principali erane la tentagio (19), per mettere gli enseignari el loro lavere al accrete delle pinter, e de desti celle pinter de la celle pinter de (21), La cetapolia (21), servire per itragliar pinter di escrete pinterna. Il tellero (21), cell son mette pochi soldati tituati in una cana di legon, o' in-destirace fine allo sommitò delle mone delle cità controlle delle delle considerate fine allo sommito delle mone delle cità controlle delle delle delle controlle controlle delle controlle delle controlle c

A tempo di Remoto non navano ditre innegre i Romini che farci di coppaghi al finese, attacctai illinunti che farci di coppaghi al finese, attacctai illinunti che farci di coppagni che illinunti che innegre in

INDEGRE.

I Bornani avevano diversi sonatori d'istrumenti militari, cioè i tubicines, i liticines e i cornicines, i primi socavano une trombetta dista (17) e unhe serviva pet La fantene, i secondi il litune (15); gli ultimi il corcet-

to [18].

Cal aome di birroni, rizroni, quatrironi, quinquerroni ai disinguervono le navi a duo, a tre, a quattre, mi addisiguervono le navi a duo, a tre, a quattre, and delle septe un norrigio cartaginere internates alle case del lastra. I lati della sure oristontalmentes i dividervama tere parti, che devanue il loro name ai direro i talamiti; rin citti. Polita più bossa, ribalamisi ui eraco i talamiti; rin gli trattiti. Les prove (25) rea ramuta di anno o più pragli trattiti. Les prove (25) rea ramuta di anno o più pra-

te di ferro, o di rame, ciò che chiamavati rostrom. Le truppa di mara si servivano delle modesime ami, ohe quelle di terre. Solanente le picche crano più longe per colpire a meggior distausa il nemioc: avevena ancera delle pertiche armete di falei per tagliare il

setziame. DICOMPENSE MILITARE. D: tutte quelle che fecevasi use, le principali erane le corone. L'obsidionale, che prima era di erba verde, e quiudi d'oro veniva decretata a colui , che il primo avesse fatto levar l'assedio, o liberata una truppa oircondata dal permien. La civica, la più onorevole dopo l' obsidionale era di un camo di quercia, e conferirazi e colei , che avesse salvato le vita ad co cittadino , su romano, sia allesto -- La corona marale veniva degretata al primo che avcase inalberato una basdiera sopra la breccia di uno ostrà assediata : ne primi tempi fu di fuclio di alberi ed indi di neo censta di merli -- Lo castrense era par-ovente d'oro ornata di piuoli, e davasi a quello, che il primo fosse penetrato nel campo nemico - L'ovale, era di mirto nd accordavani a genereli che doverano godere dell' Orazione, ossia piccolo triculo -- La trionfale , depprima di laure e poi d'oro conferivati e quel seperale , che duveva codere eli aport del trionfo, le più grande di tette le ricompense; e che accordar non poterasi che al dittatere, a'consoli, ed al presore, ma esta in poi anche preordata a proconsoli se,





# STORIA DI SICILIA E SIRACUSA.

# INTRODUZIONE.

L'ediue cronologio elianombed a parler di Stracute el rosolate in loccus. Cuesta famos cettà fit c'hicia de la compania de la compania de la compania de la da abbendir dati ella menaveta negli avvenimenti nemerabili de' Greci y de' Gartigneris y ede l'Itomari, par non dimone credional indispensabile al nosto diveços il raccoglirre estimatamente, e sotte un parto di vita tutti vere rimustatar a giunti carpi della Sicilia, non per natra farole, e sogra di spetti, una per non percire quatto si si dettie findi d'eripe di queri data tenomata, la quaddepo da vere l'attàta, non seuni gloris, prima centre l di epos testi di Sicogi di quatti visiolori del Musico.

a figure de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya del la companya de la companya

far cosa grata a Plutone facesaro scaturire dalla ierra la fontana Aretusa, e ch' egh ritorbasse nell'inferno per l'appertura di un' altra fontana, detta Cianca, Finalmente da' poeti medesimi aspriamo, che Cerere iusquò pure ai Scinani l'arte dell' acricoltura, e diede foro le vitine legri.

and it are been agreenized, it whose now is plane toggiform, and region of been in Asia, et al. (calcinose in Siregions, planeter archite builth of cort of fan conocerns of the condition of fields, consider period to it pugnade di un assessino, baseis ha corona a un fratello lipocarde, il quals altible II comando de viou escretia a Celone cistarino di Laniglia saccretatale, più comiderevole per merito che per nascia.

mo les per anoria,

no les per anoria,

per anoria, per anoria,

pratice regulalización assis pareires, revolve ricustro II esta
partice regulalización assis pareires, revolve ricustro II esta
po a ción (sili di lai, fucione chi eran simitus con molte

gene, si racció solto l'apparenta di dividente; i des pris
popolo lo dichirasse lle. La questo tempo trevandosi Si
custosa licrenta da laisuni, sura di ese impedionata del

constanti recenta da laisuni, sura di ese impedionata del

avendo implemo lo proteiniste di Gelone, censul li ri
custosa di esta
conduce a Sirucca, charagión i Lora tennia; Litta i caloi stanchi dell'anoriale, y e percenti dell' dia fana

tanto dell'anoriale del sarchite, e preventi dell' dia fana

tenno con potres anoriale, si, e gle conferienca il 

gle conferienca il 

carrone protein anoriale dell'anoriale dell

tielone tim) verso l'anno 479, av. G. C. quindi è che da questo Principe incominciamo la serie degli avvenimenti memorabili di Siracusa.

### GEOGRAFIA ISTORICA

La Sicilia denomina sui una volta Triantria, prechio la forma di un timopolo. La Ivore raccosta che que su'inda Gone primirvamente abbitat da Lestrigoni, e da Gelepi. I Trajuni nel fraggire dalla tero partia, vi fabbricaruno le cità di Erice, oggi Monte S. Ginhono, e di Segusa distratta. I primi abbattori connectut ettal Siella fortuna i Siesua, de quali non è chitra l'organe. Final-deriva di Siesua, de quali non è chitra l'organe. Final-deriva di Siesua, de quali non è chitra l'organe. Produce l'ampe de converta tuttivalia, detto Siesua, de decel a none de converta tuttivalia, detto Siesua, de decel a none de converta tuttiva.

Il suo circuito è di 181 lughe, ovvero \$300, stadi. Lo storico Filian, pareute del le Diomigi scrisse che i Stationa tenivano dalla Spagna i ma sicrome in que 'primi tempi la navagazione era puec conocicius, seminar più probine di Popunione di coloro che fanno provenire dall'Italia i primi statistori della Siglia.

Abitavano da princepio i Sienoi sulle montazone m piecioli hosphi, governati da diversi Princepi. Postedevano erri tutta l'inola; Princendio dell'Etna, e le sue cruzioni gli spinsero verso l'occidente. Lungo tempo dopo, una colona italiani formata, come si è detto, di Srculi sudi do occupare la parte abbasionata dell'isola. I due popoli si foren hung guerra, i uni eventi ei sona senoasiusi. Profitsiusio i Gerei della lero disconele e inspalmentemo delle conte, e u stabilireno celonie. Pichiciacioni i Calculo della conte della conte della contenta de

di Gela códicareno Agrigoreo, e Silmante.
La Socila ferde e roca, defes dat mere contre gli
attacho: ectrai, ed unis per la quantifica di ma porti a
attacho: ectrai, ed unis per la quantifica di ma porti a
rece de più grandi stati d'Europa, se i soni sibintoti uniti si finoreo actto un nole governo; ma quest'inda reviò
arripe divisi, ni diveree nazioni, sovernate ona in repaibliche, ora in mourchie ciri tutte pre catenderis, combairturile controllementi, depo marquines lotte, preputareno

# SIRACUSA.

Per la fertilità del suo territorio, e la commodità del potto fa una delle più grandi, e riononate città di Eutopa. Lo ricchezza nou la eccleva che a Cartagiue, e la sua estensione era di circa venti miglia di gire. Veniva divisa in tre quartieri q quello chimano Pi leda, situato a mezzagiorno, comunicava per mezzo di un poute col continonte.

contractic. dell'Accodina is retrodevano lungo. In spasagi, dell'accodina del meri di prodogara parallelamente quello di Tenenius. Erano entrambi dicisi della muna, finadenggiati da torri, e di soni per fondi, Sircessa aveve dua porti il circuito del più grande cra dell'accosione di due leggle. Sirzhone sunovers compue cità, entrame di due leggle. Sirzhone sunovers compue cità, entrame rischaux nello sietes opciato, dell'accomondo di fon productione di productione di productione di proporti della di productione di productione di proporti della discontinua di productione di productione di Tracha, e Nersoliti, ed in altre legge un ponsima altre due, che sono l'Ismia, già mentovata, e l'Epipolae. Ciccone, e Tito Livio fanoo l'elogio della città, e del posto di Siracusa.

pento di Sirucens.
Tra le nei mulciali num motalili particulmente. La Tra le nei mulciali num motalili particulmente. La Tra le nei mulciali num di Elede, che per soltreranes vie venne ad uniria alle seque di Arrana, fonte de la instata. L'orecche di Bonatine, chè è una gotta incretta a forma di overchini, del condomati i sidere discontente i da fronti-filavana il di un testra, o di un'i soficare, e del Carille La-decende di sidere di condomati i di fronti-filavana il di un testra, o di un'i soficare, e del Carille La-decende di condomati si di del condomati con di condomati di condo



manager and the second

### SECTLER , E STRACUSA

### AVVENIMENTI MEMORABILI.

Divenuto Gelone Re di Siracusa, è assalito da Cartaginesi. Eglino dapprima sono vincitori. Domanda Gelone soccorsi ad Atene e Sparta; ma senza l'ajuto di questo repubbliche perviene a trionfare de nemici, ed aceresce talmente le sue forze ed il suo potere, che dieci anni dono, pella spedizione di Serse contro la Grecia, effre agli Atquiesi ed agli Spartani 200. galere , comila fanti, 2000. cavalli . 2000. arrien e 2000. frombolicri. Prepone persino di pagate le spese della guerra, a condizione di essere dichianno generalissimo della Grecia. Desiderando i Greci un allesto, e temendo un padrene, rispondono di aver hisogno di soldati , non di generali. Il fatto giustifica la loro diffidenza; perocche mentre Gelone office soccorsi a Greci, spedisce Cadino nella Grecia con ricchi donativi da presentare a Serse , nel caso che riuscisse vincitore.

Nel tempo stesso il Re di Pessia, poco sincero ancho esso, sollecista l'amicinia di Gelouc, e da un altro lato induce i Cartaginesi ad attaccarlo. Costoro per unove tivoluzioni sopragginute, si determinano a questa impresa.

Terrillo, tiranno d'Imera, era stato saccinto dal trono per potra di Terono Re di Agrigento, ed avea maritata la figlia a Gelone. I Cartaginesi prendono le armi coll'apparente disegno di rimettere Terrillo in Imera, ma colla veza intentanose di usorpare la Sicilia.

Leva Gelous un esercito di 55mila uomini per sostemere il suocceo. Il più abble generale di Cartaguio, Amicate, con Joomila guerrieri enge Imera d'ossedo, formando due accampamenti fortificati; rinchiude l'inno i suoi vascelli tirati ualla spiaggia, e eustgotti da milizie di inne. L'exercito di terra occupa l'altro.

on mare. L'effection di terra occupa l'attito.

Informata Gentinon che l'inimo attoode un Schimmat

Informata Gentinon che l'inimo attoode un Schimmat

di perillo

di milini a cavallo di preventaria, in un'era fissata, alia

porta del campo ameino. L'ardinio riseca. Accelgeno i

Cartagnini queste schiere, eredendole il corpo allesto de

control. Estati l'inicuasia ridi escampamento, sor
prengiono Amileure nell'atto che trovast taccriscando agli

momento Goldeno col une ereccio atticea, e prende a

momento Goldeno col une ereccio atticea, e prende a

vica fora l'altre campo. I Sixtenumi riportono una computa vitteia. La metà dell'amma Cratagnine prince, cade l'altra me ferri. Sudo vend vancelli ritenumo in Afficia. Juni i ristuitu di Sixtim recernoso l'ameiria del pote, comanda la pece la cenecole Geforo, e cella prince, comandos del ratata, rispore o Cartagicia di on più asserificare a Nettono vettino umane: to for tanto più prince dell'attata, risporta del ratata, rispo

Terminata questa guerra con tanto lustro, vuol Geloorajutare i Greri contro i Persiani; jun agionta n sua notizia la vittoria di Salamina, di un raro esempio di noderzazione nella prosperata, indineta di ambire la gloria dell' armi, più non execa che quella di una sugga amunimitrazione.

Ritornato in Siracusa , conveca il popolo, lo invita a ragunaria irranto ; giunge sulla piazza , aolo, suraz guardie , suerme, rende costo à estudini della civile e in-litare anninitrazione, della situatone dello sitto, rende la libertia alla nazione, e le propose di deliberare sulla forma del governo che le niaccio seculiero.

che le piaccia acceptere.
L'ammirazione e la riconoscenza dettano unanimi suffragi;
l'amor di tutto un popolo gli rende la corona, lo fiancheggia ed ordina che gui sea eretta una statua, la quale lo rapnesenzi in abito di esttudino.

Non sopravere quinto principe che due anni a tale avreuinnuto, più ecleire di tatti i trionil di lui. Il sos finerale è etab pompa, cone lo aveza erdinato; ma la publica rienocorrata gl'inatara un magnifico sepolere interdato da nove torri rel, isto stesso in cui era stata sepolta Demarata sua raoglic.

marata saa nogin.

Geroue sin Italiol, che occupava il troso di Gela, gli
succelo. Il suo annere alle lettree fa sperare un taggio è moderata gorreno; ana i caviginai mebriandelo ci velento
dell'adulazione, lo rivolgeno ad arricchir la usa cente, ils
rendono inquiano cell'indiato la preferito al diversi il firero, e violente con dipingergli come fazzoi colore che
giustamente si deligeno, e opsogono la vertine con corragii.

Le voluttà alterano la salute di Gerone. Obbligato ad abbandonare i piaceri, sostituisce a questi la studio. I e sua 3a 47a Gerous.

# Del Mon. A. 3543

conversazioni con Simonide, Pindaro, Bacchilde ed Epicarmo illuminano il suo intelletto e ne addolejicono i costumi. Trasibalo. Simonide principalmente ha la gloria di ticondarlo alla virtà.

Gerone fa la guerra con prospero successo; prende Catania e Nasso, e muore dopo un regno di undici anni. Trasibulo, suo fratello e successore, non mostrasi erede che de diferti di lui. I suoi vizi fan più ardentemente ricordure e desiderare le virtù che avevano illustrato i suoi due fratelli. Schiavo de' favoriti e delle proprie passioni, diviene il carnefice de' sudditi, eaccar gli uni in bando, altri ne spoglia, punisce la verita coll'essito e le laguante cel supplizio. I Stracusani ridotti alla disperazione, chiamano in ninto eli abitanti delle vicine città. Trasibalo si vede assediato in Siracusa. Debole e erudole oppone lieve resistenga , espitola , si noste dalla città in cui non aveva regnato che un anno, e si retira a Locri. Siracusa lo dimentica : ri-

piglia la sua indipendenza, e resta sotto il governo populare, Per consacrare la gremoria della liberazione di Stracusa, erge il popolo una statua colossale a Giove Liberatore, ed ordina che si celelasse ogni anno una festa solrane, in cui ni dovessero immolare agli Dei 450 tori destinati a cibare i poveri in an pubblico bauchetto.

Monni partigiani della trannide eccitano sommosse; ma son vinti. Vien fatta una legge per reprimere l'ambigione

dei nemici della tirannia, detta Petalismo (1). Deucezio, capo de populi propriamente denominati Siciliani, gli unisce in corpo di nazione, e tabbrica la città di Palma presso il tempio degli Dei chiamati Palici, luogo destinato per sacro asilo agli schiavi maltruttati da loro padrom. Suttomette Dencezio alcone città vicine, ed estrude con spolic vittorie il ano potere i ma finalmente in una battaglia cantro I Siracusani, vedendosi abbandonato dall'esergito, che si da alla fuga, e non consultando che la ma disperazione, entra solo di potte iu Siracusa. Nel seguente giorno i Siracusani arrivando in piazza, testano sorpresi nel vedere prosteso a piè degli altari questo principe loro terribile nemico, ben spesso vincatore, e che abbandona nelle loro mani la vita, e eli stati,

(1) Questa lorse simile all'ostracueno di Atene, denominarasi conperché a cattadam davano a loro suffragi sopra una foglia di ulero.

I magistrati convocano l'assemblea ; accorrono in folla i cittadini; alcuni oratori eccitano con vecmenza le passioni del populo, ricordano i mali passati e domandano, per espiare tauto sangue sparso, la morte di un pubblico nemico, che dal cielo medesimo sembra conseguato alla loro vendetta. Tale proposizione gela d'orrore gli antichi seputori. Uno di nursti saggi vecchi espone di non iscorgere più in Deuectio un nemico, ma un supolicante, la cui persona è inviolabile; che opprimere la dograzia in tal guisa, vilta sarebbe ad un tempo ed empietà. Soggiange che in vece di far cosa grata a Nemesi, soreldie un provocarne lo sdegno, ed eser predicti al contratio profittate di tale avvenimento. oude proyare la clementa e la genetosità de Siracosani.

Tutto il popolo segue questo avviso; viene destinato a Deucezio per sito di culio Coriuto, metropoli di Siracusa, e gli è quivi assignista una sovistonza onorgrole.

Dal punto in cui Siracusa ricupera la libertà sino al mo-Guerra di Nicia. mento che Dionigi glicla rapisce, uon ci ha comervato la storia, se non se la noticia di un grande avvenimento. l'invasione degli Ateniesi guslati da Nicia, il quale con nuneroso esercito assedia Siracusa, Gli abitanti soccorsi da molte città alleste, e consandati dal prode Ermocrate fan valorosa resetcura. Na linalmente ad onta del loro curaggio , mentre son ridotti a capitolare, un esercito Lacedemour guidato da Gilippo disfa l'armuta degli Atenicsi, accide o prende tutti i

loro soldati , e fa perire i capi-Avea Cartagine riporate le sue perdite, ed aceresciuto il suo potere. Ma l'inestinguibile sete delle ricchezze e la fertilità della Sicilia, tenta mersuantemente la sua avidità. Invia essa di bel puovo in quest' isola un forte escreito, Il valoroso Ermocrate spiega in questa circostanza quello' stesso valore, cul quale aveva trioufato degli Ateniesi. Combatte sovrute con buon successo, e sbaraglia in molti incontri i moi muovi ucmici.

La giovanetto, destinato ad opprimere un giorno la sua 3593 patria. Disnigi di Siracnia, servendolo in queste tempo con zelo , si distingue nell'esercito colla sua intelligenza ed intrepidezza; alenai gli attribuicono origine illustre, altri una bases estrazione.

La glurra delle geste di Ermocrate desta la gelosia de suoi

Dienigi.

compatriotti. Una fazione lo fa condismare all'esilio. Sdegasto di tanti ingiunitirà, etcat ricultar a mono armata in Sirucua per punire i suoi nemeti; ma perisce nel combattimento. Disnigi, avendolo seguito, resta ferito in quest'azione; e per samanane la collera del popolo, i parenti di se-

parigios la voce di un norte. Profitatori ci tartiquois delle discrimi di questi repla. Profitatori ci tartiquois delle discrimi di presenta midtici qui con con della sociale. La calolta di questi piana quanto entre della Sociale. La calolta di questa piana quaggi di entroni in tuta Fiscal. Il popolo di Sircana monmota contra i magistrati per non avesta seconsa; an al tance non perimeto el alizano di late, it vece per acculancia alla tuinan e rimpovere a capi della repubblica la loco colpvote entrai. Vien elgi lotto cendimato di un'amendo come soltano, e un potrolo procegirira piandimi produccio della della discriminata di di mancando come soltano, e un potrolo procegirira piantico della discriminata di discriminata di di discriminata di discriminata di di discriminata di discriminata di di discriminata di di discriminata di di discriminata di discrimin

Dionigi, cognita la legge, riprorde la parola, Allevato nello stadio delle lettere, sercitato nell'dopenara, descrire particiamente la gloria e le calamiti di Agriganto; imparatori tatti nati della Solinia al trobineno de capi dell'estrato, all'orgoglio et sil vrobità dei grandi; ed alla vesalità del magistrati cervotti dall'ora cattagione. Indi per nuico tamefio naggari cer la deposizione del colpevali e la nomina di altri capi, serviti nel posso o nella chase degli amici della nella calamitati della magnitati cerviti et proposo e nella chase degli amici della

liberts.

Questo discorso, esprimendo i desiderj da gran tempo formati ma compressi dal tienore, afletta la molifiadine. Un'applasso generale vi rispionde i i capi della Repubblice vegono deposti, coll'desione de nuovi, e Diongli vien scelto per capo di esti.

Consecredo quanto difficile sia l'abbattere i generali, si studia artificiosamente a renderli tospetti, una stanco dalla lentezza di queste risolucioni, perode una via pia protatci efficace. Propone il richiamo di notti cittadini, che le sommoso della Sicilia averano fato esilare, il una avvia è accetato, ed il ritorno di questi shanditi afforza non poco la una fazione.

Nel' tempo medesimo la città di Gela trovandosi divisa in due partiti, quello de'ricchi, e quello de'poreri, do-

manda un aumento di guarnigione. Disonigi vi si reca con 3000 usonini i presule la maschera popolare, e si dichiara contro i ricchi i li fa condaumare a morte, confice i loro beni, raddoppia il toldo alle milizie, e paga la guarnigione comunitata dal Lacedonneu Desipno.

Tuto gli va a seconda in questa impresa, ma incaglia contro l'incorrantibilità di Desippo, che ricusa di associàrsi a disceni di lui.

Ribemoto Dimigia Siricuma è ricertoi in trianfo dal properdo, un egli espocamo dal pubblica gioi un triance everso contegios, deva sini esacettadini: Henrie i General everso contegios, deva sini esacettadini: Henrie i Grandello Febres Contegios e i perpara per associore. Il traditanto è fro le vestre suns. Il generale Corregiones coll altestado de fro le vestre suns. Il generale Corregiones coll altestado de la composição de la collegió. Invogar de la mora civila, e tes mondo di devenire anche approximentele los completes perferies la children el commidio de oberdenia superior di tunta-civil.

A tali parole il popolo diviene furioso, e grida ch'è

d'unço agire came il irango di Gelore, sode silvar la patitaj e cuna duri il impon necrossi olia rifissione, proclama Dissigi gereralissione, e gli di un assolate potere. Il importante del propositione del propositione di una intere el del populo serpreso di questo cevera fista, amsi accorgave di resori assognitato al un paderea. Invita qualitatti citalini, al di astot di 65 amis, a resuno con viveri per la, gionni a Lonnite, cutti piena di diserdere di propositione del principi di consistenti del propositione del principi di conpositione di consistenti del processi per soprenta manda per campo, e costeste dagli emissi di Benigli, cumo el compositione del propositione di congenta manda per campo, e costeste dagli emissi di Benigli, cumo el compositione di propositione di contempo, e corre a finggiari della disclatificati liberatio contempo, e corre a finggiari tella disclatificati liberatio con-

Alla punta del giorno raguna il popolo, si daode dell'odio che la sua fedettà gli procaccia, assicura che si è tentato di assassinazio, e chiede gli venga permesso, per propria sicencezza, di farsi custodire da too, guardie. La moditridine glicle accorda, mille altri nomuni perperd'egli, il arma

suoi viù fedeli saldati.

li paga miendidamente, fa grandi promesse a'soldati stranieri, e diffidando di Desippo lo rimanda a Spatta. Richiania presso di se la guarnigione di Gela, di cui non teme; attira tutti i disertori sotto le sue bandiere, tutti i vacabandi, eli culiati, i facinoresi, e con questo infame corteggio ricutra in Siracusa. Costernato il popolo, timoroso ad un truppo di

Dionigi . della sua scorta e de Cartaginesi , sottopone silen-

time la treta al mioro. Per consolidare la propria autorità, sposa Dionigi la figlia di Ermocrate d'illostre memeria, da sua sorella a Polisseno, cegnato di questo Generale, fa sanzionare in un assemblea pubblica tutto il suo operato, e manda al supplizio Dafne , e Demarco cittadini coraggiosi , che soli si erano opposti alla sua prorpazione. Per tal maniera di semplice cancelliere diviene tiranno di Siracusa.

In baeve Gela è associata da' Castaginesi. Dionigi la soccorre debolmente e si limita, senza combattere, a protegere la fuga di nua porzione de'enoi abitanti , lasciando il resto vittima del nemico. Ciucato exvenimento fa somettare - che egli fosse d'intriligenza con Imileone. Poco dopo gli abitanti di Camarina aldandenano la loro città ner evatare la La vista di quest'infelici revinati dal nemico, e si mal

sorte di quelli di Gela.

la patria.

protetti dal tiranno, eccita una sedizione nel campo di Dionigi. Una porte delle simadre le aldendona, e titorna a Suncusa, Cuesti furiosi soldati ne snecheggamo il palasro, oltraggiano sua moglie, e colle loro violenze la fau morire. 1 rechi . ed a grande di Surcesa, coelendo avesta cecasiene, si rivoltano e spediscono cavalieri per accidere il tiranno; celi arriva con 500, nomini, appieca il fueco alle porte della città, penetra dentro e fa true dare tutta la fazione aristocratica, che trova estinata a contrattarchiene

l'entrata. In questo mentre spediece Imileone un araldo a Siracusa 404 registe accorda la pace, a condizione di conservate una porutato di pace riggiae accorda la pace, a condizione di conservate una por-Catagona, mgi. Tale conventione conforma gli antichi sopriti , c fa eredere generalmente che egh , per regnare, venduta avesse

Sicuro di euere odiato, crede Dionigi di non noter re-

guare che col terrore sulla maggiorità de'shoi sudditi, da lui rignardati come nemici. Sacrilica pertanto gli san per intimorire gli altri, fortifica un quartiere della città chiamato l'Isola; lo fiancheggia di torri, fabbrica una cattdella, vi mette goarnigione di stranicii, distribuisce le cariche a'suoi fidi , dona le soigliori terre de prosentti a suoi favoriti , e divide il restante fra i cittudini ed i mercenari.

Assigurato in tal modo il proprio dominio, egli attende a cansolare con un poco di gloria i Siracusani dolenti della perdata della foro liberta, Comandando il suo esercito, segg.oga molti popoli ; i quali nell'ultima guerra , avevano dato ninto a Cartaginesi. Ma mentre assedia Exterina de sekonre Suacusane che trovanti con lui, si ribellano, atmano eli shanditi e lo costrincono a ratirarsi in Siracusa con no-

elsi soldati runastigli fedeli.

I rivoltosi le reguene, a' impadroniscone di Enineli, chiudeno ogni comunicazione colla campagna, mettono la sua testa a presso, ed offreno il dritto di cittadinanza a tutti gli stranieri che lo altandenassero. Molti ne guadaenano con questo mezzo, e col loro soccorso e di alcuni allesti. formano l'assedio della cittadella. Mentre Dienies priva di pent speranca di salvarsi trovasi deliberando co'ssoi amici sul genere di morte da prescegliere, l'ilisto gli rinfaccia la sua disperazione, ne rienima il coraggio, e lo determina a tentare apcora l'artificio e la forca. Diomgi viene a trattativa, domanda ai ribelli il permesso di tucire dalla città co'suoi; gli si concede, e gli si danno ciome vascelli: la premità di capionegiati li fa madamar tempo: i Seracusani, in mm falsa neurezza, disarmano portione delle miliare.

Avendo Dionigi fatto elliamare secretamente molti Campani a guarnire le piszze appartementi a' Cartagineti, arrivano questi in numero di 1500, sfortano le porte, e s'aprene no passaggio sino alla cittadella. I Siracusani perdopo coraggio; coglicudo Dionigi il momento favorevole, fa una sortita impetuosa, rovescia quanto si oppone al suo passagein dienerde i nemici d'empadronisce della città ed istruta to dall'esperienza quanto sieno pericolosi gli eccessi, impedisce la strage , promette dimenticare il pagsato, e congeda

i Compani. Nello stesso tempo, i Lacedemoni dono di aver distrutta ociolarei la tiramide.

Temesdo Dionigi una nueva ribellione, coglie il momento
in cui l'elitodari trovansi intesi alla messe, per cisitare totte
le esse e portarte via le armi. Ritornando poscia al disegno d'illustra la sua patra, auripa Nato, Casinia, Leonine, arricchine: Stracusa coi trafei di gueste città e forma
la deterministica d'ismodransi di Resinia, ma le controli.

a risunciarri jer una solvinose che inorigo relicious chierinformato cer- le guaragino. Cartigironi indebiolir da van mulatia contegiora, giuden di unarento esperano da un trato Starano cambiari d'appetto. Nore è più questa cità cocaputa in Eure, in certainone, in rispettocoli, con ano da un trato Starano cambiari d'appetto. Nore è più questa cità cocaputa in Eure, in certainone, in rispettocoli, con ano l'albertono arma, i cateraticono maccherie, i elepitaggiare galere, el cerectiono soldità. In proc tempo i coural, netrain sono arredati, el armati. Honglej itessa, diverso da mini sono arredati, el armati. Honglej itessa, diverso da

Cercusido egli di procaccionra allessi, domanda invano in matrimonio la figlia di un ricco cittadino di Reggio, Meglio accolto a Locri, si sposa a Dordie figlia di un sono potente di questo città. Sposa ancora una Sirzecussa uomata Azistomaes, figlia di Ipparimo, e sorella di Doror, ettadino generalmente considerato pe suoi talessi e per le suo

The quests depple matriments centrals a contain if Occidents, Disciple, it is speriore able legis, as an icouloccidents, Disciple, it is speriore able legis, as an icouloccean moderations vern be due megli, dische a sievelere di sumicipation and a sum of the control of commisserare ad cost, et al. Discus tuto il dosarro che domarbovero. L'Iducato Disson malla senda del Platene, opera di emusserare Disson con il milio senda del Platene, estanda per la propris, che per l'alteria delvado. In quenos viranos obsegon milior Platene i revens in Sofrenca, e A central a supernisme Platene i revens in Sofrenca, e A central a supernisme Platene i revens in Sofrenca, e A central a super-

Acceptic Dionigi Eurorevolmente il filosofo, ma non ne adotta le massime. Si fa lecito en giorno di scherzare al competto di Donos sul regno di Grione: Dione gli dice; Rispetta la memoria di quel gran Principe. Ti è stato permateo di regnare, servità Gelone frece smare la monarchia, e tu che la fai odiosa, priverai forse del trono altri

Dionigi dopo di aver compinti i necessari apparecchi, raguna il popolo, e gli propone di dichiarare la guerra a Cartagine, assicurando essere ciò un prevenirla, non un incominciarla.

Approva il popolo unanimamente le determinazioni di lui, 3665

La guerra comincia col furore dell'odio; al primo segnale Nuova guerra cui
in tutte le città sono saccheggiati, e trucidati i mercadanti
Cartaginesi.
Cartaginesi.

Drosigi alla testa di Somila nomini, di doccento galere, e 500 barche lea de' prosperi e rapidi successi: egli presule la maxima parte delle cattà sommesso a' Cartagiussi, o ai lora allesti.

Nell'amos regenete Cutragine invis in Sieila su nervieu di Sommits nomini sorte qii edini il finilence, ed ma fistat di don allere ormatelata di Magone. S'imparienziamo extrave d'Liter e di Menisira, quasi tutta il Sorinta abbanilsma tenere d'Liter e di Menisira quasi tutta il Sorinta abbanilsma sun amortagile Leptino di attraderbo a Castina. Unust ufficiale mon obbedito, è battato e meror in faga. Diomigi e codertto a titorare in Siranna, da Magone assoliata alla tenga per nerve, informo lo segue, a pianta la sua tenda lega per nerve, informo lo segue, a pianta la sua tenda

S'impossas Magour di due piccoli porti; ed Imileone del soldorgo di Aczadina, ore saccheggia i tempi di Cerere, e di Protripina, devasta le eannagene e distrugge tutti i apolecii, stata risparmiare quelli di Gelsue e di Demartata, Ma in heree Poliscone cognate del tiranno gli confine soccorii dalla Grecia e dall' Italia. La flotta Sizucuman idali' di nomice.

Superla i Sitacusmi per tale vittoria riportata in assenza di Dionigi, si amunutinano per riprendere la loro libertà. Il tranno giunge mentre sono congregati, e cerca tosto di congratuliarsi col possolo dell'ottempia vittoria.

Un cittadina, per nome Teodoro, interrompendolo: dios esser la sorte de Sinacessai meno lagrinoredo setor il giogo de Cottaginosi, che sotto il dispositano di Dionigi. Conchinido che libugaa provare a Sparta non essere eglimo indegni del nome di Greci a che si debbono aprire al tiranno le porte, se vuol partire, e mostrargh fermezza e coraggio, se vuol Tecnasa.

# AVVENDMENTI.

Commosso il popolo, ma irresoluto, firsa silenzioso gli squardi sopra gl'inviati di Sparta. Il L'acedemone Ferecide Del Mon. Av. G. capo della flotta monta alla tribuna. Il norae di Sporta promette un energico discorso per la liberta, ma qual diviene la sorpresa, e la pubblica costernazione allorche Ferecide dichiara che la sua repubblica lo avea spedito per

> soccorrere Siracusa contro Cartagine, e non per far la guerra a Dionigi , ne ner distrugueme l'antorità, Un discurso cotanto imspertato sligottisce gli animi, e la guardia del tiranno, che sopraggiunge in questo istante,

dissipa l'assemblea. Ma questo infruttuoso tentativo ha grandi conseguence. Spayentato Diomini dall'idea dell'odio che insuira a mondi neni cura per rendersi popolare, nel conciliarsi cun donativi coloro che vincer non può col rigore, e nell'afferio-

parsi ali animi con una henevolenza sunulata, Diougi, anche volendo, non sa governare da buon Re. Fingendo vittà , spesso fa travedere il tiranno. Per un semplice sospetto minaccia la vita di Pelisecno suo cognato, che colla fuga s' invola al supplizio. Inforiato al vedersi scappar di mano la vittima, dirigge violenti rimproveri a Testa sua sorella, per non averlo avvertito della partenza di Polisseno. Credi tu, eli visponde ella, che sorri stata si vile da von accompagnare lo sposo mio, se conosciuto acessi i suoi pericoli e la ma fuga ! lo tutto ignorova. Sta pur certo che amerò meglio ciser chiamuta in tutt altro pacse la moglie dello shandito Polisseno, che d'esser qui aspellata la sorrella del tiranno. Una si nobile franchezza forza Dionigi all' ammiratione.

Mentre Siracusa è oppressa dalla tirannia, la pestilenza fa strage dell'escreito Cartaginese. Dionigi ne approfitta, attacca i nemici per terra , e per mare , ne fa macello e distrugge tutta la loro flotta. Gli offre Imilrone 500 talenti per ottenere libero il campo a ritirarsi, Aecorda Dionigi tale favore a' Carraginesi, ma non ai loro allenti. Ritirasi Imileone precipitosamente, i barbari ch'egli abbandona, sono tutti uccisi o presi. Gl'Iberi soli capitolano, e così Cartagine al momento in cui credesi padrona della Sicilia, vede unidiate il suo orneglio.

Estende Dionigi le sue conquiste in tutta la contrada : indi minaccia Reggio, e tutti i Greci d'Italia formano una lega

contro di lui, Gli ambiriosi Galli gli offrono il loro aigto. Mucone ritoma in Sicilia , è di puovo hattato e sottoscrive la pace. Terminata questa guerra, porta Dionigi le sue armi in Italia, guadagna una grande vittoria, fa diccipula prigiomeri, e concluinde un trattato co'suoi nemici. Reggio sola è eccettuata : egli l'assale fortemente ; durante l'asse. 3015 dio riporta una fersta. Gli abitatori , privi di viveri e ri- Dionigi si rendotti all'ultima estremità, si arrendono. Fitta che aveva in- de padrone di dotto la città a difendersi , prova tutto il regore del tiranno, che lo fa legare a un palo e battere con verghe. Per aggravargli il supplizio gli palesa che suo figlio era stato gestato in mare. Mio figlio, risponde lo sventurato padre, d

felice un vineno di vili di me Avido Dionigi di ogni sorta di gloria vuol conquistare la palma delle lettere, come quella delle armi. Questo nobile scutimento tempera qualche volta i suoi vizi, e lo spinor sovente a dare segui di stima a queeli nomini magnanimi che

gli resistono, Egli non ama la virtli, ma ammira e rispetta quella delle me mogli. L'industria, ed i talenti ricevono da lui iticorngeititicalo e riconnenet.

Il suo rigore come Re lo fa odiare , la sua vanith come porta lo rende ridicolo. Spedisce culi in Olimpia ano fratello Tearide per disputare in suo nome il premio della corsa e della poesia. La magnificenza de auoi equipacei . In sopora voce dei lettori da lui scelti, gli ottengono in sulle prime un generale applauso; ma nell'udirsi i versi universule è il riso. I suoi carri, mal guidati, s'infrangono ; e la galera, nel ricendurre i suoi inviati è coloita da una tesna pesta e disarmata.

L'adulazione della corte lo consola de rigori della pubblica opinione. Avendo letto un giorno al poeta Filomene una parte de suoi versi, costui li critica liberamente, Icritato il Principe lo manda in una prigione chiamata le Case. Avendo alcuni grandi interceduto per esso, Dionigi lo fa porre in libertà e l'invita pure a pranzo, durante il quale leese il Be altri versi e ne chiede parere a Filossene. Oursti sorridendo risponde: Rimandatemi alle cace. Contro ogni

aspettativa resta lo acherzo mupunito. Egli è più severo verso Antifone. Domandato costui dal Principe qual fosse la specie migliore del bronzo, risponde

Hepgip.

# MEMORABILI.

ener quella ren eni erano state fatte le Statue di Armodo. e di Aristogitone, Ouesto frizzo gli costa la vita. Un altra disgrazia letteraria in Olimpia iresta talmente

Dionigi, che moiti amici di la periscono Vittima del suo farore. Onde distrarsi dagli attanta, fa una spedizione in Epiro, e rimette in trono Alceste Re de Molosi. Una uruzione in Toscana, ed il saceleggin di una città, e di un tempie gli preducono 400 talenti. Intrapresa poscia altra guerra coi Cartaginesi, egli perde una lottaglia, in cui suo tratello Lentino resta uccoo, ed è costretto a cedere molte niazze di Sicilia a suoi nemici.

Avaro ed irrelgioso Dionigi disprezza gli nomini, e gli Dei, Ritoruato un giorno con vento favorevole a Siracusa, dopo aver saechegginto il tempio di Proscepina a Locri : osservate, egli dice, come gli Dei favoriscono i sucrilezi. In altra occasione rapisce ulla statas di Giove un manto d'oro massiccio derido enere tal sestimento troppo prante in entate, e troppo freddo nell incerno, e vi sostituisce un manto di lana conveniente in tutte le stacioni. Torke all Esculapio d'Epidagro la barba d'ero col prete-to, di non convenire ad un fictio il portor barlo, non avendone il andre. Agitato incessantemente da timori, erede vedere anche

nelie ane mogli , ne figli , e nel fratello i anoi carnefici. Abbenche Dionigi non gustuse i piaceri dell'amiciaia. ne sente il pregio. Aversio condannato a morte un estadino, chiamato Damone, chiede questi ana dilazione ed il permeuo di fare un viaggio indispensabile prima di morire. Fitia, intimo amico suo, si offre a star prigione per eso, facendosi mallevadore del suo ritorno. Passato quasi interameste il tempo prescritto, ed avvicinandosi il momento fatale senza che Damone foue di ritorno, tutti tremano per la vita di Fitta ; ma questi tranquillo e sereno non dimostra alcuna inquietudine, assicurando che l'amico giunecrebbe all'istante prefino. Suona l'ora, e Damone comparace saltando al collo di Fitia. Dionigi versando lagrime di tenerezza, dona la vita a Damone, e domanda per favore ai due amici di essere assumesso per terzo alla loro amistà

Il Re non è circo sulla propria aituazione. Damoele, uno de suoi corrigiani, esaltando contumamente la felicità, la ricchezza, la potenza di lui, la magnificenza della sua reggia e la varietà dei suoi piaceri : posché tù intedii la min "

felicità, soggiunge Dionigi, ia vagha parti in caso di gustarfa. Lo colloca sopra un lette d'oro, eli la apparerchiare un sontuoso banchetto, e lo circonda di schiavi della juli rara lellezza, prosta ad e-eguire gli ordini suoi,

Mesare Daniocle nell'elitrezza della giosa respira i più squosti profumi , vede a sua doposizione le prii dilicate vivande, improvvisamente alzando gli occhi, scopre la nunta di una pesante spada sospesa sul suo capo alla sofiitta per un crine di cavallo. Il piacere spurisce, e ila luogo al timore: Damocle niu non vede e mit man assetta che morte, e domanda per unoca grazia di escre proniamente liberato ila una voluttà si mimerciosa e da sì pericolosa felicità.

Fra tutti i trionli di Dionigi, quello che maggiormerae lo inchisia, è il premio riportato in Arene alle fiste di Bacco, Avendovi egh spedito una tragedia pel entropor, vien proelamato vincitore. Impressibile e il deservere l'ecresso de suor tramorti : ordina di rendera pubblicamente selenni crazic agli Dei , apre le prigioni , profonde tesori ; tutta la città e in festa; l'incerno fuma ne tempi, e nella giola si abbandona talmente arli eccessi della menso, che un'intentperanza lo conduce agli estremi della vita,

Dionigi aveva avuto molti figli dalle due sue mogli. Vuol Dione fargli preferire quelli della Siracusana Aristomaca. Un'altra fazione, potente pella corte, sostiene il giomorte. Dioriei termina la sua carriera in età di 58 anni.

vane Dionigi figlio di Dornea di Locri eletto gili per sue- 2/3, ecuore , ma i medici temendo l'effetto de consigli di Dione, Merte di Dionest gli danno un narcotico, che lo fa passare dul sonno alla il recchos.

Le ceste di Discuigi, la sua penedanta negli ultimi di sua vita. la ricchezza dello stato e l'abitudine dell'obbedienza par che avessero famigliarizzato i Suncustui colla tirannide. Dionigi il Giovane sale al trono senza ostaroli, e dimostra su le prime tauta moderazione e non curanza, quanta attività e severità aveva spiegato il suo genitore. Dione gli suggerisce di recarsi in Affrica a pregoziare la pace, o per comandare gli eserciti, e di armare a suc spese 50 galere. Il suo zelo, ben accolto dal Re e male interpetrato da cortigiam, diviene in heeve sospetto. Que ti vili adulatori, in vece di lodarne la generosità, ne fan tenere la potenza, e lo rappresentana a Dionigi come un perscoloso rivale, un conore importuno.

# AVVENIMENTI.

Anico delle lettere e delle arti, busono e famigliare, il Be si Jacia domunar facclimente dagli amici. Dione gli inspira una viva brana di vedere Platone. Questo fisosofo esiste alle sue personre, ma la speranza di fare un gian bene agli uomini, soltiquado la tiramisi, ve lo determina. Il son arvivo in Sirensus auste lo saravento fra i corti-

ne agh uonam , motiganto la tiranna, ve lo otiermina. Il suo arrive in Siarassa, nette lo spavento fra i corticidani, perché tennono della riforma degli abusi. Essi gli oppongono detzamente lo storio Filisto, nomo di Stato molto abde, partigiano dei privilegi de grandi e del potere arbitrario, e lo richiamano perciò dall'estilo.

Accoglie il Re onorvolmente Platone, ed in poco tempo l'amicista verso il medesimo diviene in esso passione. Non sa vivere e nulla vuol operare senza di lui. La corte cambian-

serai tu dunane dal maledirmi!

sa vivere è nulla vuol operare senas di lui. La cotte cambunddo scena come un testio, sembra trasformata in accademia. In mezzo ad un saerifizio, avendo gcidato l'araldo secondo l'uso: Possono gli dei censervar lungomente la tirusunide e salvare di teranno; l'ibonigi esclama, Nou cerusunide e salvare di teranno; l'ibonigi esclama, Nou ce-

Questa echamazione costerna Filiato con i suoi amici, e utiti cereano inviene a screditare Dione e Platone, e n dostruggere il buon nome di centrambi. Gli Atonicai una volto, dicono cosi al Principe, non hanno potulo prendere Siriccusa con Somella nomini, ed oggi uno sodo dei loro solitati, busto per levarati dal trono, e dordi, in cambio d'una anostuta muterità, un bren chimerico che la loro stessa destruttati.

cudemia non può definire.

Concorre il caso à l'arorire le loro cabale. Vengono intereste alcane lettere di Dione seritro agli ambaciatori di Cartaga e, nelle quali li invita per otteuere una pace darevole, a non trattare con Dionigi, senza il suo intervento nelle conferenze; una tale corrispondenza rappresentasi come un trad monte.

Avendo questo Principe per qualche giorno celuto il suo Li-stilimento, induce Dione a paneggiar seco alla riva del mare, gli mostra le lettre, lo rimprovera e sura voler accoltare giustificazione alcuna, il fa indarcate pel Peloponneso.

tare guisdite trione alcuna, il la indarcate pel Peloponneso. Spargesi tosto la voce che la vita di Platone è in pericolo: ma Dionigi si limita ad alloggiarlo e oustodirlo nella estadella, affine d'impodirgli ele ragginguesse l'ione.

Vuol Platone trar profitto dal transsico affetto del Re, per ottenere la grazia ed il ritorno di Dione. Ne promette

Dionigi il richiamo a condizione che non lo popesse in discredito nell'assimo de Greci. Stanco Platene di vedera Insiggato da vane parole, richiede ed ottene finalmente la libertà di ritornare in Grecia.

interia di riforniario i rorca: impre deltro ila filosofia, a malignalo del Gortiginia. Ciaina preva di se da tute le parti i superati più celefri i ma le here conferenze sua alguno a larghi dimenticire Platenia, le cui lostamana non fa che accreevere in ila di obsiderio di ritrolto. Gli serbe cellato. L'amiciai riccedere Plateno ii Sircena, vot gale nel principio di un grande favore; ma debon rella spranad i voder itomare 1900e. Il cel il tilmosti si curriociano. Le guerilo del tirenno trottono di urodere Patteno, di significati di considerazioni di riccolore il sul promote di proportioni. Por cel il riccolore il corriociano. Le guerilo del tirenno trottono di urodere Patteno. Il sul produce di considerazioni di riccolore il considera di cons

gh saiva la vita, e go permette di ristonare in Greenia. Con lin via in landa la sagrezza da Sarauta. Priva Dionigi dei consigli di Platone, si ablandona senza ritgeno alla volutta, e dil liaginettia, compapua indivabile dei visi, Non avendo firmo alcuno, contringe Arrite sua sorella e nogli di Dione, ad minis con uno di custo farentii, delto Tunocrate. Da questo inconento i diraggiato Dione delliera di vendicierai e, e di acciaria el firanno dal soglio-

Intento a levare milizie, rgh conta sul roccorso dei fuorusciti di Sicilia, ch'erussi in gran numero rafuggiti in Grecia. La panea della tirunnia li tratt.ene i venticinque soli hanno il coraggio di associatsi in quest'impresa con esso, Pervenuto Dione a raccogliere pell'mola di Sucinto Soo. guerrieri scriti , mudenti ed esperimentati, dichiara loro il suo disegno. Il pericedo di un assalto con si pora gente contre un principe che può opporre lore 110, mila soldati, e 400. navi, istupidisce il loro correggio credendo questa impresa temeraria ed insensata. L'eloquente fermezza di Dione dissipa i timori , e seco li strascina. Essi s'imbarcano , e dono lunghe traversie e violente tempeste giungono a Minoa niccola cutà di Sicilia, mentre Dionigi trovasi intento a fare una spedizione in Italia. Tonocrate che comanda in sua vece spedisce nu corriere al Rei escudosi questo messo addormentato in un bosco, un lupo gli porta via il sacco de dispacci , e Dionigi sa molto tempo dopo lo sburco di Dione,

Dionigi sa molto tempo dopo lo slurco di Dione. Questo illustre capo di slanditi si avvicina a Siracusa;

# SICILIA . E SIRACUSA.

# MEMORABILI

i malcontenti che ad esso si uniscono, accrescono lo stuolo sino a Smila uomini , i quali marciano coronati di fiori, Il popolo, in vece di opporsi, si solleva e rivolge il suo furore contro i favordi del tranno. Timocrate, messo alle strette, pon ha tempo di cettarsi entro la cittadella, e si dh alla fuga, Tutti i cittadini accorrone in folla ad incontrar Dione, inghirlandati come ne giorni di cerimona. Rissona l' aria dell'armonia degli strumenti e delle grafa di gioja,

e la presa di Siracusa è piuttosto una festa che una vittoria, Sale Dione alla tribuna per esortare il popolo a secondarlo. Universalmente acclamato, viene ad esso ed a avo fratello conferito il comando dell'armata, associando loro

20 cittadini.

3655

Sararons.

Dionigi intanto, istrutto di tali avvenimenti, arriva ed entra nella cittadella. I Sonemani le assediano, fa reli una sortita; le sue schiere pierano, e Dione aldenellé ferito, scorre la città, risveglia il roraggio, chianta il popolo in toccorso, ripiglia il enmbattimento, respinge il nemico e lo constringe a unicrearii nella fortezza.

L'artificioso Dionigi, conoscendo la mobilità e la disposizione del popolo alla diffidenza, scrive a Dione e gli fa indirizzare lettere dalla muelle di lui, scaltramente composte, per rammentareli l'autico suo zelo per la conservazione della ticannia. Dione è costretto a leggerle nell'assemblea generale, perchè il secreto amurutati avecble i suspetti. Tale lettura toglie la fidanza dei cittalini, che immantmente danno il comando della flotta ad Eraclide

Si dunde vivamente Dione di tanta inginatizia, ma dono aver rinfacciato ad Erac'ide i suoi maneggi i dando il urimo l'esempio dell'obbedienza alle leggi , presta al nunvo ammiraglio gli opori dovuti alla sua casica-

Giunto poco tempo dopo Fânto dalla Puglia in soccorso di Dionigl, è vinto, preso e messo a morse. In questa esrenstanza propone Dionigi di rendere la cittadella, purchè 360 gli venuse permesso di citirarsi in Italia. Il popolo vi si Dienigi fugge da oppone; ma il principe, giovandosi di un vento favorevole,

sen fogge sonra un vauvelle carno de' usoi teneri Eraclide è generalmente biasimato per averlo fasciato passare. Per rendersi popolare egli propone il compartimento delle terre e la soppressione del soldo seli straniczi, no Dione fortemente vi si oppone. Irritati i Siracumni desi tniscono,

quest'ultimo e nominano 25 muovi generali, ai quali danno per capo lo stesso Eraclide.

Cercano questi di sedurre i soldati stranieri affinche abbandoussern Dione: Ma celino fedelmente la difendona. Si tenta assalirli: ma Dione intrenidamente affronta i nemi-

ci, li spaventa, li disperde, e si ritira nelle terre di Leonzio. I Siracuani attaccapo la flotta del Re. e la disfanno s ma per la gioja del buon evento, escendosi abbandonati durante la notte alle gozzoviglie , Nipzio rimasto al comando della cittadella, fa una sortita, sorprende i dispersi guerrieri , li trucida, mette la città a rula e a sacco, porta via danne e fancualli , rinserrandagti nella forserra.

La disgrazia de' Siracosani pone fine alla loco ingratitudine: vieu deciso nonnimamente di richiamarsi Dione, I denutati del populo recansi da lui, e prostrati a'ssoi medi lo supulicano a dimenticare l'ingassiani de'anoi concatadini

Raccoglie Diene i suoi soldati , e dice luro versando lagrime: Peloponesi, voi potete deliberare sulla inchiesta che vi vien fatta; per me, poiché la mia patria è in pericolo. non em è rermesso di esitare; io la salverò con voi, o rerich con cua.

Tutti ali stranieri chieggono ad alte grida d'essere condotti a Siracusa. Giunto Dione presen la città, ritrova , che gli abitatori ad esse soutrari aveano shurrute le porte per impedirgli l'entrata , gli altri combattendo per forzarli ad apricle. In questo mentre Niprio la una sortita, occidendo quanti gli vengonu incontro, e dando frices alla città. L'incondio termina la discordia ; totto i cittadini rimiti apreno le porte, e Dione marcia contro i numei, accompagnato da guida di giuin e di furore. I soldati di Ninzio sono taglisti a pezzi, la città è liberata ; l'esclide e l'esdora, capa defaziosi, si danno volontarismente alla discrezione del vincitore. Consicliato Dione di abbandonarli alla vendetta delle milisie, visponde : Ho imparato all'accademia l'arte di frenare lo sdevuo. Non basta essere umano colla gente do bene, fa di mestieri ancora essere elemente ca' nemici-

Dione vien nombrato generalesimo. Il primo uso che fa del son potere, è di testituire il comando della flotta ad Eracfole; indi sellevita l'assedio della cittadella, e prodentemente ordina che si lascrasse libero il mare. La guarrigione come egli l'aveva preveduto, profittando di questa blectle, s'un-

# AVVENMENTI

Laren, e si alloutana da Sirueusa. Le principesse liberate econo dalla crittadella; Arete moglic di Dione, forzata dal trramo a patestre nelle braccia di Timurco, tremante si getta as pieti dello sposo che la rialra, la stringe al petto, e li imposte di pottario da distare, come prima, nella sua casa.

uspeak on perent and attack, come printer, man in alcounts of the Levelenson or, no I multipose Excellent, total vente colorvole, e tente valor per clementa assignate, dictinario della pura pepular. Disso de chiana in como polici, e gli riquato di perintere di considera di considerationali della coloria vente in alconi i considerationali consid

che si uccide da se, mette il colum alla ana calamită. Calippo f Auciece, vano de amoi intimi aucie, ilorganulo di rendezia signare di Siracusa, cropira canto lui. Scoversta ila transa dalla mople, e dalla serella di libene, Calleppo accusto va a rinevarlo, protesta la propria innocuna, vers mucho lagime, e di aforza la sua giuniticariune coi più terridali giatemonti. Cercono i vopetti; tutti gii anni e cansificata Bine a prevente di una verserio i para

3.146 358 Morte di Dione.

amiei consigliano Dione a prevenire il mo inversario i ma 358 versi a permetterne una secuela, e preferiore il prevenione, ai rimora, Callemo le fi tenedare dai soldate, e getta le

principene nel finido di un cerver.

Il vid omissida di un cerve signime Sezioni. Caterioria III vid omissida di un cerve signime Sezioni. Caterioria III vid omissida di un cerve signime di considerationi depen printeri il nueve tinumo per unarpare Catonia, cella ma secura revisione il ese gigi e la spenzia a Nezionia dele ripidituto la liberti. Callippo ta al asseline Messida e delegistimo del ripidituto del presenta del presenta delegistimo delegistimo del presenta del presenta del presenta del significante del significante del presenta del pr

In questo stesso tempo, Ierta principe di Leonzie trae

dalle prigioni le principesse Aristomaca ed Arete; ma sedotto poi dalla fazione populare, le imbarca ulla volta del l'eloponorso, e le fa omegare iu cammino.

Proponero, e e la ninegare ai camana.

Dopo la morte di Callippo gli maici di Dione scrivono a
Platone per consultarlo sulla fornta di governo da preseglerisi. Il filosofo consiglia foro di nonumer dun Re come
a Sparta, un senato per fare le leggi, e 35 magistrati per
nosicurature l'enservanza.

aoscuriante i oscervanta.

I parino, francello di Dionigi, appreda a Stracusa con un 3654 35,0 saviglio carico di nuliare, cil murpa l'autorità che escretta Donigi ascende per due anni. Ad coss succede un Siratununo chianata Ni-di merro ad tropaca i na Dionigi il Giovane, con un escricio attanireo sbarca no, in Sicilia, lo discarcia, se simplardentare di muono del trono.

Invia il tiramo, per rineracare gli dei della ricuperata monarchia, alcune autue d'oro iu Oimogia e in Della. Gli Alemiei le intercentano, e se ne servino per pagare le mulzie. Le struture lungi dell'istraire Dionigi lo avevano reo ferce i inoda egli di suque le citta, spoalia, uccale e shandire i migliori cittadini che in gran muusero s'eraso rifaggiai persoa lecta. Profitando di queste sommose i Cartag-

ueir las grandi progress in Scilis.

Opprovis da train miss, glicislitat di Szaema irrinno un mulascira a Carino per chindre seccesso castro lire un mulascira a Carino per chindre seccesso castro lire un mulascira di la comparazione del castro di la consultata del castro consultata sessignata di parti antica sua co-leva, are-cale di laton givalo l'ambanesta degli esilutti, delicata li cresta ferio la liberta, delcita a li cresta della castro del castro produce del castro del cast

passione ton apquiesa che contro la tirannia. Iceta, veinendo mandra o voto questa speditione, serice 36'55 3'55' a Gerito che cosculo i Cartaginesi munerosi mella Siedia, Tunsdene vara non inscreedisco alucarae miline greche, e che cigi strasa is accervo de sarebbe stato centretio ad agire con casi. Onesto morro onta. Sarcunani. colo, huni dal a Turiccidane i Carta, raddocina il doro ardore.

Timoleone s'imbaren con 10. galere, e ginnge sulla costa d'Italia. Quivi sa che lecta avendo battuto Dissigi trevasi padrone di una porzione di Siricusa, e tiene quediato il tiranno

# MEMORABILE.

nella cittadella. Sa nel tempo medesimo, che i Cartaginesi scorrono il mare per nopedire l'arrivo de Corinti. Giunge colla sua fletta a Reggio, che trova assediata alla larga da venti colere Cartagiassi. Ed è invitato dagli ambasciatori d'Iceta a partire per Siracusa, ma senza milirie.

Avendo Timoleone deliberato di opporre l'arte alla forza , domanda una conferenza agli abstanti della città , agli ambasciatori, ed agli uffiziali dell'armata. I magistrati di Reggio sono con esso d'intelligenza. Nel momento in eni l'assemblea è compiuta, si chiudono le porte della città, atfische gli ufficiali affricani nulla penetrassero di ciò che devra operani pel porto.

Per guid-gant tempo, Timoleone pro'unga l'assemblea. Durante le dacussioni nove gaiere Corintie mettono alla vela , e foggono. Timoleone n'è secretamente avvertito, e mentre che l'assembles trovasi tutta intruta all'oggetto da deliberarsi, esce senza romore dulla sala, si slancia sulla deciuna galera destinata ad attenderlo e raccionos le altre. I Cartaginesi restano soruresi al vedersi vinti in artifizzi.

Avvertito lecta dell'avvicinamento di Timolesne, gli oppone 150. Vascelli, 50. mila nomini e 300. catri. Timoleone guidando solo mille soldati, ecita la flotta prinira e durca nella pircola città di Tuoramenio. Il deliole numero delle sue milizie non inspira tiducia ai Siciliani, ed i Siracustni si vedono stretti da Cartagineri, da lecta e da Dionigi-Impavido Timoleone mnove verso Adrane, Iceta gli si fa

enstro con un drappello di Smila nomini. Timoleone lo disfia, prendendochi campo, e bararlio, e s' impadronisce di Adrane, situata al piede dell'Etto. Tir Dionigi il giavane intanto errea mentiare sceretamente

365-

se Cosinte.

thought it rain coll case Cornaio, the teme menu il lects. Prive di viveri, non avendo più che a deliberare la serlta del vincitore, si arrende a Timoleone, il quale fa entrere nella estradella Ann soldati un pircedi drappelli. Donngi di a questi le sue armi, i suoi molali, le poche provvigioni timastegli, e duemila nomini di sperimentato valure. Caricando se stesso de suoi tenori, s'imbarca nella notte, passa tra i vascelli custagineni senza cwere scoperto, e recusi al campo di Timolecure, che lo invia a Corinto, eve sprude venzonnosamente i suoi granti in broghi di prostituzione.

Iceta e Magone, escendosi atlantanati datl'assedio sh Sira-

cusa per assalire Timoleone in Catania, Leone il Corintio nemasto a guardare il forte dono la partenza di Diomini, fa unu sortita, trova gli assedianti in disordine. Li taglia a pezzi, s'impadronnec del quartiere dell' Acradina, lo fortifica e lo congiunge alla cittadella.

In questo mentre, soccerso Timoleone da un rinforzo di Coriuta, con quattromila uomini s'impadronisce di Messaa, e nuove contro Situcasa. I suoi emissari sparsi nell'accampatornto d'Ireta, inducono i Greci ad unirsi a lui. Temendo Magone d'esser tradito, imbarca le sue squadre, e fa ritorno in Affrica. Timpleone profitta di miesta circostanza.

attacca vigorosamente Siracosa, e la prende d'assalto. Dopo questa vittoria esorta tutti i cuttadini a spianare la cittadella, a demolire i palazzi de tiranni, e a distruggerne le terobe. La tiranoide aveva stabilità la sua sede nella fortezza; Tunolome vi stabilisce la giustizia collocandovi i tribunali.

Vedendo Timoleone in gran parte districta la populazione di Siracusa, scrive a Corinto per indurla a fondare una seconda volta questa città. Invigno i Corieti araldi in tutta la Grecia, e prometiono di trasportare a proprie spese coloro che volcerro passare in Sicilia. Gonnia uomini vi accorrego da tutte le surti. Se fa il processo alla memoria , ed alle statue de tiranni , che tutte sono covesente , tranne queils di Gelone.

Avendo Timoleone ristabilità la trasquellità in Siracosa, marria contro le altre città della Socilia. Forza lecta a tompere il patto con Cartagiar, a spianare le sue fortezze, ed a vivere in Leonzio da semplice cittadino. Leptino tiranno di Apullonia, con condutterlo; ma è staraghato ed inviato a Corinto. Marsone intanto, mal ricevoto a Cartagine, per la disperazione si accide. Asdrubale, ed Amileare ricevono coline di guidare a Litibro popula pracini, e discacciare i Greci dalla Scelia. Timoleone con soli settemila soldati attacca i Cartaginesi presso il finne Crimez, e riporta una compiuta vittoria. I tiranni di Sicilia si ribellano, e si collegano contro Timoleone in favore di Cartagine. Egli tutti li vince. Icrta, sno figlio, la moglie, e la figlia sono condotti in Stacusa. Il popolo li occide per vendiente la morte di Dione, di Arete, e di Aristomaca.

la questo tempo anedesimo due estradini di Siracusa accusano Timolrone di coprassione, e lo sottopongono ad un

# AVVENIMENTE

giudizio. Sdegnasi il popolo di tanta audacia, ma l'erce vuole essere giudicato. Egli è assoluto, e questo processo non serve che a spargere maggior luce sulla sua virtis.

Timoleous depo di aver vinto i tiranni, carcinto i nemici, riidatae le cità rovinate, e date luone leggi al popolo, a i dimette dall'autorità, e vire colla un famighia iriuse casa di campagna, compiacendosi transpullamente tel uno nitro, della gloria sua, e della ficici di Sircussa. Divennto circo nella vecchiaja, virta consultato come un oracolo. Un duolo contrale, e sincret bassimo norauo la una morte.

Siracusa gode per venti anni della libertà, ma non manca in questo tempo di essere agitata da molte discenzioni eccitate dalla propensione de militari alla tiranusile, dalla discordia degli amici della denocrazia, e dall'orgoglio de par-

tigiani dell'oligarchia.

I Cartaginari fermi nel disegno di nuurpare la Sicilia, alimentando le discorde, fonentano totte queste fazioni. Finalneute Sosistrato, uno del generali siracusani, perviene collo pappago dell'osercio ad sumprate un potrer quasi assolato. Caccia dagl' impieghi, shandure e spugha tutta i cittaduni amici dell'impiendeura. Luo di esal, ser noner Demano.

potente per ricchezze, regguardecole per azioni guerricce, finatorna per lugo tempo i diregni di lai.

Eletto Hemaso capo degli Agracottini, dhi il cemanole di mille unonimi da Agatoche liglio di un vascio, singolare per forza portentona, e per rara hellezza. Con questa schirra dinorstra Ascode vonuna eccerezza, errorde analezia, e fa

azioni si valorose che gli acquistano molta fama. Morto Dennso, la sua vedova immioratasi di Agatoele ,

lo sposa, portandogli in dote riceliezze immente, La dovitia di Agatorle, il credito suo rel pepolo, il valore e l'ambisione lo rendono sospetto a Sosistrate, che tenta di farlo secciere. Seguito da vari partigiani si sottrue egli a colpi del tiramo, e ereco fortuna in Italia. Il suo

carattee freppo violento ne lo fa direacciare. Sonistrato lo inseque. Agutoele, raccolti aleuni avventurieri e slanditi, attarca, e loute le squadre del suo persecutore. Sonistrato, più ambiano ele avverbato, s'inganon sulle see forze, e tena di distruggere oggi forma di governo demoerativo in Siraensa. Il populo si rivolta e lo carcia in londo. Estutto dallo città con "no rimiciculi turtitissi dil'oligarchia, domanda soccerso ai Cartaginesi, e vuol coll'ajoto loro rimettere la tirannia. I Stracusani gli oppongono Acatoele, affidandodi il comando delle milizae.

Giustifica il miovo generale col suo valore la loro sevita, disfis compintamente i nemici, e riceve nel combattere sene ferste. Ritoriuto in città, colla sua imprudenza tradisce la sua politica, lasc'ando travedere il desidero di gagnere al supremo potere, il popolo si sdegna, e gli annei della lie berth formano il disegno di farlo morite. Avvertito della congiura e volendosi maioni are della realtà del fatto edbiglia uno schiavo colle sue vesti, e gli ordina di recarsi la sera nel luogo in cui devento i congiunati corguire la loro determinazione. Ouest'ucmo è tracadato. Agatorle trasvestito scampa colla fuca ai pugnali de suoi nemici, e mentre i Smannani si retisuto di cestri literati da quest'anubizioso, e rallegransi per la moste di lui, riconquirisce caso improvvisamente alle porte della città con un carreito di stranieri, levato in Sietha. La soruresa acertace il timore i in very di combattere a viene a trottutive, ed il nondo ali princite di rientrare in Strarma, esigendo da esso il giuramento di rimambare le nolizie, e di sulla intraprendere contro la demorraria. Si presta egli a quanto si vuole, e congeda le sue schiere; indicando però ad esse un sito di ripmore and i musti di raccoclurai al namo acumule.

Poco tempo dono, ento protesto di una suchiciose identa da Siracuani cuntro la città di Ethita, taccoclie il ano caraesto, lo afforza di molti nomini tolti dalla ficcia del perolu, e dice loso, Prima di combattere i muici stronicci, lis berateri da nemici più pericolosi. Rimbivde Sirarma un Senato composto di seicento tiranni più oppressori de Carteginesi. Aca gusterena mai ricasa alcuna, sintuntuchi essi. ani lava partierani rimerrappa in vita. Prima di comuna il vostro sangue per la patria , assisurateri l'esistenza e la kherth. Distrumente tutte le sononimente del rusule, ed insproporteri de loro escri. Loro apeste parole da il secura le della struge i i soldati necidono tutti i cittadini invidiati per riecherze, o per grado. Non ai rigretta ce l'eth, ne il tema: l'eccidia ed il sacchezzo durano dee cionii, e vi petiscono più di quattronda persone. Agatocle alla line fa cessare questo marello. Regunando pescia i cittadini supersite dally strace . dire tone : Grandi grana (mali correi, ed cris

Agatock.

greano un violente rimedio. La vi ho liberato da tiranni, ed ho como idata la democrazia volta loro morte; mi do ora

3385 319 interemente al ritiro ed al ripesa.

Agatorle u fa Tutti i complici de'suoi delitti, avendo hisogno del suo

tramo de Sira-ajuto orde le violenze loro andasero impunite; lo senagiarano a conservare il potere sovrano, e par che lo forzassero a salce su quel trono, che sempre era stato il costante oggetto della sua ambisione. Egli abolice i debiti e econpartice egnalmente le terre fra tutti i cittabini.

Cerdendo Agatocle il suo potere ben consolidato, si dimostra p.ù umano; emana savie leggi, e per occupare l'eservito si mette in campo, e s'impadronisce di tutte le cattà della Seilia dipendenti da Cartaguar. Aonostante tale precauzone, i Cartaguesi invano Amileare con soldatesche contro di lui, alle quali si unocono i malcontenti. Perde Acatocle una gran battaglia, ed è costretto o rinclindersi in Stractua, ove assediato da Cartaginesi credesi rovinato senza scanno. In sì cresco punto il suo talento gli succerisce il p.ii audace disegno. Arma gli schiavi , conduce seco la magg or sarte de suoi soldati e non lasca nella città che una quarriagione sufficiente a difendere le mura. Col pretesto di fore una spedizione sulle coste di Sicilia , mette alla vela colla sua flutta , e sharea in Affrica presso Cartagine. Per colum di temerità, temendo il indebolire le sue force lasciona done usu porcione sa i vascelli, dice a suoi soldati. Ho minrato a Proscessina, ed a Cerere di offrir lora in sacrifisio le nostre navi se favorità avessero la nostra impresa : u-lemoite dunane i mici giuramenti accineche eli dei ci diano la cittoria. Deste tali parole, piglia una fiaccola ; l soldati tratti dal mo esempio lo seguono, e tutti i vascelli sous consumati dalla fiamma. L'esercito costretto da questa cotroma risolarmore a vincere, o a morire, marco coutro l nemici comandata da Bomileare e da Annone.

Accordance of the control of the con

Bomilcare si ritira senza perdita, ma non senza esser sospetto di tradimento. Giunto a Cartagine, tenta nua rivolazione col disegno d'impudronirsi del supremo potere. Ma fallito nel colpo, il popolo si arma contro di fui e l'uccide.

Profitation & Againele della um fortuna, devota le campung, s'imaghorice di nulla fest, p eprale ma delle qui petrati citt dell'Affrica, chimmata la Grass crità. Spacrate della Scienti della periodi della periodi della consultationa della periodi della periodi della periodi di consultationa della della periodi di disconsiste di servaciona. L'a startare moli catti della sonsi di clamita vecali citta della scienti della della periodi di disconsistenti citta il colle colle colle con della periodi distoria para di capadine dei involve la citta il ma sella stono monostro giungo la noticia della vitteria, accompagnata dila tresi di Atamore, che giutani est un propio d'extinguia; la tresi di Atamore, che giutani est un propio d'extinguia;

Agades' in Mirica aven ratto tella an alleman Grilla. Per de Carreigo, fordiera del Carreigo. Golden Le discuspes de Apatecle à weiss del nos periode ant giungere il campo di Apatecle à weiss del nos periode caracteristic del caracteristic del caracteristic del caracteristic del caracteristic del france, beforman special de tell more, a 'importamenta del france, beforman special de tell more, a 'importamenta france, a 'importamenta includi a per la leva delle molifiese, da na finante protessa protessa per la seconda del caracteristic del caracte

Aguioch seuta vireri e seuta spritama albatolus Foortcon. I addata e un siliga atom, peretatusen el disegue, con. I addata e un siliga atom, peretatusen el disegue, toto alla masseana di disciplina. La discordia de capi, calecuma desiduda; l'incomdu del cumpu, il limore de l'extractiva centamo una solvinore. Durante la rotte, favorito la carcino finanza del constitución del la liberatada i, suso disla conciona graveral che concluidono con. Cartagire un trale conciona farono per l'exclusive di lui tresda i, susgire del constitución del constitución del constitución del l'icola luter, el a reciper a del al certi di Selemante. Ginnto Agatocle in Sicilia leva nuovo solulatesche, prende d'assalto la città di Segesta, passantone gli abiatori a ili di spada. Intera poi la morte de soni iglo, e la capiticazione dell' esercito, il suo crudele extratere diviene feroce. Ordina a suo fratilo Antandro di Tar mortire tutti i Sitacuassi, amieto parenti degli infificial, e colodati dell'eser-

esto d'Affrica. Orribile è il macello, veggonsi le strade piene di cadaveri, tinte di sangue le mura della città e le ave del mare. Questo recesso di atrocità produce la rile lione. Luo sbandito, detto Dinocrate, si fa capo de cittadini armati e batte siffattumente il tiranno che questi chiede la nace, rd offre di ordergli il trono a condizione che se gli luscinssero due fortezze. Vien rifiutata la proposta. La disperazione efirende la forza : marcia Agatocle contro i r-belli , li mente in rotta e li teglia a pezzi. Il solo Dinorrate e rispermiato, i cui viri lo rendono degno di lui. Agatocle universalmente detestato, di tiranno si fa corsaro, devasta le custe d'Italia , prende l'isola di Lipari , che non era per anco stata turbata , impone pesanti tributi , re porta via i tesori e saccheggia i templi. Una morte degna della ma vita prontamente vien dictro a questi estremi e vergognosi trionli.

Menone siracissano, da ceso oltraggisto, avvelent la pentra del lei susta per riputiris i dente. La poetran del veleno dopo di avergli ablumenta la bocca, gli si difficulte rapidamenta in tutto il corpo. Respirando amena in tutto il corpo. Respirando amena fra i più orribbil termenti vien portato sopra un rego, la cui fiamuna trorca il corso de susi dellutte della sua visa.

Lu drappello di solutai mescena, dirti Manerfraii che arcvatos servito sella ganathi ad Agasele ustra Mesina, Guesili fercia giarrichi necolono intui gli alotati della cità, e, e i spessa alla unifi di coi. Sirvacia, diagnatità alteritano, i i spessa di sun di di coi. Sirvacia, diagnatità alteritano, i se unarpara, il possevo tero necriato da Erabo, il quale sisume solutato il tilodo de Protent. Timore e Sositatos gli diapntano Instituti, i L'Arragineri il attacence. In questo pericio de chiammo coi in soccesso Firm, che sisme della retiolece di homani in Tulsia, alabasecia con tropporo l'accioneme pri pusteri in Social, a ciu tutto ercoberter dirioni.

P ero passa in Titnone e Sosistrato meltono in balia di lui le soldatesche, il

tretor e Pasterità, la accepite il popolo come Biratore. Rei appaga la vandi de Siracossini col rimettere sotta il gogo loro quelle catà che se i vivano sottratte. Athibite dapprimarechiania I fall'oscone di totti gli miniji una volordo, invece di cacciane i Cattagiorei, fare la computea dell'Africa pi diguata con bese di nomini, e di datore, per cui si possdall'amore all'odos e dell'adorei alle manerio. Rei questa in bereve serolle di camor il tuttegla nu cui la fortrata dell'amore servicie di camor il tuttegla nu cui la for-

issus di Cartaguie Interedie cuivera questi di Branza. Dispo la sua prazuza le michie surgana Tattorici a serigion per diser German de michie surgana Tattorici a serigion per diser German de la constanta del propositiona del suo carattere gli cancellamo tutti i suffresi. Norre delchiarata Be. Il non a regione è evagalatie con tutti di ganteria. Non trans Be. Il non regione è evagalatie con tutti di ganteria. Non trans Be. Il non regione è evagalatie con tutti di ganteria. Non serie per le corcontante. Terconimiosi nel son escreto un despepello di sobilati indes-pinata, avazzi al delitico al la redilacie; Germe in un conflito contro i fercei conguitatori di Mossina. Ii collect nelle pinese fire, et al communica

I Cartaginesi ed i Romanu, siccome Pitro lo avea predetto, non tardano molto a farsi guerra ed a disputarsi il possesso della Sucilia, Gerone favoreggia prima Cartagine; ma indi si collega co Romani, e sertasi ud cos fedele.

La moderazioni del suo regio ricondare la propertia in Succasa. Eli pretegge l'ejicoltura, il comprecio, le secrine, e compare un filtro salli colivizazione. Col sun neuro dell'Italia, è dei cano di sommidistra gristitamente provipioni immeno di grani. Rodi cra stata econoguesta da un gran tremundo i Grosse, per i insidialità, le synchese molto dissura, modeli e soffe. I Tegals che fa a Telomor Filadello, grandi a Grosse, sono di succasa di superiori di properti del grandi a Grosse, su si ma propertica, per condicii del grandi a Grosse, sua il ma generalesque tra i condicii del

suo regno è l'alleanza della monarchia e della libertà. Senza sparger sangue, shandace Gerone la discustia da Siracusa, e seuza esercitate rigore, riduce docile il popolo più incostante della terra.

Prima di morire concepuce il duegno di abolire la di-

## MEMORARILI.

gniù reale , perchè la giovinezza del uso nipote Geronimo gli fa tener ribellioni durante le aninori di di. L'ambaino di na l'ambaino di na figlia Domarata, moglie di Andronodoro, lo dissoglie da questo divisamento, Eradea, altra delle une figlie moglie di Zoipo, meno ambiniosa, si oppone inutili-

incute ai maneggi della sorella. Dono la morte del Re , il partito monarchico proclama Gerouimo; quello repubblicano non si muove, contentana. 5 dosi di non dare il suo consentimento. Aveva il Re nel suo testamento nominati quindici tutori , scelti tra i personaggi poù ragguardevoli di Siracasa, Andronodoro li caccia. Il giovane Geronimo si abbandona alla dissolutezza, e divemuto oggetto di dispregio , trovasi esposto ad una gran cosurrazione. Scopertosi un solo de' congiurati , detto Teodoro, è pesto alla tertura. Serba culi il secreto de' complici, ed accusa soltanto eli amici del Re , fra gli altri Trasoue partigiano zelante dell'alleanza romana. Il Re munda a morte senza esame tutti quelli falsamente necusati da Teodoro. Nello straso tempo i Romani orreano di rinnovare l'alleanza col Re di Sicilia; ma esendo morto Trasone, ritrovano pochi partigiani in corte. Giunte a notizin di Geronimo le vittorie di Annibale, ricusa di trattare con Roma, ed accompagna il rifinto con pungenti motteggi m i loro disastri. I congiurati iotanto escruono i propri disegni, tennti occulti da Teodoro. Passando il Re per una contrada stretta, è ucciso. Il suo corpo resta lungamente sulla strada, senza

cle alcano pensasor à togliernelo.

fráprinato Audonodoro della merte di Geronima, radiana gli amici e prende possesso di un quartiere della città.

Il pepolo codeggia nell'increteza, ma avendo i congraticavato Teodoro dalla prigione, le soldatesche ed i cittadini
i dichuramo ner lui.

Autonodoro capitola, senza curare le istanze di sua moglir, che continuamente gli ripete la massima di Dionigi : Non bisogna scendere dal trono, ma farscur cocciare.

Il popolo per ricompensare la nommissione di Andronodore lo elegge e magistrato con Tremisto, marito d'Armonia serella del morto Re. Gli agenti Cartaginui Ipperatae ed Epiciele, malvedni dal partito dominante, cichedone ed ottengono una scorta per ritirarsi; ma nell'accordarla ad cesi si commette l'improducta di non lisare il giorno della partenza. Indugiamo non lisare il giorno della partenza. Indugiamo

costoro e favoriscono le trame dell'ambiziosa Demarata, intenta a sollecitare Audronodoro a farsi capo delle milizia. ad esterminare la fazione republicana, e ad impadronirsi del trono. Il dehole Andronodoro vi acconsente, e confida il suo disegno al collega Temisto. Ne parla costui imprudentemente ad una commediante, per nome Aristone, che svela il tutto al senato. I colpevoli immediatamente sono messi a morte. Un senatore corre alla tribuna e dice a suoi colleghi. Poi weete ucciso il Re Geronimo; non dorevate punire questo fanciullo, ma i tutori di lui. Voi avete ad essi affidate le prime magistrature, e si hanno traditi. Sono state le mogli di costoro, che colla sfrenata loro ambisione gli hanno portati a cospirare; queste furie sono le vere cagioni di tutte le nostre disgrazie. La loro morte suò solomente espiarne i misfatti, ed assicurare la nostra tranquillità. Un grido generale esprime la volontà di esterminare la rasza de tiranni. I pretori, invece di frenare il popolo, lo cocitano al farore. Demarata el Armonia son trucidata. Eradea moglie di Zoipo, abbenchè non avesse cospirato, suecumbe colle figlie alla medesima sorte.

In merzo a queste sanguinose distensioni, conservandosi Siracusa seutrale fra Roma e Cartagine, arrebbe potuto montenere la propria indipendenza; ma il popolo accecato dalle sue passioni, si abbandona a Cartaginesi, e songlie a magistrati l'uporrate el Encide messo.

Marcello console romano, dopo avere inutilmente tentato di persuadere ai Siracusani di cacciare guesti magistrati stranieri, assedia Siracusa per terra, e per mare. Appio duce dell' esercito dirigge l'attacco dalla parte dell'Esapile, e Marcello con sessanta galere , l'assedia dalla parte dell'Aeradina. La forza ed il valore dell'esercito romano trovano una gran resistenza nell'ingegno di Archimede. La sua abilità in meccanica fa durare otto mesi l'assedio. Egli inventa macchine canaci a sollevare, e lanciare pietre di onorme grandezza ; con altre fa piombare grossi travi sulle galere che ne rimangono perforate. Immagina ancora (come dicesi) uno specchio ardente, onde abbruciare le galera esposte a suoi raggi. In capo ad otto mesi, ributtato Marcello dall' inutilità de' suoi aforzi , assedia la città alla loutana , e lasciando Appio innanzi alla piazza , scorre p due anni la Sicilia , settomertendone quasi tutte la antà. Ri-

Archimede

Districtor Google

### AVVENIMENTE

#### Anni

tornato prema Siranusa , trova questa piazza ben approvisionata per opera de Cartaginesi, l'imperando di espugnarla, mentre pensa alla ritirata, un soldato romano discopre presso il porto di Trogillo, una parte di souro più basso, e ano a sermontarsi colle scale ordinarie. Profittando il con-

sole dell'avvino, sceglio per l'attanco una notte in cui i Siraemani celebrar dovevano una festa in onore di Diana. Le soldatesche rempone le porte, superano il muro, e s'impadroniscono dell'I pipole. Il rumore dell'assalto la credere auti abstanti che l'immuco fosse padrone della città i ma il Cuartiere dell'Aradina difeso da Epicide, resiste ancora con estimazione. Invita Marcello gli assediati a capitolare, ed a salvare la loro illustre està da una totale royana : ma ricusano esti ogni Divipetazione.

Un fancete seccesso, on orribile flarello, la nestileura. discrimando le sue stragi nella città , e nel campo romano rallenta gli sforzi di Marcello , e ritarda l'assedio. Nell'incertezza dell'evento, una gran flotta Cartaginese, comandata da Bonuleate si avvicina a Siracusa. Epicsle e-ce dalla città , e sollecita l'ammiraglio a tenture la sorte di un combattimento : ma Marcello gli si prescuta in sì buon ordine, e i Cartagingsi spaventati si ritirano.

Questo avvenimento sontaguia Enicide, che in vece di rientrare in città . fa vela verso Agricosto. Costernati i Siras cusani domandano di capitelare. Nello stesso momento i faggiasebi e gli soldati stranieri, temendo di envere dati in posere de' Romani , scannano i magistrati , e commettono or-

renda strace pella città. In mezzo a queste tumulto un uf- 3-cofiziale siciliano ante una delle porte dell' Aeradina a Mar- Marcella seruda cello, e sebbene i deputati ne avesero ottenuto ordine di ri- Siracuastructurare la città. l'abbandona culi al saccheggio per pa-

nala di una resistenza di tre anni. Brameso il console di conoscere Archimede, che con tanto increase avea così a lungo trionfato delle forze romone; se ne la ricerca per ordine suo in ogni parte; un soldato lo ritrovo finalmente occupato a titare alcune linee su la polyere, cal a fare calcoli senza escre distratto nella sua profonda sociatazione dal tumnito di una città presa d'assalto. Il soldato gli comanda di seguirlo per comparire innauri al console. Archimede senza scomporti, e senza rivaluere la senarda, risponde freddamente: Ametra che als hia vitrovato la soluzione del mio problema. Il soldato prens de la risposta per un insulto , e gl' immerge la spada pel seno. Desolato Marcello per tale accidente fa rendere grandi onori a quest' nomo orlebre, assiste ai funerali di loi, e gl'inalza un monumento. Tratta egli con distinzione la sua fenuglia, e le conorde grandi privilegi. Quarant'anni dopo, Ciertone monimulo covernatore della Sicilia, ne ricerca e rinviene la tamba : riconoscendola da una colonna : sulla quale trova scolnita la figura di una sfera e di un cilindro. con una incrizione indicante i rapporti che hanno tra loro. scoperti da Archimede.

Dopo la presa di Siracusa, la Sicilia, divisa prima fra i Romani ed i Cartagineti, tutta vien ridotta in provincia romana.

#### DOMEST CELEBRA

479 Geloue, 472 Gerone, L. 465 Travilulo. Ermocrate 411 Dionigi il vecelio, Dione,

558 Calliono 35e Inparium 3ea Dionici il guevane. 319 Agatorle 275 Gerone, e Andronodoro. a 15 Geronimo, Archimede.

MEDAGLIE Sie Sixacust Zm XXX COSTUME

# MEDAGLIE, E COSTUME.

Le ciaque medaglie che presentiano sono rutte autentiche, e trate in gran parte dall'i misque opera di E. Q. Vincoli, Sulla prima di argento (1) vi è rappresentato Ierone; il canter che recles un i reversio era Fendisima di Agrigenta. La benda che circonda la testa di Ierone dinota che questo primsipe era atto reputato pari agli antichi civi.

Quelle ( $x \in J^2$ ) may di arginto e l'altra di hemos sono state descritte dal Mossou  $t_i$  e rappresentatos Gelore in due eta alquanto differenti. Nel sonores x devre alla testa, e eta del propositione del consistente del consistente del cidele visiore da la ripprestrate ne giuncia disappei, a il del pare che alludino i carri della vistoria sul reversio di amleada le medagla, e la lettera L La greco leggendo delle mo, di no reversio, sono in adiamo, J Survivanni (dila romati), al Geloro quella dell'aler, resuplamento (ula normati), al Geloro quella dell'aler, resuplamento (ula normati), al Geloro quella dell'aler, resuplamento (ula

Il numero (4) rappresenta l'effigie di Ierone 1.º fratello di Gelone. Questa meslaglia è di bronzo, e nel rovescio ha gli atesti emblemi di cuella di Gelone.

La medaclia di argento (5) ha tutti i caratteri che riscontrati abbiamo in quelle di Geloue e di Jerone, e perciò sembra notersi affermate chi essa stata sia coniata a tempi stessi di quella di Siracusa sotto di Jerone. La greca Jeggenda del rovescio suona in italiano alla memoria della Regena Filiati. Il none di questa Filisti si legge in diverse modaglie, ed in aleuni monumenti paleografici della Sicilia; ma darb autimeri si disusta aucora interno al loore il auseguarsi a questa Regina nella storia e nella econologia, tra le varie opinioni , sembra la più probabile quella di Visconti . il quale è d'avviso che sia qui rappresentata l'immagine di una Filisti figliuola di Jerone 1.º. dalla quale discendeva probabilmente lerone, che perciò coniare ne fece la medaglia, insiente a quella del prisco ferone. Il carro della vittoria allude forse alle vittorie ne ginochi della Greeia riportate dal padre, e dallo zio di questa donna La palma nel campo di dietro alla stessa, e la lettera A sotto ai cavalli, sono le note allusioni o alla città nella quale fu coniata la medaclia , o al magistrato che presedeva alla sua impressione. La capellatura della Regina va perdendosi sotto il diadenna, e sotto il velo, acconciamento che gli antichi artefici spesso dare solcano alla madre degl' Iddii. Noi abbiamo tanto più volentieri ciportata questa immagine quanto ch' esta può somministrate agli artisti una traccia pel costume degli abbigliamenti delle greche Regine ne' più let tennoi della Sicilia.

tempt dena coema.

Il Millar descrirento de l'ACTURE. Per la millar Socilaria, de la media de la millar descrirento de la compositione de la comp

ciatura a gaina di pianetta 1 la qualle per avanti discende fino alle giuncchia , o per diesto fino a terzo. La seccouda (g) tom ha il culothus, ma è egualmente vebua. Al disopra della tunica, le diesi immiche sono più lunghe e più larghe ebe quelle della precolente, vi è un restormato che discende lito alla metà delle gualte i, nel

quale si scorgono delle linee verticali che forse esprimono delle niccole nicole,

La terza (10) ha le maniche più corte, il sao vestimento superiore è aperto e discende fino ai predi. Questa figura e la prevedente, secondo lo stesso antore, sono delle saccredorese, o delle donne del popolo che portano le loro offerte.

L'abito superiore che porta la quarta figura (11), à butto chiuso nella parce d'avanti; le maniche molto larghe terminano anterioraente verso la piegatura del gonico. Il uto cello è coverto, Secondo lo stesso Cailo, quista ha il rardenimo carattere e l'intessa rappresentazione che le surcecclosti.

 I. nitima (12) ha sopra la tunica nna specie di pianeta, ila quale è soprapposto un vestimento singolare colle maniche larghe. Esso rassomiglia nella parte di avanti ad una grabba. e per la parte di distro è lungo some la stola de Greci-

Fine del decino articolo.

# STORIA DI CAPPADOCIA.

# INTRODUZIONE.

Tutti gli storici parlano di questa regione dell'Asia minore, ed abbenchè i suoi annali nulla presentino d'importante, pure convien parlarue a solo oggetto di non alterare le storiche convenzioni, universalmente ricevute.

Aleuni autori ci dipingono i Cappadoci di un anima bassa, e molto inclinata alla schiavità. Gicerone nella arringa per la legge manilia , volendo esprimere la stupida fisonomia del console Cesonio Calvensio , da cui avez ricevuti de torti , dies di lui : voi la prendereste per un Cappadoce , che si presceglie in una truppa di schiavi, al momento in cui sono per esser venduti. Lo stesso Cicerone in pna delle sue lettere ad Attico, parlando della Cappadocia dior: son perpuaso non esservi nulla dipiù sprovveduto che guesto regno, niente di più povero del suo Re. Orazio dice egualmente i il Re di Cappadocia è ricco in ischiari , ma manca di danaro. Difatti, questa regione somministrava una quantità predigiosa di schiavi, ed il danaro vi era così raro, che i tributi si pagavano in cavalli ed in muli. Ouando Lucullo entrò pella Cappodocia, un bue non ai vendeva più di ena dramma.

an cramma.

I Cappadoci, del pari che tutti gli altri popoli dell'Asia minore, seguirono gli usi e le superstizioni de Persiati, ai quali dapprima erano stati sottoposti.

La Cappadocia trovandosi, come si è detto, sotto la dominazione de Persinni, questi la divisero in due parti, sella quali avveno stabilite due satrepie o due governi. I Macedoni, sotto di cui essa cadde di poi, soffrizono che questi

due geverui fostere cambiati in regai.

Secondo Strabene, Arizant fo il prime Be di Cappadienia, nas quente notere non indeta l'especa în cui socese
al treno. Si crebe che ci fosse una ton ul trumpo in cui
l'ilippo postre di Abussudero il Grande incomincia a regaire in ilinecionia; a del cor perso al l'esman, il in questa sopetre in ilinecionia; a del cor perso al l'esman, il in questa sono
non al trumpo in cui fa ridotto in provincia dell'Impore Biemano notto Tiberto. Diodere di Sicilia sostiree dei vi reno stati diversi Re di Cappaderia prima di Arizane, il
primo deriquali distanzaria il france, na conte la lori sisteri.

é interamiçate seconociata, non ne faremo menzione. Medi meccaseri di Arisarte portareno lo tesso nome, ed altri quello di Ariolarzane. I principi che reparaveno toto questo nome uno direpsantono la terza generatione. Arrebalos fa l'ultimo Re di Carpadocia. Nella Cappadocia, lasco Comuneo searciato da Cestantinopoli dai Franchi, stabili l'Impero di Trebiscoda, che dure circa darcestocioriusta altri.

### SAPPADOSIA.

### GEOGRAFIA ISTORICA.

Questa centrola, coperta ora di torine, contenera altra volta melle cità, ed una popolazione assi immerca. Alta-race all'era la sua capitale, presi il nome di Cearra. Que- ta a cità non cocuprar precisionerate lo tieno luogo che la Kaisarch moderna. Il suo territorio era sovene insonato del fisume Italy. Camunament morosi in Kaman; Ninsi iu. Nue-Sher y Mocissus, antica Metropoli, im Musciony; Carina in Ninsi del Celaria in Buscher Celaria in Sinosterech Arteleda in Erackli.

Verzo i monti chiamoti Anti-Tamura, esitevano due ciris celederi, Tyana patra del Innoso Apollorio, y Conana, y il cui servano era gran ascerdore di Bellono. Pre-estrumento non si corgo adeuso traccio in queste cutto. Quella di Podandou nel mezzo della montagna, vedera in Podandro. Genura, Juago ore fi resilato S. Glio. Cristatono, chiamani Cocuen. Il cantello di Domentou o Tramandou vedera su Tamunacio. Quel T. Atmais i propresenta la Carnedotta la Carnedotta la Carnedotta del Car

### AVVENIMENTI MEMORABILI

Anni Del Mon. s. G. 3643 361

3875

3643 361 Ariarate I.º è il primo Re di Cappadocia, regua con-Ariarate primo, giuntamente con suo fratello Oloferio.

Dopo la morte d'Alessandro, Ariante II. nipote e successore di Airatta primo, voludo renderia indiprudente, Perdicca lo vince in una lattagla, e lo la mettere in erece con tutti prescripi del nos songre. Un solo figlio di bia Ariante III, d'augito alla stragge, mosta sol trono. A quesio Re succede, Ariantes, che divemp potente son colle arrial del production del production del production colle arrial tai. I Re rusi successori, che portano anche il nome di Ariante, a interchoso sotto la protezno de Mossa, del

Arianate VI, è uccio combattendo pe Romani, e hacia cinnei figli sotto la nutrici di Landice loro modre. Questa donna crudele, per conservare l'autorifa, fa morire successivamente i figli nell'avvicinarsi alla maggioramza. Scoperto 199 il debitto è trucidata. Arianate VII., afongito al materio pusmale, servicee ben presto per la perificia di Mistrola.

son cognute, che le fa Avvedenire.

Afrianta VIII, violede ovitare la finenta norte del fartible, lera su grande rescrito per constantre il non anasventido livitato de una confranza l'occide. Da questo
panto la Cappedesia, perpente tentre di anaguinese revolusicia; è attaccas son a di forindare, e most il granze, e anostrait, è attaccas son a di forindare, e most
in anasce di sun da forindare, pere della principe sono

tillo dell'utilino Re. e Nicomete Re di Bilinia che il ren

tillo dell'utilino Re. e Ricomete il Re di Bilinia che il ren

tillo dell'utilino Re. e Ricomete Re di Bilinia che il ren

tillo dell'utilino Re. e Ricomete il Re di Bilinia che il ren

tillo dell'utilino Re. e Ricomete il Re di Bilinia che il ren

tillo delle utilino di sono di sono di sono

il mone di una falla Arazane, che e gli everen opposio di

finenti del controllo di colli dell'utilida Arazane. In il silo

finelio crechato una ci condi dell'utilida Arazane.

nociso. Tutti questi pretendenti implorano la protezione di Roma per leggittimare i loro dritti.

Gappadocia fense lileza e republiciana; ma i Cappadoci, preticerado il governo monarchico, sedigono a Re Arabazane, chi è ben pretos senciano dal fighto di Miritales, e ristabilito da Salla. Tigrane lo reviscia di bel mayo, e lo 3914 forca a riduggiri in Rema. Il gran Pompeo finalmente gli rende il riggio ; egli lo accresce con molte provuncia, e terminia in pose la yvita.

Suo tiglio Artolarzane II. ha sorte metu Gelice. Uxa cospirazione dei sudditi trenca proutamente i suoi giorni. Trorandosi Ariolarzane III. occupando il trono paterno allorchi Giorene viene in Cilicia", il comole protegge questo Re come amico fedele del popolo romano, e lo salva da una congiura tramata dal gran sacerdote di Bellous, per dare il trono ad Arisane frasello di Ariolarzane.

Indi a poes, Arioduranae cominee neconsi a Pompeo per eminature Casar se Farangia; i viscorio ra viscolar eniguolo gundi cuertinatoni dalla Cappalecta, ede in pari si renculis con Arobaranae edi dala Cappalecta, de in pari si renculis con Arobaranae e gli da sua parte elho. Cali ca dell'Amenia, Ricomoscore il Re erena, dopo la notte di Casar, el prender partico pienio accusaro. Cadicia dell'Amenia, Ricomoscore il Re erena, dopo la notte di Casar, el prender partico pienio accusaro. Cara di Casaro della cara di Casaro di Casaro di Ariante X. Sisiana primegnio della Rimas Califra; sungien di Archette geno Secredate di Belian, gil doposa il toma. Ilare Yamosa codo in proline della concerti chiasa. Ariante tropia del rivale, e ranta nal toxos. Ma copre

## AVVENIMENTI.

anni dopo Antonio ne lo disenecia per collocarvi in sua vece Archelao, secondogrnito di Glafira. Rassodato costui sul trono colla protezione d'Antonio, estende i suoi stati, 3473 31 e gli dimostra la sua riconoscenza, guidandogli un esercito al combattimento d'Azio. Assai destro per conciliarsi il favore d'Augusto dopo la disfatta di Antonio, si procura

l'amicizia di Tiberio, per modo che questo principe in persona perora per esso lui in Roma contro i Cappadoci , che l'avevano accusato innanzi al senato. Il reguo d'Archelao è lungamente felice : ma se la riconosernza aveva eresta la ma fortuna , l'ingratitudine la distrugge. Archelao dimentica i benefici di Tilerio, e credendolo disgustato con Augusto,

giudica imprudenza restargli amico, e non gli rende onore alcuno nella sua dimora in Rodi ; accoglie anzi premurosamente il suo rivale Cajo, inviato in Armenia dallo stesso

Augusta. Tiberio pervenuto all'impero, per vendicarsi," accusa Archelan d'aver eccitate ribellioni nelle provincie vicine ai suoi stati. Questo principe ingannato da Livia , va a Roma An. di G. C. per giustificarsi : quivi è messo in prigione. Il senate non cmana sentenza contro di esso, ma non potendo egli resistere al disprezzo, in cui trovasi esposto, muore di cordoglio. Aveva durato il suo regno 47 anni. Dopo la sua morte la Cappadocia è ridotta in provincia Romana.

### COMING CULERRY

560 Farmore, sei Re ignoti, 361 Ariarate I. 330 Ariarate II. 317 Arianate III. Ariamoc. 262 Ariarate IV. 224. Ariarate V.

162 Ariante VI, 129 Ariante VII. 129 Ariante VIII. Ariarate IX. 8q Ariobarzane I. Ariobarzane III. Ariobarzane III.

42 Ariarate X. 41 Archelao.

Fine dell'undecima articolo.

### STORIA DI PONTO.

## INTRODUZIONE.

Ouesto regno era uno smembramento dell'impero di Persia. Dario fielio d' Istasne lo aveva ceduto ad un Persiano chiamato Artabaze. Il trono di Ponto fu di poi occupato da nove principi, denominati quasi tutti Mitridute, o Farnace, che avendo regnato senza gloria e guerreggiato senza vantaggio, hauno lasciato poche ed oscurissime notizie di loro.

L'ultimo di questi principi, Mitridate VI. alleato dai Romani, non volle abtandouarli allorche totta l'Asia si dichiarò contro tempo il senato tolse questa provincia a Mitridate suo figlia, getto degli avvenimenti tarmorabili del regno di Ponto.

### GEOGRAFIA ISTORICA.

Una delle principali città del Ponto rra Amisur , fondata da Greci, ed incrandita da Mitridate ; presentemente trovasi Jamsun nella sua posizione. Amasia che fu la capitale di una delle due provincie, in cui il Ponto era diviso dono di esser stato conquistato da Romani, vedesi in Amasich. Tra le diverse altre cutà , i di cui auticlu nomi sussistono ancora con qualche alterazione, quella di Zela ce-Jehre per la vittoria di Cesare sopra l'arunce figlio di Mitridate, corresponde a Zelch. Themis you situata lungo it finme Termodonte, e che credesi esser stata la residenza delle essi. Ne ricevette in guiderdone la Frigia, ma dopo qualche che resosi si celebre per l'udio suo contro Roma, forma il sog-

Amazzoni , si chiama oggi Termeli. I Tibareni erano nel territorio di Cerasua onci Keresam. Da guesta cattà Lucullo fece passare le cirregie in Europa. Zeplarium , Tribolis , ed il promoutorio Hermonassa si

ravvisano nelle città di Zofia, in Tireboli, e nel capo Haroniza. Taptzos vedesi in Trebisonda. Tra i popoli di Pento, si citano principalmente i Monsine-

citi, che s'imprincerano alcune marche sulla pelle ; i Drifei che abitavano uelle vicinanze di Trebitonda, ed i Calibi, che lorgiavano il ferro.

## AVVENIMENTI MEMORARRIA

Anni

38N: M.Iridate it grands.

Mitridate, abbenche giovane spirga gran violenza di pas-Del Men. s. G. nioni e durezza di carattere. La mortre la madre per toglierai alla sua tutela. Gli caercizi ilell'adolescenza lo preparano ad ogni sorta di travaglio. Doma cavalli schvaggi , dorme sulla nuda terra , affrenta i ghiacci e le brine, abituandosi pure ai veleni, divenuti troppo frequenti per la ferocia de principi d'Asia. Egli aveva sposata Laodice sua sorella. Dorante un lunga vinegio fatto in Asia, escridosi sparsa la muova di sua morte . Laudice si abbandona ad un amor colpevole. Sorpresa dal ritorno del marito, gli presenta ella una bevanda avvelenata, che non avendo prodotto alcuno effetto, il Re la fa morare con tutti i compli-

ci. Mitridate non tarda ad rerguire i disegni della sua ambizione. Invade la Paflagenia, la Batima, fa assassinare suo cognato Ariarate Re di Cappa-locia, e ne usurpa gli stati. Gelesi i Romani di tale inerandimento , lo attaccano , ma sono battuti e scacciati dalla Frisia, dalla Caria, dalla Licia, e Mitridate colle sue spedizioni desta eutussasmo in tutti i populi dell' Asia, che lo chiamano tor padre, liberatore e Dio. Fa egli caricar di catene il procupone Oppio, e strascina dietro se un'altro generale Romano in groppa di un asino per esporlo agl'insulti del popolo. Dopo aver fatto Lattere colle verghe e torturare questo aventurato, gli fa colore in Lorca dell'oro foso, per vendicarsi con si esacra-

## AVVENIMENTI.

.

Del M.g. G.C. dell' Asia.

Percedendo Máridate l'implacable risentimento di Roma, non ha più limiti melle effere, e nel furere. Comanda alle città dell'Asia da lai dipendenti, di tracidare tutti i Romani, che in sene si trotavere, Queci ordice barbaro è puntudimente esegnito, e nel giorno fatale s'Somila Romani perdono la vita.

Silla e Fimbrin s'avanzano bep presto alla testa delle legioni romane, e vendicano tamto assassinio con oriidii rapprenaglie. Non erasi mai veduta guerra più erridele, eccitata da passioni più terribili , e trattata da uomini più vio-

Miridate duprina hanno, la d'ascerni in grasia della discretia, che irrox tra i carenti remoit. Findita gelori di Sila, è finalmente sobligato di celere alla forma del riscreta del propositione del consumento del consumento del consumento con

Dopo mobil successi d'anche le parri, tatto l'execció d'Minjakas, perco da interpatace, di metris un rotta e si destribute. Il destribute de la companio del la companio de la companio del la compani

Militidate, essendosi ritirato in Armenia presso Tigrane

delle armi. Pompeo lo batte in due giornate campali, lo diacaccia da suoi stati, e s'impadronisce de suoi tesori, e delle sue carte. Stratonica, sua delle mogli di Mircidate, volcrolo salvar la vita a suo figlio Sifare, convegna ai Romani la citt di Sinforio con tatte le sue ricchezza.

Per due ami più non oderi partur di Mircilar, la non sonne è ignota. Al questo Principe masonto sella Scena, a mene è ignota. Al questo Principe masonto sella Scena, a prusa che a vendicari i, e medita nel fondo delle paladi d Arof l'avissione dell'Italia, e la distruzione di Roma. Creza sullevane l'auterno intero contra i Romanti giù contra la considerazione dell'archite della sullevane di Calli fiano allamaza con cuo. Il mo diviamento è quelle di tarcerare la Scena e la Pamonia, piasare le Alpi, e Quanto disegno, a blacche di dificile, preche limpercelatro, Quanto disegno, a blacche di dificile, preche limpercelatro,

ayrebbe potute rinseire. Nel momento in cui Mitridate, che credesi morto, ticomparisce ne' suoi stati guidando una minacciosa torma d'armati, alcuni traditori consegnano ai Romani le fortezze, e molte persone della sua famiglia. Farnace il più diletto de figli suoi, fa ribellare l'esercito contro di lui, incutendo timore ne'soldati pei pericoli e per le fatiche di sì lunga spedizione. Ignorando Maridate questo vil tradimento, ode all'improvviso che il campo è in sommossa; corre egli a sedare la ribellione. Piovono dardi da ogni parte sopra di lui, gli viene ucciso il cavallo, e si salva a stento in città, della quale fa chiudere le porte. Salito sul terrapieno, chiama Farance, e fa un nuovo tentativo per risvosliare nel cuore di questo perfido figlio, i sentimenti della patura e del dovere. Il traditore è insensibile alle prezhiere, ed ai rimproveri del padre. Mitridate dopo averlo caricato di maledizioni , ordina ai snoi suddiți di sottomettersi alla sorte. Per me, dice egli, incapace di vivere nell'obbrobrio, suprè sottrarmi al tradimento. Ciò desto, entra nel suo palazzo, prende una coppa di veleno, la beve, e riempita ancora, la porge alle due sue figlie, una delle quali era stata destinata per isposa al Re di Cipro , e l'astra al Re d'Egitto. Elleno cadono morte subitamente, del pari che le sue mogli, le quali suc-

enubono alla medesima sorte.
Mitridate solo , troppo avvezzo al veleno , non ne prova

del Bosforo

Moste di Mitri- alcun effetto , ricorre infine alla sua speda , e così termina date. una vita troppo faurosa, ed un regno di 70 anui 3-jes Avendo inteso Pempeo da Farmere la morte di si terri-

bile nemico, rende il più grande omaggio alla sua memoria colla moderata gioia , alla quale si aldandona con tutto l'esercito romano. Cicerone, console in questo tempo, ordina dodici giorni di feste per celebrare tale avvenimento. I tribuni del popolo fanno emanare un decreto, che autorizza Pompeo a portare una corena d'alloro, una veste trionfale ai graochi del circo, ed una veste di perpera agli

spettacoli ordinari. Cod i Romani dimenticando ogni sentimento delle loro prische virtu, s'insupertincono del successo di un tradimento, come avrebbero fatto i loro avi d'una vittoria. Il vile l'arnace fa imbalsamare, vestire ed arnare il corpo di suo pudre, elir consegna poscia a Romani. Pompeo preso d'orrore a questo spettacolo, rivolge altrove lo agnar-

do , e ritornato ai sentimenti deeni di lui , eselama: Lodio de Romani contro Mitridate deve cessare colla vita di questo gran Re. Ordina che gli si facessero solenni esennie, e che fone riposto nella tomba de'snoi antenati, I te-ori di Mitridate veggonti brillare nel trionfo di Pom-

peo. Duemila coppe d'agata, gran namero di selle, e briglie ricche di diamanti, vasi e tavole d'oro massiccio i statue di Minerva , d' Apollo e di Marte dello atesso metallo; una statua del Re alta otto embri anche d'oro, il trone lo

scettro de' Re di Ponto, ed un magnifico letto ch' era appartenuto a Dario figlio d' litaspe , sono i trufei del generale Bornino.

Farmace altrettanto vile che perfido, non vuol prendere il titolo di Re che dono averne ricevuta la permissione de Romoni. La sua codardia non gli procura che il generale disprezzo, e non riceve da' suoi protettori, che una piocola porzione degli stati di suo padre, sotto il titolo di reguo

Al momento in cui Farmoc vede la renubblica romana immersa in una guerra civile a giudica favorevole l'occasioni ne per riprendere l' Armenia , e la Cappadocia. Giunti tali divisamenti a notizia di Cesare in Egitto, va adattaccarlo. Non potendo egli prevedere tanta rapidità, non oppone guasi alcuna resistenza, e ritirasi in una cittadella in cui è forzato a capitolare. Essendosi rifuggito presso gli Sciti , raccorlie centi e muove contro Arandro, da Romani collocato sul trono , ma è vinto ed ucciso in un combattimento. Dopo la morte di costui, il regno di Ponto gia smembrato. cambia incessantemente nome, principi e coafini. Sotto il regno di Caligola, la storia parla di Polemone Re del Bos- Ausi di G. C. foro, che abbraccia la religione ehrea per isposara Berenice, ficlia di Agrippa. Vespasiano riduce il Ponto in provincia Romana. Dopo le crociate questa contrada forma parte dell'impero di Trebisonda, ravesciato dipoi da Massagtto II.

L'OMINI CELEBRI.

A. a. G. 486 Artabase. 123 Misridate il grande.

Fine del duadecimo articola.

### STORIA DI BITINIA.

### INTRODUZIONE.

La staria ci descrive si florido questo regno dell'Asia, che il fire e le prajuddicti de Circe i recrezzazo fi su a fleatura. Alcuni intesi pretendone che la finimi fosse languamatie poerenna da Re tratuna ji dell'adeli de l'evinimi. Narrumo poerenna da Re tratuna ji dell'adeli de l'evinimi. Narrumo cusi el'imo di questi principi, chiamata tikli, diofere Calerno to uno del generali il d'issandro i, che vi regnò 70 anni, e disechi il trono 2 Zapoteo mo tiglio, Pancana ed alcuni il atti donoso che Zapoteo no Cifcio, ci il cui s'i signo il origine.

fondò il regno di Bitula in tempo delle turbolenze ecciate in Oriente dalle comquiste d'Assandre. Il certo si è , che la Bitula ebbe de Re prima delle conquiste di Gro. Quosti principi, del pari di quelli di Ponte, confini la i Satara i presimi assesseme testa la danti-

quiste di Gro. Questi principi , del pari di quelli di Ponto , confisi tra i Sarrapi perciani ; passirono sotto la doninazione Maccione, e no elebro qualche importanza, che alla morte di Lismaco, ed in occasione, como si è osservato, delle querele sorte tra i capitani di Alesandro.

### GEOGRAFIA ISTORICA.

La storia nel portare della Bitnia, tralasciando o accermando quanto era avvennto prima di Avconceie I., non incomuncia, che da questo primcipe la Leve serie de notabili avvenimenti di questo regno.

I primi oblisanti riella Bitnia furono discaccinti, e di-

stumi da Traci, slevni de quali domuzuyai Timiria, e sabi Bilimia; quest ultuini dudera i lice nome alla contrada. Il moste Ulimpo facera eleimente Olaspana la parmera de la constanta de la constanta de la contrada de la constanta de la constanta de la contrada de la constanta de la constanta de la conlucia quella di Aportica porta i nome di Andilma. Al con-lucia del constanta del Ulimpo, vi è il lago Anome, ece il le-Na. Prema quen lago trevas Mera. Necundità la con-lucia del constanta del Ulimpo, vi è il lago Anome, ece il le-Na. Prema quenta lago trevas Mera. Necundità la con-lucia del constanta del Ulimpo, vi è il lago Anome, ece il le-Na. Prema pero la gas trevas Mera. Necundità la con-lucia del constanta del Constanta del Conlucia del rittata e cella sepoluta di Annibale, velezi in Gelobet Lantelanna è Lefein.

Cairedona auguificava està di ciechi , nome ironico , e che ricordava la sciencle zza de Greni che la fondarono non

Jungi dalla bella putizione occupata dipoi da Rizanzio, Operaci cutà, chiumata nonco Galcolonai, si trora in Kashroni. Crisspoli corrisponde a Scattari. Nelle virinaste del losfonc, chi il Bigasa del Turchi, y ir en Junta precentamente Jorna col una tempo di Giore. Nel paese del Timinai più prosnoro dala Tranza, il quen di Cappa reclevi in Krette. Il non Solutaniforte, appartiere ad un lage, e ad una nontrigia. Al di la del Suncra vi ce la scitti di Ernele, la prin-

Al di là del Sancaro vi era la città di Eraclea, la principale del paese, per la sua magnificenza; essa suniste Erekli. Il golfo, nel cui fondo era situata aveva una pauta di terra, chiamata Acherusia, perchè Ereole era uscito dall'Inferno per quevi atuto.

I Mariantinieui cono gli stessi che i Bitinieni. Il loropaese pressime alla Pallagonia, si poi attivanto Ornottolistinio o Claudiopoli, sua metropoli e patria di Antinofavorio di Adrisuo, vedeti in Bastan. Adrianopoli è li Giofavorio di Adrisuo, Vedeti in Bastan. Adrianopoli è li Giocompolija-Modresse, Modreni. La Bitinia intera occupa parte dell' Anatolia, e di Il Bousancii.

3816

Nicumede I, sala sal trono dono la moste del padre. Zipoteo suo fratello gli disputa la corona. Chiama Nicornede in suo soccorso i Galli, che dopo aver sacchenziata la Germania e la Grecia , volendo portar l'armi loro in Oriente, apre ad ess le porte dell'Asia. Protetto da costoro rassoda e li la ma autorità, ma vien costretto, per pagare i loro servigi, a cedere una parte de suoi stati, ove essi si

stabiliscono, chiamata poi Galazia o Gallo-Grecia. Zela successore di Nicomede, deciso a disfarsi de Galati. invita i capi ad un banchetto, durante il quale tenta farli trucidare, Informati i Gulati di questo trad-mento, lo purvengono, e l'uccidono. Suo figlio l'ruria lo vendica, rau-

na un gran numero di soldati , sconfigge i Galli , e mette

a sacco, e a ruha tutto il loro parse, Prusia II. suo figlio divien vergognosamente celebre per basserra e vilta. Erasi ricoverato Amiliale ne suoi statt, ed avevalo sintato a vincere il Re di l'ergano. Ad onta delle leggi dell'umanità, de'doveri della riconoscenza e dell'ospitalità, acconsente di consegnare ai Romani mesto grand no-

mo, che si di la morte per isfoggire a tanto disonore, Dopo la disfatta di Perseo , molti monarchi temendo la potenza de Romani , inviano ambasciatori a Roma per complimentare la repubblica su questa vittoria. Prusia sorpassa tutti in delo'ezza, ed in vilth. Recasi egli stesso a Romu, e comparendo sullo pubblica piassa colla testa rasa e coperta d'un heretto di filerto, dire al pretore di non riconoscere in se abe uno schiavo, a cui Roma aveva restituita la libertà. Entrando in sensto si prostra, e chiama i senatori suoi Dei salvatori, Gli stem Romani arcomscono di tauto

eccesso di avvilimento,

Bretituitosi ne'suoi stati dichiara egli la gocera ad Attalo Re di Pergamo, lo vince, e s'impadronisce della capitale dei di lui stati, ma è costretto di poi da'romani a restituire tale conquista. La somma sua crudeltà, lo rende l'escurazione de sudditi. Veggeudoli egli propensi alla ribellione, e gelesu della loro inclinazione per Nicomeda suo figlio, prende L'espediente di mandarlo a Roma. Avendo costui incontrato l'aggradimento del senato, gli spedisce ordine d'invocarne l'ajuto in suo favore. All'apportatore di siffatta inchiesta, Minate suo favorito, ingiange, che se Nicomede non rinscine in tale intento, lo facesse uccidere prima di partire da Boma. Menate confida al giovane principe le trame del genitore, e d'accordo con Andronico ambusciatore di Attale, stabiliscono di perre Nicomede sul trono. Entra costei in Betinia , e si mette alla testa di molti ribelli per detropizzare il padre, Fidando Presia pella protezione dei Romani, rinchindesi in Nicea. Ma deluso stelle sue speranze, sen fuege a Nicomedia, ove in breve è ureiso per mano del proprio figlio, presso l'altare di Giove, da lui scelto per asilo. Nicomede II. suo figlio l'uccide per ascendere al trono; une

vieu punito da Socrate, uno de suoi figli che lo mette a morte. Nicomede III. assalito da Mitridate, e soccotso da Ros 2012 mani, in riconoscenza di questo servigio, lincia loro pur legato il regno di Bitinia , che divicua provincia Boniava.

COMINI CELEBRI

A. a. G.

328 Zipisco 281 Nicomede Lº 256 Zela 230 Prosia Lº 100 Prissa IL o 141 Niconnede IL o na Nicomede III.

Fine del decimoterso articolo.

### STORIA DE' PARTI.

### INTRODUZIONE.

natore, e l'uceise.

L'impero de' Parti, favoloso in origine, divenne uno de' più grandi e più celebri dell'Oriente; ma il maggior titolo di gloria per quevti popoli, fu quello di essere stati lo scaglio delle armi romane. Molti autori li fan provenire dalla Scizia, dende erano stati seneciati, e pretendono provarlo Questi popoli divenuero per opera propria indipendenti

cal lare more medering di Parti, che vuol dire culinti. sotto il regno d'Antioco. Molte provincie dell'Oriente a'erano sollevate in assenza del Re di Siria, che faceva la guerra in Egitto. Agatocle governatore del parse de Parti aveva com-Cristo, e 220 anni dopo, I successori di Arsace furone messa qualche violeura contro un giovanetto detto Tiridate. chiamati Arsacidi.

l'oscurità de suoi tutali , uni vari amici , assali il gover-Il buon successo di un rolpo ardito guadagna sempre molti partigiani. I malcontenti si collegarono sotto le bandiere d' Arsace, che approfittò dalla negligenza d' Antioco, e pervenne a scacciare i Macedoni dalla provincia. Questo principe è il primo annoverato un i Re de Parti, ed il fondatore di questo impero, che durò 254 anni avanti Gesia

Armee fratello di guesto, che col suo coraggio smentiva

### GEOGRAFIA ISTORICA.

La Partia era contrada dell' Asia, confinante al Nord colla eran Media e coll'Ircania all'Oriente coll'Aria a mesrogiorno colla Caramania deserta, ed all'Occidente colla Paretacene, e accondo Tologoro colla Media, Ouesta regione, dice Stefano il geografo, è chiamata da Greci Parthyaca, e Parthyene, e da' Latini Parihyene e più spesso Farthia. I suoi popoli son chiamati Parthyaci da Greci . e Parthi da Latini. I primi si servivano qualche volta del nome di Parti. Dione Cassio e Plutarco ne han fat-

Sotto il Re Perside, e sotto quelli della Siria della stirne di Macedonia , la Partia veniva compresa nell'Ireania, secondo Strabone, che ce la descrive povera, coverta di boschi e di moutagne. Quinto Curaso dice , che a' tempi di Alesandro questa contrada era poco considerabile, ma che nel tempo in cui eg'i scriveva, essa comandava a tutti i popoli che abitavano al di la dell'Eufrate e del Tiori, fino al Mar Rosso. I Macedoni disprezzavano questo parse a cano sa della sua sterilità, e perchè pon somministrava ad essi i mezzo di sussistenza della loro armata.

Tolomeo divide la Partia in differenti porzioni, distinte con diversi nomi, cioè la Comisene, la Partiene o Partia propria , la Coroane , la Paretaceue e la Tabiene. Onesti nomi sono peco conosciuti.

La Partin si chiama presentemente Arak o Erak , e Tirak; e prende il nome di Arak-Atzen, quando si vuol distineperia dalla Arak-Arabi, chie il nacce di Ruedet, Altri toggiungono che la Partia d'oggi giorno comprende la provincia detta Koemus, ed una parte di quella che chiamasi Corasau. Tolomeo a tempi suoi pumerava 25 città della Partia, la cui espitale era Ecatompilia, cioè la città a 100 porte, e che alcuni prendono pel' Ispaan moderna.

### AVVENIMENTI MEMORABBILI.

Auhi Del Mcn. a G. 3754 250

G. Si gode Arsace par finamente il trono de Parti, e dopo 250 la morte di Tiridate featello di lui, chiamato pure Arsace II, combatte Seleuca figlio d'Antioco, e lo la prigiomero.

Autoro il grande il mostra dapprana terrible ai Parti, ritoglie ad essi la Media, di cui èrano impadroniti, cotta nel loro paroc, ed obbliga Arsace a utiraru in Ireania. N'ecce hen persio Arsace con un escretio di nonnila uomini , e sostiese la guerra con tanto vipere, che Anticoo preferendo la sea allesarra all'inimieiria, conclusde un mattato seco hii, e lo ricconocer Re de Parti e di Ireania.

Ad Areace succede uno figlio Prispazio, il cui regno dira quimbici anni, ed è pacifico come quello di Frante che occupa il trono dopo di esso. Questo ultimo, vinto dalle grandi qualità di Mitridate suo fratello, lo preferioce, morendo, ai morri ficili e gli lascia la cocona.

3º40 164 Giustifica Miridade questo predderiose coll'estendere il nomiridate 6. me, la potenza e la glera de l'arti. Comunista coll'armi la Persia, la Media, la Battriana, da Mecopotamia, e porta le sue

vatore sull'indo, più longi che non avera fatto Alexandro. Ablia geouvale, suggio lesibatore, Mirindate si fa temece da nemici et anaste dai mobilit. La dolegza del suo caratere è uguale al suo roraggio. Attacenta da Demattin Nicatore, ci lo fa prigioniero ; e lungi dall'abusare della sua fottana, lo tratta da Re. gli nosegua l'irania per residen-

ra, e gh da in inpres ant fifth Rologona.

31 Trate ton lifting bit secrete, Anteres Satter Re di Siria,

19-45 Trate ton lifting bit secrete, Anteres Satter Re di Siria,

volendo liberare suo firatello Demetrio, forma un forte cer
cino, attres i Pari, e ganderare tre battaleje findamente

in una questa resu visto ed uceino. Profitzando della vie
torio, Frazir marcia pre enterer in Siri, ma una dever
sione degli Sorii glielo impedince. Okliligato a conslatar ce

contro en, prefe la Vani in no fiste d'armi, e labaca il de-

trono ad Artislato suo sio, che regas peco tempo.

15 Miridate II. rende di lui, si prestar colle sue geste il none di grunde. Vince il Re d'Armenia, e lo forza a dargli in ocazgin suo ficho Tigrane. Restituince poscia di trono d'Armenia a questo civarane principe, e si collega al famono Miridate Re di Ponto, per far la agustra ai Rusansi.

Artico Pauele u rifiagge presso di lai, e mercei la sua

Protezione ricupera ora porzione della Sina.

Mitridate coorhinde la pace coi Romani. a diviene loro

allesto; ma lungi dall'abbavarsi immeni ad esi, imits enri il loro orgoglio. Avendo spelito Orolasz por trattare con Solla, lo manda a morte al suo ritorno, per aver ceduto il posto d'onore al generale Romano.

Mitrialete nella soa ultima speclizione, si corona di gloria i soccorre lilippo assediato uella città di Berce dil fratella l'emetrio Eucliero, e muore dopo aver regnato quarant aoni. Non avendo lascisi figli, tale vecanza del trono eccita somonose nell'umpro de Porti. Ne profitta Tigrane por ripigliare le provincie perdute, e vi aggiunge una porrione della Siria e della Fenzies.

Elegemo i Parte in questo tempo Munkire per Re, indi Suntroce, de'quali men si canoscono che I ronat. I rante liglio di Sinatrocee, singolare per orgoglio, assume 3037.

il nome di Dio. Questo principe è ucciso da propri figli 1 raste III. 1 per imparieusa di regnare. A lui succede Matridate il maggiore de' figli, contro il 3034 20 quale Ornde suo fizitello solleva i sudditi, e lo scaccia dal Miri-date Ité.

un vrans feverevole , è perde molti vascelli.

Avens el anhaños, Grans vi acchergiare GermalemenAvens el anhaños, Grans vi acchergiare Germalemenkarenta en variales di Ignos i Il gun Sterrebet Eleman, in più debon i que servizione i l'acchergiare per l'accher le tener, ma si Homans, depu averla accestata, non il astene dall'unioniale del consideratione del morte del morsi Homans, depu averla accestata, non il astene dall'uniode miliora. Cariro di quente pepele, si avana mili Eufone, suara e l'inoltra sena astrodo mel paore de Petri, ad unta el l'accestate del miperitata aggresione.

e li sorprende colla più ingiusta, ed inaspettata aggressione. Trascorre Crasso una gran parte dalla Mesopotamia, ove

### AVVENMENTI.

Del Mon. a. G. saccheggia molte citth. Pago del suo bottino, in vece di stabilirsi nel paese, lascia deboli guarnizioni nelle piazze conancionata specie quistate, ripassa l'Enfrate, e fa ritorno in Sirin, ove impiega il

suo tempo a spugliare i tempii ed a levare forti contribuzioni. Orode gl'invia ambasciatori per dichiaratgli, che se aveva intrapresa questa guerra di propria autorità, lo avrebbe perdonato, esiggendo solamente che tosto fossero uscite da suoi stati le custuirioni romane : ma che se ad cuta de trattati egli aveva prese le armi per ordine della repubblica, questa guerra sarebbe di distruzione, e non finirebbe che colla ruina de' Romani, o con quella de' Parti. Il fiero Romano risponde che datebbe schiarimenti nella loro capitale. Uno degli ambasciatori , detto Vaiso, gli dice sorridendo: Crasso, tu vedrai piuttosto crescere il pelo sulla palma della mano, prima che tu ceren Seleucia. Rottani ovni trattativa dall' una parte, e dall'altra, si apparecchiano alla guerra-

Orode raccoelie due eserciti, e con suo marcia in Armenia. Surena conduce l'altro in Mesopotamia, e riscquista molte città murpate da Crasso, Gli ufficiali fuggiti da nueste città, spaventano i Romani esagerando la forza dell'eserento de' Parti , la loro destrezza nello senerar hen lungi i

dardi più pesanti , e l'agilità della loro numerosa cavalleria I Capi delle legioni, considerando la difficulti di vincere simili pemici rappresentano motilimente a Crasso pon doversi trattare i Parti così leggiernente, come gli altri popoli effemminati dell'Oriente, ma ener d'uono maturamente deliberare prima d'impegnatsi in una tale impresa, Grasso marcia, non ascultando che la propria ambigione. Artaliaso Re d'Armenia, che gli aveva consotte soldatesche, lo consiglia ad evitare le pianure della Mesopotamia , e a portar la guerra piuttosto sulle montune frontiere dell' Armenia,

dove la cavalleria de Parti avrebbe poco vantaggio. Sdegna Crasso l' avviso, ed in preda a quell' accreamento che precede ed annuncia sempre i grandi disastri , pussa l'Enfrate con un escreito di Accoo uomini. Una orribile tempesta che scoppia in questa circostanza, sembra all'esereito un sinistro presagio. Cassio ( di poi uccisor di Cesare ) consiglia al generale di ripassare l'Eufrate per non corre circondato, ma Crasso ingamato da un Arabo nominato Arianne, scaltro emissario di Surena, crede che il miglior partito fosse quello di spaventare i Parti con una rapida marcia. Il perfido Arabo, per agevoli strade, lo conduce in una imprepa ed arida pianura.

Mentre l'armata trovasi estennata dalla fatica in messo ad arene infuocate, riceve Crasso lettera d' Artabaso attaccato in Armenia da Orode, colla quale lo prega di accorrere in ainto; ma egli ri nardando tale richiesta come un artificio, risponde che dopo aver vinto i Parti, andreble a ponirlo del suo tradimento. Lo scaltro Arabo lo fa semprepiù inoltrare a suo modo, indi sen fugge e va a rendeconto a Surena del successo della sua missione,

I Romani oppressi dalla stambezza e dai bisogni, scorgotio l'innumerabile soldatesca de Parti, che fieramente avanzano per attaccarli. Vued Crasso dapprima estendere la sua linea per non farsi inviluppare ; ma l'immenso fronte della cavalleria nemica, l'obbliga a ristringere la sua fanteria in un quadrato fianebreviato dalla cavalleria. Gli ufficali domandano che si lascussero riposare le sunadre prima di combettere : ma Crasso non ascoltando che il preprio ardore e quello di suo figlio , ordina di dare la carica. L'esercito romano viene in un subito inviluppato da ogni parte : la envalleria colpita dalle freccie, affaticata per molte cariche mutili, evitate dai Parti con velocissima fuga, si ritira per postarsi sotto la protezione della fanteria. Le legiori romane, strette da tutti i lati, vezgono con rabbia

l'inutibia del loro valore, Craves il giovane, alla testa di uno stuolo scelto, si precipita sonra l'inimico, ed ingannato dalla sua foga, a immagina per un istante d'uscre vittorioso ; ma privo d'ogni speranza di ritirata, ed oppresso dal nunero, resta neriso. Ne portano i vincitori la testa sotto gli occhi del padre ; quest' erribile spettacolo sparge la costernazione fra i Romani. Crasso, invece d'essere sgomentato, riaccesde il coraggio de' soldati per rappresentare che Lucullo e Scipione non aveyano vinto Tierane ed Autioco, senza incontrare gravi perdite, e che la vittoria si compra col sangue. Si combatte ancora tutte il giorno coll'ardimento della disperagione : la perdita de' Romani è enorme. Crasso si abbandona alla tristezza , senza più dare ordine alcuno. Onavio e Cassio veggendolo rordo alle consolazioni ed alle pregliere, ordinano la ritirata , che si esegue con molta confusione. 1

Parti si avvisano di non inseguirli di notte; soltanto entra-

### MEMORABILI.

no nel campo, e scannano 4000 nomini rimastivi. La lor cavalleria preude melti loggonelsi, Giunto Crasso nella città di Carros, Surena bramando prenderlo, gli fa anunneiare proposazioni di pace , promettendo che gli lasciarebbe la facolta di rittrarsi , se ceduto gli avesse la Mesopotamia, Con questa trana Surena guadagua tempo, ed accampa presso alla città Cambiando indi contrguo, richiede che gli venissero consegual Cassio e Crasso, Irritati i Romani ricusano di accomentie a tanta vittà, è consigliano al loto generali la fora. Andromaro absante della cetta s'incarica di farsi scorta a Cassio e Grasso. Questo traditore li conduce in luoglu paludosi, per cui son forzati incessantemente a ratoraure peletro. On erio scortato da guide migliori, va a rifuggirai sopra un monte con Smila uomini.

Cassio, scoperto il tradimento, ritorna a Carres, e va a rifuggirsi in Siria segnito da Soo nomini. Crasso rimisto nelle paludi con quattro coorti, e cu'spoi littori, arriva sopra mua piocola emiteraza, poco distante dal monte su cui s' rra ritirato Ottavio. I Parti vanno ad attaccarlo. Ottavio e le sue truppe, visto il pericolo del loro generale, arrosscalo della propria valtà, discendono per difenderlo. Stanchi i Parti del combattamento, cominciano a rallentarsi, Surena in questo momento impiega l'inganno, lascia in libertà alcuni prigionieri per ispargere potizie di pace, e steudendo la mano a Crasso, lo invita ad una conferenza. Il Romano conscendo il tradimento si trega ; ma i soldati lo ingiuriano, imputando al sno timore la loro rovina.

Oppone Crasso le più vive preghiere a questi rimproverit ma costretto a cedere, parte seongiurando gli ufficiali di significare a Roma di essere egli perito inganuato dal pemico. ma non tradito da suoi concittadori. Ottavio e Petronio l'accompagnano, Maravigliandosi Surena in vederlo a piedi, ordina a snoi sendirri di metterlo a cavallo; appena salito, si accelera colla sferza il passo del corsiero. Ottavio , Petronio e molti ufficiali voslismo arrestarlo: guesto atto eccita un tumnito, e tosto si viene alle mani : Ottavio, avendo trafitto uno di questi barbari, è ncesso; un Parto isa-Morte di Craro, merge la spada nel petto di Crasso. I Parti si fauno in-55 contro ai Romani, a'quali propongono di arrendersi ; alcuni vi acconsentono, altri si danno alla fuga, e sono quasi tutti

raggiunti e passati a fil di spada, Ventimila unmini vi pe-

3aia

riscono, somila son fatti prigionicci, il reste si salva m Armenia, in Cilicia ed in Saria i Cassio ne forma un esercito clas difende queste provincie contre il vincitore.

La sconlitta de Romani eta stata preveduta dal Re d'Armessia, che fa la ruce con Orode, e marita una delle sue figlipole a Pacora figlio del fie de Parti, Mentre questi tro-Yann in an banchetto di norze, vien loro presentata la testa e la mano di Crasso per trofco. Orode ( come errdesi ) fa colare dell'oro fuso nella bocca dello sventurato Romano, per insultare alla sua avariria.

Nou gode langamente Surena dalla una gloria , e presto a avvede che grande è il preicho di strippere una sanda che colenda più d'uno scettro. Orode ne diviene reloso, e lo maurla a morte.

Persuasi i Parti, dopo la vittoria, di ritrovare la Siria senza difesa, vi penetraco; Cassin li sconfigge, e li forza a ripassar l' Enfrate.

Nell'anno seguente, Pacora figlio d'Orode, raccoglie mimerosi armati, entra in Siria e pour l'assedio ad Antiochia, ove Casso s'era rinchimo. Cicerone generale de Romani in Cilicia, marcia in suo soccorso, è mette in fuga un corpo di cavalleria Parta. Pacora spaventato da questo surcesso, si ritira; Cassio lo insegue, lo sharaglia ed necisle Arance comandante dell'esercito sotto gli ordini del Principe,

Cicerone profittando degli eventi , soggiuga tutta la Ciliria, e libera questo paese da montassari armati, che sin'allora non avevano reconsciuto il dominio d'alcuno

Poco depo, la guerra civile lacerando la repubblica remana, impedince a Cicerope di godece gli onori del trionfo. Si dichiarano i Parti alternativamente per Cesare e per Pompro. Profittando delle discordie de Romani, fan molte irruzioni in Sirja ed in Palestina. Cesare, vinto il rivale e .. nominato dittatore, è ucciso prima di dare effetto al disegno di soggiogare i Parti , che soli avevano trionfato della potenza romana, e messo un limite insormontabile a nuove conquiste. Antonio incaricato del comando in Oriente, ordina al suo luogotenente Ventidio di attaccare i Parti. Ovesto abile generale tiporta sopra essi due vittorie, e li c.ccia al di la dell'Enfrate. Istrutto poscia della riunione di tutte le forze contro di lui, adopra per vincerli un ingegnoso stratagemma. Un principe Arabo essendo vennto a

## AVERNIMENTI.

Assi Del Mon. a. G. Buttrolia di Carres

lui come alleato, coll'intenzione di tradirlo per favorire i Parti : finge Ventidio di riporre in lui l'intera sua confidenza, e mostra sospetto che i Parti, invece di passare il fiome a Zeugma vicino alle montagne, lo passereldero in un luogo molto più vantaggioso alla cavalleria. Avveniti i Parti di tale discorso dal lero emissario, non mancano di prendere quella strada, e danno l'avio a Ventidio di chiamare le legioni dalla Giudea a rinforzure il suo esercito. Il generale Romano si necampa sopra un altera in qua farte postrione, eve i Parti va-no ad investirlo. Lungo è il combattimento : i Romani riportano la vittoria. Pacora perisce nella zuffa, e la sun morte mette in rotta l'esercito. Vo'endo I fuggitivi riguadagnare il ponte dell'Eufrate, sono prevenuti da' Romani che li tagliano tutti a pezzi. Questa calebre battaclia ha luoco nello stesso cisrno, in cui Crusso quattordici anni prima, era stato sconfitto. Costernato il Re Orode da tale donstro , e dalla morte del figlio, amorrisce quasi la ragione,

Questo sfortunato principe, tra trenta figli che aveva avuti da diverse mogli, scrulie per successore Frante, il più vizio-35 so, ed il più crudele di tutti.

Al accorento in cui Frante vedesi sicuro sul trono, comincia dal mettere a morte quelli de suoi fratelli, chi erano nati da una ficlia d' Autioro Re di Stria , ner timpre che questo monarca potese sostenere le loro ragioni. Valendo Orode rappresentargli l'orrore di tanto ecceso, viene pagnalato da questo barbaro, che avido sempreppiù di delitti, sagrifica pure gli altri fratelli, e non risparmia nennueno il proprio figlio , temendo che il popolo si sollevasse per far-

Fraate è un mostro sul trono, ma non manca di talenti militari, quelli che forse aveano deciso suo patre a tale scelta. Geloso Autorio della gloria del suo lunguicurute, e volendo nimeno dividerlo con Ini, invia Ventidio a trioufare a Roma, ed egli marcia in persona contro i Parti, colla speranca che atterriti dall'ultima rotta, gli opponedicto poca resistenza. Ingunuato da perfidi consucli s'moltra imprudentemente nel paese. Frante lo inviluopa , lo latte, e poco manca elle non gli facesse incontrare la steva sorte di Crasso. Autonio vien forzato ad una lunga e defficile retrata, che mette alla prova il suo coraggio, ma gli costa la maggior parte dell' esercito,

Frante non può raccogliere il frutto della vittoria per una cospitazione ordita da prisoneggi principali della sua corre. Que ti lo scacciano dal trono, ed eleggono per ite une tra loro , nominuto Tiridate.

Fronte avendo unite alcune reliere, covescia il rivale, e per rassedere la sua potesua, compra la protezione d'Augusto - restituendoeli le aquile romane tolte a Crasso.

Teridate ritrova un asilo alla corte d'Augusta, ove Frante aveva inviati anattro de suoi figli per angrecimento di sua mocke Temema, che per assignare il trono al proprio figlinolo. li aveva fatti alloutanare. Costei, ostenuto l'intento, ayyeleus lo spuso. Scoperto il delitto, i l'arti la trucidano i scacciano il figlio, e mettono sul trono Orode II. della surpe degli Anacidi ; ma stauchi bea presto della costui tiramide , l'uccideno in un banchetto, e chiedeno nd Augusto uno de' figli di Frante. L'Imperatore invia lo- 308q to Vococe. Questo principe avendo preso gli aluti , i costuni e la lugua de Romani, i suoi sudditi si dorincciono e dichiarano non voler oblivilire ad uno selsiavo di Roma. I malcontenti offrono il trono ad Artaham Re di Melia. Venues co'sooi factori cli offee luttacha. Attalogo la viner. Venoue avende invano implorato il soccorso de' Romani, ya qualche tempo errando in Armenia ed in Sina , e

finisce coll'emere measurato in Cilicia. Artabano non siede pacificamente sul trono : gli viene opposto un altro figlio di Frante, veguto da Roma per combatterlo. Il nuovo pretendente muore; una l'arasmane Re di Armenia suo protettore, lutte Artabato, e lo scaccia

dal narse de Parti, e dalla Media, I Romani rimettono in trono Turidate rivale antico di Frante. Artalano intento trova il modo di riprendere lo scrittro, e dono di coerne stato pnovamente privato, finalmeate si ristatolisco darevolmente sul trono.

Le hunche diurrazie avevano cangiato il uno garattere. Eale si fa amore nor la sua moderazione, e per la sua runita. Il fine del suo reeno è felice, e la sua morte ottiene un compianto sincero. Due de suoi figli Gotarso e Bardane si diputano il trono : monacciati entrambi d'una cospirazione, si riconciliano, e Gutarso erde la curona al fratello. Il principio del reguo di Bardane è glorioso. Riporta molte vittorie; ma il mo ergoglio eccità l'ad-a de grandi della corre, che la uccidano. Chi succede Gotavao, Claudio

15

Anni di G. C.

1.16

Vologeso.

Imperatore de' Romani , gli oppone Meridate principe Arsacide, ch'è vinto e preso. Gotarso per dispregiare i Roma-

ni, eli fa tacliar le orecchie.

Volograp, san successore, abile guerriero quanto Bardane , batte i Romani e da l'Armenia e la Siria a due de' snoi frate'li, Tiridate e Pacora. Nerone avendo incaricato Corbulone di combattere i l'arti, Tiridate perde dapprima l'Arramin: ma Vologona e Carbuloue, stimanslosi reciprocamente , conclaudono la pare per non veuire ad un fatto deciavo. Voluce-o trae il vantaggio di comervare a suo fratello Tiridate il regno d'Armenia, cedendo a Nerone la va-

nagloria d'incoronaclo in Roma-

L' ausone fra i due imperi dura sino al reeno di Cosroe. terzo successore di Vologeso, L'Armenia diviene ancora occasione di guerra. Tratano nomina l'artunaspate in vece di Coscoe, L'Imperatore attraversa il paese de Parti, come un torrente rovinoso, che pulla può arrestare. Cosroe tempereggia, ritirandosi scrupre in faccia ai Romani, che soffrom grandi perdite in questa spedizione. Uscito Trajano dal parse de l'arti. Course risale sul trono, e rovescia questo fantasma di Re, collocatavi da Trajano. Valogeso II. mo figlio credita lo scettro. Le armi romane l'obbligann a free il consificio di alcune ranvincie. Valorno III, ma suca ecsore, volendo riporar queste perdite, l'imperadore Severo lo batte, e gli toglie tesori, mogli, e ligli.

I encoratori di Trainno ripongono la loro gloria in trionfare de Parti ; che attaccati sovente, vinti talvolta , scuotono testo il giogo, quando i Romani si ritirano dalle loro

215 Re di Parte. Per ioni

Caracalla forma il diacono di trienfore senza pericolo di Artabana altino questa indomabile nazione. Artabano IV. era succedinto a Voloveso suo fratello. Caracalla gli fa domandare in isposa la figlia. Gli ambasciatori romani ununerano la partenza

dell'Imperatore, per recarsi a celebrare le nozze alla corte del Re de Parti. Artabano va ad incontrarlo coi erardi di sua corte , e con numeroso seguito sens'armi. Caracalla colla sua guardia pionta improvvisamente sonra cosi e ne uccide un gran numero. Retrocedendo poi carico di un vergogneso bottino, si fa imporre dal senzio il soprannome di

Partico, per un azione al vile. Artubana sottrattori guasi per prodicio a tanto periodo giura odio implanabile all'Imperatore : la surione intera prende parte al suo risentimento. I Romani ed i Parti . raccolte le loro forse, vengono ad una gran battaglia. Dono un combattimento di due giorni, mentre la fortuna delle due nazioni è ancora indecisa, e vecconsi Annila morti gul campo di battaglia, un invisto remeno nel corso della seconda notte , va a prepare Artabano di cessare una si lunga carneficina. Egli risponde: Noi non facciomo che comincipre : in con determinate a petrire cull'ultima de' Para

ti : a ad uccidere l'ultima de' Romani. Allo spuntar dell'aurora del terro giorno, nel dare il Reil segnale della carica, un generale romano gli notifica ebe Caracalla era stato trucidato, e che il castigo del traditore doveva mettere fine ad ogni dinentione tra i due popoli. Il Re de Parti soddisfatto acconcute alle trattative, a

conclainde una poce vantaggiora.

I Parti non avevano acquistata mai tanta gloria , ma queata battarlia micidiale fa nel loro impero una profonda ed incuralule ferita. I nih valorosi energieri della nazuone erano periti. I Peral, else conquistati da' Macedoni vivevano da Suo anni sotto il dominio de' Parti, giovanni del loro indebolimento per ricuperare l'indipendenta. Dono molte sauguinose battaclie, riportano i Peru una decisiva vittoria. Artabano è ucciso. l'esercito si disperde, ed i Parti seusa capi, s' incorporano col popolo vittorioso,

350 Areace, 164 Mitridate I.", 131 Frante II.", 125 Mitrid, il gr

tiq Frante III. . 20 Mitridate III. . 53 Orode, 32 Frante IV. A di G. 43 Bardane, 50 Voloveso, 214 Artahano IV.

Fine del decunognarto articolo.

### STORIA DI SIRIA.

### INTRODUZIONE.

La Siria andò soggetta a molte rivoluzioni. Ne' primi tempi i moi popoli lurono governati da'capi delle famiglie, che assumero poi il nome di Re. A tempi di Saulle si annoveravano molti principi, che reggevano queste fertili, e belle contrade a alcune delle quali prefernono il governo democratico, come Damasco, che secondo i libri de Re, formava una potente repubblica. Mu sin da più remoti teanpi mermineiarono gli Asseri, ed altre nazioni ad invadere guesto bel paese. Nel corso di a500 anni, dice Volney, si possono contare dieci invasioni, che introdusero nella Siria popoli stranieri. Prima furono gli Assiri di Native, che mendo passato l'Esdiate verso l'anno 750 avanti l'era volgare, s' imposensarono in 60 anni di quasi tutto il puese a tramontana della Giodea. I Caldei di Babilonia , avendo distrutta questa potenza i dalla quale essi dipendevano i sueerdettero come per dritto di eredità ai suni possessi, e terminarono di commistare la Siria, tranne la sola sola di Tiro, Ai Caldei succedettero i Pertiani di Ciro, ed ai Persiani i Macedoni di Alesandro, Parve allora che la Siria doresse cessare di essere soggetta alle potense straniere, e che secondo il dritto staturale di ciascun paese dovesse avere un governo proprio ; ma quei populi non trovarono ne' Seleucidi, che desputi duri ed oppressori.

Scleuco, detto Nicatore o Nicanore, non incomineiò l'epoen del suo regno nella Siria, che dopo la morte dell'erede di

Alessandro : prima della quale contentandosi di Balsilonia. riguardo la Siria come proprietà del figlio di Rossane. Anpena morto il legutimo errde, scaccio dalla Siria Antigono, e incomució a numerare gli anni del suo regno, non dalla sovrantà di Babilona, non dell'espulsione d'Antigono, ma dalla morte d' Alessandro il Giovane. M. Vnillant diede suolta luce a quest'argomento, che prima era assai oscuro, determinando l'enoche de resmi de ventisette Schucidi, che aveano dominato in Siria, da Seleuco I, lino ad Antioco XIII vinto da Pompeo; cuoca che comprende circa 250 anni. Le osservazioni chi egli fece sulla famosa era de Seleucidi è d'una maravigliosa sogacità. I buoni cronologisti la riportano concordemente al primo anno della CXVII Olimpiade, ma non sono d'accordo sul mese dell'anno in cui era commeinta, Vaillant la fisso all'equinozio di primavera, perchè Antiochia espitale della Siria, notando gli anni sulle medaglie, vi rappresenta quasi sempre il Sole nel segno dell'Ariete.

Delle medaglic conate in Antiocia, dopo che la Siria cade de sotto l'impre de Romani, si veie de esa contrara quattros de sotto il supre de Romani, si veie de esa contrara quattros que peche la seguiopi, quella de Selencidi, quella de Pere che la seguiopi, quella de Cosare quando dill'Egitto veine in Antiochia per marciare contro Farmece, quella di Aquesto, per la quale erasi dichiarata prima della battaglia, d'Azio. Le due ultime, segunndo i tempi della sua decama, no precentano che fatti rigarathati la totta remana.

### GEOGRAFIA ISTORICA

La Siria avea in origine il nome indigeno di Arum, da eni vengono gli Arami di Omero. Gli Arabi la indicano col nome di Bar-cl-scham. Alcuni han preteso, che la voca Seria sia una contrazione dell'Assiria, ed il Seldeno ne prolegomeni , che pose in fronte all'opera de Diis Scriis si è estrao molto per provare questa proposizione. Ma noi sulle tracce di Malte-Brun daremo alla Siria quei confini e quelle provincie, che le appartenevano sotto de Romani ne tre primi secoli dell' era volgare. Ella avea i suoi limiti al nordest nell'Eufrate; a tramontana nel monte Amano, ora Almadagh; all'occidente nel mediterranco; all'oriente confondea i suoi deserti con quelli dell'Arabia, seura che mai ne gli antichi, ne i moderni abbiano potuto determinare una linea certa delle sue frontiere. Palmira , Damosco ed il mar morto erono i punti estremi, secondo gli antichi ; ora si crode che le rovine della prima città apportengano piuttosto alla Arabia deserta.

Le principali provincie della Siria erano la Comagene, la Cyrrestica , l' Antiochena , la Seleucide , la Casiotide . l'Apamena, la Calcidica, la Calibonitule, la Palmirena, la Celesiria. A queste previncie i Bomani avenno aggiunta la Fenicia e la Palestina, Nella Comavene si vedea Samosata patria dell'arento Luciano, La Cyrrestica fu così appellata da Cyrrhus sua antica metropoli. Alla vetusta Berus succodette Alepno, la più mugnifica città della Siria.

Al messodi di Bir, ove ordinariomente si passa l'Enfrate, veggonsi le maestose rovine di Jeropoli, ora conosciuta sotto il nome di Malog, che gli Aralii pronunziano Masubedge; le mura attestano ancora l'antica grandezza di questa città, consegrata al culto di Astarte, e perciò da Scleuco nominata Jeropoli , ossia città santa,

La Scleneide che compressieva la Pieria, nome dato ad una provincia, in cui i Macedoni videro un monte chi era simile al Picrio della Grecia, avea per capitale Seleucia, coal appellata da Seleuco Nicatore, il quale la riporò a l'al. - tempio del sole, ha lasciato delle imponenti rovine in Balloc.

belli con fabbriche magnifiche. L'Antiochena comprendeva la famosa citta di Antiochia, residenza ordinaria de Re Macedoui, un tempo più grande, e più ricca di Boms. Questa città ora non presenta che un borgo con molti giardini, consecuto sotto il nonse di Autackie.

Seguendo le rive dell'Oronte, detto da' Turchi El-Ansi, si trovano le rovine di due città un tempo celebri, di Anne mea cioè, ora Aphanich, e di Hems che corrisponde alla antica Emesa. La prima fu fundata presso il confinente de due fiumi Oronte, e Marsia; l'altra era auticamente esttà considerabile, e fu patria dell'Imperadore Ebogabalo. Aphanneli città mercantile vide nascere Aladfeda principe e geografo Arabo. Nella Casiotide si vede Laodicea al mare, appellata Ladikie o Latakie, città florida anche oggidi pel suo commercio. Questa fu costrutta da Seleuco I. Al proscute non offre che molti avanzi di antichità.

La Calcidica o Calcidene, che vien Iodata da Plinio come la più fertile provincia di tutta la Siria, fu così appellata da Calcide, che n'era la metropoli; come la Calibonitide ebbe il nome da Chalibon, colla quale gareggiava un altra città appellata Thapsacus, e conoscinta a tempi de Re Macedoni , sotto il greco nome di Amlipoli. Ma lo splendore di tutte queste città era ecclissato dalla famosa Palmira. Il viaggistore, dice Malt-Brun parlando di questa città, scorge tutto ad un tratto una vasta estensione di rovine i pou si veggono da ogni parte che archi , volte , tembri e portici Il tempo ne ha conservato i pesistili , le colonne ec. Tutto è d'un eleganza nguale alla ricchezza de materiali. Palmira fu fabbricata da Solomone sotto il nome di Tadmor, Questa città divenne celebre sotto di Odennto e di Zenobia, a tempi dell' Imperatore Valeriano.

La Celesiria, o Alta Siria avea per capitale Damasco, claconserva lo stesso nome. La sua amena situazione la rendeancura importante. Eliopoli, famosa pel suo vasto e inscrifico

# Del Mon. a. G.

DM Mon. 4. G. Schwes, pedrudo del riposo che gli concede la pare, inJoseph Silvare Riminior e di abellior Anticicia di ni delicitat, e cheini delicitate con l'accidente della considerazione del considerazione della considera della considerazione della consi

mee e spoia Telemmaide figlia di questo.

Il Re d'Egitto gli cede, in favore di questa allenora, Cipro, Tiro, Sidone ed anche la Gilicia; quest'ultima provincia, apparicennelo per dritto a Seleuco, divine suo armico.

Canadro, il più larlano de successori di Alessandro,

Canadro, il più larlano de successori di Alessandro,

con la considera della contra della contra di contra di

dello sesso Alexandro chiamata Tevalence.
Filippo il maggiore no supervice lungo tempo a suo padre i Antipatro il secondo volondo soccolorgii. Tevalenica fiversica in pregiodizio di questi, Alexandro tervos genito. Antipatro fortono per tale intrigo occide una matre. Alexandro tentono per tale intrigo occide una matre. Alexandro tentono per tale intrigo occide una matre. Alexandro per vendicienta implera al accorno ol Pire he di Epiros.

Biometrio, che dopo avve proloni i unel more insti d'Accidente del del deseno, mentilo fecto accidente del del del deseno, mentilo fecto accessorano.

Lacedemoni.

Antipatro perde una battaglia e fugge in Tracia, ove muore. L'ingrato Alessandro temendo i auti protettori, cerca
di rimandare Pirro in Epiro, e disfarsi di Demetrio. Que-

ati lo previene e l'uccide.

In tal modo tutta la famiglia del conquistatore dell'Asia
perisce di motte violenta.

Il Macedoni collocano aul trono Demetrio, ma queste principe, poco centeato del patrimotios d'Alessandro, men dissimala il suo disegno di comprisiare Il Grecia e l'Oriente. Attaceato da Lisimaco e da Pirro, è vinto compitalmente, ci obbligato di restiri da soldato per sottrassi colla fuga alla moste. Pirro si dichiara Re di Macedonia, e cede una parte di questo regno a Lisimaco.

## AVVENIMENTI.

Demetrio rientrato in Asia, leva soldatesche e fa alcune conquiste. Selvace lo batte e lo fa prigioniero. Lisimaco esige che fosse meno a tuncte; Selvace gli comerca la vita. Ma condamato a languire nella prigionia, si abbandona a visia e muore per le dissoluezze a Sá asuni. Siso figlio Antigono più felice di lai regna a suosi anici, leva un escreia,

composta la Macrémon, e e si nataliser la una stirpe de La Jelicità di Selevo è norbata perquiche tempo da troboda passenza de la proposta per despera de violenza dobre. Antece uno figlio, perro da protoda passense per Stratante sa martigna, è quai al quotto di pertende del martino de la proposta de la consistenza del perce del martino del proposta del proposta del percenta del martino del proposta del grando del proposta del proposta del proposta del proposta del del figlio, aspitica france contiguia all'anne parentes percentario del proposta del

Schroe e Lisinaco, a malgrado della loro constra maicia, alrich di So omi la rempose e il debistrona la gereria. Schroe riprodel la citta di Sauli, il Lisinaco avra e la companio del construire del construire di conegli è il solo che rimate del reputati d'Alexandre, e vina eggli è il solo che rimate del reputati d'Alexandre, e vina con la construire del construire del construire del di Nestote ( Viltationo ). Svi megli depo, recrediali meno in visa pia per, econquiatra la Maredenia, minure truedato da Colomo. Cersano fatello di Aricone su moglie, disaccitos

Selecter avera regnate an ami dopo la lattaglia d'Isro, e 31 dall'era de Selectedi. L'Oriente, da lai conquistato e pactificato, lo compionge, Gli Atraise igli pegano un giusto trituto d'elegi. In vece di contribuire, come i suoi collegii alla loro oppressione, avera a de sai rimandato genero-

samente la biblioteca, che Serie avera murpata.
Ceranno, dono l'orizible attretato (secondo i costumi
dell'Asia e dell'Africa) impegna son sorella a sponerlo,
prometendo d'essere il autore ed il sostegno dei usoi figli.
Ma dopo il matrimotio truedio i giovani principi Lasimoze
e Filippo, estis la Regina in Samotracia, e sale al trono.
Tatti giunti debiti si hi trano subato me assirio, tatto impeti

## ...... MEMORABILI.

prevvedato quanto meritato. Alcune colonie di Galli entrano in Tracia. Ceranno invano cerca respingerli i essi lo battono, l'uccidono, saccheggiano il paese, passano l'Ellespoto, entrano in Asia, ove esercitano ogni sorta di assassini, e contraccono alleanza con Nicomede Re di Bitinia. Con

questo trattato ottengono il possenso di questa parte dell'Asia minore, chiamata poi Galagia.

282 Antioco, salendo sul trono di suo padre, vedesi forzato a Antioco Sotere, sostenere la guerra in Tracia ed in Asia contro i Galli, ed in Macedonia contro Antigono figlio di Depetrio. I Galli averano fatta aucura una invasione in questo remo: ma Sostene li discaccia. Dono alcuni combattamenti , in cui al vantaggio resta indeciso. Antioco fa la pace, lascia la Macedonia ad Antigono, a cui fa sposare una figlia avata da Stratonica, denominata Fila, Liberato da questa guerra, il Redi Siria marcia contro i Galli , li combatte , riporta una compiuta vittoria e libera il paese. Questa gloriosa azione

gli merita il nome di Sotere ( Salvatore ). In questo tempo Pirro , reduce dall' Italia e dalla Sicilia, dove aveva perduto il frutto delle sue geste, giunge in Epiro, attacca Antigono, lo batte, e gli toglie tutta la Ma-

cedonia Antioco Sotere vede il suo regno sconvolto da ribellioni. Uno de'generali di lui per nome Filitere si rivolta in Lidia, e il suo figlio maggiore ordisce una congiura: il Re lo invia al supplizio, e muore peco dopo, lasciando lo scettro ad

un altro figlio avuto da Stratonica , chiamuto pure Antioco. 261 Il movo Re, soccorre gli abitanti di Mileto, li libera Antioco Teo. dall'oppressione di Timarco, che vince ed uccide. I Milesi per riconoscenza lo riguardano come il loro Dio vendicatore, Il celebre Beroso istorico di Babilonia, e famoso astrologo

fiorisen sotto il regno di questo Principe. La sua eloquenza gli merita un singolare omaggio : gli Ateniesi gl'innalrano

una statua con una lingua d'oro.

Tolommeo Re d'Egitto, avendo accordata la sua protezione al Lidj ribellati, scaccia Apamea sorella d'Antioco da Sardi, Il Re di Siria impugna l'armi per vendicarne l'inginria, Occupando questa guerra tutte le sue soldatesche, le provineie d'Oriente non niù trattenute dalla forza , si sollevano, Acatocle governatore de Parti avendo oltraggiato un gipvanetto nominato Tiridate. Amace fratello di questo raguna alcuni amici , uccide il governatore , arma il popolo , cac-, em i Macedonil, e questa sommousa apre ad Arrace la strada al trono de Parti.

Tcodoto imitando l'esempio d'Arsace, solleva la Battriana ; così in pochi mesi il Re di Siria perde tutte le pro-

vincie dell' Oriente al di là del Tigri. La guerra d'Egitto non era stata segualata con alcuna importante azione. Premureso Antioco di terminarla, Tolorameo gli concrde la pare, forzandolo a sposare Berenice sua figlia, a ripudiare Laudice, discredare i figli di questo letto, ed a destinare per auoi successori i figli che suscerebbero dal puovo matrimenio.

Tolommeo stesso conduce la figlia in Selencia. Felice e superbo pr'suoi trionfi, erede di aver assicurata la gloria, e la fortuna della figlia. Muore Tolommeo due anni dono questa alleanza. Antioco ripulia tosto ed esilia la principessa Egi-

riana : ripirliando Laodice, che ritorna in Selcucia co' suoi fight. Seleuco ed Antioco Ieruce.

Ouesta vendicativa e cendele Revina pon dimentica della riceruta incintia, persuasa della debolezza dello sposo, e temendo un muovo affronto, lo avy lena e fa collocare nel letto del Re, dopo morto, Artinone perfettamente rassomigliante nel volto e pella voce al defunto, Questo falso Antioco chiama a se i grandi della Siria e della Persia, raccomanda loro con morihondo tuono Laodice ed i suoi figli, e con un editto destina il trono al suo figlinolo maggiore Scienco, Terminata la rappresentazione di questa atroce commedia, si pubblica la

Regna Laudice sotto il nome de'suoi figli. Questa impla- 3752

cabile donna, non credendosi abbastanza vendicata colla morte Scienco Callinico del marito, vuol far perire llerence che s'era rifuggita nella città di Dafne. L'infelier Regina , quivi assediata , non ha altra speranza che nel soccorso promessole dal fratello Todommeo Evergete, il quale accorre in sua difesa con un esercito. Ma la guarnigione di Dafne apre le porte, e consegna Berenice, ch'e messa a morte con tutti gli Egiziani del suo seguito dalla ferone nemica. Tolommeo, giunto troppo tardi, non notendo salvar la sorella , nenso a vendicarla,

Le milizie d'Asia si collegano con quetle d'Egitto, Laodice abbandonata', espia i suoi misfatti col supplizio. To-Iommeo rapidamente s' impossessa della Cilicia e della Si-

## Anni

Del Mon. a G. ria, e si avvicina a Babilonia. Una redizione arresta le sue conquiste, e l'obbliga a ritonaure in Egitto. Avvandovi priportate tutte le riceltezze che avvea rapite Cambiae, nerita il nome di Evergree (Intefattore). A Selucco poi, per derisione, viere dato cuello di Callinice (Intern autus).

Profittando questa principe della logianatura di Todomneo, porte con una armata navale per sottometere le città maratime d'Ania, che i cenan rivoltate. Batuta questa da uso burrarea, perisee sulle coute, ed il Re si salva quasi solo, Tante diavventure fun succodere nel cuser de sadditi la pieta all'odio. Le citti ribelli si sottomettono, concludendo con eso nu tutatato, che vine sobilivi i una colonna di

marmo (1). Seleuro avendo rinoito un esercito, combatte gli Egitiani in Fenicias, na è vinto da Tolonunco ed inegnito sino in Anticolais. Suo fratello Autico-lerace (sparsyrer) pressi in secorso del Re. L'unione declue fratelli decide Tolonunco ad ona tregna di ilecci ami.

Avera S-fesco promesso ad Antioco di erizere in regno il goverao di lai , dapo fatta la tregua gli manca di parola. I dor facolli si dichiarano la puerra, e vengono a lastarlia presso Ancies in Galazia. Selezco è viato, na non pash Antioco profitare di opoeta successo. I Galli che tro-vansi und sato esercito cospirana custro esso, e si vede furzato a distriburi foro i moi tescri, onde salvar la vitig.

Da un altra parte, Enmene governatore di l'ergamo, linite Anticoe ed i Galli, mantiene la propria indipendenza per zo aoni, e lega i suoi stati al suo cugno Attalo, che prende il totolo di Re.

La discordia de-principi di Saria, favorendo le ricolazioni el la separazione dell'impereo d'Oriente, Antisco di accora noble battaglie y viato compiutamente, si triugge in Eggitto, over intentio, molto tempo prigicare del Tolomanio, pereviene finalmente colle arti di una certificano a campare di la 1 ma è acampare di la 1 ma è acampare di della ma è acampare di della ma è acampare di compiuni della collegia della resultata della resultata della collegia della resultata della collegia della resultata della resultata della collegia della resultata della

Liberato Seleuco da questo nemico, rivolge le armi contro Arsace Re de Parti. Dopo molti infrattato i sforzi, e molte tregue violate sulcito dono la conclusione, egli con-

(1) Questo monumento existe ancera, ed il Conte d'Arundel le ha portato in Enghitterra.

## AVVENIMENTI.

loste Arsace in ordinata battaglia , ne mette in rotta l'o-

lu capo a sei zoni muore Selvaco dopo averne reguato vocii. Laodice sua moglie, sorella di Anteomaco uno de' suoi graezali, lo aveva fatto padre di due figli, Selvaco el Autioco, e d'uno figlia che ila Selvaco viva data a Miridate Re di Ponto, cui cede la Frigia in grazia di quosi alleana.

1 Sirj satirici danno a Seleuco il nome di Cermuno (il fulmine) perchè debole di spirito e di corpo.

I delitti di Laodice, le disfatte e la progionia di sno figlio , la guerra civile de due fratelli , la ribellione d'Eumene l'accrescimente di notere ne Re di Bitinia di Ponto e de Parti , finalmente il disprezzo de Siri pei loro principi; tutto presagisce la cadata del trono de Seleucidi. 3777 Scleuco Ceramo è salvato dalla fermezza di Acheo, suo Science Ceraume engino figlio di Andromaco, che premiendo le redini del governo, ristabilisce l'ordine e lu disciplina nell'escreito. Guidato da suci consieli. Selenco lascia la rencenza ad Ermia. testeia in Fricia contro Attalo, intenzionato ad usurpare totta l'Asia minore. Questa impresa riesce, ma due uffiziali del palazzo, non potendo sopportare d'eser governati dall'imbec'lle Cerauno, le avvelenno, e decidono l'esercito a riconoscere per Re Acheo, che generoso e fedele vendica il suo principe, punisce i traditori, ricosa la corona, e l'ani-

cura al principe Anticon, fratello del morto Re, che tro-3-80, valedo in Raldolona, recasi in Anticolala per fora incronara: Il moro Re tropno giovane per goverance accora da se stesso, si abbandona ai consigli del regreste di Seria, Ermia, e lo nomina primo ministro. Vien dato il governo della Meda a Molotor: entello della Persia da Abessandre, dell'Asia Minore

ad Acheo, ed Fpigene ha il comundo generale delle armi.
Lo apirino d'indipendenza escudesi diffino rell'impero,
Molone ed Alessandro gelosi d'Ermia, e dispezzado la
giovanezza del Re, si rifellano, dichiarandosi sovzani della
Alcula, e della Persia.

Ceron Epigene, che sollecitamente si movesse contro essi, cade soffegare nel nascere la ribellione. Non adottando Emia questo saggio avviso, perde molto tempo per far celebrare in Selcucia le nozze d'Antioro con Laodice figlia di Mitridate Re di Ponto. Fa celi grandi pretrastario per at-

Antioro il

Dhasaday Google

taccar Tolommeo Re d'Egitto, e si contents di spedire de' generali contro i rivoltosi. Questi intupaci uffiziali sono lattuti. Epigene rappresenta di bel nuovo la necessita di sottomethere i ribelli, ed intimidirli colla prescuza del Re. L'ostinuto Ermia vi si oppone, ed affida l'esercite a Cenrta Acheo bravo, ma non esperimentato guerriero. Questo geperale, non dando retta che al suo ardore, incoppa in una imboscata, e ai fa futtere ed necidere da'sofleyati, che s'unpossessano di Erbilonia e della Mesopotamia.

Non più prospera è la sorte della guerra d'Egitto. Le gole del Libano, Len custodite da Tecaloto al comundo degli Egizsani , resumeono l'escreito di Siria.

Antioco ammarstrato da tunti disastri, delibera di marciare in persona contro i ribelli. Erson è costretto di cedere alla sua voluntà ; ora per un resto del suo pernicioso cradito rende sospetto Epigene, ch'è esiliato; e non fimitando jo ciò la sua vendetta, fa nascondere nelle carte dello sbaodito una lettera di cospirazione. Avendo poi ordinata una inquisizione nella casa di lui, discopre questo foglio, e lo fa condannare a morte.

Antioco alta testa del suo esercito passa il Tigri, riporta intera vittoria di Molone, che per disperazione si prede, Alessandro fratello di lui nel sapere in Persia tal notizia, strogga tutta la propria famiglia, e si da la morte.

Sottomette il Re totto l'Oriente, e costringe pure Artabazano Re di Giorgia a riconoscere la sua autorità, ed a pagargli un tributo. Poco trupo dopo la Regina Laudice partorisce uo figlio. L'ambizioso Ermia, non potendo più dominare sopra Antioco, esocrpisce il prosiero di trucidarlo, nella speranza di regnare in nome del figlio. La trama, abbenche nota a molte persone, non v'ha alenno che ardisce palesarla, per timore del primo ministro.

Il medico Apollofane più fedele e caraggioso, manifesta il tutto al Re, che dissimulando il suo risentimento, si allontara dall'esercito: seco conducendo Erma, e lo fa ammazzare nel folto di un bosco.

La morte del perfido ministro sparge una gioja universale nell'impero. Antioco ristabilisce la giustizia nelle leggi, e nell'amministrazione il vigore.

Sostiene egli gloriosamente la guerra contro il Re d'Egitto, prende d'assalto Seleucia, s'impossessa di Damasco e conquista la Fenicia, e la Celesiria. Dono aver concluina una tregue per 4 mesi, di in custodia le conquiste fatte a Teodoto, il quale avendo aldanelonato l'Egitto, era passato al suo servigio. La guerra ricomincia sul mare. Bilanciati suno i successi; ma m Palestina, il Re latte compintamente gli Egiziani comandati da un Greco, per nome Accola, e s' impadronisce di tutta la Giudea.

Nel susegnente aono le sue armi hanno minor fortuna ; egli perde a Rafiu una luttaglia presso tiasa. Questa disfata che gli costa támila comina, l'obbliga a ritirarsi in Antiochia, ed a sottoccrivere un trattato di pace, in cui code al Re d'Egitto la Feuicia, la Palestina e la Celesiria, Nel tempo di questa sciagurata guerra, obbliando Acheo l'antica fede, e trovandosi mal comprusato de suoi servigi . ribellasi nella Lidia. Antoco marcia contro di lui e lu forza a rmchindersi in Sardi , ove si sostiene per un asmo. Mentre persiste aucora a difendersi, due uffiziali Civtesi, accreditando la cattiva oninione della lore nazione, tradiscono Acheo, e la mettono in mano al Re. Tolompro nel diseguo di proteggerlo aveva dato melto danaro a Bolis, altro Cretese per farlo fuggire. Questo traditore rivela la orachinazione ad Antioco.

che la troncar la testa ad Acheo. Dopo cosi fatta spedizione, Autioco porta le sue armi nell'Oriente, ripiglia ai Parti la Media, e rientra nel superbo palazzo di Echatana. Quivi ritrova il Re 12 milioni, conchiude la pace om Arrace, e gli conferma il postesso del paese dei Parti e dell'Ircania. Marcia poi nell'India, da cui estorque ricchi tribati, e ritornato in Antiochia dopo ciuque anni di trionfi, sente la morte di Tolonnoco l'ilonatore, che aveva Inscinto lo screttro d'Egitto nelle deboli mani di suo figlio Tolommeo Epifone, all'età di cinque anni-

Antioco e Filippo Re di Macellonia fauno alleanza per invadere e divider i gli stati del giovane Tolommeo La marcia di l'ilippo vien ritardata dalla guerra, che gli muovono i Rodiani, ed Attalo Re ci Pergamo. L'armata di Rodi butte quella di Macedonia; i Rocani dichiarono a Filippo la loro detreminazione di difendere Tolommeo, di cui avevaco accestata la tutela. Paolo Emilio viene in Egit to, e dà il Re in guardia ad Aristomene abile regente, che costringe Antioco ail evacuare la Palestoia e la Celesiria. Antroco intanto assale in persona Attalo; ma la protezione dei

## Anni

Del Mon. a. G. Romani salva il Re di Pergamo. Antioco tratta con esso, ritorna in Celesiria ed in Giudea, da cui caccia eli Eciziani.

ed è ricevato in trionfo in Gerusalemme. Dopo questa vittoria, edi conchinde la pace cal Re d'Evitto. Vittoriosi di Cartazine i Romani avevino disescriato An-

nibale dall'Affrica, Liberati da si terribile nemno, rivolvono tutte le loro forze dalla parte dell'Oriente.

Riporta Flaminio una gran vettoria sopra il Re di Macedonia. Ma Antioco, avendo già passato l'Elevento, e conquistata la Tracia : la resubblica gl' impose di restituire immantinente a Tolompeo le recenti commiste. Egli risponde vagamente, e concluule con pregate ai Remuni di pon intromettersi negli affari dell'Assa, non ingresudosi egli in quelli d'Italia.

In mezzo a queste negoziazioni, spargesi la voce della morte di Tolommeo: Antioco a' imbarea prontamente per prendere poereso dell' Egitto; ma giunto a Pelusio, sa che al Re, sottrattosi da una cospirazione, è in vita. Sconcertato da questa notizia, rivolge l'armi contro l'isola di Cipro; una burrasca disperde le sue navi , e l'obbliga a ritornare in

Irresoluto fra il timore e la collera , meutre ondencia pell'incertezza, il famoro Amribale viene a cercare aulo nei suoi stati. L' arrivo di quest' implacabile pernico di Roma decide la guerra. L'Erne Cartagiorse non manca di somministrar saggi consigli al Re di Siria pel Isson audamento di essa. Ma Antioco accircato dalla sua anteriore fortuna, aninge le sue conquiste in Testaglia, gitta un tempo previoso tra le cartigiane della Grecia, e l'esercito imitandone

l'esempio, perde nelle dissolutezze la forza e la disciplina. Il comole Acilio muove per reprimerlo. I venti contrari, ritardato avendo l'arrivo delle consti dell'Asia. Autioco ridotto alla difensiva, si fortifica nelle strette gole delle Termonile. Catone luogotemente ili Acilio, gira intorno alle strette pel medesimo sentiero, che aveva in altro tempo faveriti i passi di Serse e di Brenno. I Romani superano i trinceramenti, e mettono in rotta l'escreito. Il Re ferito da un colpo di pietra, si da alla foga, e ritorna quasi solo in Asia. Polissenide ameniraglio d'Antioco è battuto da Livio, ed i Rediani disfance a apletamente in mare un altra armata comandata d'Anniluie.

Scipione, chiamato poi l'Asiatico, eletto dal Senato Romano per terminare questa guerra, s'incammina nell' Asia ner la Tempelia. la Macedonia e la Tracia, luvano Anticea ecrea l'alleanya del Re di Ritinia. Questo debole monarca istanidito da Livio, si unisce eoi Romani. Polissenide affronta un altravelta l'armata romana, ma Emilio els preude o incendia quaranta vascelli,

Il Re di Siria indebolito dai disastri, è abbandonato dal eoraggio e dalla prudenza; più non oppone resistenza ai Romani, i quali passano senza timore l'Elesponto, e giungono in Asia senza ostacoli. Scipione riceve quivi un amlasciata d'Antigono, che dominida la pace. Il Console lo invita ad abbandonare il paese di qui del monte Tauro. Autiora irritata dall'arraganza romana non da accolto che al proprio sdeeno, e si avguffa eo' Romani presso la città di Magnesia con un escreito di Bamila nomini, e di cinquantaquattro elefanti. I Romuni gli oppongeno 3omila combattcuti, e la loro cavalleria bell'andosi di gursti animali, al pari che de carri d' Antioco ornati di falci , rompe l' ala

ainistra , il centro , e la falanze del Re, In questo frattempo Antioco batte l'ala destra de Romania ma Enulio, arrivando con una riserva, ristabilisce l'ordine, e mette in fuga il Re, il cui campo è saccheggiato. I Romani necidono in questa giornata 50mila funti e quattromile cavalieri. Antinon corre a Sardi, e di là in Siria, Etnalmente si viene a trattative colla condizione ch'egli evacurrebbe l'Avia al di quò del monte Tauro , consegneraba be nelle loro nuni Annibale, e Toal Etolio e pagherebbe le spese della guerra. Antioco si sottomette a tutto, e per provare il danaro buognevole, trascorre l'impero, lasciando la reggenza a Seleuco suo figlio, e declaisrandolo suo erede. Gunto uella provincia di Elimaide, saccheggia il tempio

di Giove Belo, nella speranza di ritrovare un ricco tesoro: adeguato il popolo per tale supietà, si solleva e l'uccide. 3517 Scleuco, detto Filopatore pel suo grande amore verso del Seleuco Filopapadre credite un tropo avvilito, un impero divisor Egli è forvato a magaze in tributo ai Romani mille talenti. La difficoltà di ritrovare il danaro richesto imperiosamente dagli stranierl, decide Seleuro ad purpare il tempo rimerrato nel tempio di Gerusalemme. Eliodoro suo ministro, incaricato di tale spedizione, volendo eseguir questa impresa, al-

l'entrare nel tempio, due angeli lo revesciano dal cavallo. lo hattono con verghe, e lo costringono ad abbandonare il sagrifeco tentativo.

sagning distinction. In the glifto a Roma, in red, dil dedici anni; il the invit, il non figlio a Roma, in red, dil dedici anni; son tratello Autono yi dimorara di già come ottaggio. Insentante del red de sunta cette numero di vascolità, la romanna firenza siègne di accettare tel regido, e questa preva della vilta del Re di Siria; nassi stabiline con con un trattato d'alleman, o pontation di pretenzione. Elis-dero ritorranto in Siria, avvanambosi che l'assenza del fra-tello, e del ficile del Re officere alla sua ambasione una

tritt, "e des figiles des d'inferent sons serviciales descentrals logues d'Egite e figile di Antiono Il grante, avonale periture lo spoor Tolomono l'Ijefane, e reguesdo per dope, consequie e disergen de gausspere alls son cirreas quelle di Srin e di Fecia, disputatele di Elischen, espo di una formaldade fasione. Actono ristremado di Roserpo di una formaldade fasione. Actono ristremado de Rolego de la composição de la composição de la composição de la periturba de la composição de la composição de la composição de la 176 doro, e protram-e celal genetaries del opostos secues la an-

39.9

Trovasloi egli in Gan'ea, i d'spatati di Gerusalemme accusso e conjugianos in su precessa Morellos accessere di Gianne, "digiuna folla di delitit d'estersione e di sut insunici, insi i ministri del Re minernati dell'empin Menclao, lo rimanelano assoluto, e condumano a morte l'accessore. L'anna segrette Antocor ripotta una masor vittenia copra Tolomureo Fiberatore son impott, la fa prigioniero, se avanas fino a Menti e a l'impationisse di tutto I Egisto.

Autioco tratta dapprima il giovane Re prigioniero con saolta

delectra, annunziandosi suo tutore, e con finta moderazione se concilia l'affetto degli Egiziani. Ma impadronitosi di tutto il parse, lo saccheggia e devasta senza pieta.

Mentre egli tervasi occupato in questa cosquiria, si parge in Palestina I sunora di ma motre. Tal notina engiona tanta giaja in Gerusalemane, che il popole celebra con fane simile avvenancio. Giasnose rifugios in Azaba, riterna ad usurpare il tempo, caccinalone Moutho. Funios Anticon er quest relacione, accore in Palestina, prende d'assalto per quest relacione, accore in Palestina, prende d'assalto nomini, vende (semila abitanti, predim il saintario, porta via l'asori del trumo, e r'inem a natiochia carcio delle

spogle dell' Egitto e della Giudea. Gli abitanti di Alessandria, vedendo Filometore prigionicro, confereccto il trono a Tolommeo Fiscore suo fratello secondogenito. Coglie Antioco questo pretesto per rientrare une terra volta in Egitto, ove combatte l'escreto di l'iscone presso Pelusio, e marcia catatro Alessandria per farne l'ansedio. I deputati de' diversi stati della Grecia adoprato inutilmente la loro interposizione. Egli continua la sua marcia. dando risposte equivoche alla loro proposizioni di pace. I Rodinni, avendolo sollegitato vivamente perelle migrasse i suoi disegni, egli dichiara che per ottenere la pace è d'nopo restituire il tropo a Filometore, ma nel tempo medesimo annalesa la son falsità , proseguendo a ritenere questo prine pe ne ferri, per murpareli la corona. Finalmente stanco Filometore di sua schiavitii, ed informato delle intenzioni del sio, trova la via di foggire e recarsi in Alessandria. Cleopatra lo rappacifica cel fratello l'ocune , ed amenduc convengono di reguare insieme. La loro riconciliazione toglie ad Antioco ogni pretesto di guerra: la continua celi nonostante, e gosando dal mascherore la sua ambizione, dichinea acti ambarciatori de'due Tolomuci, e dech stati della Grecia, non esservi altra merza per conseguire la nace, che quello di cederali l'unla di Cinro . Peluco, e tatte le terre lungo il Nda.

Iú questo mentre, non volendo Roma che di Be di Siria oumentaise di postere con al importanti compiste, invas anobasciatori in Egoto. Popillo capo di quest'anfosciata, a nome del senato l'obbliga far la pace, a sitirarsi e adalibascionare com preteja solli Estito. Authoro el-Ledicar ed In-

44

### AVVENIMENTI.

Del Mon. a. G. Ja viltà di mostrarsi più glorioso per la una obbedienza, che per totte le sue vittorie. Ma contretto di escir slall'Ecitto, si vendica furiosamente sopra i deboli Eleri de'acrillij, a cui viene obbligato dalla forta romana.

Tutta la Giodes tremante gene sotto il suo giogo. Una consegiona famiglia di recempio di risistetta all'opportione. I Macalei preferendo il martii o allo spergioro, si lacciano coraggionamente starairae, e spitumbo officono un noldo maggio al veto 100, sotto gli occhi d'Antioco che fan tremare sal trono, ammonicando il a vendetta del Giolo.

Ben pristo, un altro jer trome Mattia, con prodi gani figli, ed alla testa di molii levci, il ristra sulle frontiere dell'Araboa. Le prime vistorie di Giuda Macaleo risminano il coraggio de suoi concitabilai, e rendono la speranza alla san patra. Elgi botte i premetali d'Antico, mette in figamolti dei suoi escrotti, spezza pl'obbt, restabilere il ontodell' Estrono, e rientra tromolare in Grenadermoe.

In questo medesimo tempo, Artesia Re d'Attornia senote il giogo d'Antioco; la Persia gli riensa sussidi e tutto va sosopra sull'impero; ed i popoli sdegnati minacciano la potenza di questo monorca, che disprezzandone i costumi, pe oltraggia la religione. Incarica celi Lisia della recorna za del rigno, spelison in Palestina Macrone e Nicatore, e marcia egli sicoso in Armenia. Le sue armi sono felicii contro Artesia, ch'e vinto e 19750; ma fatto orgoglioso da questo succes o , entra in Persia, e volendo succlaraciare Elimade, gli abbitanti lo respingono, e l'obbligano a ritirarsi in Echatena, ove sa la move disfatta sofferta in Giudea. Il suo farore non la più limiti, giura di esterminare tutti gli Elirci, e parte per eseguire egli stesso i soni dinogni di distruzione. Ma naprova namente un violento male Jacerandogli le viscere, l'obbliga ad accelerare il suo cammino. Il carro si rompe : la caduta segrava la malattia : il suo corpo va in putrefazione, e muore riconocendo l'enormità de suoi delitti, e la giustizza della vendetta celeste. Antioco prima di spirare affida a Filippo suo fratello la reggrara, pel tempo della minorità di suo figlio in età di nove anni, e gli da sull'arte di regnure istruzioni altrettanto sagge, quanto era stata empia la sua condotta.

Le intenzioni del morto Re non sono eseguite. Lisia che tiene le redini del governo, riena di orderie a Filippo.

Demetrio , figlio de Selenco Filopatore trovandosi a Roma in estaggio, in udire la merte d'Antisco Episime suo rio, massifesta le prosprie partenzoni al troso. Non ascolta il sento romosio, i sono reclami, e volvudo dominare

in Asia, preferince un Re munore ad un principe in cth di regnare. La repubblica riconosco Antioco Espatere, e gl'invia am-Juncianori, giudini da Ottavio. Quosi embancosta mon venue Antioco Espre concardin, ma per gradatamente indiciolare la una potenza.

lutanto Lisia, sempre Lattuto dagli Ebrei, conclunde una pace, che cui rompono leu presto, Ginda riporta una muova vattoria contro Timotro, e gli necide la mila nomini, Il suo respente guidando il giovine Re, entra in Polestina ed nuedia Germalemme, Mentre questa cettà è promina a succumbere, si sa che l'ilippo s'era imposessato d'Autiochia, coll'intenzione di rapire la reggenza a Lica. Il reggente condina la pace con gli Ebrei, e ritorna in Siria con Antioco. Filippo è vinto ed ucciso, Gli ambanciatori remani giunti in Siria, ritrovano l'esercito d'Antioco poù numeroso in vascelli ed elefanti di quello, ch'erasi staloido nel tratrato, Juvece di limetarsi alle laguanze, fan essi abbruciare i vascelli, ed uccidere gli elefanti, che sono al dappiù del numero prescritto. Sdeguato il popolo si solleva, e trucida Lambateratore Ottavio. I romani somettano che Lisia avesse redinato quest'omicidio. I mili sense si derignono a Roma, ma il senato milla risponde, e fa crigere una statua ad Ottavio. Ourato sileurio e questo monumento aggluiacciano

di timote la cette di Siria.

In questa corressata, crede consensi di poter rimorrore, la magnita corressata, crede consensi di poter rimorrore, la leva, unico del giorno principe, la consiglia di norteure i provoji divisi colle spado. Seprondo la cevino, egli parte di provi piditi colle spado. Seprondo la cevino, egli parte consensi su la Tripoli di Siria. Il sensis non gli dimento ai occle su farera, na supelice ferzore e Letando in Siria per socraree le consequente di quota societta di Roma, si riscliforo, eratrono bilisi ed han tore, e li consegunto a quotos prantipe, che il fi necelere, della consegunta del productione del consegunto a quotos prantipe, che il fi necelere, della consegunta del societta della consegunta dell

367

### MEMORABILE

per covernace, ed opprimere Babilonia, I Babilonesi, Libe-29/3 161 rati dalla loro tiranuia, danno al puovo Re il titolo di So-Demetria Sotore, toro (Nalvatron)

Nel proseguimento della guerra contro gli Ebrei, Niganore è ucciso da Giuda ; ma que to eroe della Palestina perisce in un altra combattimento. I appi fratelli a eroditano la notruta. la cloria e la fortuna. I Romani li protecre so. Temendo Demetrio il loro ritentimento, richiama Bacchide suo nenerale, e lascia qualche riposo alla Girdea.

Itudi a poco, egli restabilisce sul trono di Cappadonia Oloferne, che n'era stato scacciato da Ariarute. L'ingrato Uloferne forms una conciura contro il suo protertore. Demetrio la scopre, ma non può punirne l'autore, perchè sintato da Ariarate, del Re di Egitto, da Attalo, e da Eraclide e Timarco 1 i quali , sottrattisi alla morte , a'era-.g. no nterati in Alessandria.

Alemande, Bala.

I principi collegati con zibelti, opponeggo a Lunettio en giovane avventoriere, chimasto Lala, che fan passare per no liglio d'Antioro Epitane. Essi lo spediscono a Roma, ed ottengono in suo favore nu decreto del senato. L' imposture arriva in l'alestina, ore ritrova soldatesche,

ad assune il pome d'Alessandro col titolo di Re. Ricerca Denetrio Palleanza di Gionata noncine degli Elegi . e eli offre il comundo del suo esercito. Alessandro dal canto ano, avendo invisto a Gienata rechi doni ed una corona. nttiene la preferenza. I due Re a lattono, Vinto Aleasendro in un primo combattimento, si libera col succerso del Romani, e degli Etrei, e si vede ben presto in istato di venire a nuova battaglia. Demetrio vincitore coll'ala da lui comundata a inicque con caloro l'inimico. Il restante del son eservito si da alla fues. Potesto culi stesso alla ritirata, cade in una imboscata, oue vien trafitto a calnidi freezia. Il suo regno era durato 12 appi-

Alesanelro, radrone del regne, spora pella città di To-Iomanule Cleopatra liglia di Tolonamoo Re di Egitto ; Gionata che assiste atic nozze, ricove da due Re i più grandi eneri. Il puovo capo de Siri, indeano per carattere e per pareita del trong, si abbandona alla erapola ed all'orio. Aminonia suo favorito, cendela al trac di lui. fa morire Laudice sorelta del detunto Re vedova di Perter , c manda al supplizio i sporesta della Capielia di

Demetrio. Tali eccessi attirano al Re l'odio de ropoli. Due figli di Demetrio, essendosi rifuggiti a Gnido, il maggiore chiamato pure Demetrio, sbarca in Cilicia con delle truppe Cectesi, che si uniscono a' maleontenti. Ales-

aundro invoca l'assistenza di Tolommeo suo coensto, che acsorre per difenderio. Gionata gli presta pure assistenza. Mentre questi principi trovanu a Joppe, a scoperta una congiura ordita d'Apollogio , governatore di Fruicia , contro la vita di Tolotumeo, Alessandro ricusa di dare il perfile nelle mani del Re d'Egitto, il quale inviperito per tal rifiuto, e credendo che Alessandro favorisse le macchiearioni d'Apollonio, toglie all' impostore Cleopatra sua fi-

glia, e la da m matrimonio a Demetrio Gli abitanti d'Antiochia sollevati, peridone il ministre Ammonia , ed antono le porte al Re d' Econo , offerendos

gli pure la scritra, ch' celi ricusa per serbatlo a Demetrio. Alesandro che s'era ratirato in Cilicia , racuna soldati . marcia in fretta sopra Autrochia, mette tutto a fuoce p sangue ne' contorui di questa città, n da battaglia al suo competitore. Battuto, se ne fugge con Soo cavalli in casa di Abdial princine Arabo, em affidati aveva i suoi figli. Il perlido Arabo gli trouca la testa, e la spedisce a To-

lommeo. Il Re d'Egitto non può laucamente codere di emento 3959 functo dono. Esli supore nochi sporni dono, per una ferita. Desertio Noriocvata nell'ultura battagua. Demetrio Re senza rivale,

asle sul truno, e prende il sopramome di Nicatore ( vendicatore ).

Tolomuneo Fiscone, casendo solo succedato a suo fratello, si ammoglia colla prepria sorella Cleonatra. Non profitta Demetrio delle lexioni, che le recenti aventure di Alexandro Bala eli avevano dete. Esti imita la sua mellerra e la qua ingratitudine. Nou si occupa che ne' tronti niaseri. e laseia recpare in suo pome Lastene suo favorito. Avendo riarquistato il trono cel soccorso degli Egiziani, che avevano posto alcune aplizie in guarnigione nelle principali città : temendo che queste vi si stabilisero , invece di reclamare per la loro partenza, le fa trucidare da Surii. L'esercito d'Esitto la abbarelosa, e sitorna nel ma nacce.

Nun outerns cell reseasor riconoscenza a Guesta, arthucine deals Eleci, che si rende indisculente, s'unnoueran catore.

sul trono,

Armi

### AVVENIMENTI.

Del Mou. a. G. della cittadella di Gerutalemme, e ne caccia totti gli stranieri. Demetrio improdentemente proscrive o handisee tutti

i partigiani d'Alessandro. Osesti rigori innaspriscono, e sollevano gli animi. Trafone, che trovasi a comandare in Antiochia, cospita con Zabdiele per collocare sul trono un figlio d'Alestandro, chiamata Antioca, Improvvigamento il palazzo del Re è assediato da 120 mila insorrecute: ma un corno di Eleci viene in soccorso del monarca , abbruccia una parte della città e passa 100 mila abitanti a fil di spada.

Non contento di si crud-le vendetta . l'insentato Demetrio ricusa qualunque aumistia, e spinge alla disperazione i depressi e supplicheroli conginrati. Trifone trava il mezin di subornare l'esercito , che riconosce Antioco per Re , e forza Dometrio a titirarsi in Selencia.

Antioco prende il soprannone di Teo, Gionata e Simone si dichiarano in mo favore; tale allenna dando troppa forza ad Antinco, arresta le scerete ed ambigiose mire di Trifone. Questo ribelle attira Gionata in una conferenza e lo uccide. Fatto poscia avvelenare Antioco . fa ogni sforzo per dimestrare, che unturalmente era morto, e prende il titolo di Ro Seria.

Trifone, encrando di farci riconoscere dal Romani, invia loro un ambasciata ed una statua d'oro della Vutoria di un peso enorme. Il senato accetta la statua, ma ordina di serivere sul piedistallo il nome d'Antioco.

Tutte queste turboleare non avevano potnto fino a questo momento svegliare Demetrio, che socgiornando in Seleucia ed in Laodicea , erasi al bandonato alla voluttà. Si scuote al fine dal suo letargo, oppone gli Ebrei a Trifome, e marcia contro i Parti; eredendo che dopo ever vinto l'Oriente, combatterebbe Trifone con maggior vantaggio, I suoi primi aforzi sono felici. Egli batte molte volte i l'apti ; ma finalmente Mitridate loro lie, avendele tratto in una imboscata, lo fa privioniero, e taclia a pezzi il di lui escreito, Mitridate concruista la Media , la Persia , la Battriana, la Babilonia, la Mesonotamia, e stende le sue conquiste insino al Gange

In questo tempo la Regina Cleonatra, che aveva sposato successivamente Alcasandro Bala e Demetrio, non notcudo da se stessa trattare la guerra , rinserrasi in Selencia , el induce a parteggiare per lei il più gran numero de soldati di Trifone.

In tali circostanze, sa che Demetrio suo marito avera sposata una principesto Parta, per nome Rodoguna; non ascoltando che il mo riscutimento, propone mano, e trono ad Antioco Sidete suo cognato, che accetta le otlorte, leva milizie straniere, fa una scorrerea in Siria, sposa Cleoratra e marcia contro Trifone. Ouesto ribelle vedendosi atsianstonato da tutti i spor soldati, che si dichiarano per Antioco , force in Aromea sua nutria cove è preso ed ucciso,

Il nuovo Re di Seria , non paventando il potere de Ro- 3865 mani , spediere un correito contro gli Elavi protetti dal se- Autioco Sidete. tiata. Ouesto esercito, comandato da Centembro, vira tosto sconfitto ; ma Giovanni figlio di Simone , eservio stato proditoriamente neciso, il Re di Siria profitta della circosan-

za, e forma il disegno di unire la Guidea ai suoi stati. Dopo un lungo asselio, Aotioen costringe Gerusalemme a capitolare, ed a pagarli un tributo. Richiamato il Re nell'alt Asia dai tentativi di l'rante Re de Parti , rivolge contro di costoi tutto le sue forze: guadagna tre buttaglie, e riconquista le provincie d'Oriente. Ma questi trionti , avendogli inspirato troppa sicurezza, le sue truppe albandonate alia licenza, malgrattano i popoli. Ribellatoi questi ne fan macello, ed Antioco steva perisce nella strage. Il Re de Parsi aveva messo in libertà Demetrio per opporto al fratello; nel sapere la morse d'Autioco, speduce un corpo di cavalleria a riprendere il prigioniero. Ma Demetrio , avendo di già superato l'Eufrate, arriva in Siria e risale

Non tarda il Re de' Parti a minacciare la Siria, ma nna diversione degli Sciti gl' impedisce di eseguire il suo divisamento. Egli è da con buttigo ed acciso. Pochi giorni dopo Artabano suo successore, prova la medesima sorte, e Mitridate Re di Ponto, sale al trono de Parti

In questo tempo medesimo la Regina d'Egitto implora il socrorso di Demetrio suo genero, centro Fiscone suo fratello, sposo e tirauno, Demetrio accoelie la richicata, e si reca ad assediare Pelusio. Ma la notiria di una ribellione in Siria , l'obbliga a retrocedere , seco conducendo

Fiscone si vendica dell'ajuto prestato da Demetrio alla

130

with respect of the

Regina d'Egitto. Un avventuriere detto Alestandro Zelina, annunziandosi per figlio di Alessandro Bala , preteude alla corona di Siria. Riconosce Fiscone i dritti di costui, e e gli da un esercito. Una folla di Sirj malcontenti si uniscono ad esso. I due rivali vengono a batteglia in Celeseria. Vinto Demetrio da Zebina, fugge a Totommaide. Memore Cleopatra sua moglie di esser stata da lui posposta a Rodoguna, e non dimentica di averlo tradito an-

190 ch' essa per Antioco suo fratello, gli chinde spietatamente Zitona . Cice le porte della città. Costretto Demetrio di ritirarsi a Tiro. patra, Scienco, vi è trucidato, Il regno resta diviso tra Cleopatra e Zebana, Il maggiore de due figli di Cleopatra avuti con Deme-

trio Nicatore, Seleuco, sale sul trono; ma la Regina, temendo che non vendicane il padre, e s'impatronine dell'autorità . lo lascia vivere appeus un'anno, e gl' immerge ella stessa un puentale pel seno. Ourata barbara depua, per secondare le brame de Siri, che vortion un Re e non una Regina, fo venire d'Atene il secondogenito dette Autioco Gripo; governa l'impero in ano nome, e pon gli lascia antorità sleuna. Suo Zio Fiscone Re d'Egitto , ben deeno alleuto di questa empia donna, gli spedisce un escreito e marita sna figlia Trifone a Gripo.

38-3 126 Questo principe, fortificato da tale ajuto, batte Zebina Anticco Gripo, e l'obbliga a ritirarsi in Antiochia. L'impostore maucando di danaro per pagare le sue soldatesche, saecheggia il tempio di Giove, Gli abitanti l'uccidono, e Grino resta solo Re di Siria. Ritornato vincitore nella sua capitale,

non dissimula il desiderio di scuotere il giogo di sua madre. Cleopatra avezza a delitti, decide di disfarsi del fielio. e dare il trono ad un altro, che aveva avuto da Antioco Sidete. Non essendole riuscito di avvelennelo, si avvelena ella stessa, e libera la Siria dal suo insopportabile giogo,

Antioco regna pacificatamente ventisette anni. Un certo Eracleone granda del regno, lo necide. Antioco lascia cinque figli : Scienco che gli succele, Antioco e Filippo gemelli , Demetrio Euchero , ed Antioco Dionigi.

Dopo la morte di Gripo, Antioco di Cisico suo fratello usurpa la città d'Antiochia, e cerca rapite il restante del regno al nipote; ma Selruco gli da lastaglia, lo fa prigioniero, e gli toglie la vita. Entra porcia in Antiochia , e si fa incoronare Be di Siria.

La sua tranonillità vien ben presto turbata da un altre accressore. Antioco Espele figlio di Antioco di Cisico, vo-Irudo vendicare il Padre ed usurnate il tropo . la Fenicia si dichiara ner esso. Prende celi il titolo di Re., marcia contro Scienco e lo batte. Costretto Scienco a rinchindersi in Mosuestia, aggrava gli abitanti con eccessive imposte. Questi si sollevano, ne investono la casa, vi appiocano il fuoco, e Seleuco feon tutta la sua corte restan vittime delle framme.

I principi gemelli , Anticco e Filippo , intra la fune- 2000 sta morte del fratello, assediano la cutta di Mosmestia , la Antinca, Filiano spianano, e trucidano tutti gli abitanti. Rivolgono le armi Euselo, Selene, poscia contro Eusche, che riporta una compieta vittoria, Antioco Dienigi, sulle sponde dell'Oronte, in cui si annega Antioco. Fin Demetrio Eulungo si citira da valent'unmo, e disputa l'impero ad Eusele. La Revina Selene, vedova d'Antioco Gripo, sposa Ensebe e di molta forza ai suoi seguaci. Questa complicazione d'interesso viene ancora aomentata da Tolomoro Laturo Re d'Egitto, che irritato pel matrimonio di Selene, trae di Guido Demetrio Enchero quarto figlio di Gripo, lo conduce a Damasco, e lo proclama Re di Siria. Qualche tempo dopo, Filippo dà ad Eusebe una gran battaglia, lo batte, e l'obbliga a rifuggirsi presso i Parti governati dal gran Mitridate. In tal guisa l'impero resta diviso tra Filippo e Demetrio Eucliero. Ma due anni dopo Eusebe , aintato da Parti , marcia ancera routro Filippo , rhe vien pore attacento dal suo proprio fratello Antioco Dionigi, quin-

to figlia di Grino. Le provincie d'Oriente restano sotto la dominazione di Eusebe. Filippo governa una porzione della Siria. Demetrio Euchero regna in Damasco ed in Fenicia; ed Antioco Dionigi si stabilisce in Celesiria, ove si sostieur per ventitre anni, Gli Egiziani avevano escristo dal loro puese Tolommeo

Laturo. Il suo successore Alessandra, volrado dar morte a Cleopatra sua madre, questa lo previene, l'uccide, e rirhinma Laturo

L'impero è lacerato dalla continua guerra della famiglia di Gripo ; le cui dissolutezze, esazioni, e misfatti, suscitano finalmente la generale indignazione. Da intie le parti popoli si tibellano , scacciano i Selencidi , e conferiscono il tropo a Tigrane Re di Armynia,

### AVVENIMENTI.

Del Mon. e. G.

Il pnovo Re affida l'amministrazione della Siria ad un 84 vice Re detto Megadate. Passa Eusche i suoi giorni nell'escurità. l'ilippo muore; Selene conserva Tolommaide come appanuaggio con una porzione della Fenicia. La Storia più non fa menzione di Demetrio Euchero, nè di Antioco

Co La Regina Selene madre di due figli , Antioco deno-Antioco l'Ania- minuto poi l'Asintico , e Seleuco Cibiriare, li aveva inviati a Roma per impegnare il Senato a proteggerli, e sostenerli nelle pretensioni loro alla corona d'Egitto e di Siria. De-

lusi ne loro disegni , ritornano in patria. Antioco, cuendosi recato in Sicilia, è dapprima ricevato oporificatamente da Verce pretore in quest nola. Il Re lo invita ad un banchetto, in cui per pompa espone a suoi

pretiosa fatto di un sol pezzo, ed una magnifica lumiera destinata al campidoglio. Verre porta via ed usurpa queste ricehezze, ad onta delle proteste del principe ; lo carica d'oltraggi, lo spaventa con minacce , e lo scaccia dalla Sicilia.

Ben presto il gran Pompeo, estendendo la gloria ed i confini della romana repubblica , trionfa di Mitridate , debella Tigrane, e s'impadronisce di tutta la Siria, Invano Antioco si sforza a difendere l'ereditario suo scettro; Pompeo sostiene, che Roma deve errditare i dritti di Tigrane. La vittoria e la forza giudicando questo processo, la Siria vien ridotta in provincia Romana

Tale è il fine ili questo vasto impero, fondato da Ciro, perduto da Dario , conquistato ed illustrato d'Alessandro . ocebi un ricco vasellame d'oro, un gran vaso di pietra i cui avanzi restano divisi tra i Romani ed i Parti.

### COMENT CELEBRI.

- 312 Scleuco Nicatore, 282 Antioco Sotere, 261 Antioco Tea.
- 247 Seleuco Callanco, 227 Seleuco Ceranno, 225 Antioco il grande,
- 135 Science Filopatore, 176 Antioco Emfane, 164 Antioco Espatore, 161 Dometrio Sotere, 151 Alessandro Bala, 146 Demetrio Nicatore.
- 139 Antioco Solete. 129 Zelina , Cleopatria e Seleuco. 126 Antiono Gripo, 97 Seleuco, 95 Antioco, Filippo, Eusebe, Seleuc,
  - Antioco Bionigi , e Demetrio Luchero, 84 Tigrane, 60 Aptioco l'Assatico.



## COSTUME, E TEMPI.

La mitra delle donne Sirie e Fenicie, dice Malliot, era d'argento o di quelche altro metallo, ed avea la forma di un paue di zuechero; la circondavano di un velo di seta nera , arricchito di perle e di pictre preziose. Usavano altrei di portare i nezem, cosia certe sustre o facie di acta, alle quali erano attuccate delle perle, o delle monete che pendenno dalla fronte sul naso. Alcune faccaco naso sare da una nacice, o dalla cartilagine che sta nel mezzo del naso, un anello. Tali usante sono ancora in vigure in questo paese non solo, um auche presso de Persagi, degli Arabi e degli Egizi. I supplicanti presso di questo popolo, si vestivano con grossa tela su forma di secco, e cign yano la loro testa con corda. Leggiano ted secondo libro de Re, ed in Gaseppe Elaco, rue il Re di Saia. avendo perdute due lottaglio contro di Acab Re di Gino da, fece pure delle corde intorno la testa de suoi gadditi. per maovere a compassione il vascitore. Nelle grava ca-lamità, i mountehi la-cravano gli aliti porpurer, e vestivano di nero, come fece Autoro, alforche gli fa antamazata la sconfata di Scienco. Durante il lutto, i Sari si na-condevano per notti e giorni ne sofferranci , e non volcano godere di quella luor, di cui era siata nzivata la persona cara che posegevano

Uno de più sontonsi editej della Siria, era il trunnio di Eliopoli, oggi Bellec, che i Sguori di Wood e di Danhins, ci hau rapprentation, non solo nello stato di rovan in cui si trova, sua si hau dato la cara di presentarlo restaurato (1).

Il catto del Sole ivi introdotto, come si crebra, da alcani alciatti del Elizopo Hegitiani, feed orbi Tisteon mene a questa Sera catta. Per ciù che rignarda l'epoca della contrationa di questo tempo, che comprende d'eves i edifeji intentavati internatori, dopo molte impegnose ricerche, la Sauso rimontare ricerttori, dopo molte impegnose ricerche, la Sauso rimontare ad Austeine Pio. La sola testimonianza però che su di quesos fatto si ha, è quella di un sotore occurissimo, cioli di Govanni d'Autécelia, so peranoministo Mesalo.

L'atrio del templo è veramente magnifico, e presenta bellasime colonne d'ord ne corintio, cascuma delle quali ha il diametro di 6 picdi e 3 polici, e l'altezza di 54 picdi in

circa. Dell'istessa grandezza e beltà sono le colonne dell'interno del tempio: la volta è maniccia, contrutta con erosomietro lavorate in arco, in ciascona delle quali è scoluta la ficura di un dio, o di un eroc. Gli architravi sono lavorati con un artifizio maraviglioso; la porta è afta fo piedi , e larga 28 ; una magnifica scalinata vi conduce : la disposizione delle colonne è di una proporzione e di una simetria sorprendeute, onde l'occlio non vi si confonde, ed ogni cosa vi comparisce col bell'ordine e distinzione. Nelle tavole che ci presentano gli autori medesimi, si vede il portico nello stato attuale. Alcune torri edificate dai Turchi , hanno guantata la resemiliea bellezza dell'antica architettura. Vi si vedono aucora i piedistalli delle colonne, la gran porta che conduce ad nu cortile esagono, le porte laterali che hanno alcune nicchie di sopra , i talermeoli costrutti per le statue che l'adorpevano, le colonne che le sostepevano, e le perte per mezzo delle quali si va alle volte souerrance, che sostengono il pottico ed i due cortili. Ne sotterranei si crede , che si celchrassero anticamente molte cermonie miateriore. Altre tavole rappresentano i cortili , nno de'quali e esagono, l'altro quadrangolare, ed il gran tempio sosteputo da magnifiche colonne, i di cui fusi sono composti di tre neggi strellamente comment senza cemento, ed uniti con campiconi di ferro. Finalmente sono rappresentati l'interpo del tempio . la veduta della porta , e la facciata del medicino, che presentimo nell'indicato N.º (1).

Upuis muscă si acope sed propente della corte del respond Delmars No. (c). Quanto mercio colfitate, sun respond Delmars No. (c). Quanto mercio colfitate, sun piaza circuelistă di molte colonne. Le oce revine, s lo mope impravo circuelistă concessi colonne. Le oce revine, s lo suppliceaza. I leverț che interva i reggovo, consistem în termina della colonne della colonne della colonne della recordista di deversi ditri anapăt di figure state e da anosectualită alle parte del cali misconii revine celle international consistenti della colonne della colonne i revine celle internatice alle colonne della colonne i revine celle international colonne della co

Fine del decomposisto syttecto.

### STORIA DI PERGAMO.

### INTRODUZIONE.

Vano arrebie il cercare l'origine di questo regno nelle turche dell'antisha. Totto ci de sappanno dagli stoturche dell'antisha. Totto ci de sappanno dagli stotura di superiori di considerati di superiori di suni teneri in in potere di Lisimato, il quale dispositi i suni teneri inciale, depo la more del uno Re, si fece pastrone del teneri calci, depo la more del uno Re, si fece pastrone del teneri venti anni e l'ancioni l'antistica dell'antistica della viventa vival suni e l'ancioni la sevenuta di Lamorer, uno nippier i di cui successori, cosrobosi collegati co Romani in molte coranni, migliarpor considerabilimente il leve state. Ficeranni, ancioni con solici di sull'antistica di l'antistica di contrato, ancioni con di sull'antistica di l'antistica della di contrato, ancioni con solici di sull'antistica di l'antistica di contrato, antistica con solici di sull'antistica di l'antistica di

Renamo. Aritissico che pretundeta di deverglia seccióre; cibel l'impredienta di difendre i suoi diriti courno la paterna Romano. Il console Perponan dicele latinglia di lupoco depe nella titali di Stratonica, e la fece priginairea. Pe in questa epoca, che la Lidia, la Caria, l'Ellesponto. Pe in questa epoca, che la Lidia, la Caria, l'Ellesponto. In Friga i, finalmente tutto ciò de componera il regno di la Priga i finalmente tutto ciò de componera il regno di provincia del hori improva, sotto il sone cosmo: di nella consocia di sone cosmo:

morto senza successori , fece erede del suo rerno il popolo

### GEOGRAFIA ISTORICA.

Il regno di Pergano venivir formato di una pierchi provincia chida Misi, sulla conta del mar Egon in ficera a Lesbo. La città di Pergano presentenzite è aucora conssumi dali Turchi, e da Gircia testo atescenome. Mel sumi dali Turchi, e da Gircia testo atescenome, Mel da un palatza, che force en la danora del le del pare, Di unta le colume, che arricchivano questo clificio, non un restano che cioque di narmo, alte ventano picil. Verno la punta merionale si vede un graza vano di marnos della cercollevaza di 21, sobjolto di un lisso rilevo sugna, vede de Mo-Orrest, veggoni le trorga di un aqui-

dente, che conserva mentralia attenti toppet un mendile, chi il memicapiumo di questi renture ci altre delle, chi i Tameli, il de questi bengo anbinde anotra più verne di Sud, si utusune le rorise di un textre sul presendo della cellian. Tra gli avanti di memno, vi si trora un tela invertione entre canagenti dal rentute o di Presento della celliani. Tra gli avanti di altrente con di presente di la constanti di avanti di transita di presente di Aria. In quasta cità i si trori l'une del presenno Plinia, serpe il a testosminian di Varrana, accorda a questi cetti la quaria dell'inversione di tran consi, dei assistra una profesione di transita di variani a sinderi una profesione di transita di senteri una profesione di transita di cassistra una profesione.

158

138

133

### Anni

L'eunico Filetere è il primo che regna in Pergamo. Lisimuco gli avea contiduta questa prevancia, ed a suos tesori. Cedeuda all'odio d'Arsinoe sua moglie, cerca di far perire il suo antico favorito; ma questi si serve delle nequistate ricchezae per difendere la propria vita. Gundagua partigiani , si ribella , sopravvive a Lisimaco , e consuva la sua autorità per venti muni. Empene conleta questo priseinato, e lo accresce di alcune città, asurpate ai Re di

Siria. Dora il suo regno ventidue anni.

251 Attalo I., uno de suoi parenti, alt succeole ed assume il titolo di Re. Questo principe regua i3 anni i sconfigne i Galati; fa alleanza co Romani, e loro presta socrorso in una guerra intrapresa contro Filippo. Lucia lo securo ad Eumene II, sun fictio, che fonda la franca repubblica di Pergamo, Fedele allesto de Romani, discusse loca le intergioni estili del grande Antioco. Le sue armi contribuiscono alla vittoria riportata a Magnesia centro il Re di Siria. Ricompress il scuato il suo aclo col dono di molte provincie tolte ad Antioco. Tutti i nemici di Roma divengono suoi. Prusia Re di Bitinia gli dichiara guerra, e consiglisto d'Apuibale, giunge a discrepercar le pavi. Recutori a Roma per informare il senato de progetti di l'erseo contro la repubblica, il Re di Marcelonia lo fu assalire nel ritorno da' pirati, che lo lasciano trafitto a colori di posgnale e privo de'sensi. Alla monva di sua morre. Attalo fratello di lui s'impadronisce del trono, e snosa Stratonica moglie d'Eumene. Guarito questi dalle ferite, ritorna ne' suoi stati , ripiglia la corona , e non punisce ne la Regina, nè il Iratello, Alla fine del suo regno, avendo ticovuto qualche insulto dal console Marzio, richiama le genti

spedite in soccorso de' Romani. Approfista Perseo di cor-

AVVENIMENTI MEMORABILI

sta discordia, ed incaprisce lo adegno del Re di Pergamo . rappresentandogli esser Roma l'irreconciliabile nesoica de' He, inganuando tutti , per tutti distruggere successivamente. Non ardiser Empieue di seccorrere il Re di Macedonia : selo als promette di starsene neutrale; ma i Homani, dono la vittoria, non eli condonano tale inazione. Inutili sono i suoi passi per giustificarsi; vien trattato aspramente, e muore senza aver pointo riconcidarsi con Roma,

Attalo II, son fratelly gla successe, e per la seconda volta 3846 sposa la Regina Stratonica. Fa lunga guerra col Re di Litinia, che dapprima s'impossessa di l'ergamo, e finisce col-

l'eserge seacciato, Attaio III., dependanto Fiberactore, detestato per le sue 3866 cruleltà e stravaganze, da ner tutto non vede ele cospirazioni. Muore costai in cano a cinque anni , e lega nel te-

stamento ai Bomani i suoi tesori, ed il regno. Aristonico bastardo d'Eumene, volendo defendere i propri 3871 dritti al trono, la fortuna seconda sul principio le sue armi e batte i Romani i ma la vistoria dandogli troppa arditezea , al momento in cui vive siento e senza diffidenza,

elume Porneum. lo sarprende e tacha a pezzi il eso currito. Aristonico fogge in una città , mu gli abitanti lo consegnano si Romani di suita al Eleccio Blosio suo ministro, altra volta stauziato in Romo, e celebre per la sua amicizia con Gracco. Cadati entraubi ne ferri di Perpenna , Blosio eserta il suo principe a liberarsi con coraggiosa morte dalla schiavità , e glie ne porge l'esempio.

Aristonico troppo debole per imiturlo, è strascinato a Roma in trionfo, gittato in prigione, e strozzato barbaramente per ordine del Senato. Questo principe è l'altimo degli Attalidi, che avevano reguato in Pergamo,

### L'OMINI CELEBRI.

282 Filetere 263 Eumene 241 Attalo L.º 192 Eumene II.º 158 Attalo II.º 138 Attalo III.º 133 Aristonico.

Fine del decimosesto artisolo.

Per corrigiondere a cuanto, nell'introprendere la presente opera abbamo annunziata di classificare rioi propolazioamente a le più rinemale personi, secondo le epinioni ricerata; sorribe stato suffic enle , pe'tempt anteriori all'era Cristiana , seguire nella loro scrita il Sig. Lesage, nestro illostre modello. Ma nutia volendo omettere di quanto tuffur pous alla chiarrzia e precisione dell'ayera medesima, ne abbiamo ampliato il numero in questa priuna parte, attenendori ai aepoli indicati dal Sir. Rollin nalla tovols cressingua della sur storia untica. Ma di ciò non contenti , perché nemoci di grerne, quantunque per incidenza, altri nominati , credianno non snut I cose dur acparatamente di questi un cerno. affin di connecret, nurché l'origine. La lero acorrafia s'influendo essa non roco a rischiwire al nesso generale degli avvenimenti. D'altronde non avrelbesi potson diversamente face : deprosché

impossibile sarebbe stain il tretture asparatamente, e metodicamente tanti piccoli atate, i quali non ci presentano che fetti aparpagliate, regul senza potore , avvenimenti sepas ardine , limite poco

Tra i popoli mentovati ne precolenti articoli, e non classificeti, si annoverano projegnalmente i proporti-MORRITA AMMORITA, MARKETTA SOCRETA AMARROTTA PRINTER.

Queste popole lumitrofi della Gindea non acces conosciuli, che per le comqui-te di quei parsi fatte dagli Elevi, a per le continue querce, di cui parla la Secra scrittura, fatta da carata contre i princi, che non velevann ricospecere la lora autorita. La storia degli Ebess , degli Egiriani , degli Assiri, de' Persiani parla di tals popoli, che trassero, si dice, ta loro origine da Cem a la maggior porte de quali , discendevano da fieli d'Aram, a de quella

### Assess.

Gli Arment, che pretondono auch casi di cesere i popoli più aut-chi del mondo, vivevano sconoscuti nel tempo, su eni l'Egitto e le siria erano imperi già tagalati a potenti. È opinione comune she discontone da Jafet

Le due Armenia sono ingembre di montagne, nelle quali si troveno le sorgenta del Tigri a dell Eufrate. Gli obstanti di queste . credono che l'arra di Nor si sia fermata sul monte Ararat. La grende Armenia era divisa della piccola pel monte Caucaso. Queata infelice contrada , fu lungamente il teatro della guerra fra i Parti ed i Bomani, Nerone diede auli Armeni per Re Alessandro topote d'Erode Re di Lindes, Ma Turidate sostenne il sun oritto . combatté con successo contro i Rumani commutati da Corbulene, e n merità la lero sti ex. Negone abbandonò Alessandro, ed incoroni egli medesimo Taridate, sotto di eni l'Armenia fu felico. I mos successors ag-rosso posttesto come fuogotenenti dell'Im-

peralere, che come Re. Trajono fanelmente uni la Mempetama all'Armania, a ne formò una provincia ressuma. Allorche l'Impero fo vicino a cadere, sembro, che il trono d'Armenia ai rifevaine. La Storia cita alcuni le Armeni vansalli de mecentri di Costantino. Questa regione fu pos summesso as Tercia, che pebanno diviso il posicion co Persirni.

I Prigi abitavano la un paese fertile, nel centro dell'Asia minore tra il Ponto, la Trande, il mare Egeo e la Caria. Confessavano gli Egizi ni , che a Frici reano popoli più antichi di toro ; pretendevino mesti di discendere da uno de tiali di Gomer.

La nazione l'ingua è forse la sola , cha obbia conserveta la ricordenza di un principe, che la goscenti prima del dilusio; Inaco si chiemera questi, il mule quesiche presaro della vicina distrozione del mondo, persara i sine giorni, per quanto si dice, in

### dealorary ei grau catostrofe.

I Misii crano virini ed alleats al Trojani. Le atoria non ci acentimistra unite di certo sull unime, è sulla successione de loro Rr. Christa sociolo roposciato per la sur dissolutezzo . a per un culto ampuro, ai ocquistò qualche riputazione cutti abilità nelle arti. Cissco magnifica cette, si chiamava la Bona dell'Aste, va ei redea en tempio costrutto in marmo, le cui bulle colonne utturrene de nos Castanturcerdi.

Lica a CRUCE. Il nome di questi popoli dell'Asia , è più emorciata che la loro storia, Invasi alternativamente darli Erstsani, darli Assiri, da Ledj , de Medi, da Persiani , de Greci e da Romani , i loro conf-oi hanno sempre varioto, ed i Ec Joro non hanno giommai goduta , che una cardenza ed una potenza effiznera. Dopo essere stata governati da Be, vissero per lango tempo su repubbleca, sotto l'autorità di un senoto composto di deputati di tutte le città del

La Cilicia situata tra la Siria, la Cappadocia, ed il Mediterranea , rinchadaya , per emi date , due opposte nazioni. La prima che abitava nella nianca a era un avanco di tutti i popoli dell'Asia monore, acampati dal farore de emposistatori Persittii, ed Asserj. La prossumità delle montagne fi travar in questi fuoglia che naturalmente officiano andi nicuri , e facile difesa. L'altre parte della nazione, che obitava la rior del more, cra un miscuglio di mulfattori e di conseri avidi e crusch. Irriteta Pompeo de ladronecci de Ciliei . la attaceó con cinquanta vascelli . abarcó stilla costa con numerose ormeta, e rituci a distruggerhi.

Gli Sciti , uno de popoli più famoni e meno conneciuti dell'antick ti . shitayano nelle immense paamre che si verenno al Nord del mur Coreio e del Pont Eurino , negli incolti pagni lagnati dal Volga, dal Don a Tapar, e dal Deseper o Boristene, parsone nosonda , partorale a guerriera; aguscando le arta , detestando la write h is nolliers, shepars i norma dagli stri parti, a no manteere qui ut franco commissione ce nei La firersa leve manteere qui ut anno commissione ce nei La firersa leve recursar a qualimpe depositore, e il videre i motre in motre motre della participato del partic

Gli Sciti de ficavano Ecoi e Re. I soccidoti godevano in mezto a costero di una grande autorità, notto il nomo di Gurci, di Druidi e di Bardi. Rammentavano con insu le loco leggi anlitari, e le imprese.

impress.

Morco alcuno fra gli Sciti non era conosciuto, non sappiannche da Greci i nomi di alcuni da'loro lle, e le azzoni che vengono si Modi attribuite. Si spetendera che dovessero la loro origine a Guyer, faglio di Jafet e gipote di Roj.

Non parla la Siona di Tomiri, che per nutrare la guerra cen Circo. Dario statecci gli Setti, e fu vinto. Vilippo fie di Macadonia ponetto viltorium mi lero stati, condense via molti priginarei, e di minenco lottino, in coi con in riurrenne nei cero, ni esponta, ni gioje. Dopo quest' perca, la stotia più non parla degli Setti. como di popolo Concrato.

La Galchide, obe aggi et chiana Mingrella, ardeza nilla contacientala del Mar Nevo ta e I Bera, il Prota ta Tamanis, baganta dal finne Pani. Le me acope portramo in gran quantità padiette d'oru, che gla habatta incregleranca o veili di lana, che strontadora del proposition del proposition del proposition del proposition del questi beneji, oggettà di gran commercio, ficcro una gran specitione per impredientiques. Giunote boc cepo, farrede dalla figlia del He, la sedune e la repl. Questo famos viagyo cantata airgosti, rantic elette la Geldrich e cci a pi a note in grana dalla

favoia, che dalla storia.

Inessa.

Il parce chimmito altra volta rapno d'Iberia, vica detto in oggi
Gorgotan, a fa serie della teorgia, sotto il dominio de Persiani.

Era l'Iberia tra la Colchide , a Ponto , fi Casonso , l'Albania e

4a Menia. Hamon perteso alcuni sotori che la Spagna avvasa preso l'apbico soo nome di Decia da questa contrada; ma non é facile a comprendreis, come un piccolo commercio merittimo, abbia potate porture una colonia lanto lunci.

L'Albania vicina di Onzia, dei moderni Ferniani detta Schlevano, et mottata altra cella qui repubir compilere a lubration, principale per venia dei proprio moderni pre repubir del proprio del presenta altra consultata del producta addesire per del producta del producta del proprio del per seria in Albania. Combi estatida del Roudes, consudera gli Albania il dese correit remere a luttiglia. Na loci mandera gli Albania il dese correit remere a luttiglia. Na loci mandera gli Albania il deservizione del producto del product

La Battriena, oggi Corastan, close la gloria, per quanto si dice, d'aver dato è antale a Zurmastro. Ouesta provincia dell'impero di Persia vicina alla Scissio, era notabile nel eurareio de moi atatanti. e pel valure della sun cavallerie, Besso Satrapo de Battriani , tradi-Dario, sperando colla sua morte mentarsi il favore d'Alemandro 1 ma questa lo trattó con dispresso, e lo fece monre. Allorché quel gran monarca peri, ed i mot generali ai divisero l'impero, Tendeta governatore della Batteiana, operat il titolo di Re, ma venne benpresto detronizzato dal fescello Estidemo, il cui regno è noto soltanto per questo delitto. A lui surcessa Monandro che erobbe i suoi stati colle conquiste , e ace elebe il destano de conquistatori , perche fu adorato de moi malditi i dono morto, tutte te città del suo regno si disputarono, si divisero le sue cenera, ed ognoma gli unualtà em mausoleo per ricordare le sue virtir, a la gloria del suo regno, Essendo stato proditoriamente uccion uno de suoi successori dal proprio figlio , il popolo si rivoltò contro il parricida. Approfittarono a Parti di queste discordie, necisero I necisere, s'ampossessacono della Battriona, e la concumoro al loro impero.

Eristra altra vida nell'Unione un gran munero di veggià a di nationi, di cui mon as può segunci la forsa; il tempo ci ha conservati i nomi di questi, parsa , e di alcuni lero capi, nema tramecterci la nute degli cresti, dei quali cano attai il tetare, e obtanto nel trancotere la atoria di quei popoli che li humno compinitati, ci possianni fornare qualitche lella di fatti ten li concenzario.

Fine della prima parte del nuovo atlante istorico.



